





# MEMORIE HISTORICHE

## DI DIVERSE FAMIGLIE NOBILI,

COSÍ NAPOLETANE, COME FORASTIERE;

Cost vive, come spente, con le loro Armes e con un Trattato dell'Arme in genetale.

DIVISE IN TRE LIBRI.

COMPOSTE DAL SIGNOR

## DON BIAGIO ALDIMARI.

CONSIGLIERE PER LA MAESTA CATTOLICA Nel Supremo Configlio del Caftello Capuano del Regno di Napoli

DEDICATE

ALL'EMINENZA SERENISSIMA DEL SIGNOR CARDINALE

# FRANCESCO MARIA

E PRINCIPI DELLA TOSCAN





IN NAPOLI, Nella Stamperia di Giacomo Raillatd MDCXCI.

6.18.11.82

#### EMINENTISSIMO, E SERENISSIMO

## PRINCIPE

(68) (68)



Ovenno uscire alla luce un'altro parto del mio ingegno distinto in tre libri, che contiene i Discorsi di trecento trenta Famiglie Nobili Napoletane, & alcune Forastiere, quale hò fatto imprimere consecutivo alla larga Historia dell'

Illustrissima Famiglia Carafa da me in tre volumi cacciata. dalle Stampe; Questa qual pianta allevata nel suolo del nostro Augustissimo Monarca delle Spagne, dico in questo Regno, che mercè i rilevanti fervigi d'appresso di detto suo Signore, meritò que' honori, che maggiori desiderar non potea, come fono Grandati della Monarchia, Titoli, ampie posfessioni de' Feudi, Ambasciarie, Presetture, & altro; Per lo che mi parve di ragione a detta Maestà la detta Historia offerire,con far vedere,che gli arbori coltivati dalla Real magnificenza di Cafà d'Austria doppo d'haver reso il frutto coll'importanti fervigi, e maneggi, anco la memoria di quelli nelle foglie d'appresso i posteri comparir facessero, sodistatto adunque questo obligo; à ragion di debito mi è paruto, che quest: altra fatica fecondogenita à quella fotto gli aufpici di vostra Eminenza Serenifs.compariffe, quale effendo della Serenifsima casa de' Medici la più risplendente , che si fosse in Italia. per l'ampio, e possente Stato di Toscana, che con titolo di Gran Duca possiede, nel quale contengonsi , oltre la Signoria di Firenze, e Contado di Siena, anche per terzo quel di Pifa. v'annovera, dalla qual Patria fu trasportato questo glorioso germe della Cafa Carafa nel nostro Regno, in quel tepo, che quella famofa Repubblica contava per suoi nobilissimi figli i Sismondi, che surono trà noi detti Carasi. Ma sopració mi spinse la grandezza, e magnanimità cotanto celebrata di vo-

Ora Eminenza Serenissima, che nato dalla Serenissima Casa. de' Medici, e d'Urbino, in se medesima ambe le di loro virtù accoppiate tiene, e questi nobilissimi natali hà saputo affasciare colla Sacra Porpora, e di quelle al comun benedisponendo, e nello spirituale, e temporale, comparisce il più generoso Principe, e Mecenate del Mondo: Nè saprei dire se. queste nobilissime parti tragga dal dominio ò dal sangue proprio, avvengachè per il primo, il nostro Poeta Venusino Orazio, quando che volle il suo Mecenare lodare, altr'origine no seppe darli, se non che trahesse l'origine dalla Toscana, ò pur forse continuando quel che'l Gran Cosimo se , al quale, no che l'Italia, e l'Europa, ma il Modo tutto li deve, e mentre durerà la Repubblica letteraria, il suo nome coll'eternità d'essa correrà del pari , poichè sotto i suoi auspici, e protezione si vide allo Lazio restituita la lingua Latina col Guarini, e Tiffernate, & altri, la Grecia conobbesi ripullulare in Italia col Crisolora Gaz,a, & altri molti,la Poesia già morta, rediviva si vide col Panormita, e V eggio, la Filosofia dal Ficino si sprigionò, e finalmente ogni erudizione dall'Aretino, e dal Frate Camaldolese, e da molti infiniti si fece chiara; e in ogni tempo gli vomini più virtuosi confessarono con gratitudine l'haver trovato ricovero fotto l'ale de' Principi Serenissimi di sua Cafa, e perciò le loro Opere ad essiloro à soma gloria han tenuto di cosacrarle,numeradosi de'vassalli, Gio: Matteo, FilippoV illani l'Historia Fioretina, come fece altresì Scipione Ammirato, che gli dedicò gli opufcoli, e Famiglie Fiorentine, c. Napoletane, D. V sncenzo Borghini gli suoi Discorsi Historici . Benedetto V archi le Lezioni Accademiche , Francesco Guicciardini le Historie d'Italia, Orlando Malvolti l'Historia di Siena; de Forastieri Angelo Politiano gli dedicò le sue pregiatissime opere, Christofaro Landino i commentari sopra. Dante , Demetrio Greco le sue opere , Giovanni Pico della i Mirandola le sue opere, Gio: Battifta Adriani l'Historia de' fuoi tempi, Giulio Cesare Bulengero il trattato dell'Imperadore,e dell'Impero Romano, Jacopo Mazzoni la difesa di Dan-

te, il Duca della Guardia D. Ferdinando la Marra, le Famiglie Nobili imparentate colla sua Casa, e mille, e mille altri, nè potea finalmete io ad altri, che à V.Em. Serenifs. confacrare quest'opera, poichè se la prima Historia si dedicò all'immortal nome del nostro Rè, e Signore Carlo II. si debbe questa seconda fatica di Famiglie al primo fuo Ministro, e protettor d'appresso la S.Sede Apostolica, quale con tanta autorità, e cofidenza quella efercita: si anche per aver la prima origine, e la mia Famiglia derivata dalla bellissima Città di Firenze, che fotto la Serenissima sua Casa in dominio riposa, e benchè da molti fecoli in questo Regno siasi allignata, e con possessione di Feudi, e con altre dignità, par che ancor questo m'oblighi à Vostra Eminenza Serenissima ad offerirle questa composizione, qualunque ella si sia, non isdegnerà la sua. grandezza riceverla da chi per molti addotti oblighi in testimonio d'osservanza glie l'osserisce, e consacra in segno perpetuo del fuo debito. La fupplico in tanto guardarla con. occhio fereno, & avvalerommi con dirle quel tanto, che al Gran Cosimo, il nostro Panormita disse nell'offerirgli le sue. Poefie:

Si vacat è patrii cura, studioque Senatus, Quidquid id est placido lumine Cosme legas.

Viva felicemente molti, e molti anni Vostra Eminenza. Serenissima, come per comun bene deve desiderarsi.

# 

#### LET

#### 10-25-0X0-25-0X

Oche, ma fostanziali cofe avanti che'l Lettore prenda à leggere quest Opera, conviene, ch'io l'avverta; La presente fatica, che consiene i Discorfi in britve di trecento trenta Famiolie , e una pieciola parte d'un'altra fatica affai grande, ch'io prima , che per benignità del Rè nostro Signore occupassi il grado di Configliere del Cofiglio di Capuano,e di Capo di Ruota della Vicaria Criminale, bavea già fatto, e terminato, cioè i Discorsi di tutte le Famiglie Nobili del Regno, che giungono al numero di mille, e novecento; la moltitudine de' libri di Famiglie di quasi tutti gli Autori d'Eutopa, che arrivano al numere di trecento, e più, che in vari tempi bò raccolto , & i Manoscritti interi , che conservo di quanto ne Reali Archivi circa le Famiglie vien contenuto, e altri Manoscrit-ti d'huomini grandi, mai dati alla luce, che per fortuna, e mia assidua diligenza. mi capitareno alle mani, mi ban reso facile fatica così difficile, quale in molti anni bò ridotto à perfezione ; Ne ficome altre mie opere nella Ragion civile composte. avea già fatte imprimere, penfai fimil fatica di Famiglie all'bora fare uscire al Mondo ; effendo lo scrivere delle Famiglie pericolofo , spezialmente per un' Autore, che non scrive à compiacenza , ma folo per la Verità , non effendo zoi in que rari tempi felici, ubi fentire, que velis, & que fentires dicere licebat. Ma l'Opera. Genealogica della Famiglia Carafa, che presi à scrivere, nella quale mi convenne di tutte le Famiglie imparentate con effa ragionare, è ftato alla fine motivo, cb' io facessi uscire alla luce questi tre primi libri di Famiglie , ne' quali discorrendosi ne' primi due libri di tutte le dette Famiglie , che imparentarono colla Carafa , ne bò anche aggiunto altro numero non medioere nel libro terzo .

Nella composizion di quest'Opera il mio instituto è stato differentissimo da gli altri Autori, che banno scritto delle Famiglie, petebe ove la maggior parte di quelli ban scritte colle notizie dateoli daoli buomini, e Cavalieri delle Famiglie, delle quali ban ragionato-compiacendogli di quanto ban potnto, e molte cosc scrivendo senza altra anterità, che quella di essissessi Scrittori, ò con citare Autoet apocrifi, e scritture alcune volte non vere, to all'ancontro bo composto queste Famiglie fenza che gl'intereffati di effe ne baveffere saputo cosa alcuna, e fenza ricever notizie da loro, ne pretendo d'effer creduto in cofa veruna, nella quale non rapporti autorità veridiche d' Autori , è d'Archivi , offervate tutte da me ne loro fonti, impugnando gli Autori apecrifi, e tralasciando quelle scritture, che possono effere fofpette , fuor che nelle cofe de' noffri tempi , quali vedendofi da tutti non... han bifogno d'autorità, non bavendo altro in pensiero con tal'Opera, che indagare la verità per l'utile del Pubblico, e de Letterati.

Circa l'origine delle Famiglie.par che sia cosa banesta il raccontar favole, come fe detur hæc venia antiquitatisut primordia augustiora faceret, e perciò anco gli Autori delle Famiglie più veridisi ne' discorsi, spezialmente delle Famiglie grandi , & illustri ban procurato darli principi quanto grandi, come di Stirpe Reale, e simili,tanto alieni dal vero, perciònel discorso, che si fà delle Famiglie in questi tre tibri,io no intendo affirmar cofa veruna circa l'origine di effe, ma folo riferire l'opinion degli Antori, à quali si dia quella credenza, che si stimerà degna, e conveniente doverfeli . E perchè ne discorsi delle Famiglie molte cose , ò non son vere , ò non costano, ma pertinacemente vengono pretese da gli vomini sempre avvidi di cofe maggiori, mi fono io fervito nello ferivere tali cofe, della frafe, fi dice, fi ftima, fi crede, è fama, forse, dic'egli, dicono, portano , è opinione , in quali casi non intendo offirmar cofa veruna di quello ferivo, ma sutto lafetarlo alla pia credenza del Lestore. Parimente ne' discorsi d'alcuna Famiglia serverò d'altri del medesimo cognome , ma che non fono della fleffa Famiglia , in qual cafe mi fervo della frafe, vi iono anco , e frafi fimili , poiche quando tutti fono dell'ifteffa Famiglia , fi affirma precisamente nel discorso di ciasebeduna ; bè tralasciato in dette Famiglie far l' Albero , à Genealogia , mentre bo proposto di discorrere in brieve , & in. foccinto , è vero , che fi pongono le cofe più conspicue , che vi fiano in egni Famiglia , e nell'ultimo fi citano gli Autori , quali incidentemente , ò alla lunga difcorrono di dette Famiglie, appo i quali i Lettori volendo vedere la discendenza di effe poffono foddi farfi, fimando il più neceffario nelle Famiglie faperfene l'Ocigine, le Dignità, i Feudi, gli Vincine quello vi fia di più cofpicuo,e dette cofe addurre; e'l faperne la diffinta notizia della difcedenza, e loro perfone, altra che può vedersi negli Autori, che si cisano, vo è santo necessarto per i Letterati, nè io fò Historia Genealogica delle Famiglie,ma racconti,e memorie di effe, La verità poi fi finge nuda , fenza bifogno d'ornamenti , onde i Lettori in questa Opera non gusteranno purità, ò eleganza di lingua, ò belli concetti, ma le notizie certe, & indubitabili delle Famiglie fenza mifebiarvi favole , ò adulazioni, flando in tal grade con-Rituito, che poffo ferivere la verità: fe il mio officio, & occupazioni me'i permetteranno, e mi daranno tempo, darò in luce altre fatiche di Famiglie; come fimilmente due groffi Volumi degli Huomini Illustri del Regno di Napoli in ogni professione, quali bò già raccolto per molti anni,e per tal fine composto; oltre altre fatiche legali , quafi ridotte alla fine .

Condestra parimetes i Lettors gli cressi, occus finella flumpas, quali per diliference, del F dy fast mas fije postul fluggires, vai nel libos primo trattandigi dilela Famiglia Catacciola, i shi tradigicas di flumpar Civiletta Catacciolo Signos di Monocilcone, stissipi primajas de Gracestili Rifis. Redia Famiglia Pandone ali principia di fife fi tradigitas di flumpars, che detta Famiglia Pandone ali principia di Grace del Propis and tradigia alla medi pi qui figili.

Tradigia Pandone ali principia di fife fi tradigitas di filmangia Banchi fi quelle con
tantifica di contra del Propis and tradigia di filmanti di filmanti del propista della Famiglia Propista e quali quelle pi figilia della Famiglia Propista Propista della Famiglia Propista Propista della Famiglia Propista di filmanti propista della Famiglia Propista della Pamiglia Propista della Pami

primeranno nella fine dell'Opera. A Dio.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore.

A Ntonio Bulifon inpplicando espone à Voltra Eminenza, et me defidera fro dal Signor Regio Configirer. D.Bugio Alfinare: perció lupitos dvíruz. Eminenza di commettere la revisione di esflo à chili parerà, e concederli la li-cenza, ur Deux.

Rev. Canonicus D. Carolus Celano videat , & inferiptis referat . Hac die 10.

Maii 1691.

Sebastianus Perissius Vic.Gen.

D. Eligius Caracciolus C.R.

Eminentissime, ac Reverendissime Domine.

Minentiz Tuz jullu perlegi librum, cujus inferipsio Memerie Hjæriske di divorft Famiglie, Auctor eft doctlisimus, ac erudirisimus Blafus Altimatus Regius Confiliarius, Si ne en ihid, quod obtiet Fidei puritaisvel morum integritari inveni. Ideo talm pergrande ingenii Oput typis mandandum cenfeo, fii al Eminentia Tuz videbtuni, dei 16. Maii 1691.

Eminentia Tux Reverendis. Humillimus, & Addidifsimus Servus
Canonisus Carolus Celanus.

Visa supradica relatione Imprimatur. Dar. die 14. Septembris 1691. Sebastianus Perissius Vic. Gen.

Eccellentissimo Signore.

L Configliere D.Biagio Altimare lupplicando espone à V. E. come desidera frampare un libro di molte Famiglie Nagoletane, e Forasitere, supplieaperciò V. E. commettere la revisinne di esso de lu li parerà per concederii la Regla licenta e l'haverà à grania, ut Deus.

Magnif, Iudex M.C.V. D.10feph de Chaves, videat, & in fetiptis referat. Carrillo Reg. Soria Reg. Miroballus Reg. Jacca Reg.

Spectab. Reg. Gaeta, & Ill. Dux Parete non interfuerunt, Provifum per S.E. Neap. die 11. menfis Maii 1691. Massellonus.

Excellentisime Domine.

Teentisime legi, & relegi Memorias Historicas plutium Familiarum.

Nobisium Neapolitanarum, & Exterarum, elaboraras à Regio Consilia-

A Nobitiom Neapolitanarium-M Exteraroum-diboratasa Megio Combia-10. Balio fa himara, non minis kejbus, quam Hiforii practinifimo, & clarifimo, sui non parum, o burium erudita, & doda Opera, Europa Areopagi, Regali tarifdido mi adverfian, imprim poffe certop, o Excellenia Veltra videbitur; En veltros deolealo pedes, Die 15. Maii 1691. Excellenia Veltra

D. Ioseph de Chaves.

Vifs supradicta retailone Imprimatur, & in publicatione servenur Reg. Pragm.
Soria Reg. Moles Reg. Miroballus Reg. Jacca Reg.
Spectab. Reg. Carrillo, & Gaeta non interfuerunt.

Provisum per S. E. Neap. die 16. mentis Maii 1691. Maftellonns.





# FAMIGLIE NOBILI

Così spente, come vive del Regno di Napoli, e d'alcune altre forassiere.

## LIBRO PRIMO.



Avendo nella mia Historia Genealogica della Famiglia Carafa, feritto delle Famiglie, imparentate con quella, hò stimato dette, memorie mandarle alla luce, accresciute, colle notitie di aitre l'amiglie Nobisi; ben-

che colla Carafa non si trovasser desse imparentate : cotetandomi di tance, e così illustri Famiglie, che nel nostro Regno sono allignate, per adello, feri vere, di una parte di esse in bievità, & in ribitetto, narrando le cose più consopicue di ciascheduna, ponendo nel sine dell'Opra un discorso circa l'Armi, e l'imprese, e loro origine, colti seudi di esse samiglie, delle quali prendemo à discorrere.

## ? Della Famiglia Acquaviva. " N

Toriginaria della Frācia, bēche altri dicano, che venifieco glisavevin Napolis, è airri da' Duchi di Baviera, altri dal Ducato d'Aufir a' Ogn'uno creda quello, che più li piace, non potendofi difficultare, effere una delle prime del nofiro Regno. Li primi, che fi trovano nelle feritture Regnicole fono Rinaldo, e Forfebraccio, forfe fratelli, che nel 1195 dall'imperadora Arrigo VI,

#### FAMIGLIE NOBILI

all'hora Rè di Napoli, ottennero in dono tutte le Terre, e Castella, che erano state di Leone d'Atrisocero di esso Rinaldo. E vero però, che il Zazzera ne rapporta altri

di tempo più antico.

Hà quella Famiglia ottenuto Dignità Eccleriatiche, delle fupreme, effendo che ha havuto quattro Cardinali di Santa Chiefa; che fono Gio: Vincenzo Acquaviva, & Aragona, creato Cardinale da Papa Paolo III, pell'anno 1542. Giulio creato Cardinale dal Papa Beato Pio Vnell' anno 1570. Ottavio fu creato Cardinale da Papa Gregorio XIV. nell'anno 1571. un'altro Cravió fu creato Cardinale da Papa Innocentio X. nell'anno 1674.

Si pretende ancora, che Stefano creato Cardinale del Papa Bonificio V. nell'anno 619. Papiniano creato Cardinale da Papa Adriano Primo, nell'anno 772. Alberto creato dal Papa Aleffandro II. nell'anno 1971, fossero di

Hà ottenuto Vescovati, Arcivescovati, e Patriarcati, &

ii. Hà ottenuto titoli fecolari. Il Principato di Teramo, di Caferiaji Ducato di Arisim daltempo del Rela dislao, e pretende, che fia il primo Duca dell'Italia, angl'a Europa, fecondo il Tanfina e Giufeppe Campante, il Ducato di Eboli, di Nardo, e dello Nuci; il Marchefato di Bitonto, e Bellante; il Contado di Converfano, S. Plaviano, S. Valeriano, Montorio, Aleffano, Ugento a Caudiviva, S. Aga;

ta, Giulianova, Gioja, e Castellana.

Le Terre, e Caftella, che hà poffedure, e parte possice des fono Albinano, Alviano con suo Cafali, Arnaria, Atofa Bacuco, Bifento, Cafamassima, Caranignano, Carmignano, Cantalupo, Gaivano, Gafaboli, Caporsiano, Caftelvecchio, Caftelbocano, Caftellion, Called e Rossi, Castagna, Caftelucho, Cellino, Civitella del Tronto, Collemarmor, Coi Programmento del Carte de Carte de

Ioneta Cordifco, Coropoli, Curli, Dragone, o fuoi Cafali, Forcelial la Troja, Montepetro, Montefuicolo, Montelitvand Montone, Mojolano, Montagna de Majella, Mulas nn. Notarofco, Ofena, Palo, Pogio Pogio Abufano, Pogio Morello, Pena, Pianela, Pizzerlto, Proconada, Quiviano, Rípa, Ripacone, Ripagrimaida, Rogio, Kafiano, Roleto co fuoi Cafail, Sancofano, Santohomero, S. Giovanni, S. Maria d'Atri Scorano, Sternatea, Torano, Tortoredo, Torre del Tronto, Tralmondo, Turi, Valano, Valato, Arena, & altre Terre del Marchelato d'Arena, core a deservo como

Per li meriti, e serviggi grandi di questa Cafa, il Rè Ferdinando Primo d'Aragona, li concede Privilegio foedito li 30. di Aprile 1479. al Conte Giulio Antonio Acquaviva, fuoi heredie fuccessori, dell'uno, e l'altro fesso in perpetuo, che possono portare l'Arme, & Infegni d'Aragona,e si chiamino tali,e godono tutte le preeminenze,e prerogative, come follero flati procreati della fiella Famis

glia d'Aragona.

L'Imperador Carlo V. effendo venuto in Iralia per incoronarfi, quando fu in Bologna, fe coprire avanti d. fe, molti Signori Napoletani, e frà gl'aitri fe coprire il l'uca di Nardo, lecondo dice Gregorio Roffe benche effo dica, che non si volse coprire, nulladimeno dicono altri, cher ciò non offante, l'imperadore lo fe coprire a didac

Con quella nobiriffima Famiglia il trova una cola frecialiff,ma,no comune ad altre nobiliffine del Regno che, Cettando à miri i di trolari Considel Regno, il ritolo di Sperentife il & e noftro Signore Fuippo Ill si concede titolod' Musion che fi deve al i Principi, Duchi, e Marcheli, ail a Famigiia Acquaviva è, una delle sette gran Case. che chiamano del Regno di Napoli che fono: Sanfeverino, Baizo, Acquaviva Orlino, Caidora, Cantelma, e Ruitas Benefit it tispicise nel Euroftere, nella titornata fertunas Corro, furono affir chiuri Barro, omeu, Ang estisaginoq

E ue

#### FAMIGLIE NOBILI

Hà imparentato con le più illufiri Famiglie d'Italia. come con is Sanfeverina ; Cajetana d'Aragona , Lannoy a Gonzaga, Gaffriota, Ruffo, Farnele, Colonna; Laraña, Filor marino, Capua, Caracciola, Gambacorta, Tomacello, Concublet, e mille altre nobilifime:

Hanno ottenuto polii di Gran Contellabile, Gran Giafitiere, Grand'Ammirante, Gran Camerario, Gran Protonotario, Gran Cancelliere, e Gran Senefcalco, che fono lifette grand'officii del Regno.

Hanno ottenuto anco supremi posti militati di Capte fan Generali, per mare,e per terra, & altri

Vivono hoggi li bignori Duchi d'Atri, e Conti di Contiverfano, & altri della Famiglia.

L'altre prerogative di quella Famiglia fi vedono appa.
D.Paolo eAntonia di Tarjia nell'aifforsa di quesfia Famiaglia, fiampata in Madrid, eAmmirato, Mazzella, Gamafamile; Comarini, Zazzera, Crofe onzazze altre.

## Della Famiglia Affinto.

D Icono alconi, che quefia Famiglia regga l'origine, dalla Famiglia di S. Enfachio Cavaier Romano. La maggio "micinità, che dimoftrano è nella Chiefa di S. Enfachio nella Chiefa di Scala, antico juspatronato di quella Tamiglia, edificata y come è fama i, ma la magdio Principi Normanda, ne' quali viffe, frà g'aitri, Alberto Tritto, e fin da rempi di Principi Suevi, fa frà la nobia? Napoletane. In tempo del Rè Carlo Primo; fi ritrova; Coia Sindico di Napoia. Trà quelli, che prefiarano denaria Re, fri egge dectro Cola, Angelo, Alefandro conaltri, della Rivie a d'Amalfi, prefio mille oncie d'oro, e n'hebe le in pegno la Corona Reale, adorna di varie pietre prefice. Hà havuto Togo, mentre ne' compi di Carlo lle Rè R. Roberto, furono alfai chiari Bartoiomeo, Angelo, e Gioc.

Ene' tempi di Rè Carlo III. e fuoi figliuoli fucceffori Antonio, Gioligio, e Francesco tutti sei Dottori, e Regii Configlieri: Vi furana Matteo il Vecchio anco Togato, e Lionardo suo fratello Dottore illustre; che resse l'officio di Gran Camerlengo, e governò il Regno commessogli dal Rè Ladislao, infieme con l'Arcivefcovo di Confa, Gurrello Origlia, Benedetto Acciajoli Conte d'Ascoli, e Prancelco Dentice. A tempi à noi più vicini, vi è stato il famolo Giurisconsulto Regio Congliere Matteo conosciuto per l'opere mandate alle stampe, il Padre Cajetano Padre Teatino,nel fecolo D. Cefare, poi Vescovo della Cava, chiaro per le controversie legali stampate . Sotto i Rè-Aragonesi vi su Michele Regio Consigliere, Tesoriero del Regno, e Vicario, seù Luogotenente del Gran Camerlengo, e primo Conte di Trivento, il cui Contado contiene molte Terre, e Cafali : hà hávuto anco il Contado di Loreto, conforme tiene il Ducato di Barrea, havuto nel 1587. il Ducato di Castel di Sangro, & il Principato di Scanno havuto nell'anno 1646. molte altre Terre, come fono Macchia, Monterotondo, Tocco, Somma, Cafolla-Valenzano & alire. Hà havuti molti Vescovati,& altre Dignità Ecclefiastiche, molti soldati di valore. Hanno imparentado co Famiglie nobiliffime Napoletane come fono Carafa, Lannoy, Bologna, Sangro, Tocco, Loffredo, Frezza, Genaro, Capana, Tolfa, Galluccio, Capua, Crifpana, Piccolomini d'Aragona, Albricii, Belprato, & altre

Vivono hogg il Principe di Scano, e fuoi fratelli, il Barane della Roccagloriofa, e fratelli, & altri; qual Ramo del Baroni della Roccagloriofa, diferandente da Mazzeo Regio Configliero; godo à Seggio di Nido, effendo fiàre detto Mazzeo aggregato nel tempo de' Rè Arigoneti, de il detto. Principe è fiato aggregato nel prefenteanno 1600c, nel Seggio di Porto di quefa Cital di Napoli. E anco nobile iri Cicilia quelta Famigliai. ema ba. I ... Scrivono di quelta Famiglia il Manzaella, Fistri nelli billioria di Napoli. Lellis p.; Padre todan labore inelle Famiglie di Cicilia, con altri pri il control col colore di colore di

# Re Ladislavian Cololla Famiglia d'Alois or con la lo Origlia, Benedicto Ver de Conte de les con

Quelta Famiglia è patritia nella Città di Caferta, vi fono fiati huomini fegnalati in lettere, èt armi, èt hanno bene imparentato.

Nell'anno 1001. ritrovo Scipione d'Alois Capitan d'In-

Hà dato spiendore à questa Famiglia Pietro d'Alois della Compagnia di Giesal, Filosofo, Teologo, e Poeta insigne, che diede alla loce. Epigrammatum Centuria fex. Et Commentariti in Exiangelia Quadrugessima.

# Della Famiglia Angelia. utl. 72 25

Angelis fono driginatii Napoletani. Net 1 j 16. fritred.

va, che Riccardo Bruffone Corite di Sirriano di pet
moglie Margherita fus forella à Riccardo d'Angelo Napos
letano Barone della Rocchetta, eli di per dote ondie 1 yeod
moneta. Guido fi Capizano illofte nella "ami, militò fotte
di Rè Carlo III, dal quale fit creato Capitano di acolancie,
egli ando in compagnia del Rè in Ungheria, dove fece di,
verfe attioni honorate; i- fit quefto generofo guerriero Barone di Campomarino, e d'Alveto, nelle quali Terre fuecese
fe Mariellà fra unica figlinola. Angelos fis geretario della
Reina Giovanna II. & hebbe in dono molte rendite; fit Sè,
gnor del Cafale di Tiano in Averfa. Mattee fit uno di quele
li, che improntarono denari al Bè Carlo Primo nel 1288.
Francefco d'Angelis di Trani nobile, excetta, 23, del 1450.

tol

7

fol. 54. at. Angelillo d'Angelo di Capua, Cavaliero, e Regio Segretario, execut. 17. dell'anno 1442. fol. 71. at. Amico d'Angelo di Castel di Sangro, e Donato nobili, esenti da pagamenti fiscali, execut. 2. dell'anno 1466. fol. 268. Bitolo d'Angelo di Cajeta Castellano di Nicotera, Registr. della. Zecca 1417. fol. 306. Cefare d'Angelis Capitan d'Infanteria nel 1630. in Tesoreria. Antonio d'Angelis d'Altavilla Cavaliero aurato dell'Imperador Carlo V.del 1536. execut. 39. fol.282.at. Gio: Maria d'Angelis padrone del feudo Ianomarino in S. Agapita, e Cafale in Terra di Lavoro nel 1576. Pietro d'Angelo di S. Giorgio Cavaliere oftiario, e familiare, nel Registr. della Zecca del 1320. Nel 1495. fi ritrova. Luigi figliuolo di Angelo Segretario della Reina Gio:ll. poffiede il Castello di Monterone. Matteo d'Angelo di Tramonti ottiene privilegio d'immunità delle Collette, per li beni di Tramonto,dalla Reina Giovanna II.nel 1423.

Questa Famiglia gode nobiltà in moite Città del Regno, come sono, Napoli nel Seggio di Porto, Tiano, Trani, Tropea, Avellino, e Matera. Questi, che hanno imparentato con la Carafa godono in Tranie on nel Seggio di Porto di Napoli. Henno similmente imparentato con la Caparia, Li-

guoro, Caracciolo, e Pappacoda.

Possedono molti seudi, come sono Misciagna con titolo di Principe, Bitetto con titolo di Principe, Ceglie di Bari, Carbonara, Binetto, & altre.

, Scrivono della Famiglia Angelo il Mazzella, D. Filadelfo Mugnos, il Contarini, il Summonte nell'hiforia di Napoli, par. 2. fol. 622. Cartari negl'Avocati Consistoriali.

Vi è in Cicilia ancora nobile questa Famiglia, della quale scrive il *Padre Anfalone*. In Ancona, della quale il *Saraeini* nell'historia, fol.449.80 in eltre parti. Della Famiglia d' Anverfa, o vero di Sangro.

5T A Famiglia d'Anversa è l'istessa, che quella di Sagro Napoletana, e si disse d'Anversa, per il particolare dominio, che havevano gl'huomini della stessa, ò della. Città d'Anversa nella Fiadra, ò della Terra d'Anversa in Abbruzzi:& erano ancora Signori di molte altre Terre,e Castella, delle quali furono, un tempo, spogliati dal Rè Carlo Primo, fotto pretesto, che gli havessero mancato di fede; il che fù anco cagione, che egli, per fuggire l'ira di quel Rè, ne andassero, per certo tempo, fuori del Regno , Mà fatto conoscere poi la loro innocenza,e fedelta, furono loro restituite da Girardo Cardinal Sabinense, e da Roberto Conte d'Artois Balii del Regno, à tempo, che il Rè Carlo II. era prigione de gl'Aragonesi; il qual Rè, ritornato, che fu nel Regno, confirmando tutto ciò, che il Cardinale, & il Côte havevano fatto, ordinò, che à Berardo, Odorisio, e Gualtieri d'Anversa fratelli, non si dasse molestia sopra la possessione delle loro Castella.

La Famiglia Sangro è delle più illultri dell'Italia, nonche del nostro Regno, imperciòche fin dall'anno 93 o. di
nostra falute, esfendo staro discacciato dal Regno d'Italia.
Ridolfo figliuolo del Rè di Borgogna, si da Giovanni X:
Sommo Pontefice, e da popoli chiamato è quella Corona;
come huomo del medemo singue, mi de' migliori costumi Ugo Conte d'Arliò come altri vollero, Duca d'Aquitania Annipote dell'Imperador Carlo Magno; il quale vi
venne, e portò seco Azzo Conte, e Berardo,cognominato
il Frances (noi parenti, dal quale Berardo difecestro poi i
Conti di Marsi, antichi popoli della Provincia d'Abbruzzi,
che poi, lasciando il nome de' Marsi, si cognominatono
Conti di Sangro, per cagione del Fiume Sangro, che divi:

de quelle Contrade; il uuto telhifea Leone Offienf. Hà
Neile Cheo
havuto quefla Famiglia molti Cardinali , come flo Odorinic libra. c.
fio nell'anno 1059. Todino nel 1070. un'altro Todino 64nel 1100. un'altro Odoriion el 1121. Leone Cardinale,
ev Jecovo Olirenfe nel 1100. Rinaldonel 1140. Gentile
nel 1380, Aleflandro Parriarca d'Aleflandria, Riccardo
Caflellano del Caflello di S. Angelo in Roma. Paolo fi
Marchefe di Torremaggiore nel 1521. Nicolò Placido
Marchefe di S. Lucido. Fabritio Duca di Vietri. Fabeitio altro Duca di Caffacalenda: Gio: Francefeo Duca di
Torremaggiore, e Principe di Sanfevieri nel 1587, Paolo
Marchefe di Caffel nuovo nel 1570.

Hà possedutose possiscie moire Terre, e Castella, come sono Dragonara, e Planis, Bugnara, Frattura, Colleangelo, Torremaggiore, Palmoli, Rocca del Raso, Petransero, Cività di Campomarano, Santoblasso, Mótaccioli, Civitinova, Petrella, Morrone, Sant'Angelo in Grottola, Ferrazzano, Civita, Fiorentino, Montenigro, Castelluccio degli Schiavi, Agnone, Atessa, Severo, Gioja, Rocca, Bagnolo, Petcoasserolo, Santoblasso, Gasto, Bytroni, Calcabottaccio, Rocca del Cilento, Poctolis, Guarrazzano, Santoferio, Calignano, Castoria, Oliva d'Averta, & altre.

Hà imparentato con le prime Famiglie della Città di Napoli

La Famiglia Sangro gode la fua nobiltà nel Seggio di

Nido della Città di Napoli.

Scrivono di quelta Famiglia Scipione Ammirato nelle
Famiglie N apuletane neltom. 2. la Marra nelle Famiglie nell'Arena, Filiberto Campanile nell'Hiforia particolare della Famiglia Sangro; il Mazzalela, co-altri.

#### Della Famiglia Aquino,

6 Ono di origine Longobarda, discesi da Principi di Ca-D pua, ò pure da gl'Anicii, ò Pier Leoni, Fracipani Romani; Prima che venissero li Normandi in Regno, l'Aquini erano Conti d'Aquino; in tempo, che l'Imperadore Ottone III. venne in Roma, a prendere la Corona dell' Impero nel 996. governava in Aquino Adinolfo, detto Summucula . Verfo l'anno 1038. Adinolfo fu eletto Doge' di Cajeta da Cajetani mal fodisfatti del Principe Guaimario lor Signore. Nel 1157. Rinaldo, Adinolfo, Landolfo, e Landone d'Aquino, zio, e nepoti, permutano feudi col Pontefice Adriano. Da questi discendono l'Aquini. Rinaldo predetto fu Conte d'Aquino, e Signor d'altre Terre, e di Roccafecca. Landolfo anco fu Conte d'Aquino Signor d'Arpino, Roccafecca, & altri feudi . Tomafo fu Santo,come è notorio,& huomo dottiffimo,che scriffe così bene, che lo suo scritto è testo, e su degno d'haverne l'approvatione dalla bocca di Christo Nostro Signore nel trattato de Sacramenti. Un'altro Tomaso su anco Conte d'Aquino, dal'Imperador Federico fu mandato Ambasciadore al Rè d'Ungheria, e Vice-Rèdi Napoli. Nel 1220 fu fatto Conte della Cerra. Nel tempo di Carlo Il questa Famiglia hebbe il Contado d'Ascoli . Nel 1330. il Contado di Loreto, & il Contado di Belcastro, il Contado di Martorano, il Principato di Castiglione nel 1602. di S. Mango, e Pietra Pulcina. Nel 1623 di Cruculi, nel 1635. di Ferolito, nel 1637. il Contado di Monderisi, di Satriano. Il Marchefato di Pefcara verso il 1410 il Marchesato di Corati, il Ducato di Bisceglia, nella Provincia di Bari.

Hà posseduto ancora Arino, Campoli, S. Donato, Set-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE.

tefrati, Cuzzi, Mari gliano, Ottajano, Ogento, Oragano, Pomignano, Caravecchia, Gemini, Mandolino, Sarno, Ottaviano, Ferazzano, Rocca di Rodobono, Loretino, Alveto, Capora, Monte di S. Giosin Campagna di Roma, Corfano, Roccella, S. Angelo, Scala, Capriglia, Grotta Caflagnara, Caflel di Silva di Muro in Campagna di Roma, Bonito, Milito, Flumari, S. Nicola di Mafreda, S. Bartolomeo dello Gaudo, Rocca Nufcirana, Manchiufi, Lentaci, Carifi, Barbaro, Morano, Umbriatico, Rocca di Neto, Pietra-Mala, Saduco, la Città di Nicaftro, Vico, S. Gio: in carrico, & altre.

Hà havuti officii, e carrichi supremi Ecclesiastici, e secolari. Tomaso terzo Conte della Cerra hebbe per moglie una forella del Rè Manfredi. Francesco primo Conte di Loreto in tempo del Rè Alfonfo fu Gran Senescalco. e poi Gran Camerlengo. Tomafo Conte della Cerra. Vice-Rè, e Capitan Generale in Puglia,e Terra di Lavoro. Adinolfo in tempo del Rè Carlo II. fu Maestro di Campo Generale de' Balestrieri di tutto il Regno, Vicario nello Stato di Ferrara; fu più volte Vice-Rè in Calabria! Hebbe la Castellania perpetua dell'Amantea; su Consigliere di Stato del Rè. Hebbe più volte il peso di formare eserciti, e rinforzare le Fortezze del Regno. Fù Governadore,e Capitan Generale di tutto lo Stato di Rieti. Tomaso secondo Signor di Castiglione su nel 1334. Castellano dell'Amantea, Cameriere, e Configliere del Rè Roberto, e nell'anno 1342, Vice-Rè, e Capitan Generale in Terra d'Otranto. Landolfo fu Cavaliere Gerofolimitano, Prior di Barletta Donato fu Arcivescovo di Benevento. Matteo fu Vescovo di Gravina, e poi di Lecce. D. Antonio fu Vescovo di Sarnose poi Arcivescovo di Taranto. Ladislao fu Vescovo di Venafro, Nuntio alli Suizzeri, poi Governador di Peruggia, e poi da Gregorio XIII. fu creato Cardinale. Questa Famiglia è una delle sette gran.

Cafe

#### FAMIGLIE NOBILI

Case del Regno. Hà il Principato del Sacro Romano Impero, non solo per li primogeniti, mà anco per i secondogeniti.

Hà imparentato con tutte le Famiglie nobili Napoletane, & ultimamente con la Pico de' Duchi della Mirandola, e Contidella Concordia.

E vero però, che la linea primogenita di questa Famiglia s'estinse in D.Luigi, morto pochi anni sono.

Scrivono di quella Cafa l'Ammirato, Alonfo d'Haro nel Nobil di Spagna, la Marra, Mazzella, er altri.

Vi è anco in Napoli la Famiglia d'Aquino, delli famoli Negotianti, di milioni, Barttolomeo, e Toma de d'Aquino, della Civiltà Napoletana; Dificendente del primo è l'hodierno Principe di Caramanico D. Gio-Antonio fuo figliolos, fagliuolo ancora di D. Barbara Stampa Milanelis, del ficendo è figlialo il Duca di Cafola, Signor della Torre di Francolife, è a sitri fendi, e fi figliuolo ancora Don Luigi d'Aquino Auditore, che fino fignialo ano non Don Luigi d'Aquino, come con la Carafa della Stadera, Brancaccia, Tufo, Guevarae Dura; e vi è ancora il Ducato di Cafarano poffeduto da quella Famiglia.

Scrive di questa Cala Giuseppe Campanile.

Della Famiglia d'Arena, detta poi Concublet.

7 SI crede, che quella Famiglia d'Arena fosse d'origine. Normanda, e prédesse la denominazione dal Castello di Arena posto in Calabria, possedor da gli huomini di questa Famiglia, se forse il detto Castello non hà preso il nome da quella 'Si ritrova memoria di questa Famiglia fin. dall'anno 1200. fotto l'Impero di Federigo, nel qual tempo Matteo d'Arena Signor d'Arena, dona, per far cosa grata à Clementia Signora d'Arena sua madre, al Monastero di S.Cro.

S. Croce posto avanti al suo Castello d'Arena, la Chiesa di S. Elia con tutte le sue pertinenze; il Rè Manfredi dopò la. sua coronazione creò Maestro Giusticiere della G.C.Federico d'Arena. Nell'anno 1309. Girardo Conte di Curigliano. Nell'anno 1299. possedevano li Casali di Oleastro, e. Petrona, nel 1313. possedevano Arena, e Santa Caterina, Giordano fù Giamberlano della Reina Giovanna Prima. Nel 1365.possedevano Mossuto, e Capperonovo, Suriano, il Cafale, detto del Conte,e di Stefanacono. Nicolò nell'anno 1421. li 5. di Maggio fù creato dal Rè Ludovico III. Conte d'Arena, li concede la Motta di Carida, e la Baronia di S. Demetrio. Nell'anno 1428. nelli 10. di Maggio coprò dallo stesso Rè, per ducati 5000, la Terra di Mileto. Gio: Cola fù terzo Conte d'Arena, essendo che il secondo Conte fu Luigi suo bastardo. Gio: Francesco fu il quarto Contes d'Arena,e primo Marchese d'Arena, titolo concedutoli dall' Imperador Carlo V. Gio: Francesco suo figliuolo su Conte. quinto,e Marchese secondo d'Arena, vi sono stati altri Contie Marcheli d'Arena, fin all'anno 1670, che morì l'ultimo Conte,e Marchele, ammazzato, lenza figliuoli.

Questa Famiglia Arena è stata in Napoli nobile suor di Seggio, gode nobiltà in Cicilia, in Avila di Spagna, Fran-

cia, Genova, & altri luoghi.

Prefe la denominatione di Concublet, fecondo Scipione Ammir sto, in questa Famiglia, perche fi vidde la medema. Arme della Famiglia, in una Città del medemo nome, posta nell Ducato di Baviera. Mà fecondo D. Camillo Tutini melli Disposita del Pantini Giuglitieri alta Fargo, che quefa Famiglia difeende da' Principi Normandi, e da' Roggiero Cochebert figliuolo naturale del Conce Roggieri, chefù padre di Roggieri Primo Rè d'ambedue le Cicilie, il chedice cavarif dalle feritture della Certosfa di S. Stefano del Bofeo di Ciabbira, del'anno 1092.

#### FAMIGLIE NOBILI

Hà imparentato con le prime Famiglie del Regno, e forafliere. Hà ottenuto per molti anni l'officio di Serivano di Ratione, che è il primo officio del Regno, di valore. di ducati cinquantamila, che si perdè con la morte dell'ultimo Marchese d'Atena verso l'anno 16705 con la morte del quale si estino questa Illustrissima Famiglia; e li feudi ricaddero al Duca d'Atri suo Nepore.

Scrivono di questa Famiglia l'Ammirato, la Marra.; Giusppe Campanile, Padre Anfalone, Ariz, Cesare Armenial, c'altri Della Francese Provenzale, scrive il Nostradamo nell'Historia di Provenza.

### Della Famiglia Avalos.

B E 'Originaria di Spagna,dove è antichissimae nobililegge in uno antichissimo marmo,ritrovato in Calagorra Città di queipacsi, & hoggis conserva appo la maggior Chiefa di Toledo,bellissima inscrittione, che dice così: Sancio Atualo Calagaritano homini pro bono patria
communi tutando, invictissimo, Senatus, populusque Calaguritanus insus bio public celebravit. Afante Attilio Regulo Proconsule cum secunda legione, bonoris causto,
Della sua nobiltà in lipagna servivono Alonso Lopez de
Haro nel Nobilitario, & Alla sila.

Fri più valorofi Cavalieri, che à tempi del Rè Arrigo III. che viffe nel 1390. fiorirono ne Regni di Spagna, di Roderico, feù Ruy Lopez de Avalo, che per li fuoi ferviggi militari, fiù creato Conte di Ribadeo, e Gran Contefabile di Calliglia, de hobbe in dono molte Branoie. Tra gl'altri fuoi figliuoli, fi Innico, che nel 1442. fegui il Rè Alfonfo d'Argona, all'hora, che venne in Italia, alla conquifta del Regno di Napoli, & effendo molto caro di quel

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE.

Rè, li fu data per moglie Antonella d'Aquino forella di Francesco Antonio settimo Cote di Loreto, e Marchese di Pescara; il quale Marchese essendo morto celibe, ricadde tutto lo Stato ad Antonella, e per cofeguenza, ad Innico; il quale dopò la morte d'Alfonso fù anco caro al Rè Ferdinado figliuolo, dal quale ottenne l'officio di Gran Camerlengo del Regno, havendo fervito quel Rènelle guerre. de gl'Angioini, e Turchi, esfendo vecchio, morì, e lasciò trè figliuoli maschi, e trè semine, che surono maritate alli primi Signori del Regno, al figliuolo del Principe d'Altamura, Andria, e Venosa, à D. Carlo Aragona Marchese di Ieraci,& à D.Gio: acopo Trivultio Marchese di Vegevano. Alfonso primogenito su Marchese di Pescara,e soldato di gran valore, caro al Rè Ferdinando II. Hebbe per moglie D. Diana di Cardona figliuola di D. Artale Conte. di Golifano. Ferrante Francesco suo figliuolo su Marchese di Pescara, e sti il più valoroso Capitano di quanti ne surono à suo tempo; su Capitan Generale di Carlo V. & hebbe per moglie Vittoria Colonna, cotanto celebrata. nel Mondo. Morì fenza figliuoli, lafciò li fuoi Stati ad Alfonfo fuo cugino . Roderico fecondogenito di Innico fù Conte di Monterifo, e morì nelle guerre contro Francesi. Innico figliuolo del medemo Innico su dal suo Rè creato Marchefe del Vasto. Alfonso, che doppo la morte del padre succedè al Marchesato del Vasto, doppo la morte di Ferrante Francesco suo cugino, divenne anco egli Marchefe di Pefcara, e Capitan Generale di Carlo V. accrebbe molte Terre alli fuoi Stati, e morì Governadore di Milano. Ferrante Francesco suo primogenito su Capitan Generale, Gran Camerlengo del Regno, e Vice-Rè di Cicilia. D. Alfonso suo figliuolo su da Filippo II. creato General Governadore della cavalleria in Fiandra, e confirmato nell'officio di Gran Camerlengo. D. Innico

fecondogeniro del Marchefe Alfonfo, dell'Habito di S.Lacopò, Gran Cancelliere del Regno, e poi Cardinale di S.ta Chirla, e Legato - D.Cefar figliulo del detto Alfonfo fù gran Cancelliere, per renunza di fuo fratello . D.-Giovani fù Signor di Pomarico : D.Carlo fratello fi Prin, cipe di Montefarchio . D. Tomafo fù Partiarca d'Antigchia : Gafpare Cardinale, creato dal Pontefice Paole III,

gli-orto di Agosso del 1545. senza titolo,

· Venne anco di Spagna D. Roderico, di chi fu nepote. un'altro D. Roderico, che fù foldato di Carlo V. e per premio ottenne la Terra di Ceppaluni, e da Feliciana di Gregorio nobile Beneventana, fua moglie, hebbe il Castello di Villafranca, sopra del quale Girolamo ottenne titolo di Conteyin perpetuo da Clemente VIII. Hoggi questo Ramo è estinto, che era anco perpetuo Castellano del Castela lo d'Ifchia. Hà hayuta, conforme hà questa Famiglia, titolo di Principe fepra la Città d'ifernia . Hoggi vive fen licemente D.DiegotMarchele del Vasto mio singolare par drone, di chi fui Avocaro per alcuni anni. D. Cefaro Marchefe di Pefcarație Gran Camerlingo del Regno; che. tengono l'honoroidi Grandi di Spagna, vi è il Principato di Montefarchio in persona del Signor D. Andrea solo dato di gran valore, che è stato Ammirante de' Galeoni di Spagna, Generale delle Galere di Cicilia, Governadore Generale dell'Armata di Spagna, in Messina, in tempo delle revolutioni di quella Città, & il Principato di Traja. Gode nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

Ha imparentoro conferentiale Famiglie del Regno, e. d'Italia y e di Spagnia y come foto Gefunido, Sanfeverino, Gonzaga; Tufo; Carafa; Urfino, Aquino, Covos, Dgria. Mendozza; & altrie. il di colo cia altri.

Scrivono di questa Famiglia l'Ammirato, Mazzel-

la, Campanile, Sansovino, Contarini, Alonso Lopez, de Haro, Histor. de' Rè Goti, Inveges Palermo nobile, Spenero, es' altri.

Della Famiglia Ayerbo d'Aragona.

9 COno originarii di Spagna, vennero in Regno con Al-J fonso I. d'Aragona; dice il Lellis, che discendono da gli antichi Rè d'Aragona, e propriamente da Jacopo Rè di quel Regno, e come di Regia Stirpe portano i Cavalieri di questa Famiglia un decreto fatto per il Collateral Consiglio dell'anno 1688. col quale s'ordinò: Quod Dux Alexani, & Princeps Caffani, ejufque descendentes nati, & nascituri gaudeant honoribus, or prarogativis, quibus gavisi sunt, & gaudent in hoc Regno cateri descendentes ex Regia Stirpe, presso lo Scrivano di Mandamento Anastafio. Il primo, che venne in Regno fu D. Sancio con D. Giovanni suo nipote, & havendo servito detto Rè Alfonso, & il Rè Ferdinando, molto fedelmente, ne ottenne in dono la Terra di Simari in Calabria, dove edificò un Monastero per li Frati Predicatori, e lo dotò di molte rendite. D. Alfonso suo figliuolo servì ancora il Rè Alfonso IL& il Rè Federico, & ottenne dall'Imperador Carlo V. titolo di Conte sopra. Simari; e per la dote di Girolama Ruffo fua moglie, fu Signor di Brancaleone, e Palizzi. D.Ferdinando, D. Francesco, D.Cefare furono Capitani di cavalli in diverse guerre. D. Alfonso terzo Conte di Simari servì il Re Filippo II. sù Preside nella Provincia di Calabria, e per suoi serviggi, ottene titolo di Marchese sopra la Terra della Grotteria. Nel 1583. D. Gaspare su il sesto Marchese della Grotteria, & il primo Principe di Cassano, Cavaliere dell'Habito di Montese. D. Filiberto fù il secondo Principe di Cassano, Duca. d'Alessano,e Signor d'Aquara, per cagione del matrimonio da lui contratto con D. Laura Guarino Duchessa d'Alessano, D.Gioseppe è il terzo Principe di Cassano, casato colla. Signora D. Caterina Trivultio, forella del fu Principe Ercole Antonio Trivultio. Hà servito Sua Maestà con una compagnia di fanti Spagnoli nel tempo della fua gioventù. Gode nobiltà nel Seggio di Porto della Città di Nap.dove è flata aggregata nell'anno 1688. De fecòdogeniti di quefla Famiglia, che fono in Regno, parlaremo in altro luogo.

Hå imparentato con Fami glie nobilifilme, che fono, Accrocciamuro, Luna, Lafeari, Ventimiglia, Urria, Capua., Pappacoda, Sifeara, Cantelmo, Crifpano, Colonna, Trivutio, Mormile, Carafa, Ruffa, Dentic, Spinella, Burgia d'Aragona, Guevara, Concublet, Joppolo, Aquino, Brancia. Paladino, Gifone de' Signori Marchefi di Cinquefrondi, Pefeara di Diano de' Signori Duchi della Saracina, & altre. Scrivono di questa Famiglia il Contaria il Lellia. 24m.

rita, Ammirato, MaZZella, & altri.

Della Famiglia Azzia. Lcuni dicono, che fia originaria di Saffonia, altri 🔼 di Capua , & altri, the sia originaria di Napoli. Sotto Guglielmo II. si ritrova Raul de Azzia feudatario, fotto il Regno di Federico II. Imperadore, si ritrova un'altro Gran Siniscalco, come dice il Mazzella. Nel Regno di Carlo I, si ritrovano Berardo, come si vede dalli Registri della Zecca, e Nicolò d'Azzia possedere case in Napoli, in. feudo, e sotto feudale servigio, feudatario anco Landolfo notato con titolo di Dominus, si ritrova seguitare detto Rè nella guerra contro Saracini. Jacopo Signor dell' Apetina,e Romagnano, Roberto feudatario in Marigliano. Nel Registro di Carlo II dell'anno 1290 lit.D. si ritrova. Nicolò Azzia di Capua Milite, fol.202. e 205. Antonio d'Azzia Cavaliere domestico Regio, execut. 17. dell'anno 1442. fol. 81. Pietro Antonio d'Azzia figliuolo dello Spettabile Gio: Berardino d'Azzia Conte di Noja, per la difesadella Città di Taranto patì molto,& in ricompensa ottenne estrattione ascendente alla summa diduc. 200. execut.31.del 1530.31.e 32.f.218.àt. Cefare d'Azzia di Capua Capitan di cavalli leggieri nel 1556. Thefor. fol. 217. at Enrico d'Azzia di Capua Cavaliere, fratello del quond.

quond. Iacopo Cavaliere, e feudatario nel 1294 Nicolò, Landolfo , e Giovanni stimati fratelli feudatarii sotto Carlo Primo. Nel 1296. si ritrova Federico milite di Capua. Nel Registro 1269 13 Ind lit A. Nel 1272 si ritrova l'istesso Federico. Nel 1269 si ritrova Adenuiso figliuolo di Nicolò XI. Ind. lit. O. Nel 1294 fi ritrovano Nicolò, e Landolfo di Capua militi. Reg 1 294. 95. 8.Ind. lit A. Rahone di Capua Vicario di Roberto Duca di Calabria nelle parti di Basilicata. Reg. 1304. 1305. lit.F. fol. 170. Giovanna figliuola di Errico di Capua milite nel 1302. 1303. Ind. 9. lit. B. fol. 50. Nel 1342. Suffredia, di Capua moglie di Iacopo della Valle 1342. 11. Ind. lic.F. fol. 54. Nel 1328. Margherita di Capua moglie di Bartolomeo Franco di Capua feudataria. Reg. 1328.lit.D.fol. 10 Nel 1342. Errico milite. Nel 1470. Jacopo Mastro di cavalleria di S Lazaro. Gio:Berardino nel 1507,era Conte di Noja, é Signor della Terza, Alfonfo milite Maestro Generale dell'Ordine di S. Lazaro nel 1 526. Pietro Antonio Conte di Nojanel 1536. Vi è stata in questa Casa la Signoria della Città di Lesena, e Marchesato della Terza. Hà goduto questa Famiglia in Napoli nel Seggio di

Nido, & in Capua. Hoggi è estinta in Napoli. Scrivono di questa Famiglia il Mazzella, Elio Marchefe con il Borrello, Luigi Contarini, e Francesco de Pietri nell'Hisporia, il Padre Gamurvini nelle Famiglie, so. 1.

#### Della Famiglia Balzo.

11 Ono originarii di Francia. Vennero in Regno da Francia con il Rè Carlo Primo, ivi possederono grande Stato, possederono la Signoria del Castel del Balzo, onde essi prefero il nome, la Città di Marseglia nella: Provenza, più di 40. altre Castella; Furono Signori di Berre, che contiene sotto di le la Città di Bugos con altre trentarrè. Furono Principi d'Oranges, e Conti di Gene-

va. Si ritrova Raimondo del Balzo marito di Stefania, efeà Stefanetta figliuola di Giberto Conte di Milan, e Si gnor di Provezza di questo furono figliuoli Ugo, Goglielmo, Bertrando, e Giberto. Di Ugodi crede estemostati figliuoli Bernardo, e Rostelino, che furono Signori di Marseglia. Di Bernardo si figliuola Cicilia moglie di Amodeo Terzo di tal nome, Conte di Savoja. Questa. Famiglia apparentò con il Rè d'Orleans, si Principe.

d'Oranges, Rè d'Arli,e di Vienna.

Li primi, che vennero in Regno, all'acquisto, furono Bertrando, detto de Pertulio, seù Perutio Barrale, Signor del Balzo, Bernardo suo figliuolo, Berteraimo Signor d'Emberra. Coronato in Roma Carlo, e creato Senator di Roma, e Vicario Generale di S. Chiefa, scelse fra Cavalieri più confidenti. Bertrando, e lo mandò Vicario in Roma, Emberra mandò Pretore, e Potestà in Milano, à Bertrando, dopò l'acquisto del Regno, portato valorosamente,donò il Rè Arche, S. Valentino, Filetto, Batto, Miglionico, Pizzocorbara, Ripa de Tetis, Abbatteggio, S. Eustasio della Valle di aramanico, Sperapaglia de Tatis, Guastopifone, S. Pincerio, ò vero S. Giorgio, e Rocca Unfaria; ricaddero alla Corte, per esser morto senza heredi, Barrale Signor del Balzo, discendente da Guglielmo Principe d'Oranges, fu creato da Carlo Configlier di Stato, e Maestro Giustitiero, che hoggi diciamo Gran Giustitiero. Bertrando suo figliuolo su Signor di Balzo, e Conte d'Avellino primo; la detta Contea conteneva Calvi, Lauro, e Confa. Raimondo primogenito del Conte Bertrando fu anco Senescalco di Provenza, Forcalquerio,e del Piemonte, e. Capitan Generale del Rè Carlo II. dal quale ottenne la Città di Capaccio, Castiglione, Calitri, Guardia Lombardia con altre Terre in Principato. Ughetto suo figliuolo, oltre li Stati paterni, hebbe l'officio di Ciamberlano dalla

Reina Giovanna Prima, da chi fu anco fatto Senefcalco di Provenza, e di Folcalquerio. Rinaldo figliuolo fu anco Grande Ammirante del Regno; si chiuse la sua linea in-Elisabetta, che su privata de' suoi Stati da Carlo III. Raimondo secondogenito di Barrale su Capitan Generale. del Rè Carlo II. Ugone fuo figliuolo Senefcalco nel Piemonte, e Gran Senescalco del Regno. Hebbe in dono dal Rè la Terra di Soleto, S. Pietro in Galatina, & altre, nella Provincia d'Otranto . Raimondo figlinolo fu anco Marefciallo del Regno, Conte di Soleto, e Gran Camerlengo. Comprò la Città di Minorbino con fuoi Cafali, Giovanni suo figliuolo per sua madre Margherita d'Aquino Contessa d'Escoli, su Conte d'Escoli, morì fanciullo, l'istesso Raimondo su Signor di Casaluce vicino Aversa. Ramondello fuo pronepote figliuolo fecondogenito di Nicolò Orfino Conte di Nola fuo nepote , figliuolo di Sueva del Balzo Contessa di Nola sua forella, su da esso adortato e fu Principe di Taranto, Conte di Lecce, di Soleto,e Copertino, Signor di Benevento donatoli dal Papa, Signor di Flumari, Marigliano, Acerra, Vico, Otranto, Nardò, Ugento, Gallipoli, Oira, Osluni, Motula, Martina; dopò sua morte rimase Maria d'Engenia sua moglie con. Gio: Antonio, & altri figliuoli, e quella essendo stata sposata dal Rè Ladislao, per occupare il Principato di Tarato, divene Reina di Napoli Gio: Antonio figlio del Balzo Orsino fir Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Leccio, e Gran Contestabile del Regno; Sua nepote fu data in. moglie al Duca di Calabria. Questo morì senza prole legitima, lasciò solo quattro figliuoli naturali, uno maschio, e trè femine. Delle femine Catarina su maritara à Giulio Antonio Acquaviva Duca d'Atri, dandoli per dote ducati 15.m. e per essi la Contea di Conversano, consistente in. Conversano, Taro, Nuci, Casamassima, Castellana, e lor Ca-



Cafali, e poi li donò la Città di Bitonto; la feconda detta. Maria. Con questa la diede per moglie ad Angilberto del Balzo secondogenito di Francesco Duca d'Andria, condote di duc. 25.m. perche li diede la Città d'Ugento, e di Castro con lor Casali, e Parabito, con altre Terre, e Castella . L'ultima si crede, che fosse stata data in moglie al primogenito del Conte di Catanzaro Centelles. Gabriello secondogenito del Principe Ramondello su Signor dell' Acerra, Minorbino, Lavello, Carpignano, Lauriano, Trentola, Atella, Melfi, Rapolla, Montemilone, Ripacandida, Carbonara, Monteverde, Pietrapalomba, e Venosa, con titolo di Duca. Ugone secondogenito di Bertrando Conte d'Avellino fù Signor del Castello di Lauro, e Castiglione, Barrale figliuol dello stesso Bertrado su Signor di Loreto in Abbruzzi. Aurelio delli Conti d'Avellino fu Capitan Generale, e Vice-Rè in molte Provincie, fu Signor di Castello à Mare della Bruca, Pietra Stornina, Saponara; Hebbe per sua moglie Francesca d'Avella. Si ritrova Raimondo Signor di Specchia, Preti, Tigiano, Capranica, c della Baronia dell'Amendolea. Raimondo suo nepote. fù anco Conte d'Alessano; Questa linea s'estinse in Antonicca maritata à Ferrante di Capua Duca di Termoli. Bertrando primogenito di Berteraimo, che venne con. Carlo Primo, di cui fu genero, fu Conte di Montescaggiofo, che conteneva Pomarico, Ograno, Camarda, Oraco, e Montepeloso. Fù creato Visconte di Mirone, in Forcalquerio,e per morte d'Ugone del Balzo, detto di Berre fuo fratello, hebbe dal Rè il Castello di Piscina in Abbruzzi, & il Castello di Vallone in Francia; per sua moglie era Signor d'Andria con fuoi Cafali, Acquaviva, Montefellicolo, & Aspero, su creato Maestro Giustitiero del Regno. Francesco suo figliuolo su Conte di Montescaglioso secondo,e Duca d'Andria primo,e fù il primo, che dopò li figliuo-

#### NAPOLETANE, È EORASTIERE, LIB. I.

li del Rè fosse creato Duca, hebbe trè mogli successivamēte, la prima fu Luisa Saseverino, la secoda Margherita di Durazzo forella del Rè Luigi, la terza Sueva Orfina, c. co la secoda fece Antonia, che su Reina di Cicilia, come. moglie di Federico d'Aragona. Jacopo figliuolo del Duca Fracesco, su, per sua madre Margherita figliuola di Filippo Principe di Tarato, e forella di Ludovico Rè di Nap. Principe di Tarato, in Regno, & in Grecia Dispoto di Romania, Principe d'Acaja, & Imperadore (per folo ritolo) di Costatinopoli, mà morì seza lasciar prole alcuna, che se di lui fosser rimasti figliuoli, no solo si sarebbero conservati nella Famiglia del Balzo, li Principati di Taranto, Acaja, e di Romania col titolo d'Imperadore di Costatinopoli, mà haverebbero possuro aspirare, per le ragioni di Agnesa lor madre, come nipote della Reina Giovana, ad altre succesfioni. Antonia figliuola del Duca Fracesco, e forella di Jacopo, fù moglie di Federico d'Aragona Rè di Cicilia. Dopò la morte del Duca Fracesco, beche uscissero di questa Cafa li Principati di Tarato, d'Acaja, e tutti gl'altri Stati, e Titoli, rimafe nodimeno il Ducato d'Andria à Guglielmo fecondogenito del Duca Francesco, natoli da Sueva Orsina fua feconda conforte.Comprò questo Duca dal Principe Gio: Antonio Orfino nel 143 2. la Terra delle Grottaglie col Cafale d'Altogiovami. Fracesco suo unico figliuolo fu Conte di Montescaggioso quarto, Duca d'Andria terzo e Gran Contestabile; ottenne anco dal Rè Ferdinado la Città di Bisceglia, co titolo di Cote; morì nel 1482. con universale opinione d'huomo da bene, su sepellito in Andria nel Monastero di San Domenico, da esso fondato. Pirro primogenito del Duca Francesco successe al padre nella Cotea di Motescaggioso, e di Bisceglia, & al Ducato d'Andria,e per fua madre, alla Contea di Cupertino; nel 1482.comprò dal Rè Ferdinando la Terra d'Altamura,e

vi hebbe sopra il titolo di Principe; per sua moglie Maria Donata Orlina primogenita di Gabriele Duca di Venola, succedè al Ducato di Venosa, & alla Contea dell'Acerra, fù anco Gran Contestabile. L'Officiali del Rè si gloriavano anco esfere Ministri di Pirro, così Guglielmo Vernaja Presidente della Camera del Rè, si poneva anco per titolo d'essere Cosigliere del Principe Pirro. Grisotta figliuola di P rro fu maritata à PietroGuevara Marchese del Vafto,e Gran Senescalco del Regno. Essendo vedova fu visitata in Napoli dall'Imperador Carlo V. Isabella terzogenita del Principe Pirro fu moglie di Federico d'Aragona secondogenito del Rè Ferdinando, che poi fù Rè. Angliberto secondogenito di Francesco Duca d'Andria,e fratello del Principe Pirro, hebbe, da fuo padre in dono la Terra di Noja, e Tigiano, e dal Principe suo fratello, per vita, e militia, Galatola, e Carpignano, per sua moglie fu Signor della Città d'Ugento,e Castro,e la Terra di Parabite con molte Castella attorno. Fù sua moglie Maria Conquesta del Balzo Orsina figliuola del Principe Gio: Antonio Orfino, e dal fuo Socero hebbe ancora la Terra di Locorotondo; hebbe anco titolo di Côte sopra Ugento,e coprò Nardò,e vi hebbe titolo di Duca Raimodo primogenito del Duca Angliberto fu Conte di Castro, e per fua madre fu Côte d'Ugeto, & hebbe dal Rè Carlo VIII. il Ducato di Nardò. Guglielmo figliuolo ancora di Angliberto fu Cote di Noja. Francesco primogenito di Raimodo fù Conte di Castro, e d'Ugento, e Duca di Nardò terzo. Morì in Roma privato di tutti li Stati, per havere,nella venuta di Lautrech, seguito le parti Francesi. Antonia unica figliuola di Francesco su maritata à D. Ambrosio Sãtapau Principe di Botera, e Marchese di Nicodia. In questa si estinse questa Casa, celebratissima per tutta Europa.

lano forfe discendente da quell'Emberra, che di sopra dicemmo, essere stato mandato dal Rè Carlo Primo, per Rettore,e Podestà diMilano,e che doppo la Pretura rimase in quei medemi Stati, venne nel Regno à tempo del Rè Ferdinando Primo, da cui fu fatto Condottiere di gente d'armi, contro Giovanni d'Angiò Duca di Lorena, & havendo servito assai bene n'hebbe la Terra di S. Croce, e. Cafalvatica, e la metà di Mirabello nel 1465. fu fua moglie Cecca di Monteforte, da chi hebbe in dote l'altra metà di Mirabello, & alcuni stabili in Campobasso. Si trova aggregata questa Casa alla Nobiltà della Città di Capua, dove vive con qualche commodità, e gode hoggi titolo di Duca sopra il feudo delli Schiavi. Nell'anno 1593. coprarono ancora Pomigliano d'Arco. Posseggono ancorali viventi Balzi la Cappella in S. Chiara, che fu de gl'antichi Balzi, ove hanno posta bellissima Inscrittione. Quefi Balzi hodierni pretendono discendere da Bianchino, riferito dal Sanfovino, Marraser altri, che dicono fosse. figliuolo quintogenito di Francesco Duca d'Andria, e di Sueva Orlina, e dell'elistenza di questo Bianchino, e della loro discendenza da quello, il Signor Duca delli Schiavi dice haverne scritture autentiche; benche il Sansovino, Marra, & altri, che scrivono di questa Casa, non nominano tal Bianchino, ma folamente Guglielmo Bianchino, che fu quartogenito di detto Francesco Duca d'Andria.

Hanno imparentato questi Balzi con Famiglie nobiliffime, così Napoletane, come di Capua, e Forastiere, che.

per brevità si tralasciano.

Hà goduto nobiltà in Raufa, dove è estinta.

Scrivono di questa Casa il Campanile, il Sansovino, l'Ammirato, Biance contro Flaminio Rosso, Elio Alarche col P. Borrello, il Contavini, Nostradamo nell'bistoria di Provenza, Girolamo Enninges, la Marra, et tutti

gl'Historici del Regno di Napoli, e l'Autore dell'Historia di Rausa, er altri.

# Della Famiglia Borgia.

12 D lede principio alla Cafa Borgia (condo l'Efeclano nel toma: foi 197 dell' Historia di Valenzas, D. Pietro d'Atray della Cafa, e Sangue Reale, doppo, che fi Signore della Città di Borgia, perciò di vede, chequefta Famiglia è criginaria Arapy, mà doppo D. Pietro d'Atray di Sangue Reale nel 1152 havuro in dono dal Rò Alfonfo, detto l'Imperadore, la Città, o Villa di Borgia in Valèza; diede principio al nuovo cognome di Borgia nella-fieffa Valenza. Capo di tutti i Borgi è il Duca di Candia, Marchefe di Combai, vi fono anco i Duchi di Vil-Jermofa.

Porta ancora il cognome di Aragona, per caufa che. Giovanni terzo Duca di Candia , hebbe per moglici Giovanna d'Aragona figliaola d'Alfonfo d'Aragona Arcivefcovo di Saragoza, nepote di Ferdinando il Cartolico Rè di Spagna, del qual matrimonio nacque Francefco Duca di Candia, che fi e Giefuita, e fi Generale della fua. Religione, morì nel 1372. e poi dal Pontefice aferitto al numero de Santi.

Da Valenza paño nel Regno, fecondo l'Efislano di fopra, e D. Iofré de Borgia quarro, e minor fratello di D. Pier Luigic, the comprò il Ducato di Candia Al Rè Catro-lico Ferdinando l'amo 1485. fi casò con D.Sancia d'Aragona figliuola baflarda del Rè D. Alfonfo di Napoli, condote dello Stato di Squillace, con titolo di Principe, in Napoli , hoggi è paffato per via di Donna alla Cafa Idiaques, y Butron, che non hà che invidiare alla no-

bilifilma Famiglia Borgia Spagnola. Hå posseduto detta Famiglia in Regno, Simari, con titolo di Conte, Badulato, Satriano, Cardinale con mille altre Terre,e Castella.

... Hà havuto quefta Cafa due Sommi Pontefici, Papa Califto III. figliuolo di Giovanni, & Aleflandro VI figiuolo di Goffredo. Hà havuto diece Cardinali, Alofo nel 1446. Roderico nel 1455. Giovanni el 1492. Cefare nel 1493. Giovanni fecondo nel 1499. Fennecko nel 1500. Fier Ludovico nel 1500. Roderico fecondo nel 1530. Errico nel 1530. e Gafpare nel 1615. Hà governato la Cicilia, zon carico di Luogotenente. Giovanni quarto Vefovodi Malta nel 1501. D. Filippo fi Strutico di Meffina, nel 1585. e D. Pietro Principe di Squillace nel 1601. e, s'effinfe quefla Cafa in Reggo verfo l'anno 1660. chefendo reflata una fola donna ultima Principeffa di Squillaete, quella fi martio in un Signore Spagnolo d'altra Famiglia.

In Napoli ha imparentato con Famiglie nobilissime

del Regno,

Scrivono di quella Famiglia l'Inveses nel Palermo nobile, Alonfo d'Haro nel Nobiliario di Spagaa, il Mazzella, Zurita negl'Annali Aragonefi, Contarini, Historia de V Govi di Tivoli, 2 Padre Anfalone, Efcolanoneli Historia di Valenza, Faria, Spenero, Giacconio, G'altri.

# Della Famiglia Bonito.

Uefta Famiglia è originaria della Cofta d'Amalfi, dove fi crede, che foffe tramandata dalla Reina del Mondo, Roma . Il primo, che fi ritrova in Napoli fi Giovanni, che nel 1192. possedeva case, e territorii nel distretto di Napoli , Andrea di Bo-

hito si ritrova frà mutuatori nobili della Città di Napoli nel 1268 del Rè Carlo Primo, e poco appressonel 1272. insieme con suoi fratelli improntò allo stesso Rèoncie. cento. Nel 1275, insieme con trè altri improntano al Rè duc. 6000 Andrea nel 1275 si ritrova feudatario in. Barije nel 1 269. dallo stesso Rè su fatto Secreto di Calabria, nel 1272. fu creato Mastro di Zecca della Città di Messina, pol in Brindisi. Nel 127? Giuseppe su feudatario, e Configliere dello stesso Rè C. lo Primo. Nino nel 1271 era feudatario in Terra di Bari,e nello stesso tempo Oddo Signor di Bonito, e S. Barbato . Carlonel 13 26 era Capitan Generale in tutto il Giustitierato d'Abbruzzi, per il Rè Roberto, lacopo nel 1410 era Barone di Capurfo in Terra d'Otranto. Roggieri nel 1326. Signor di Bonito, Nugni, Vignola. Campagnone possedeva Monte, c. Caffel di S Bartolomeo.

Rinaldo in tempo del Re-Alfonfo Primo fu di quello Configliere, e Marcíciallo nella guerra di Tofcana. Bartolomeo fu Condottiere di genti d'arme del Re Ferrante, & Alfonfo II. e fuo Confegliere, e Camariere . Lorenzo nel 1564, fu Barone di Torchiara, e Coperfito nel Cilento, poi di Prignano; Melito, e Puglifi.

Giulio Cefare fu Signor di Cafapefella, e dell'Ifola, nelle pertinenze d'Averfa, e dalla felice memoria del Rè Filippo IV, ottenne titolo di Principe fopra Cafapefella.

Un altro D. Ginlio Cefare fi dalla Maeflà dello fteffo Rè Filippo Quarrò creato Secretario del Regno, epoi nell'anno 1668. pafò al grado d'Avocato Fifcale del Real Parimonio; poi à quello di Prefidente, tello fieffo Triburale, e poi a quello di Configliere, del Supremo Configliò di Capuana, è cottenne titolo di Duca Jopra la faz Terra dell'Ifola. Tiene per moglie D. Virginia Pignatella del Seggio di Nido è Signor di Bonito.

D. GiuD. Giulio fu Signor di Cafalicchio, e di Loria, Terre nel Cilento. D. Gio: Battifla Signor di Pafitano, dove ottenne titolo di Marchefe nel 1656.

10. D. Marcello, per le fue rare virtà, e peritia dell'Hiftogrice cofe antiche del Regmoè filmato, e riverito da tutti, è Cavaliere dell'Habito di Calatravas&, effendo fucceda; un al Marchefe di S. Giovanni Blanch fuo Zio, e divenua meritevolmente Marchefe di S. Giovanni, 231-28, 2124.

Francesco Antonio su Capitan di cavalli si ritrovo, con molta intrepidezza, nell'anno 1647 nella disesa, e soccorso d'Orbitello assalto da Francesi.

Massentio su Signor delle Terre dell'Heredita, & Ogliastro, nel Cilento, D. Andrea fratello del Signor Duca

dell'Ifola fu Vescovo di Capaccio.

. Pafo dalla Riviera d'Amalfi in Cicilia quefa Famigliache ce la portò Andreache nel 1272. fi Macfiro di Zecca nella detta Ifola . Ludovico fii creatodal Papa Urbano VI. Arcivefcovo di Palermo, poinel 1395. Arcivefcovo Antibarefic Citir alle Il'Albania, pol Arcivefcovo Teffalonicenfe, e poi nel 1395. Vefcovo di Bergamo, e, poi nel 1460. à 15 di Novembre Arcivefcovo di Pifanel 1466. Arcivefcovo di Tranto , poi Nuntio Apoflolico, appreffo il Rè di Napoli Ladisho, e poi nell'anno 1408. fic creato Cardinale di Stant Chiefa, cod titolo di Santa. Maria in Traftevere, e volle chiamarfi il Cardinal di Taranto, in honor dell'ulcima fua Spoia. Morì nel 1413. in Arimini. Hà havuto altri Soggetti infigni la Cicilia.

Hà imparentato questa Famiglia, in Napoli, con Famiglie nobilissime, come sono la Caracciola, Carafa, Pignatella, Dentice, Capece, Catania, Zorliaco, Brancaccio, Giodice, Frezza, Afflitto, Coppola, Alagno, Muscettola, Mastrillo, Cesarino, Tomassi di Capua, & altre.

Gode la sua nobiltà nella Città di Scala, Amalfi, Ravel-

lo, e Meffinase pretendono li Cavalieri di quefta Famiglia la reintegratione al Seggio di Nido, di quetta Città, efiendo che dicono effere difcendenti da Matteo Bonito Collettore della Fizzza di Nidose di Zaramo Collettore della Fizzza di Nidose di Zaramo Collettore della Fizzza di Nidose di Zaramo Collettore della Fizzza di Nidose di Roggieri nell'anno 1336 dicefi Sindico, e Procuratore de Cavalieri della Pizzza di Nido. Antonio nell'anno 1417, uno de cinque del Seggio di Nido.

Scrivono diquesta Famiglia il Lellis, Padre Anfalone, Mugnos, Ughell nell'Isalia Sacra, & altri.

Della Famiglia Brancaccia.

L A Famiglia Branchocti non fi può difficultare i che fia originaria Napoletana, & thà più di fettecento anni, che in quella Citt li rittova, e furono nobili prima, che quella Città folle loggetta à Rè, & i prima; che di rittova vano fono trè fratelli i Barnaba, Leone, e Serigio. Furono Signori de feudi prima del Rè Ladislao effendo che prima, di detto tempo, di rittovano quindeci, e più Baroni in tempo del Rè Manfredie Carlo Primo, frà quali firitrovano nel 1787. Il Signora Fenticia Branccia, & il Signor Bettro Branceccio, e Matteo Brancaccio feudatarii, & anno Errico Branceccio, e Matteo Brancaccio feudatarii, & anno Errico Branceccio, e Matteo Brancaccio feudatarii, & anno Errico Brancaccio, e di Cicilia: Giovanni fi Signor di Leogano, Colle-Domenico, Acquiviva, & Itavilla, nell' Abbrazza nel 1379.

Tomafo fi Signor di Rocca d'Evandro i, Maleto, Orta, Cilenza, e Grumo nel 1381. Madalena Signora di Roccagu-gilelma, e Vigna Caftrenfe.

Paolo fa Conte di Nocera, per dono del Rè Ladisho. Tomafo fà Signor nelli fteffi tempi di Ceglia in Orranto, Furono Signori di Trentola, e Loriano, Marino fa Contedi Noja. Vi è hoggi il titolo di Duca di Luftra, e di Cattel nuovo, titoli ottenuti nel 1026. e 1356. Principe di Roffranovo, titoli ottenuti nel 1026. e 1356. Principe di Roffranovo havuto nel 1044. Marchefato di Motefilvano nel 1016.

Hà havuto questa Famiglia molti Cardinali della Chie-

la Romana, come Landolfo nel 1294. Rinaldo nel 1384. Lodovico nel 1408. Tomalo nel 1411. Si aggiungono Nicolò sepolto nella Chiesa d'Avignone de' Padri Domenicani; Pietro Nicolò sepolto nella stessa sepoltura. De nostri Napoletani Francesco Maria, e Stefano suo nipoto, il primo morì l'anno 1675. & il fecodo l'anno 1681.che han lasciati copiosissima libraria, da 15000. volumi d'ogni professione, da porsi nella Chiesa di S. Angelo à Nido, della Città di Napoli, per serviggio del Pubblico, do ve già, con ogni maenificenza, stà riposta. Mario Arcivescovo di Viterbo. Nicolò Prelato di Marfeglia , Da cento Arcivescovi, e Vescovi riel Regno di Napoli : Vi fono stati Consiglieri , come su Gio: Battiffa, che morì nel 1503. Carlo, che morì nel 1656. & altri Carichi di lettere, & armi. Vive il Configliere D. Carlo Brancaccio, degno di vivere eternamente, per la fua. dottrina,integrità,schettezza, e gentilissimi costumi.

en E morro à 19. Getunaro, 153 é,in Nap. F. Gio:Battiltà, Cavaliere dell'Haisite di Malta, Soldato di gran valore, è morto Genetale dell'Artegliario del Regno, e del Configlio di Stato, Baglivo della fua R gligione, di S. Stefano della Daunia, Marchele di Rinellos l'altro Priore F. D. Gio Battiltà fucceffore a primone della figio di S. Stefano, morì in Malta nel 1682, e prima della fua morte dotò di annua rendita la, fudetta libraria, lafciata da' Signori Cardinali fuoi zio, e frazello.

In Francia dové la portò Boffillo Conte d'Agnano, Capiran Generale della Chiefa, i Brancacci fono Signori di prima sfera, Pari di Francia; Duchi di Villars, Marchefi di Graville, e de Grandchamp, Conti di Maubec, Vifconti di Cotance, Baroni di Oife, dell'Ifola dela Ferte Bernard, Signori di Beaubec. Il Ducato l'ottennero nel 1627, li 28. di Luplio, il Paristo nel 1672.

Gode nobiltà in Napoli, nel Seggio di Nido. Gode nobiltà ancora in Cicilia.

Scri-

Scrivono di quelta Cala, così Napoletana, come France, co, Ginjeppe Campanile, il Padre Anfalone, Gefare Armoniale, Mazzella, Spenero, Nofradamus mil Historia di Provenza, I mbosf nelle Famiglie Pari di Francia, Et altri.

#### Della Famiglia Branciforte.

Uelta Famiglia Branciforte è Catalana, Francefe, & Italiana; E quelta divisfi in Piacenza, & inc. Gicilia. Della Cazalana ne fi mentione il Barrellas mell'Hisforia delli Conti di Barzellona, lib. 2. fol. 5, dove narrando, che D. Bernardo Barcino primo Conte di Barzellona cine I anno 19.4 volvera far giornata con Mori, dice: Lloge el focorro à la cerca, y Ceritana e e trà gl'altri Cavalieri, che li vennero in agioto, nomina Beltran Blancafort.

Degli altri trè Rami, Piacentina, Ciciliana, e Francese, ne parla largamente il Crescenzi nella Corona della nobiltà d'Italia, al tom. 1. al fol. 370. dimostrando la sua origine, dice : Famiglia allignata credest in Piacenza molti anni avanti la venuta di Giesù Christo, & esfendo in Guascogna (di Francia) grandi, & antichi i Branciforti, ma ritrovandosi in Piacenza, l'origine, la grandezza, e l'antichità di tanti, e tanti secoli, posso ben dire, che da' nostri son quelli derivati, come i Branciforti di Cicilia . Quelta origine, dice egli, haverla cavata da varie Croniche manoscritte,e dall'Historia di Piacenza, che frà le più antiche,& illustri Famiglie Piacentine dell'ordine Cavalleresco, e Patritio, annoverano i Branciforti. Dice, che in Italia era Obizzo Alfiere, Generale dell'Essercito Imperiale di Carlo Magno contro i Longobardi, il quale mentre portava nel Campo la Bandiera Orofiamma, affaltato da trè Cavalieri contrarii,quelli in un tempo gli mozzarono le mani, ma il gene-

rofo Obizzo abbracciando con le braccia tronche la bandiera fin che su soccorso, i Cavalieri surono uccisi, e lo Stendardo Imperiale liberato; onde egli diede al fuo linguaggio il cognome, e l'arme. Questa tanta antichità d'Obizzo, Ceppo de' Branciforti Piacentini, il Crescenzi la và appoggiando prima con Carlo Sigonio, che dice, che nel 980. dall'Imperadore Ottone nella Dieta di Roncaglia: Lanfrancus Brancifortius Castro Vico Iustino donatus, doppo adduce un'altro Lanfranco Branciforti figliuolo di quello, il quale doppo nove anni, a'fette di Novembre, fu dall'Imperadore armato Cavaliere, e Barone. dell'Impero Romano, & infeudato con fuccessione perpetua del fopradetto Vvistino, di che si trova l'autentico Privilegio in Piacenza . E nell'istesso Archivio si ritrova. un'altro Privilegio del 1125 dell'Imperador Lotario (all' hora Duca di Sassonia, & eletto Rè de' Romani ) concesso al Cavaliere Arnaldo Branciforte di Piacenza, Confaloniere della nuova militia Occidentale, feudatario, Barone,e Valvasore con tutti quelli della sua Casa.

Questa Famiglia in Piacenza vive con molto splendore, sfignoreggia la Villa Branciforte, Pittoli, Vallelonga, S.Bonico, Romeo Vvistino, Cerveliano, Grazzano, hor Marchese, Campremollo, parte semplice Baronia, e parte Marchestavo, Ponturno Contea con molti altri Cafali.

In Francia, dice il Crestenza, ritrovarsi Fra Guido Brăciforte Gran Maestro della Religione di Malta, che derivava da Pier Guido Brancisorte, secondogenito del primo Obizzo, che acquistò il cognome, e su progenitore de' Duchi di Criqui.

Dice lo stesso (tescenzi), che la Brancischte Pisana passò in Cicilia, e trapiantolla Guglielmo, che si casò in Catania con Francesca Maletti, figliuola di Manfredi Signor di Mineo, e morì nella stessa Catania nel 1347 regnando

Lodovico, come dice apparere per suo testamento, per Not. Rogito di Buonsignore Capo di Miche. Dal che si vede, che erri Buonfiglio nel fol. 70. che à questa Famiglia. diede il passaggio nel Regno, molto prima, e sotto il Rè Francese Carlod Angiò.

In Cicilia divenuta feconda fubbito sparse l'habitatione in Catania . Piazza, e Palermo. De' Branciforti Catanesi ne sa fede il detto testamento. De' Piazziesi ne habbiamo notitia nel ferviggio militare del Rè Federico III. fatto nel 1393. ove trà gl'altri Baroni di Piazza si legge. Raffael de' Branciforti, se credemo al Mugnos nel Vefpro (iciliano al fol.171. De Palermitani ne parla D.V incenzo di Giovanni, e fono flati in Palermo i Palaggi del Principe di Leonforte, Principe di Licordia, Principe di Niscemi, e Duca di S.Giovanni.

Questa Famiglia hà governato la Regia con gli ufficii di Capitano, e Pretore. In Cicilia fu divisa in cinque Rami Titolati, e tutta intiera hà posseduto gli Stati, & i Titoli di Principe di Butera, primo titolo del Regno di Cicilia, passato alla Famiglia Carasa, Principe di Pietra-Pertia, Principe di Leonforte, Principe di Licordia, Principe di Villanova, Principe di Niscemi, Duca di S. Giovanni, Marchefe di Militello, Marchefe di Barrafranca, Conte di Cammarata, Conte di Mazzarino, Conte di Raccuia, Barone di Fiume di Niss Barone dell'Occhiolà.

Have abbondato di cariche Ecclesiastiche, perciòche. Ottavio fu Vescovo Cefaleditano nel 1633 poi Catanese

nel 1638. D. Luigi Vescovo di Melfinel 1649.

D. Nicolò Melchior Conte di Mazzarino fu Straticò di Messina nel 1505. D. Antonio Barone di Mirto, nell'anno 1545. e D.Nicolò Placido Principe di Leoforte 1642. E' stata più volte Vicaria del Regno, e di varii Habiti

Cavallereschi adornata . D. Fabritio Principe di Butera.

fth Cavaliere del Tefone d'Oro, e<sup>1</sup> primo Grande di Spagna, del primo ordine in quefit Cafa. D. Girolamo Conte di Cammatata Cavaliere d'Alcantara'. D. Francefco pure Conte di Cammarata, di Calatrava. D. Nicolò Placido Principe di Leonforte, di S. Laopo. D. Francefco Duca di S. Giovanni, di Calatrava. D. Michele, di S. Laopoe D. Grolamo Cavaliere di Malta, e Commendatore di Ciacconio: 2012. 1980/15. Lister 1981.

- In Napoli fin dal 1269 fi ritrova Pontio Giuflitiere di

Lefare Armonial dice di quella Famiglia; quelle parole fol 59. Blambefort de France Baron de Anoy en Nivirenoss, sin del l'ultre Paulon de Cleves, e du coftè materiel de Salazar, Maifonoriginaire, d'Efpage, porte bande d'azian con agent de dux pieces. Blambefort der 2 1: Leopardi de geulle «Blambefors de geulle à 1. Lions d'or, fols et l'arona l'actre.

Hi imparentato con Cafa d'Aufria in D. Giovanna. Higitubladi D. Gior d'Aufria; e fempre hà imparentato o Famiglio atbilifième, Ruffo, Santapa, Barrele, Carafa, Vetimiglia; Speciale, & altre infinite delle prime del Regno.

Scrivono di questa Cafail Crescenzi, l'Inveges, Padra ofus falme, Cregitelmo Inthisffiche innestracome si ancora il Crescenzi, questa Famiglia nell'Albero di questin della Eriqui i mobiassima Famiglia, Francele, che dicedicendere dai Rè di Berragna, & alrik inque si sila ancque si

ib ofolie ne de Della Famiglia Bucca.

16: T. A Famiglia Bucca venne da Fiandra in Lombarin Participa di Ambardia in Provenza; eda Provenza, in Napoli. Il primo fi ritrova è Ferrario Bucca.cognominato Paccinfirme con Gualterio, e Berterando nel 1264-Pace fu mandato dal Rè Carlo Primonella Città di Milano, per negotti gravifimi nel 1275. Gualterio fu dal dero Rè eletro Sinifealco di Lombardia nel 1269. Bertrando fi Configliere Segreto nella Lombardia, per detto Rè nel 1269. enel 1271. Caffellano del Caffello di Capua, hebbe in dono dal Rè le Terre di Lungano, e Caffello di Calvice in Contado di Mollie. Lodovico fio Caffellano in Roma, per detto Rè, nel 1275. governando il detto Rè, come Vicario dell'Impero in Italia, e Senator di Roma, fatto dal Papa, la Lombardia, la Tofeana, e lo Stato di Sancia Chiefa. Corrado, da Clemente IV Pontefice, per intereffione del Re, fio creato Legato in Polonia, e Vefovo di Pamplona. Roberto Caffellano di Cefalti in Cicilia nel 1282.

Nicolò fù Ambafciadore alla Repubblica di Pifa nel 1271. Gerardo Ambafciadore à Pifanel 1274. Milano Ambafciadore à Carlo Primo, per Lodovico di Roger Viec-Rè di Cicilia. Gerardo Ambafciadore alla Tofcana-Filippo Ambafciadore, per la Città di Lucca, al Rè Robertonel 1313.

Michele fû da Clemête V. creato Cardinale nel 1312: Girardo nel 1339. fû Cavaliere del Rê Roberto, e. Caftellano di Melazzoin Cicilia, per la Reina Giovanna. Prima nel 1346.

Girolamo havendo servito il Rè Cattolico, su mandato

Ambasciadore à Papa Lutio II: nol 1509.

Manfredino fu Ambalciadore del Rè Ferdinando d'Aragona, alla Republica di Siena,nel 1494 e per li bis fogni di quel tempo, fu mandato à fare gente in Cicilia, e per li fuoi fegnalati ferviggi, hebbe dal Rè un'officio di Regio Secreto. Fà poi Configliere di Stato; e Rationale. della Reina di Cicilia, Infante d'Aragona, e Principeffa di Sulmona 1502.

Servi Manfredino ancora molto bene l'Imperador Carlo V dal quale, per detti fuoi ferviggi, hebbe la giurifdittione civile, e criminale, ò fia Capitania perpetua della Torre dell'Annunciata nel 1336. E possedè queste Baronie, e Terre, Carpignano, Campi, Spoltore, Mosturi, Montessivano, Vituli Tulli, Terra d'Uriara, Montelere, Castelluccia di Sauro, la Torre dell'Annunciata, Cafale, d'Aprano, Pizzone, Montejnance, Tincinoso, Montenegro, S. Paolo, S. Vito, e Iannini.

Tiberio primogenito di Manfredino, possedè ancora-

Molpa, Iulia, Notaresco, e Cassano.

Iacopo possede Riviello, Castello nuovo, Pizzone, Collestefano, Ticinoso, Castelluccia, Cerqua-cupa, li Iannini, Cassano, Morra, Valle di Scasati.

Antonio Vincenzo Bucca d'Aragona, figliuolo di Manfredino Bucca, e di D. Margarita di Queralt d'Aragona, nobiliffima Ciciliana, fa Signore di Montenegro, Alfedena, Calliglione, Caftel nuovo, Colli, Malacucchiara, S. Vito, e S. Paolo, e della metà della Torre dell'Annunciaza.

Lodovico fu Marchefe d'Alfidena, fervì appreffo la persona del Signor D. Giovanni d'Austria, nell'imprefa di Navarrino, nell'imprefe delle Terzere, Capitan del RèFilippo II. nel 1582, per li quali serviggi il RèFilippo III. li diede il detto titolo di Marchese.

Col'Antonio fu Barone di Cotrofiano, e Veroli in Terra d'Otranto. Antonio fu Signor di Cirfiniano, e di S. Gio: di Cocumero nella stessa Provincia.

Gode nobiltà questa Famiglia in Bologna, Brescia, e. Cesena.

Hà imparentato con Pamiglie nobilifilme, come fono Capece-bozzuto, Picicello, Săgro, Marra, Guindázza, Guevara, Pignatello, Regina, Scondita, Boccapianola, Lagni, Tolfa, Capece, Carafa, & alere.

"Hà havuti molti altri officii militari, & Eccleliastici, molti Cavalieri Gerosolimitani, molte altre Ambasciarie,

mol-

molte Castellanie, molti soldati, e Capitani di valore, come, fi può vedere à lungo apprello Monsignor Sebastino Rinaldi Vescovo di Calcidonia e Guardia che nell'anno 1617. ne scriffe l'historia stampata in Napoli, dove sa l'Alberi di detta Famiglia di Napoli, Bologna, e Brescia, e pone largamente tutte le prerogative, e dignità di quella Famiglia, che hoggi è estinta in Napoli, & è succeduto alli suoi beni la Cafa Piccolomini d'Aragona delli Conti di Celano, e Principi di Valle fuoi più congionti .

Scrivono ancora di questa Cafa il Crefcenzi nella nobil-

tà d'Italia, Padre Ansalone, & altri.

#### Della Famiglia Cajetana. Abrem O an ments.

17 DOrta l'origine quella Famiglia , fecondo il Ciacconio nella Vita di Bonifacio VIII: da Catalogna, e. fecondo altri, da gl'antichi Anicii Romani, un' Ramo de' quali divenuto Doge di Cajera, diede non folo à Cajerani il cognome, mali sparsero, con varie fortune, in molte pasti d'Italia, e fuori. Si ritrovano i Cajetani di Roma, Pila, Fitenze, Anagni , Sardegna , Gicilia , Spagna , e Napoli . Ma. forse la più alta origine è di Napoli, ancorche simo aggregati feà Principi Romani . I Dogi di Cajeta erano ancora Duchi di Fondi , e Conti di Campagna , e perciò potentiffimi Principi, e Collegati, e con vincolo di parentato tal'hora. fretti con i Dogi di Napoli, e di Sorrento: e Gio: Cajetano Doge di Cajeta fù anco acclamato dalla Napoletana, e Sorrentina Rep. Doge . I Gajetani hanno havuto dall'anno 7 yo. fin'all'anno 1120. undeci Prefetti, & un Dogese Confole di Roma fotto l'Impero di Constantinopoli, e di Principi Greci, trè Patritile trè Protospatarii, dignità di grado supremo . D. Ferrante della Marra , e (arlo de Lellis hanno raccolto susti l'huomini illustri di questa Casa dall'865. A ...

contitoli di Confoli, Dogi, e Conti di Cajeta fin'al 1040; Narrano come da Cajeta passarono in Pisa, & in Cicilia, e raccontano gl'huomini illustri di Pisa, e di Cicilia.

Nel Ramo di Plís vi fono flati fei Cardinalli, Gregorio creato nel 1099, da Pafale II. Villano nel 1144- da Lucio II. Gerardo nel 1145- da Eugenio IV. Pietro nel 1150. da. Alefiandro III. Goffredo , ò vero Lofredo nel 1181- da Lucio III. Goffredo nel 1145- da Innocemio IV.crè Arcivécio vid i Plís, Villano nel 1146- Vitale nel 1181- Giovanni nel 110- in altre Chiefe, Riccardo Vefcovo di Givita vecchia nel 1180- Marzucco di Meffina nel 1111- da Marzucco juniore Vefcovo Lucercafes Garzanenfe nel 1116-

Per le dignità temporali, nell'anno 10f1, havendo Mofetto Rè d'Africa occupata la Sardegna, per valore delle Pifane Famiglie, quattro, dice il Lellis, Gerardesca, Cajerana, Sigifmonda, e la Sarda, unite con la Mala-foina, Oria Genovele, e con Berardo Centeglia Conte di Modica Spagnolo, fecero à loro spese una grandissima armata, ad agiuto di Pifani, con la quale ricuperarono la Sardégna, presero il Rè Mosetto, che morì d'anni 90, in Pila, e si divisero la Sardegnastoccando à i Gerardeschi il dominio di Cagliari,& altri luoghi, ad i Cajetani il Contado d'Orifeto, à Sardi l'Arborea, à Pietro d'Oria Genovese la Città d'Algeria, à Malaspini alcuni Castelli sù la Montagna, à Sigismondo Oleastro, & al Conte di Modica la parte dell'Isola, che è vicino Laxari. Corrado, fu genero dell'Imperador Federico II.e Vice Rè di Cicilia per anni undeci, Iacopo, detto Sciarra, fu Capitan. Generale della sua Repubblica Pisana, Pietro suo pronepote fermò la Famiglia in Firenze. Nell'Archivio della Zecca di Napoli si ritrovano molti Cajetani di Pisa Cavalieri, e. degni di rimunerationi.

Ottavio nel 1430. fi fatto del Configlio, e famigliare della Reina Giovanna II.

Nel

Nel Ramo di Cicilia, fü Pietro-ch'andò da Pifia i fervire. Alfonfo d'Aragona, nella conquiña del Regno di Napoli, &c' ivi fù inveflito del dominio di Chiaramonte, e di più fatto Maeftro Rationale del Regno; e del Configlio Reale.. Bernabò fù in Cicilia Signor di Tripis, Calatobiano, Montalbano, Caffronuovo, Sortino, Biccaro, Cran Camerieroper il Rè Ferdinando, effu io Regni di Spagna. D. Cedare Marchefe di Sortino Principe di Caffero, D. Francefco della Compagnia di Giesù. D. Anna moglie di D. Ignatio di Moncada, fratello di D. Luigi Duca di Montalo, e d'Alcalà, e Principe di Paternò, che è flato ultimamente Vuce. Rè di Cicilia. Bereagatio fi Straticò di Meffina, come fiù anco Placido fuo figliuolo, e Capitan della Guardia del Rè, che. nabili la fun Ranza in Catania.

. In quanto à quei di Napoli . Ritroviamo fotto Sergio. Doge della Repubblica di Napoli, possedere beni in Napoli nella contrada, detta Cupia. Et Orfo Cajetano possedè un podere vicino il Palaggio del Doge, insieme con. Gio: Guindaccio, e Pietro Caracciolo. Sotto il Regno dell'Imperador Federico, si leggono Bartolomeo, e Tomaso figliuoli di Giovanni, chiamati Signori, e de' primi, e più nobili della Contrada di S. Gianovario ad Diaconiama: Trà Baroni del Rè Manfredi fi annoverano Cefario, Gio: Iacopo, e Matteo. Matteo predetto fu Capitan di Manfredi. Da quello discesero Gosfredo marito di Emilia de' Conti, nepote del Papa Alessandro IV. e Bartolomeo cinto Cavaliere dal Rè Carlo Primo. Da Bartolomeo nacque Goffredo Conte di Caferta, fratello del Pontefice Bonifacio VIII. Da questo nacquero Pietro Conte di Caserta, Marchefe della Marca Anconitana, e di Telefe, Signor di Sermoneta, e Capitan Generale del Rè Roberto, e Francesco Cardinale. Goffredo secondo, ò Roffredo su Conte di Fondi . Nicolò figliuolo fu anco Gran Camerlengo del NAPOLETANE, E FORASTÉREE LIB.I. 41
Regno Picchillo Cajetano di Napoli Milite. Nel 1365, fit
Abrigoiordomo meggiore, e Configliare dell'imperadore.
di Conflantinopoli, i in donata la Terra di Palma, & altri
feudi vicilio Napoli. Jacopo nel 1384, fit Teforiere del Rè
Carlo III.

Monorată/ii Conte di Fondi, Signor di Sermonetza Vieirio di Campagna di Roma, per la Sedia Apotlolica. Inquelli tempi, per aggione di feudi, furono gravi contefe trà Cipetani, e Colonneli, & elfendo rimelfe all'arbitrio del Rè Roberto, quello le determino lacopo elfendo flato marito di Sieva Sanfeverino, vedova d'Arrigo della Leoneffi, gli portò in dote la Terra di Piedimonte d'Alfin, con altre Cafella, che hebbe per regioni dotali, dall'heredità del primo marito; sla cui Signoria fin hoggi fi continua in quefta Cafa con ticolo di Duca di Laurenfiano havuto nell'amo 1606.

Da Iacopo nacque Iacopello Conte di Fondi,e Signor di Sermoneta, e di Piedimonte . Antonio Cardinale, e Christofaro Conte di Fondi, e Morcone, Marifcalco, e Gran Protonotàrio del Regno, Signor d'Itri, Mola, Sperlonga, e'd'altre Castella, chiamato dalla Reina Giovanna suo parente. Roggieri figliuolo fu Conte di Fondi, Duca di Trajetto, e. Gran Camerlengo del Regno. Iacopo altro figliuolo fuccedè al Contado di Fondi, alla Signoria di Sermoneta, e di Piedimonte. Nicolò fù creato Cardinale dal Papa Paolo HI. Honorato fù Duca di Sermoneta, e Gapitan Generale della Chiefa. Arrigo fuo fratello fu fatto Cardinale da Papa Urbano VIII. Di Honorato furono figliuoli Pietro Duca di Sermoneta, e Marchese di Cisterna, & altri. D. Luigi fu Arcivescovo di Capua, e Cardinale creato dal Papa Urbano VIII. Antonio Cardinale creato da Gregorio XV2 Bonifacio da Paolo V. Francesco su Duca di Sermoneta, e. Grande di Spagna. Christofaro su Conte di Fondi, e di Morcone, Gran Luogotenente, e Protonotario del Regno.

Queßo ricevè in dono l'Infegne Regie d'Aragona, l'anno 1464. Un'altro Honorato fù Conte di Fondi, e di Morcone, e Gran Protonotario del Regno. Un'altro Honorato nepote fù Conte di Fondi, Duca di Trajetto, Principe d'Altamurate Gran Camerlengo, marito di Lucretti Maria d'Aragona nepote del Rè Ferrante. Alfonfo, per effere flato marito di Giulia di Roggieri, de' Baroni di Laurenfano fi fece Duca di Laurenfano.

Tal che i Cardinali fono, inclafeci li fopra narrati, i l'idguenti. Aldobrandino nel 1193. fatto da Innocentio III. Benedetto nel 1281. da Marrino II. Un'altro Benedetto nell'anno da Celeftino V. Francesco, e l'acopo nel 1294. da Bonifacio VIII. Antonio nel 1395. da Bonifacio IX. Nicolò nel 1534. da Paelo III. Errigo nel 1481. da Sifto V. Bonifacio nel 1654. da Paelo V. Antonio nel 1621. da Gregorio XV.Luigi, ò Atrigo nel 1623. da Urbano VIII.

Vi è stato anco un Pontefice Romano, che su Bonisacio VIII.

Hoggi vi sono i Principi di Caserta, Duchi di Sermoneta Grandi di Spagna, e Duchi di Laurensano. Godono nobiltà in Roma, & in Napoli nel Seggio di Capuana.

Hanno imparentato con le prime Famiglie della Città, e Regno.

Scrivono à lúgo di questa Cala la Marra, Lellis, il P. Anfalone, Ciacconio, Crescello, Mazzella, Cartari, & altri.

# Della Famiglia Campitelli.

18 QUella Famiglia Campitelli gode nobiltà nella Città di Trani, e nella Città di Cottone, è originaria di Tramoni. Sono Signori di Meliffa fin dal tempo di Ferdinando Rè, qual Terra venne nel 1445 à Vinceslao fuo Teforiero di Calabria Ultra, dove nel 1435. gli

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL

fuccesse Lorenzo suo figliuolo. Gregorio di Tramonti nobile nel 1463.fù Regio Tesoriero di Calabria, execut.23.del 1400. fol. 192. àt.

Galieno di Tramonti Cavaliere Regio Percettore nelle Provincie di Bari, & Otranto, execut. 1.del 1465.fol.238.

Girolamo della Città di Cotrone nobile, execut, 10. del 1512. fol. 163.

Gio: Battista nel 1523. comprò annul duc. 183. sopra li fiscali della Terra di Melissa,per duc. 1830. execut. 19. 1523. fol.229.

Sono stati Principi di Strongoli, titolo ottenuto fin dal 1620.

Hoggi sono Duchi di Brindisi, e Marchesi di Casabona, titolo ottenuto nel 1611. Nel 1647. viveva Antonio Campitello di Trani Cavaliere Gerofolimitano.

Hanno contratto parentele con Famiglie nobili. Godono nobiltà nella Città di Trani, Cotrone, e Catanzaro, come si è detto.

Scrivono di questa Famiglia il Topio dell'origine de Tribunali, Giuseppe Campanile, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia (aponfacco.

Uesta Famiglia Caponfacchi hà goduto nobiltà nella Città di Firenze, dove si ritrova estinta da. molto tempo, mà è viva, e gode la sua nobiltà nella Città d'Arezzo,e questa d'Arezzo trahe la sua origine da quella di Firenze. Che habbi goduto nobiltà in Firenze, negl'antichissimi secoli , lo prova à bastanza Ricordano Malespina nella sua Historia. E progenitore di detta Famiglia fu Tenzone padre di Fiorenzo, di Benno, e di Giovanni, che si ritrovano vivere nel 1071. Nel 1095. che posfedevano uno Stato, & una Contea nel Territorio di Fiefole.

le. Fiorenzo generò Gerardo, detto Caput in Sacco, dacui tutta quella Famiglia pigliò il fuo cognome di Caponfacco, come fivedein un Rogito di Gerardo Giudice del 1086. nell'Archivio delle Monache di Luco Sacchetta. Da,74. Nel 1099. li ritrova Gerardo Caponfacco, chegenerò moli figliuoli, tra quali Gerardo Geondo, 70domeo,che fu progenitore de Caponfacchi d'Arezzo, e derto Gerardo di quei di Firenze. Vivevano in Arezzo non hi molto tepo Lodovico, Fracefoo, Pietro Paolo, Chriftofaro, Tomafo, e Giufeppe Maria, gentiliffimi Cavalieri.

Un epote di detto Gerardo, chiamato ancora Gerado, fit Primcipe di Firenze, ò per dir meglio, della Repubblica Fiorentint, poiche eflo maneggiava tutti l'affari della Repubblica, ritrovandofi bene fpelfo nel Confolato, e nell'anno 1293. fit creato Podelhi di effa. Il detto Tolomeò capo de' Caponfacchi di Arezzo, fit anco effo Confole nel 1183, l'uno, e l'altro Ramo hi havuto molte. Dignità, come fono riferite dal Padre Gamuerrino nelle.

Famiglie Tosches& Umbre nel 10m.4.

Quefli, che godono nobiltà nella Città di Roffano, non fi può difficultare, che fiino un Ramo di quelli di Firenze. 5 i ritrova in Regno fin dall'anno 1466. Buonaccur-fio Caponfacco di Firenze Regio Configliere di Stato, Signore della Terra d'Artruoto), e Signore di Grucolo forto il Rè Ferdinando Primo nel 1472. come fi vede dall' efecutoriale 2.del 1466à 68. fol. 118. à che fina la fleffaquella Famiglia, che quella di Firenze, lo dice Carlo de-Lellis nella Famiglia Strambone nel 12m. 2, fol. 317. dovedice, che Beatrice Strambone fin moglie d'Agodino Caponfacco nobile della Città di Roffano. Et in Regno fi ritrova Donato Caponfacco di Firenze trà Cavalieri, & Ambafciadori della parte de Gebellini fotto Carlo Primo, nell'Archivio della Zecca di Napoli 1269. A fol. 83.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.I.

Si ritrova morto nel 1473. il detto Buonaccurfio, e Francesco Caponsacco di Firenze habitante nella Città di Cariati, tanto in suo nome, come in nome di Scipione, sino firatello, loro figliuoli, denunciano la morte di quello, per un feudo inhabitato, nominato S. Gio in Rossiano per morte di Aurelia madre di Scipione Caponsacco, paga il relevio nel 1600. per detto feudo, & altri. Hanno bene, imparentato. Vive in Napoli nella Compagnia del Giesti Il P. Giuscippe degnissimo Padre.

## Della Famiglia Campolongo.

20 L'Hoomioi di questa Famiglia sono stati antichi Signori di Eungro Porlle, e Pietrapertosa, e Signori di Fermo, & Acquasormosa, che poi pervennero à Francesco Muscettola Duca di Spezzano, per mezzo della persona di D'Tolla Campolongo sua moglie, figliuola di Jacopo, e di Gio: Carasa de i Conti di Policastro, e nepote di Fra Gio: Campolongo Cavaliere, e Comendatore, Gerrossimiano.

Lucio figliuolo di Felice Signore del feudo di Pietra pertofa, nella Provincia di Otranto, paga il relevio per lamorte di detto fuo padre, feguia nell'anno 1571. come. nellib. 8 de' Relevii di detta Provincia, lit. C.fign. n. 6. Ardizzone Campolongo Signor del feudo, detto Campomaggiore, morì nel 1540. e Gio: Pietro fuo figliuolo paga il Relevio.

Gio:Pietro Campolongo morì nel 1 593 e Gio:Battista suo figliuolo paga il Relevio, per un seudo, detto Campomajore, sito nella Provincia di Bassilicata.

Hippolita Campolongo hebbe per marito Scipione. Sambiafe nobile Cofentino.

Sono nobili nella Città di Gampagna, S. Marco, ed Al-

tomonte. Hanno imparentato con la Famiglia Carafa, Santacroce, Muscettola, Sambiase, & altre nobili.

Scrivono di questa Casa il Lellis p. 3. e sono nominati nelli libri de' Relevii nell'Archivio della Camera di Napoli,& altri.

### Della Famiglia Cantelma.

Uesta Famiglia è originaria della Francia della. Provenza. Venne in Napoli col Rè Carlo Primo d'Angiò, ivi dicono, che discendesse dal Sangue Reale di Scotia . Nel 1268. hebbe dal Rè Carlo Primo il Contado d'Alvito, con altre Citta, e Castella, la Terra di Popoli posseduta sin'hoggi, Rocca di Goramanico. Pratola, la Torre, e la Rocca di Preturo in Abbruzzi. Nel 1326.ottenne Bovino, Bagnulo, Cerro, Acquaborrana, Roccasassone, Castelluccio de Sauro, Santa Maria del Monte, Acquaviva, Montalto, Pettorano, Pelco Constanzo, Rivifandoli, Rocca di Pizzo, Forca di Palena, e Montorio; Nell'anno 1407. possedè Arce con titolo di Conte, & hebbe l'officio di Gran Camerlengo del Regno . Poffedè verso l'anno 1417 e prima, Bomba, Casalpiano, Botino, Montarchiato, Gambarano, Campo di Giove, Collestefano, Malacocchiara, Rejano, Prezza, Castiglione, Torre, Virtoritto, Alfidena, Arpino. Nel 1475. dal Rè Alfonso Primo hebbe il Ducato di Sora. Nell'anno 1483, dal Rè Ferrante, le Terre di Pesco Sansoresco, Ortona, Carretto, Rivifandoli, e Civitella, habitate, Rocca delli Pezzi, Rocca d'intermonti, Roccasecca, e Viscuro, inhabitate, in Abbruzzi. Il Contado d'Ortona, e Popoli da Carlo II. Nell' anno 1557. ottenne dal Rè Filippo il titolo di Duca sopra Popoli, & il titolo di Conte fu trasferito sopra Pescosansoresco. Questa Famiglia tiene titolo di Principe soNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI.

pra la Terra di Pettorano. Hà ottenuto molti carichi militari [upremi, come di Generali di fantèria, e cavalleria... Nell'anno 1 dels. mori quel gran Soldato, Marte della. Fiandra, D. Andrea, Capitano Generale in Fiandra, &c in. Catalogna, le cui glorie ferivono Eritio Puteano nel libro initiolato V ita bumana bivvium, Cornelio Schent nel libro de' varii difegni. il Gualdo Priorato nella Scena degl'buomin illufri. D. Ril'anio fià fervendo.

Hà havuri Mitre, & altri hogori Ecclefiafici, & ulrimamente è flato creato Cardinale D. Iacopo Cantelmo del titolo di S Pietro, e Marcellino,dal Sommo Pontefice. Aleffandro VIII. & è Abbate della ricca Abbadia di S.Antonio Abbate di Napolis. Arcivescovo di Capua, creato in questo anno 1600.

Rostaino nell'anno 1301. Senator di Roma, e Capitano di Napoli.

Giovanni fiverfo l'anno 1335. Conte di Bovino, c. per conto di dote datali da Angela, detta Angelella Stendarda, fiù Signor d'Orta con fuoi feudi; d'Arpaja, della Baronia d'Arienzo, Quadrapane, Cafal di Cupi, Cancellara, Pomigliano d'Atella, S.Maria de Fofia, Arnone, Arpino, Gallimaro, Roccafecca, Santo Donato, Pefonifco, Malacocchiara, Trefanti, la Città di Fiorentino, Mifagne, e Cervenara.

Un'altro Rossaino figliuolo di Rossanuccio, su grand Soldato, su creato dal Pontesice Eugenio IV. Senator di Roma,e Capitan Generale contro Colonness.

Nicolò dal Rè Alfonso Primo su creato Duca di Sora: D.Alsonso nell'anno 1480, su Conte d'Ortona.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, come fono Cajetano,Brancia,Caracciola,Capua,Marana,Celana, Varano, Balzo, Carafa,Caldora, Cafro, Camponefea,Sanfelice, Torello, Medici de' Duchi di Firenze, Pandone, 'Acquaviva, Ajerbo d'Aragona, Lagni, Pifcicella, Mufcettulla, Marramalda, Pagano, Calce di Salerno, Meriere, Castigliar, Pinelli, Evoli, Pignatello, & altre.

Gode nobiltà nella Città di Napoli nel Seggio Capuano. Scrivono di quella Cafa V incenti, che a hà formato Hic Horia intiera, il Lelli 19 Mazzella, Ammirato, Contarini Summonte, & altri.

## Della Famiglia Capece.

22 Dloono, che fia discendente da Capi Trojano, edificatore di Capua, il che fi sima favola; Altri, che discenda, e sia originaria di Capua. Nel 1057. Gio to Contestabile; nel 1082. ottenne lo stesso di Cincio Marinosnel 1187. andarono il l'Impresta di Terra Santa altri di quella. Famigha sotto il Rè Guglielmo II. Nel 1136. Errico, 86 Alessandro si ritrovano-sotto i Rè Normandi. Elio Marches di Console della Repubblica di Napoli, per un'antica scriettura, segoitato dal Massacella, mà viene impognato dal Borrelloe duce detta feritura; porcini il suparcio, pell'Hispora di Napoli.

Hà posseduto molti feudi da tempo antichissimo, come fono Atripalda, S. Martino, Susfulo, Buranico, Guarchiso,

Contradifio, S. Angelo, Pantanella, & altre.

Hoggi possiede Pontelatrone, con titolo di Marchele, che ottenne nel 1635. Rodi con titolo di Duca, che ottenne nel 1623. Brugaturo con titolo di Marchele, ottenuto nel 1622. Monteauto con titolo di Principe, ottenuto finali anno 1638.

Gode Nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli.

Vi fono in Regno li Capece di Lecce, de' quali fi ritrovano Cavalieri, fin dal tempo del Rè Carlo Primo, che Gio: fu Signor di Campie, di S. Maria di Novole, e di Bagnuolo, ap-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBL

punto nel 1272. Doppo trentatrè anni fi ritrova l'acopo figliuolo di Pietro Capece, di Lecce Cavaliere. In progreffo di tempo, pare, che fiino trè fratelli, Pietro,Gio; Cola-e Girolamo, de quali il primo Barone di Campie, e d'Andrano. Hanno posseduto Barberano,Capriglie,Malte,Virico-e Surbo, Locugnano, Morciano, e Bagnuolo. Questo Ramo hà bene imparentato: ne scrive à lungo Serpione e-Ammirato.

## Della Famiglia Capece di Nido.

23 T A Famiglia Capece è delle più illustri , & antiche J Famiglie del Regno, imperciòche si ritrova nobile da sertecento anni à questa parte. Hà havuto quattordici Cardinali, cinque Arcivescovi di Napoli, sedici d'altre Chiefe, gran moltitudine di Vescovi, un Principe di Massa., Signor libero, un d'Alramura, un di Monopoli, un Duca. d'Orvieto, un di Spoleto, & un Marchese della Marca d'Ancona, altri Marcheli, e quindeci Conti. Quattro Vice-Rè, due di Napoli, un di Cicilia, & uno di Genova,& un Senator di Roma in quei tempi, che non si dava, che à gran perfonaggi . De' supremi carichi d'Ambasciarie, se ne hà havuti de' Rè à Papi, & ad Imperadori, & anco à diversi Principi, e Potentati, & un della Repubblica di Genova al Rèdi Napoli. Degli sette officii del Regno, hà havuto un Grande Ammirante, due Gran Senescalchi, due Gran Cancellieri, sei Gran Protonotarii,& anco trè Marescialli del Regno; nella militia due Generali di Santa Chiefa, un del Rè di Frãcia, & un dell'Armata del Rè Guglielmo il Buono, & uno delle Galee del Papa.

Questa Famiglia in diversi tempi prese diversi cognomi, come Aprani , Bozzuti , Galeoti , Latri, Minutili, Piscicelli, Sconditi, Tomacelli, Cibi, Ezurli . Noi dovemo parlarede Capeci di Nido, e pot de' Piscicelli , che hanno imparentato con la Famiglia Carasta.

G

con in l'amigna Carara.

Li Capeci di Nido hebbero per loro Ceppo ; Currado Cavaliere valorofiffimo , e devoriffimo , ficome tutti Paltri Capeci della Cafa di Suevis, fi da Manfredi Re Napoli facto Vice-Rè di Cicilia , e fi infigne Soldato : fi Signor della Terra di S. Marcino nella Valle Gaudina, e di Soffolta, Buntanico, Guarchino, li Contradetti, li Pantanelli, e della Terra di S. Angelo del Monte , & hebbe molti feudi nel tenimento d'Averfi.

Corrado secondo possede molti feudi presso Aversa.

Franceschetto sù buon Soldato, passò nella Morea con. Gio: Principe della Morea - Nicolò Camariere della Reina Giovanna Prima.

Petrillo hebbe dal Rè Carlo III. in vita, la Portolania, dell'Isola di Corsu. Corrado su Arcivescovo di Benevento, hebbe anco dal

Papa in governo la detta Città di Beneveto, morì nel 1482. Antonio fù gran Legifta,come fi vede dalle decifioni, & invefticura feudale; fù grandemente amato dall'Imperadore Carlo V. dal quale fù mandato nella Cicilia, acciò rifor-

re Carlo V. dat quate in mandato neria Cicina, acció niormaffe i Tribunali, ove, mentre in Palermo ei refideva, ftantiava nel Palagio del Vice-Rè.

Berardo fil Signor di Morciano, Salvi, Cafapifenna, Virmone, Collelungo, Torello, della Villa, e di Venere, e Configliere di Stato dell'Imperador Carlo V.

Scipione Poeta gentilissimo Signor d'Antignano, e della Terra di S.Gio: à Toduccio, compose de principiis rerum, & de Vate maximo.

Cesare fù Signor di Sujo, di Morra, e di S.Mango.

Gio: Antonio Signor della Pietra di Monte Corvino, Colletorto,e di S.Angelo à Lesca.

Ottavio Vescovo di Nicotera. Ascanio Vescovo di Gallipoli.

Alessandro secondo Signor di Torano, su più volte Colonnello. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI

Girolamo Signor della Baronia di Siano.

Marcello Generale delle Galee del Pontefice Paolo IV. fao Zio.

Pompeo Barone della Roccagloriofa.

Fabritio Signor di Libonati.

Claudio Signor di Conturzo.

Hà havuti molti Soldati di valore questa Famiglia.

Hà imparentato con Famiglie nobilifilme. Gode la fua nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

Scrivono di questa Famiglia Scipione Ametrano in un' Historia à parce, benche il vero Autore fosse Bruso Capecto, Mazzalla, Elia Marchefe, e Padre Bretlio, Lellis, Marza, Giuseppe Campanile, & altri.

# Della Famiglia Capece Pifcicella.

I questa Famiglia scriveremo nella Piscicella.

## Della Famiglia Capece Minutolo.

24 Filippo su Ambasciadore del Rè Carlo Primo appo la Repubblica Fiorencina.

Landolfo fi Barono fotto Carlo Primo, e Vice-Rè di Capitanata

Ligorio anco Barone in quei tempi.

Gio: famigliare del Rè Carlo II. & eletto Vice-Rè di Principato Citra.

Landolfo Signor d'Abbete, Cameriere maggiore del Rè Carlo II. e Vice-Rè di Capitanata . Gurrello Vice-Rè di Terra d'Oranno. Guarracio Signor di Settefrati, S. Donato, Campora-Abbete, della Polfa-& altre Terre.

Filippo Vice Rè di Terra d'Otranto. Tomaso Vicario, e Vice-Rè del Contado d'Alba.

G 2 Li-

Ligorio Vice-Rè di Terra di Bari-

Luigi Signor di molti feudi : Pietro, detto il Tedesco. fu Cameriere, familiare, e gran Scudiero del Rè Lodovico.e Vice-Rè di Capitanata, Pietro cognominato Nanulo. Vice-Rè di Valle di Crate, e di Terra Giordana, Laoillo Cameriere della Reina Giovanna Prima, Lancillo Signor di Chiufano, e Cameriere della Reina Giovanna Prima Landolfo Cameriere della stessa Reina Giovanna Prima. Pietro, cognominato Pallotta, Configliere della Reina. Giovanna Prima, Vice-Rène Capitan Generale di turta. Calabria . Ricciardo Vice-Rè di Terra d'Otranto . Francesco hebbe in guardia Gaera, dalla Reina Giovanna Prima . Il Tedesco Cameriere, e familiare del Rè Lodovico, e Vice-Rè di Capitanata . Filippo Vice-Rè di Terra d'Otranto. Pietro Senescalco del Re Lodovico, e Vice Re d'Abbruzzi Landolfo grande Scudiero , e Configiiere di Roberto Imperadore di Constantinopoli, Principe d'Acaja, e di Taranto. Ricciardo Vice-Rè di Terra d'Otranto. Giovanni, detto Annulo, fu Signor della Torre del Greco, e di Valentino, che fin'hoggi si possiede da' suoi successori, con titolo di Duca, su Cameriere del Rè Carlo III.e della Reina Giovanna Prima,e Configliere del Rè Lodovico II. Lifolo fu Senescalco del Rè Carlo III. Marucello Vice-Re di Terra di Bari. Prencivalie Signore di Giugliano, Cameriere del Rè Ladislao. Nicolò Barone di Naviano, e Melissano. Marino Cameriere, familiare, e Senefealeo del Re Ladislao. Margarita Contessa di Potenza moglie d'Ugo Sanseverino. Giovannella Contessa d'Avellino moglie di Iacopo Felingiero. Marella Vice-Reina di Napoli, moglie di D. Egidio Safirera . Gurrello Signor di Civita in Capitanara, e Vice-Rè d'Otranto, Giovanni Signor di Valentino, e della Torre : Francesco Barone d'Isficlo. Antonio familiare della Reina Giovana II.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL 53

Antonella Contessa di Burgenza. Tuzza Baronessa di Pafearola. Antonello Signor della Spinosa. Margarita Contessa di Caronessa di Caronessa di Caronessa di Caronessa di Barone di Valentino, che hoggi si possifede, come si è detto, con titolo di Duca dal Signor D. Francesco Maria.

Ha imparentato con tutte le Pamiglie Napoletane.

Gode nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli. Scrive di detta Cafa lo stessio Scripione Ametrano, Mazzella, Elio Marchese, Padre Borrello, Lellis, Marra.,

Della Famiglia Caracciola.

Giuseppe Campanile, altri.

Uesta Famiglia si distingue in Rossa Pisquiria, e Bianca, mà sono una stessa cosa, come ben to

fonda il Pittri autore di quella Famiglia; dicono alcuni, che fia la fleffa, che la Sigifimonda di Pifa, e la.
Carafa; mà l'opinione di que fli non ha fondamento. E
antica in Napoli fin dal tempo dell'Impero Greco. Negl'
anti dell'Imperador Conflantino Greco, i tritova Maria,
tigliuola del Signor Landolfo Caracciolo, Pietro, e Pandolfo, Teodonanda figliuola di Teodoro Caracciolo, fi ritrova nobile fotto i Rè Normandi, e Suevi, nel qual tempo è Giovani Vice-Rè di Ciciliaper l'Imperador Federigo Ligorio nol 1239. hebbe conceffione d'un feudo
preflo Carinola, per li meriti di detto Giovanni padre.

Bernardo fu Cardinale di Santa Chiesa, creato dal Pontesice Innocentio IV.

Berardino fu Arcivescovo di Napoli, Dottor dell'una, e l'altra legge, e Filosofo.

Giovanni , e Marino Capitani di cavalli . Berardo fu Vice-Rè nella Provincia di Bari.

Alberto Caracciolo, detto Cannella, Gran Maestro

de' Templari, in tempo del Rè Manfredi.

Landolfo Conte di Chieti, e Signor della Città di Montemarano, di Torremaggiore, del Castello delli Franci, e. di Bajano.

In tempo del Rè Carlo Primo d'Angiò, venticinque. Cavalieri della Cafa Caracciola, mà Rossi, e Pisquitii, si ritrovano Baroni.

Berardo fu Cancelliere, e Cameriere della Corte Romana

Rainaldo Caracciolo, detto Ugos, fio Signor d'Andrano,del Caltiglione, e d'altre Caftella, in Terra d'Otranto. Gurrello fi Signor di Foffacicca, Lippo Signor di Ripalonga, e Pietro Signor della Torre in Bari. Berardo, Gio: Roberto, e Matteo Baroni. Landolfo Barone di molti feudi. e Governadore dello Studio di Napoli, Vice-Rè della Provincia di Principato Citra, e Sindico della Città di Napoli, da lei mandato al Rè Carlo Primo Martuccio, Gio: Signori di feudi. Gregorio Barone di Pifciotta. Pietro Caracciolo, detto Ugos, fie Gran Cavallerizzo del Rè-

Ne' tempi di Carlo II. vi fi Landolfo Caracciolo, detto Candella Camericre Maggiore, Configliere, e familiare del Rè, ottenne in dono la Terra di Pietrabbondante, poi Maggiordomo della Corte Reale; Ambafciadore dal Rè al Pontefice Romano, & ottenne molti feudi.

Gualtieri Barone di molti feudi. Giovanni Signor di Mōtaquilo Teforiere del Rè Carlo, Vice-Rè di Capitanata,e Governadore del Ducato d'Amalfi. Berardo Signor di molti feudi, Vice-Rè in Capitanata Bernardo Vice-Rè in Capitanata, che fuocedè à Berardo, e Majordomo del Rè.

Nicolò Governadore delle Provincie d'Abbruzzi, Terra di Lavoro, e di Contado di Molifi.

Giovanni, detto d'Ifernia, fu Escallerio del Rè, ò sia. Preposto alle fabbriche Regie. Lan-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.L.

Landolfo AmbaCiadore, per la pace frà duc Corone, di Napoli, e d'Aragona. France Co Cancelliere di Pariggi, AmbaCeiadore per la Reina in Roma. Biancafiore, ò vero Beritola moglie di Corrado Capece, Vice-Rè di Cicilia. per il Rè Manfredi Suevo.

Sotto il Regno del Rè Roberto; in una ferittura dell' Archivio della Zecca di Napoli, il Caraccioli vengono chiamati di più nobili, e potenti della Città. Lodovico Vice-Rè,e Capitan Generale dell'Epiro,o pur del Regno d'Albania, Canco del Ducato di Durazzo. Nicolò Senefcalco della Corte Reale, Gran Cavallerizzo, Vice-Rè,e. Capitan Generale della Provenza, nella Romagna, e nella Lombardia, fiù Signor di Montorio, di Cefabvieri, di Capifterllo, di Piefoccanale, Cafanovella.

Ricciardo Signor di Civita di Capitanata, Gambatefa, Tofara, Vipera, del Castello di S. Giovanni, & altre Terre-

Ligorio Vicario del Rè Roberto in Acaja, enella Lombardia. Giovanni Caracciolo; detto Cuttofello, Cameriere Maggiore, e Capitan Generale del Rè, più volte difefei Il Regno affalito dal Duca di Baviera: fio prepofto allareparatione de: Cafelli, e luoghi dimarina del Regno. Rainaldo; Roberto, Ricciardo furono fegnalati Soldati.

Landolfo Cameriere del Rè, & Ambafciadore di Beatrice Marchelana d'Efle, forella del Rè Roberto, per l'acquisto di Copajo, Migliajo, & altri luoghi. Nicolò Governadore della Provincia di Bari.

"Bartolomeo, detro Spicolo, Vice-Rè delle Provincie. d'Abbruzzo, e di Terra d'Orranto. Lodovico di Bafilicata, Filippo di Terra di Bari. In detto tempo vi furono altri Signori, & ottennero altri officii.

In tempo della Reina Giovanna Prima, Arrigo Cameriere Maggiore, poi Majordomo della Reina, e Vice-Rè di molte Provincie, Gran Camerlengo del Regno, e Cōte di Ieraci, & hebbe in dono molti feudi. Antonio figliuolo hebbe ancora altri feudi.

Nicolò, e Landolfo . Nicolò Cardinale, creato dal Pontefice Alessandro VI. & adoperato in diverse Legationi gravissime, à i Rè di Napoli, alla Repubblica di Venetia, & altri Potentati, Landolfo Arcivescovo d'Amalfi, e Gran Protonotario del Regno, & Ambasciadore della Reina in Cicilia, à trattare la pace.

Giovanni, detto Viola, fu gran Soldato, fu Generale delle Galee.

Marino, detto Caffano, fù Vice-Rè delle Provincie di Principato Ultra,e Capitanata.

Petricone sù Signor di seudi, Majordomo della Casa. Reale, da questo discendono i Duchi di Martina in Regno, i Principi di S. Buono, Marcheli di Bucchianico, Duchi di Sicignano, & altri Signori,

Berardo Signor di Pisciotta, & altri feudi, Consigliere di Stato, Cameriere Maggiore, Majordomo della Reina, e Vice-Rè di Capitanata . Berardo , detto Mazzandrone , Vice-Rè di Valdicrate, e Terragiordana, Governadore delle Provincie di Terra di Lavoro, e Contado di Molife. Ligorio Maestro Ostiario, e Siniscalco della Reina, Vice Rè della. Provincia di Principato Ultra. Luigi Vice-Rè di Principato Citra . Filippo Ambasciadore della Reina al Pontefice Romano. Nicolò, detto Viola, Capitan Generale nella Cicilia. contra ribelli.

Sotto Carlo III. Pifteffo Nicolò fu Capitan Generale delle lancie, Ambasciadore appo del Rè di Francia, del Conte d'Armignach, e d'altri Principi Oltramontani, Vice-Rè ne' Contadi di Provenza, ottenne molte dignità; Da questo discendono i Principi d'Avellino, e Torella, i Marchesi di Vico, i Duchi d'Airola, i Conti di Biccari, Marcheli di Brienzase S.F.ramo.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIL

Tirello Governadore dello Studio di Napoli, & Ambafciadore al Conte di Savoja. Andrea Francesco Majordomo del Pontesice Urbano VI.

Ricciardo Gran Maestro della Religione di Malta nel 1383: Tirello Arcivescovo di Cosenza. Gio: Ambasciadore in Francia, & altri Principi. Gio: Vice-Rè dell'intiero Ducato di Calabria.

Gicliè Cameriere del Rè. Signor di Buonalbergo, di Montecalvo, di Ponte Albaneto, Pomigliano d'Arella Palo,Carvizzano, Caftelfranco, & altre Caftellajdi chi diferndono Gio: Battifta Generale de' Vinetiani, i Marchefi della-Giojofa, & altri.

Currado Cardinale nel 1407. doppo molte carriche Ecclefiaftiche,morì in Bologna nel 1411. Verdella Caracciola fit madre di Perino Tomacello padre di Bonifacio IX. Gior Duca di Spoleto, e d'Orvieto, & Andrea Marchefe della, Marca Anconiena».

Lodovico fi General Marefciallo , ò fia Capitan di Santa Chiefa. Christiano Ambafciadore del Re Ladisho al Pontefice. Ciarlette Caffellano di S.Erafmo. Sergianni fi Conte d'Avellino. Ottino Cameriere, e Capitan del Rè Ladisho di General del Reina Giovanna II. fi Gran Senefcalco del Regno, Duca di Venofa, e poi Principe di Capua, e Gran Conteflabile del Regno; fia si caro al·la Reina, che governò il Regno à foa difpositione, nel li maccò altro, che ilittolo di Rè. Fiù Signor di Melfi, di Rapolla, Cafalnovo, Calvello, Chiofano, Caftelvetere, Monteaperto, S.Mango, Praolifisi Candida, Trivento, Yalentino, Otta, Tufo, e della Dohana di Puglia . Marino fuo fratello fiù Cōte di S.Angelo. Laficò Trojano fuo figliuolo Duca di Melfi, Ge Gonte d'Avellino.

Li Caraccioli governarono il Regno, morta la Reina. Giovanna, che lasciò Governadori alcuni più principali del Regno, e frà effi furono Ottino, Gualtieri, e Ciarletta Caraccioli.

Pippo fù Capitan di molta stima, fù Maresciallo del Regno nel 1419.

Il fecondo Petricone fù Vice-Rè di Principato Citra,; Governadore dello Stadio di Napoli , & Ambafciadore, , per la Reina in Francia , fù Conte di Burgenza, è Brienza, nel 1413.

Berardo Arcivescovo di Sorrento.

Marino fù Cameriere, e Configliere della Reina, e Vice-Rè della Provincia di Bari, da quello difcendono i Principi di S. Buono, Marchefi di Bucchianico, e Conti di Serino, & altri.

In tempo de' Rè Aragonefi furono illuftriffimi i Caraccioli,per titoli, feudi, edignità, furono Conti di Ieraci, S. Angelo di Terranova, di Nicaftro, Duchi di Melfi, Conti d'Avellino, Duchi d'Afcoli, Marchefi d'Atella, Mefuraca, Conti della Forenza, e Gran Senifcalchi del Regno.

"Pirro Arcivescovo di Cosenza. Camillo Generale dell' Artigliarie. Gio: Battista Generale de Vinetiani. Salvato re Ambasciadore, per la tregua, trà Cesare, e Vinetiani.

Tomaso Arcivescovo di Capua, Salvatore di Consa.

Jacopo fù Conte di Brienza, Duca di Caggiano, e Gran. Cancelliere del Regno, e Conte di Bocino. Petricone il terzo fù Duca di Martina, in luogo di Caggiano, reflituito à l' Gefualdi.

Scipione Vescovo di Catania. Domitio Conte de Galerati.

Camillo Principe d'Avellino, Duca dell'Atripalda, Marchele della Bella, Conte della Torella, Signor dello Stato di Sanseverino, e Gran Soldato.

D. Carlo Andrea Marchefe di Torrecuso, gran Soldato, Capitan Generale di Sua Maestà, negl'eserciti di Spagna, e NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 55

del suo supremo Consiglio di Stato, che ottenne il Grandato di Spagna per se, e suo sigliuolo D. Girolamo, & è dato conferito anco in persona dell'hodierno Marchese, che di Mastro di Capo hà servito S.M. e stà attualmente servendo.

D.Marino Caracciolo Principe hodierno di S.Buono, hà ottenuto, anni fono, li Trattamenti di Grande di Spagna.
D.Carmine Nicolò Duca di Castello di Sangro, unico figliuolo del Principe predetto.

D.Giulio Cefare Marchefe di Barifciano, degniffimo Regente della G.C. della Vicaria. D.Aniello fuo figliuolo.

o ti vede, che quelta Cafa è delle prime del Regno. Hà havuto cinquanta Baroni titolatione Principi, Avellino, e S.Buono, S. Giorgio, Orta, Celenza, Caftel di Sangro, Meoile Caggiano; diece Duchi, Martina, Atripalda, Airola, Ferolito, Sicignano, Bojano, Villa Santa Maria, Terranova, Torella, Marílcovetere, Forino, Capagna, Atenae, Melfi, diecenove Marchefi, Bucchinico, Vico, Caftellaneta, Atella Beiteaz, Cafad'arbori, Voltorara, S. Ermo, della Motta, della Bella, delli Bonati, Terreconio, Barificiano, S. Severino, Mottola, Macchiagodena, Giojofa, Cervinara, Caftelguidono, Capriglia; fette Conti, S. Angelo, Bocino, Nicatro, Oppide, Biccari, Torella, Serino, oltre di tanti Baroni.

Oltre de' fregi Cavalereſchi , e gl'officii di mediocrè dignità,come ſono i Majordomi, i Camerieri delle Corti Reali, i Configlerie, gl'Ambaſcladori, i Capitani ſogetti, quali ſono Colonnelli, Maeſtri di Campo, i Governadori, e Vicarii nelle Provincie del Regno, i Baroni di piccioli ſœudi, e Cafelli, s ſœinili, venendo a grandezze maggiori giunſero i Caraccioli alla Signoria di tante principali Città, Terre, e. Cafella, & c'à cinquanta Baronie titolate. Hanno havuto um Gran Conteflabile del Regno,um Gran Camerlengo, un Gran Luogotenente, Protonotario, ſei Gran Cancellieri, e tre Gran Seneſcalchi. Diece Vice Rè de' Regni, vicion à venti Generali d'eſferciti, un Mariſcalco di Francia, e quattro del nostro Regno di Napoli. Hanno havuto l'Habito, ò sia Collana di S. Michele di Francia, in persona di Trojano Principe di Melfi, il Tesone di Spagna in persona di due D.D. Camilli Principi d'Avellino, & altriosficii, e dignità.

Nelle dignità Ecclefialtiche cinque Cardinali, Nicolò, Bernardo, Conrado, Marino, & Innico de' Duchi d'Airola, creato Cardinale dal Pontefice Aleffandro VII. nel 1662; & Arcivefcovo di Napoli Due Gran Maestri, un de Templari, & uno di Rodi, hoggi di Malta, dodici, e più Arcivefcovi, oltre tanti Vefcovic Prelati.

Non occorrenumerare le Famiglie nobilifime.con le quali hà imparchatto,perche fi deve fopporre. Gode la, lua Nobiltà nel Seggio di Capuana. Gli Caraccioli, detti Bianchi godono in Seggio di Nido di Napoli. De' quali fono anco in Piacenza.

Scrivono di quella Casa Francesco de Pietri, che nel formo Historia particolare, Sansovino, Scipione Ammira-

10, Mazzella, Grescenzi, or altri.

In Cicilia Nicolò Maria Vefcovo di Catania nel 1525; Luiginel 1750. Corrado Vefcovo di Patra nel 1451. D. Ferdinando Duca d'Airola Straticò di Meffina nel 1590: nel 1578. Nicolò Maria Vefcovo di Catania fi Vice-Rè, cothe dice l'inveges. No facrive antora i e Mognes.

Della Famiglia (arbone.

26 I Carboni, Iccondo Elio Marchefe, nel libro della richi Carboni Romai, ma feccido il Padre Barrello, que fio è una favola. Il primo, che fi ritrora în Regno è Landolfo Carbone, fotto il dominio de l'Rè Normandi, che et a Signor di Monte S Paolo di il del Tronto. Giovanni feu datario fotto i medemi Rè, e Pietro in una donatione, che nell'anno 1185. fi il Rè Guglielmo il Buono, con la Rei-

Reina Margarita fua madre, à S. Stefano del Bofco in Calabria, intervenne per testimonio, e prima di tutti vi si fottoscrive. Nel 1239, si vede Anselmo Paggio dell'Imperador Federigo II.

Da quel tempo fi ritrovano nell'Archivio della Zecca di Napoli, molti feudatarii, fotto Carlo Primo d'Angiò,

Secondo,& in appresso.

Francesco fi Vescovo di Monopoli, e Cardinale, creato dal Pontesice Urbano VI.nell'anno i 344. poi Vescovo Sabino; e Sommo Penetenziero di Sata Chiefa; si principale Autore della promotione di Bonifacio IX. fi perciò di quello Legato di Sabina, Campagna, e Martima, 4de Patrimonio, della Toscanae dell'Umbria, mortuel 1405.

Guglielmo fu Vescovo di Chieri, e poi Cardinale nell'

anno 1418.

Masone nel 1402. su Signor di Giugliano, nel 1411 comprò dal Rè Ladislao, Padulo, Bartolomeo Vescovo di Capaccio.

Gio: Berardino fu creato dal Rè Filippo II. Marchefc' di Padulo, e credo, che fossi e l'ottavo Signor di quella Terra, fū Vice-Rè delle Provincie di Calabria. Fù Signor della Rocca Imperiale, e di Montella; per morte di detto Marchefe s'essinse questa Cafa nel 1602. che godeva nel Seggio Capuano di Napoli ia fua noblita, in D. Ippolita, maritata à Francesco Brancia figliuolo unico di Ferrante Duca di Belvedere, e Regento della Cancellaria, e Collaterale di Napoli.

Hà imparentato questa Casa con Famiglie nobilissime, che sono Boccapianola, Mastaro, che godeva à Capuana, Carafa, Ajossa, Cossa, Caracciola, Brancaccia, Dentice, Gazzella di Cajeta, Bozzuto, Persico de Conti di Sabioneta, Filingieri, Latra, Marra, Galeota, Capece, Guevara, Toraldo, Capoa, Rossi, Lossedo, Tolsa, Brancia, Riccio, & altre.

#### FAMIGLIE NOBILI

Godevano nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli. Sono nobili Meffineli ancora, e di Genova. Scrivono di quelta Cafa D. Ferrante della Marra, il P. Anfalone, Franzone, Ma (Zella, cor altri.

## Della Famiglia Cardines.

O Uesta Famiglia è originaria di Spagna, dove il capo della Famiglia è il Duca di Macheda, vi è ancora il Contado di Puebla; vi fono li Signori di Torralba,e Beteta,il Marchesato di Elche. Venne in Regno,co il Rè Alfonso Primo d'Aragona; il primo su D. Alfonfo, che fu figliuolo di D. Ferdinando, e di D. Anna. Emanuele, della Casa Reale di Castiglia, havendo servito molto bene detto Rè in pace, & in guerra, lo fece suo Cosigliere Collaterale, come su anco del Rè Ferdinando suo figliuolo, fu Majordomo maggiore dell'Infante D. Pietro, poi Ajo d'Alfonso Duca di Calabria, su Vice-Rè di Cajeta, e di Terra di Lavoro, possedè le Terre di Trajetto, Castelforte, e di Sujo. D. Ferdinando figliuolo fu Governadore d'Almeria in Granata, per il Rè Cattolico, e del Cofiglio del Rè Federico nel 1400, hebbe in dono la Città dell'Acerra, con titolo di Conte, e nel 1 500.fit creato Marchese di Laino, Luigi nel 1616. Napoletano, Cavaliere Gerofolimitano . Un'altro Luigi Provisore delle Castella nel 1530.In tepo dell'Imp.Carlo V.in Napoli detto D.Ferd.fu fatto più volte coprire in sua presenza. D. Carlo, quinto Marchefe di Laino, fu creato dall'Imperador Ferdinando, Principe del Sacro Impero, per le, e fuoi fuccessori. D. Berardino fecondogenito di D. Carlo fu Signor di Pifficcio, e Soldato di valore, morì nell'Armata Navale nell'imprefa contro Turchi con D. Gio: d'Austria : Hà posseduto ancora la Terra della Rocchetta in Principato Ultra. Vi fo-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.L. no Rati altri Cardines venuti da Spagna, mà non vi è di ouelli, fuccessione . Vive hoggi il Marchese di Laino, e.

Conte dell'Acerra D. Carlo de Cardines.

Hà imparentato questa Famiglia con le prime della nostra Città, come sono la Ruffa, Alagna, Carafa, Caracciola, Piccolomini d'Aragona, Capua, Orfina, Borgia, Roffi,Spinella, Gefualdi, Sangro, Tuttavilla, Acquaviva, Villaut, Cajetano d'Aragona, Gonzaga, & altre.

Gode nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

Scrivono di questa Famiglia il Mazzella, Inveges, Lopez, d'Haro, Contarini, Lellis, il Padre Ansalone, Argote di Molina, Quintana nella nobiltà di Madrid, Mugnos, & altri.

Della Famiglia Cardona.

Uesta Famiglia è Catalana, Napoletana, e Ciciliana. Dice Barellas ne (onti di Barzellona, che D.Bernardo Barcino Presidente del Configlio di Terragona,e doppo primo Conte di Barcellona l'anno 714. volendo cominciare la coquista di Catalogna contro Mori, su aggiutato da quindeci Cavalieri, e trà questi vi annovera D.Bernardo di Cardona, e nel 774. dice trovarsi Capitano un Cardona , un'altro nell'810. L'Escolano raccontando le Famiglie, che vennero da diverse parti, alla conquista di Valentia, in tempo di Carlo Magno, dice, che da Catalugna vennero li Cardona, e Mõcade. Per l'Historie di Spagna, sono noti li fatti di D. Antonio, D. Ugo, D. Antalo, Conte di Golifano, del Contestabile D.Giovanni, e d'un'altro D.Giovanni Conte di Pradas. Vi è stato chi hà detto, che il Capo di questa Famiglia su un Ramondo Folo, o Folch, che dice effere stato fratel cugino del Rè Luigi il conquistatore, il quale passò di Francia à guerreggiare contro Mori, e li discacció dal paese di

Catalogna, onde meritò da quel Rè, la possessione di molti Stati. Vi è il Ducato di Cardona, D.Pasquale Cardinale, e Vice-Rè di Napoli, e similmente D. Pietro suo fratello.

In Napoli venne questa Famiglia con Alfonso Primo d'Aragona, D.Antonio, che per favore particolare del Rè, intervenne con la Reina Giovanna II.& Alfonfo,in un festino nella Casa Reale, e su tenuto in grandissima stima. Ugo fu Capitano di Ferdinando fuo figliuolo, e ruppe in una scaramuzza Jacopo Sanseverino Signor di Mileto che andava follevando i Calabresi, à ribellione, e ruppe ancora i Francesi non lungi da Seminara. Antonio Cardona. Marchefe della Padula fünell'armi valorofissimo d'ingegno, e d'esperienza. Fù Capitano dell'Essercito Fiorentino nel 1513. Ramondo fu Capitano di Ferdinando Rè di Aragona, e di Napoli. Nel 1512. scacciò di Firenze, Pietro Soderino Confaloniero perpetuo, & in quella introdusse Giovanni Cardinale con Giuliano suo fratello della Famiglia de' Medici. Fù in Napoli ancora Giovanni Cardona mandato dal Rè Iacopo d'Aragona Ambasciadore à Carlo Primo Rè di Napoli, e tratto con molta. prudenza negotii gravissimi, e di molta confidenza, per quella Corona . Effendofi la Repubblica Fiorentina data alla protettione del Rè Roberto, e chiamato per padrone Carlo fuo figliuolo Duca di Calabria, frà mille Capitani, che combattendo restarono priggioni di Castruccio Castracani, fu Ramondo di Cardona,e Guglielmo suo figliuolo; per la liberatione de'quali scrisse Carlo al Serenissimo Federico Duca d'Austria, e di Soria Rè de' Romani, che havesse interceduto appo Castruccio; e liberati, per loro ferviggi, hebbero oncie 500 l'anno per se, heredi,e successori, sopra l'entrade di Napoli Il detto Ramondo fu Vicario, e Capitan Generale di Roberto nel Piemonte, & in Lombardia, s'acquistò nome di chiarissimo

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.I. of Capitano, fù anco Generalifimo delle Galee. Ramondo fugrande Ammirante del Regno, e Gran Giuftiere in. Cicilia, e Vice-Rè di Napoli, e Capitano Generale di tutti gl'Efferciti maritimi di tutti i Regni, e dominii della. Cefarea Cattolica Maeftà. Fù Duca d'Alvito; fù marito d'Ifabella Requefenz Signora della Terra di Somma.

Vi è flato in questa Famiglia, oltre del Marchesato della Padula, il Ducato di Somma, il Contado d'Alvito, di Regio, e d'Avellino, & altri seudi. Gode nobiltà nel Seggio di Porto, hà goduto ancora nel Seggio di Nido,

Vi è stato il Grand'Ammirantato nel 1548.

La Cardona fu trafpiantata anco in Cicilia da D. Ramondo di Cardona, fratello terzo di D.Ramoudo Folch, ottavo Vifconte di Cardona, accompagnando il Rè Pietro Primo nel 1282 il cui figliuolo D. Federico, dal Rè Federico II, hebb i fleudo di Mazzarrone. Il fecondo, che palsò fotro il Rè Federico II. fu D. Antonio di Cardona, che fu figliuolo di D. Ugo, felto Vifconte. Dal Rè D. Pietro fu fatto Ammirante, e primo Conte di Cardona nel 1375. e di D.Bianca d'Aragona figliuola dell'Infante D. Ramondo Beringhuer nepote del Rè D. Gaime il Secondo. Queflo D. Antonio in Cicilia fu Conte di Cardona, el fuol heredi polleggono ancora il Carricatore di Caronia, il Contado di Chula, il Contado di Regio, la Signoria di Calatamaro, del Burgio, & i feudi di Gallicano, Cibuliufo, Suffiane, & Urfiti.

La Catalana, e la Ciciliana hanno governato il Regno di Cicilia, con i carrichi di Vice-Rè, Prefidente, e Luogotenente di Capitan Generale.

Rifplendè anco per dignità Ecclessatiche in detto Regno, mentre Errico sù Arcivescovo di Monreale nel 1501. poi Cardinale nel 1527.

Sotto il Re Alfonso, Antonio fu Giustitiere, Conte di

Calabilotta, e Contetlabile, Pietro Conte di Colifano, Mafiro Ginfitire nel 1444. Alfonfo Conte di Regiose, Camerario dall'anno 1491. Antonio Marchefe della Padula, Grăd'Ammirante nel 1506. Pietro fecondo Conte di Colifano, Grand Ammirante nel 1506. Antonio Conte di Catabilotta, Gran Cancelliere nel 1436. Antonio Conte di Colifano, Gran Cancelliere nel 1430.

Cesare Armonial dice, che è anco in Francia questa. Famiglia; e dice così: Cardona de France de gueulle à 3. Chardons seilles d'bor 2. 63° 1.

Scrivono di quelta Famiglia Inveges, Mazzella (ontarini, Vincenti negl Ammiranti, Padre Anfalone, Efcolano, Cefare Armonial, di quella di Francia, Haro, Spenero, Muguos di quelta, che stà in Cicita, egi altri.

Di quelli di Spagna si ritrova Giovanni genero del Conte di Barzellona, che fu, per il Socero, Generale contro Mori, Pietro fu Arbitro trà li Rè di Majorica, e di Aragona. D. Giovanni Duca di Cardona fu cognato di D. Giovanni Rè d'Aragona, e della Navarra. D. Errico Cardinal di Cardona, Arcivescovo di Monreale. D. Luigi Arcivescovo di Tarracona e Vescovo di Urgel. D. Giovanni Vescovo di Barzellona, & ultimo Gran Cancelliere della Corona d'Aragona. D. Pietro governò il Principato di Catalogna. D. Antonio Vice-Rè di Sardegna, e poi Maggiordomo maggiore dell'Imperatrice Maria, figliuola di Carlo V. D. Giovanni figliuolo, Generale delle Galee di Cicilia, e Napoli, e poi Vice-Redi Navarra. D. Ferdinando fu Grand'Ammirante del Regno di Napoli, Duca di Somma. Palamolio, Conte d'Alvito, Signor delle Baronie di Belputio, Fedulo, e Valle Almovazerio, Grande Ammirante di Cicilia, e Capitan Generale di tutti l'Esserciti maritimi del Rè Nostro Signore . D. Pietro Antonio à nostri tempi Vice-Rè di Napeli . D. Pascale suo fratello Cardinale Vice-Rè di Napoli,

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI 67 Arcivescovo di Toledo, Inquisitore Generale di Spagna, &c. secondo Haro, e li sudetti Autori.

## Della Famiglia Caro.

29 LA Famiglia di Caro è antichiffima nel Regno noche nel Regno di Guglielmo il Buono, era Signor di S.Mauro, e della Salandra in Baflicata - Sotto il Regno di Ladislao, Ottino di Caro, cognominato Malacaren nel 1402. fi Vice-Rè di Terra d'Otranto, dove fi Conte di Copertino, e Signor d'un grandiffimo Stato, nel quale erano comprefi Parabetta; e Cellino, concedutii nel 1407. Galatola, Furignano, Castrignano, Patrello, Marruggio, Monaliccio, e le-Grottaglie; divenne fotto il Regno della Reina Giovanna. del Configlio, e Marefciallo del Regno.

Antonio di Caro Protontino di Bari, nello stesso tempo su marito di Misa Carasa, che l'anno 1382, era restata vedova di Antonio di Caro.

Frà Ettorre di Caro Cavaliere Gerofolimitano, e Governatore di Brindisi nel 1421.

Il detto Conte Ottino nell'anno 1424-effendo caduto in disgratia della Reina Giovanna , si ritrova effere Capitano delle genti del Duca di Sessa all'asfedio di Napoli, in serviggio del Rè Alfonso, fotto Jacopo Caldora, morì in una searanuccia : Purson Guoi figliuoli Nicolò, e Vincislao, non-foccederono al Contado. Nell'anno 1466. si vedono compare dal Rè Perrante, il Cerro in Abbruzzi, e da Camillo della Marsala Città di Montemarano.

Di detti due fratelli, ribelli forfe, del Rè Ferrante sopravisse Nicolò. Nè si vede altra successione di questa Famiglia.

La Famiglia Caro di Cicilia hà havuto la Baronia di I 2 MonMontecalvo. D. Carlo acquistò il titolo di Duca di Palma, .
Hà havuto carichi, e dignità conspicute. Hà imparentato con Famiglie nobilissime Ciciliane. In Trapani hà goduto la Baronia d'Arcudaci sin dall'anno 1504. Scrive à lungo di quella di Cicilia il eMagnos.

Si vede imparentata con la Famiglia Carafa, Marra, Bo-

nello , & altre.

Scrive di questa Casa D. Ferrante della Marra,

# Della Famiglia Cavaniglia.

30 C (crede , che quelfa Famiglia veniffe da Francia in Navarra, e da quel Regno, có l'occafione de ferviggi militari, in Catalogna e poi fotto Iacopo il conquiftatore, nel Regno di Valenza . Ivi D. Piettro nel 1366. Pi fatto Governadore di quella Città, che poi fi è continuate in fuoi diffédenti. D. Luigi nel 1467. fervì nella Corre del Rè D. Giovanni, e poi di Ferdinando il Cattolico, onde il Cattolico lo creò prima Luogoenente, poi nel 1479. ferpremo Governadore del Regno , e Città di Valenza, & il figliuolo D. Luigi nel 1503. ottenne la ffeffa carica. D. Girolamo nel 1311. Ambaficiadore, nel 1321. feccedè nel governo del Regnoe-Città di Valenza , fervì l'Imperador Carlo V. nelle guerredi Tunefi. Sono anco quelti Cavalieri in Navarra nobiliffimi,

In Napoli ñ il primo D. Garzia, che fin potentifima eagione, che la Cafa d'Aragona fosse padrona del Regno di
Napoli. Fi gran Soldato servendo il Rè Alfonso, perciò lo
creò Conte di Troja, con darli altre Cafellia la Terra di Urfigia, Montecovine, Motta Witurino, Pitra di Montecorvino.ne li spedi Privilegio nel 14,41. nello stesso anno si Vice Rè, à vita di Capitannata, Principato Ultra; nel 14,44. si
creato Castellano, à vita, di Mansfredonia, e di S. Angelo, e.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.I. 69 Governado re nella Montagna - Fù mandato nel 1447. Am-

basciadore, con altri, al Collegio de Cardinali, in Roma, per la libera elettione del Pontesice, essendo morto Eugenio IV.

Figliuolo di D. Garzia fi il Conte D. Giovanni. Di quefu Conte fi fratello D. Diego, che fi il terzo Conte di Troja, e primo Conte di Montella, fi Colonnello di diece compagnie, nella guerra d'Otranto contro il Turco, ove morì:
D. Trojano figliuolo di D. Diego, fi quarto Conte di Troja,
e fecondo di Montella, fi Soldato di valore, à favore del
fuo Rè Alfonfo II. le Terre, che poffedè fono Montella,
Bagnuolo, Calfano, è A figliate, Montellera, Caftellucia delli
Sauri, Montecorvino,e Celle in Capitanata, Pietra, & Urfara. D. Diego figliuolo fù quinto Conte di Troja, e cquarto
di Montella. D. Trojano fi fefto Conte di Troja, e quarto
di Montella. D. Garzia fù quinto Conte di Montella, D.
Trojano fi Conte di Montella.

D. Cefare figliuolo del primo D. Trojano, fù Signor di S.Marco, e di S.Giorgio.

D.Marcello fù primo Marchefe di S.Marco. D.Ferrante fecondo Marchefe di S.Marco.

D. Marcelloterzo Marchese di S.Marco.

D. Francesco Signor di S. Giovanni, della Valle di Vitolano,e del Coliano

D.Giovanni quarto Marchese di S.Marco.

D.Michele fecondo Duca di San Giovanni, titolo havuto nell'anno 1623.

Vi è hoggi D.Girolamo Marchefe di S. Marco, gentiliffimo, ed erudito Cavaliere, che hà comprato, da poco, la Terra di Rodi,

Hanno imparentato con le prime Famiglie della Città, eome Carafa, Urfina, Coffo, Caracciola, Cajetano, Ravafchiera, Gózaga, Capua, Gábacorta, Mótalto, & altre fimili.

Gode nobiltà in Napoli, nel Seggio di Nido.

#### FAMIGLIE NOBILI

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Prospero Sarrubo, che ne formò historia à parte, stampata in Napoli, in soglio, Escolano Histor di Valenza 10.2. il Mugnos, co- altri.

## Della Famiglia Cicinella

30 E 'Criginaria di Napoli. Il primo, che fi trova, fecondo il \*\*Terminia\*, è Antonio nel 1383. benche, fecondo il \*\*Mazz.ella , fia Girolamo nel 1344. Mafiro Rationale della Corte Reale. Filippo Milite, e Rationale della Corte Reale in tempo della Reina Giovanna II. Giovanni doppo la morte del Gran Sinifcalco Caracciolo, hebbe in mano, dalla Reina Giovanna; il overnod i tutto il Regno, per quelli anni, che fopravifie.

Il figliuolo primogenito, chiamato, per fopra nome, il Turco, servi Alfonso Primo, e Rè Ferrate Primo, dal quale fu mandato al Rè Giovanni d'Aragona, che non li movesse guerra, e per detta Ambasciaria, Turco ottenne in. dono, Carpinono, e fu tenuto frà più cari Consiglieri . Antonio fù molto fedele al Rè Ferrante, e fù Cavaliere di gran maneggio, Giovanni fù dato dal Rè per Maestro di creanza, al Principe di Capua, che poi fu Ferrante II. Rès anzi lo fece allevare in cafa di detto Giovanni, al Seggio di Montagna, e per mezzo suo ottenne il Regno, cacciandone li Francesi, mà per la sua morte, non ricevè in dono altro, che Forino. Gio: Battista su marito di Antonia Sanfeverino nipote del Principe di Salerno, Galeazzo suo figliuolo fu Signor della Trechina, e Castelluccia. Dice il Borrello, che Rè Carlo II. diede ad Attanasio Cicinello il cingolo militare, per la nobiltà de' fuoi Antecessori. Bufillo Milite nel 1437, era marito di Maria Mormile, Buffardo Napoletano Regio Configliere, e Marefciallo del Regno,con titolo di Signore,estrenuo,nel 1451.

#### NAPOLETANE, É FORASTIERE LIBL 7

Possiede hoggi Cursi con titolo di Principe, ottenuto nel 1641. le Grotraglie con titolo di Duca. D. Andrea fit Capitano di cavalli nella guerra di Messina del 1674. e. poi Governadore di Siracusa, marito di D. Giulia Carsa. Hoggi è Principe di Cursi, e Duca delle Grottaglie D. Giovanni, qualè sposo di Donn'Anna Carsas, con la quale. ha procreato alcuni sigliuoli. D. Galeazzo terzo fratello di detto Principe, hoggi è Eletto della Città, per il Seggio di Montagna.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime. E gode la fua nobiltà nel Seggio della Montagna di Napoli.

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Contarini, Terminio, Elio Marchese, il Padre Borrelle, Lellis, & altri.

# Della Famiglia Cimino.

31 L A Famiglia Cimino fi rittova in Regno, fin dall' anno 1267, nobile. Il primo, che firitrova è Barrolomeo, en (l'anno 1280 sun altro Barrolomeo Milite. Nel 1290. Nicolò familiare, e Regio Erario di Calabria, Tomafo, Pietro, e Ricciado fratelli, sherèdi di Rinaldo feudatario, Pietro fi ritrova remunerato nel 1294. Nicola familiare Regio ottiene li beni di ribelli. Filippo Cimino di Vico Configliere. Not. Filippo Cimino di Napoli nel 1332. Tomafo, Pietro, e Rinaldo fratelli Cimino dell'Aquila, nel 1273: Il Signor Barrolomeo Cimino di Napoli nel 1284.

Andrea Cimino di Napoli Giurisperito, Luogotenente del Protonotario di Cicilia Il Giudice Matteo Cimino da Forino.

Girolamo di Napoli Comestabile della Camera Summaria, e familiare, Bajulo di Bucchianico.

L'Huomo nobile Urbano Marino Cimino nel 1423 ot-

tenne in dono la metà della Gabella della Graffa delli paffi d'Abbruzzi , e la Gabella de' Flagelli di questo Regno , Castellano del Castello , di sopra , della Città di Salerno.

Fù Urbano uno de Governadori, e Vice-Rè del Regno, quando la Reina Giovanna II. havendo fatto teflamēro, & infitiuito herede della fua Corona, Renato, d'Angiò, e trovandofi lontano dal Regno, lafciò fedici Governadori, che governafiero il Reame, fin tanto, che il Re herede fosse venuo à prenderne il posse fisse uno di essi ficdici fiu Urbano Cimino, secondo il Tutini nell'origno, de Seggi, Maszazilla, vo altri.

Quanto havemo detto si ritrova nell'Archivio della

Zeccadi Napoli.

Si ritrova della Famiglia Cimino, al prefente, degnissimo Fifcale di Cappacorta - della Regia Camera della Simaria, Di Gluppe Cimino, che ferve detto posto, co ogni puntualità, e decoro - Questa Famiglia è anco nobile in. Cicilia, secondo la serive il Mugnos.

# N Della Famiglia Cochi, ò Coqui.

32 E Nobile in Milano, della Parochia di Santa Maria Porta, come dice il Pariggia, e nella Città di Como, come dice il Ballarinir, fi vede atteflatione autentica fatta dalli Decurioni di detta Città di Como, fin dall'anno 1638-che firitrova in potere di D. Gio:Battilla Caravita Avocato Napoletano, herede della Cafa Coqui, in Napoli.

Antonio Coqui Dottore fu creato Rettore Generale. dell'Univerfità di Pavia; ritornato alla Patria, fu uno de fette Eletti, per la concordia, e pace delle parti Ghelfa, c. Gibellina, morì nel 1444 e flà fepolto nella Chiefa di San

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL

Giovanni di Pedemonte con bella inscrittione.

Michele fu Luogotenente di Giovanni della Noce, Governadore di Comaschi, sotto la Signoria, e Repubblica de' Milanesi, postisi in libertà, doppo la morte di Filippo Maria Visconte lor Duca, che ful'anno 1447.

In Nap si ritrova, come dicono di detta Famiglia, D. Gio: Battista, che nel secolo passato si casò con D.Dorodea Capece,del Seggio di Nido di Napoli,che generò D Camilla cafata con D. Fabritio Carafa Conte di Policastro. D. Francesco Girolamo casato con D. Anna Termine Signora Ciciliana, e D. Vincenzo casato con D. Virtoria Campolongo figliuola di Iacopo, e D. Maria Carafa figliuola del Conte di Policastro, con la quale fece D. Gio: Battista, e vedova essa D. Vittoria di esso D. Vincenzo, si casò con D. Francesco Muscettola Duca di Spezzano.

Havemo conosciuto D.Gio: Batrista juniore, gentilissimo Cavaliere morto, pochi anni fono, che cafato con la Signora D. Maria Serra forella di D. Gio: Battista Serra. Principe di Carovigno, con la quale fece due fole femine D. Antonia Coqui maritata à D. Antonio Doria Marchese di S.Stefano, e D. Dorodea moglie del fudetto D. Gio: Battista Caravita figliuolo del Consigliere D. Tomaso Cavaliere di S.Iacopo.

Hà imparentato, come si è detto, con la Famiglia Capece, Serra, Caravita, Campolongo, Termine di Cicilia, e Doria.

Per curiofità de' Lettori, dicemo, che si ritrova in Regno la Famiglia Cochi, da tempo antichissimo, essendo che si ritrova Giovanni feudatario fin dall'anno 1187 e similmente Bartolomeo non feudatario, fecondo Giuseppe Campanile.

Fin dal tempo del Rè Carlo Primo, nelle donationi fatte dal detto Rè doppo la vittoria contro Corradino si x

ritrova Giovanni Cochi.

Nel

#### FAMIGLIE NOBILI

Nel 1484. si ritrova Gizula Coca moglie di Filippe Sorgente.

Berarda Coca si ritrova nel 1526 e Bonaventura suo fratello, litigare con Andrea Fajella suo parente, e con Antonia de Cuttinariis, similmente suo parente, secondo si vede appo Capece nelle decif. 190. e 191.

Nel 1563. Felice Antonio Coco della Città di Nola. Signor d'un feudo inhabitato, confistente in diverse pezze,nelle pertinenze di Nola,nel loco,detto il Gallo. Imparentò detta Cafa con Cafa Aldemorifco, mentre Lucretia Coco diNola firmoglie diMatteoAldemorifco nel 1511. · Di quella di Milano, e Como, ne scrivono il Moriggia,

& il Ballarini.

Questa di Napoli si ritrova nell'Archivio della Zecca di Napoli.

### Della Famiglia Concublet.

Uesta è l'istessa,che la Famiglia d'Arena,come havemo detto in detta Famiglia, e perciò non repetemo il già detto.

# Della Famiglia Costanzo.

T A Famiglia Costanzonon hà che invidiare all'altre Famiglie della Città,e Regno di Napoli,per l'antichità, per numero di personaggi, e per quantità di Castella, di Terre, e di Città possedute, & acquistate da loro, col valore, e virtù. Questi, secondo la più vera opinione, vennero da Germania verso l'anno 1182. la prima loro dimora la fecero in Pozzuoli, Città antichissima, e nobilissima Fin da quel tempo si ritrovano havere ottenuto il cingolo militare. Iacopo Milite di Pozzuolo morì nel

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL

1234. stà sepolto nell'Arcivescovato di Napoli. Enrico, cognominato Spata, comprò da Carlo II. il Casale di Brusciano, & il feudo di Ciminola nel 1303.per 700. oncie. Alessandro figliuolo possedè Teverola, su Giustitiere della Provincia di Capitanata, morì Capitan Generale di Casa d'Angiò, contro Pietro d'Aragona. Christofaro su Cavalier del Nodo, di grande pregio in quel rempo,con. altri sette della stessa Famiglia; su illustrato dall'imperador di Constantinopoli, per le cose da lui valorosamente. oprate, del titolo di Compagno Imperiale . Fù Barone di Rofarno, e di Miliano in Calabria, possedè la Terra di Somma, e fu Gran Senifcalco. Iacopo, detto Spata in faccia, gran Soldato, & Ambasciadore. Tomaso hebbe la cofirma di Somma, che havevano posseduto per cinquantafei anni, i suoi Antecessori, su anco Signor di Cisterna, S. Vitagliano, Capitan à guerra, e Vice-Rè in Principato. Iacopo, in tempo del Rè Alfonso, su Signor di Satriano, c. Valle di Scafato. Angelo Signor di Cantalupo. Matteo Signor di Cafalduno, S.Lupo, Ferrarifi, e di S.Pietro Scafato, fin dall'anno 1360. Luigi fu Luogotenente del Gran Camerlingo,morì nel 1383. Paolo fu Giustitiere di Terra d'Otranto morì nel 1372. Giuliano fu Signor della Città di Rapolla . Leonello, in tempo del Rè Ladislao, fu Signor di Campli in Abbruzzi. Martuccio, e Bartolomeo furono Signori della Corvara,e Ciminola Nel 1400. Angelotto Milite; Passarono in Messina, dove ottennero i discendenti dignità, & officii; Essendo che Mutio morì nel 1479. con titolo di Ammirante, e Vice-Rè. Nel 1500. frà li sei del Seggio di Montagna, vi era Pietro Antonio, come anco nel 1506. Tutio figlinolo fu dalla Repúbblica di Venetia fatto Condottiere di gente d'armi, hebbe cento lancie, fu Mastro di Campo. Fù Governadore in Romagna, e fu gran Soldato. Tomafo fu Condottiere di gente d'armi, fi Covernadore di Ravennae, di Ceruja nel 1529, governo, per molti anni, la Città di Trivifo. Aleflandro nel 1536, era Regio Montiero Maggiore, e nell'anno 1454, un'altro Aleflandro di Pozzuoli era Cavaliere. Annibale Napoletano Capitano di cavalli mortin Mantua, dove flà fepolto, con inferitrione, riferita dal Schradero Monnum. Ital. f. 338. Fi moglie di Tomafo Cicilia di Donato forella carnale di Fracefco Donato Principe di Venetia. Scipio, cognominato Spati in faccia, fi gran Soldato. Si e poffeduto ancera da quella Famiglia Nicaftro, Ciflerna, Pianella, Spoltore, Montefilvano, & altre.

D. Fulvio fu Regente di Cancellaria in Napoli, gran-Giurisconsulto, stampò sopra li trè libri ultimi del Codice di Giustiniano.

A tempi nostri nel secolo corrente D.Flaminio fa Regio Consigliere.

Gode anco nobiltà in Cicilia, in Venetia, & in Pozzuoli. Vi è il Principato di Colle d'Anchife.

Ha imparentato con Famiglie nobilifilme, come fono Capuana, Carafa, Brancaccia, Molifi, Sanframondo, Caracciolo, Marra, Origlia, Aquino, Donato, Vétimiglia, & altre

Hà goduto la sua nobiltà nel Seggio di Montagna, & hoggi la gode in Portanova di Napoli.

Scrivono di questa Casa il Sansovino, Mazzella, Terminio, Zazzera, Marchese, Borrello, Contarini, il Padre Ansalone, & altri.

### Della Famiglia Cornai.

34 L A Famiglia Cornai, e non Tornai, come dice Scipione Ammir ato, nella Famiglia Carafa, il che fi chiarifce dalle feguenti feritture dell'Archivio della. Zecca

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL 77 Zecca di Napoli. Si crede Francese, essendo che frà le rimunerationi fatte da Carlo Primo d'Angiò, à quei Cava-

lieri, che l'havevano servito, donare l'anno 1271. à Roberto di Cornai la Terra di Caravello.

Si ritrova Roberto Cornai balio di Roberto di Campagnuola figliuolo di Iacopo di Campagnuola, Signor di Pignone, feudatario.

Si ritrova Roberto de Cornai Signor della Baronia di Fuorli in Abbruzzi, marito di Buccia di Sangro, con il qual matrimonio si vede la nobiltà di detta Casa Cornais fu Roberto padre di Pietro marito di Giovanna d'Ifernia-Dal matrimonio di detto Pietro, e Giovanna nacque Maria, che maritata ad Andrea Carafa della Spina, portò inquesta Famiglia, la Baronia di Fuorlì, che sino à nostri giorni, si possiede da discendenti secondogeniti di quello-Si ritrova similmente Margarita di Cornai, verso l'an-

no 1335. moglie di Caracciolo, Caracciolo.

Scrivono di questa Casa il Lellis, la Marra, Ammirato, e si ritrovano nell'Archivio della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia Curtis.

35 CI crede originaria di Padua, essendo che frà gl' J ostaggi Lombardi, e di Padua, mandati dall'Imperador Federico II nel 1239 firitrova Pietro de Curte; gode anco nobiltà in Crema, & in Cividal di Belluna. Giovanni, e Bartolomeo prestarono denari al Rè Carlo Primo. Il Rè Roberto diede alcuni beneficii ad Adinolfo, Canonico Salernitano. Pacifico, in tempo del Rè Alfonfo d'Aragona, fu Auditore della Provincia di Valdicrate,e Terra Giordana nel 1430. Fù Ambasciadore mandato da Erricchetta Ruffa Marchefe di Cotrone, e Contessa di Catanzaro, ad Alfonso Rè. Lionetto, e Matteo furono GoGovernadori di Città nel 1488.1491.1493. Modefto nel 1521. fi Giudice di Capua. Gio: Andrea fii Prefidente. del Sacro Regio Configlio di Napoli. Francefo Regio Configlio di Santa Chiara, fimilmente fa Scipione. Camillo fio Vicecancelliere del Regno, Avocato del Real Patrimonio, Prefidente della Summaria, e. Regente nel Supremo Configlio d'Italia, nella Corte Cattolica; Tomafo Cavaliere Gerofolimitano. Paolo Vefeovo di Ravellopoi d'Ifemia, & hebbe altri officii.

Allegretto, e Pacillo della Cava, huomini nobili, fi rice-

vono in familiari dal Rè Ladislao nel 1400.

Adenolfo de Curte Clerico Salernitano Canonico, Rettore della Chiefa di S. Matteo de Pullan de Montecorvino nel 1309.

Il Magnifico Lionetto Dottore,e fuoi fratelli carnali, e confobrini nel 1461. fi ricevono in familiari.

Il Magnifico Lionetto de Curte Milite, Configliere, fu creato Capitano della Città di Riggio nel 1465.

Ottavio de Curtis della Cava fu Avocato Fifcale della G.C.della Vicaria.

Hà havuto la Signoria di Ferrazzano, fopra la quale, Terra ha ottenuto titolo di Conte. Gode nobiltà in Napoli fuor di Seggio, Cava, Ravello, Rossano, Milano, Cicilia, & altre parti.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, come sono l'Ajerbo d'Aragona, Carasa, e simili.

Questa Famiglia è anco in Francia, mentre si ritrova. Guglielmo Curti Cardinale di Tolosa nepote di fratello di Benedetto XII secondo il Ciacconto.

In Cicilia Ugone de Curtibus fi Barone in Mazzara,, fotto il Rè Fietro Primo, & Antonio fu creato Barone del Rè Federico II. nel 1296. fe crediamo al *Mugnos*. Vincenzo, e Tomalino Curti nel 1504. comprano cale in Pa-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 79 lermo. Vi è anco la Baronia della Tutia, le Secretie della. Città di Haro in frudo; l'estrattione di vettovaglie dalle. Città di Palermo; e Termine, con titolo di Baronia. Qual Curti di Palermo vengono da Milano de Curti di Gravedonna, come l'attesta il Rè Filippo IV.in un Privilegio concesso à D.Vincenzo Curti nel 1672. che lo crea Cavaliere, aurato, e li confirma l'arma de Curti di Milange, di Gravedonna. Esso D.Vincenzo hà governato la Regia col carico di Senatore.

Ne scrive l'Inveges nel Palermo Nobile, e Mugnos. Scrivono di questa Famiglia il Vincenti ne Protonat. Er il (apaccio nel Foraftiero, e Piloni nell'Historia di Belluno, fol. 105.

### Della Famiglia Dentice.

Uesta Famiglia è divisa in due . Una si dice Dentice del Pesce, l'altre delle Stelle, tutte due hanno origine da due fratelli; Francesco su quello, che diede l'origine à quella del Pesce, Giovanni à quella delle Stelle. Il Contarini dice, che quella del Pesce venne da. Amalfi anni cento prima, che il Rè Carlo Primo venisse in-Napoli; quella delle Stelle venne da Surrento. Il Marchefe, e'l Padre Borrello dicono, che vennero dalla Città d'Amalfi, e che da Amalfi vennero in Sorrento, e da Sorrento in Napoli. Si ritrovano huomini di questa Famiglia fin dall'anno 1175. E si ritrova, che Giovanni, con titolo di Conte amministrò tutta la Costa Amalsitana: e questo su verso l'anno novecento di nostra salute, come dice Pietri, sotto il Re Manfredi possedè feudi. Antonio su da Carlo III. creato Gran Siniscalco del Regno. Tuccillo su Camariere, e Consigliere della Reina Giovanna, come su Antonio, eletto alla guardia, con altri Cavalieri della sua persona.

Trà fendatarii Napoletani nell'effercito del Rè Manfredi, si ritrovano i Dentici.

Hà posseduto seudi, cioè Ssilico in Terra di Bari, Montedragone in Terra di Lavoro, nel 1381. Viggiano, S. Giuliano, Peschice, sichitella, e Varano.

Quella delle Stelle hà posseduto ancora Calvi, Francolife, Gensand Casalenuovo, Vetrana, Fragnito, Loretiello, Sicizani, Torella, Corleto, & altre.

Gode al Seggio di Capuana di Napoli. Hà imparentato con Famiglie nobilifiime Napoletane.

Scrivono di questa Casa Mazzella, Pietri, Contarini, Elio Marchese, Padre Borrello, Lellis, & altri.

#### Della Famiglia Diano.

Al Picmonte venne questa Casa nel Regno di Napoli. In tempo del Rè Roberto, si vedono cinque Cavalieri in grandissima riputatione,e stima. Francesco fu Cavaliere della Casa Reale, Maestro ostiario del Regno, Secreto, e poi Vice-Rè della Calabria, Nicolò Ciamberlano, e Giustitiere di Basilicata : Giovanni, e Berino, sotto il detto Rè Roberto, furono Maestri Rationali della Grane Corte, de' quali Giovanni fu Ciamberlano, del Configlio, Vice-Rè di Terra di Lavoro, e fu Signor del feudo di Pescara in Basilicata, il di cui figliuolo Roggiero, dice la Marra, che fecondo l'uso di quei tempi, tralasciando il proprio casato, continuò à chiamarsi dalla Signoria, Pescara, del quale cognome Bernabò fotto l'Imperador Carlo V. fu Capitano di cavalli, dell'Habito di S.Iacopo,e Comendatore d'Avellino. Marco Antonio fu Arcivescovo di Confa, e Gio; Alfonso Marchese di Cassano, Conte di Piadena, Calvatone,e Binasco, e Signor di molte altre Terre in Lombardia . Della qual Cafa fù Gio: Battifta Pefeara Duca della Saracina.

che

NAFOLETANE, E FORASTIERE LIBL 8 t the ficasò con D. Francefca d'Ajerbo d'Aragona, forella, del Principe di Caffano; e di quefta Cafa fi ancora il Marchefe del Caffelluccio, e vi è l'hodierno Duca della Saracina, Prefide, che è flato in molte Provincie, e del Configlio Collaterale di Napoli: Et il fuo figliuolo è Duca di Cara-

vizzano.
Marino fù Signor di S. Pietro della Valle di Borgenza.,
dalla qual Terra fi differo di Borgenza, Camerota e di Campora, Calvello, Roberto fù Cavaliere del Nodo.

Tomaso, e Petrillo Signori di S. Angelo à Fasanella nel 1370:

Nicolò l'anno 1390 fu Senator di Roma. Cesso Capitan Generale de Fiorentini.

Giovanni Foriero maggiore del Rè Carlo III. Fra Roberto Cavaliere Gerofolimitano, e Prior di S-Eufemia. Giovannotto nel 1392. Cavaliere, e Vicecamerlengo del Regno. Nel 1421. Nicolò Conteflabile di fanteria, e Cavaliere della Cafadella Reina. Nello fleffo tempo Iacopo Signor di Rocca-Romana.

Nel 1440. Gaßpare Arcivescovo di Napoli. Suo fratello Antonio Scrivano di Ratione, sotto il Rè Ferrante Primo. Dal quale nacquero due sole figliaole, nelle qualità.
Casa schiinse. Una maritata à Tomaso Carsas figliuolo di
Malitia, e l'altra Diana, à Rafacle della Marra Signor di Carpignano, e del Castello di Lecce. Nel 1445, il Magnifico
huomo Ontofrio di Diano di Tiano cittadino, & habitantein Naphebbe per moglie l'opolita Pelce figlional della sigCicello Guindazza. La Famiglia Diano gode nobilità nella.
Città di Reggio, haverei gusto, che facessero colare, che difeendono da quetta, estinat in Napoli nel Seggio Capuano)

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, come sono Carafa, Loffredo, Marra, Santo-Mango, Zurla, Quadra, à chi pervenne la Cappella della Famiglia, nell'Arcivescovado di Napoli, & altre.

Scrivono di questa Famiglia la Marra, il Lellis in diverse Famiglie, Topio, & altri.

## Della Famiglia Dinissiaco.

38 E Famiglia Francefe, venuta in Regno con Carlo Primo d'Angiò, fecondo il *Lellis*, nella Famiglia. Accrocciamuro, & è differente dalla Pontiaco, della quale, ferive la *Marra*, e dalla Tuzziaco.

Si ritrova nel 1306. Guglielmo Bolardo di Diniffico Mareficiallo del Regno, marito di Cicilia Sabrano, figliuola del Conte d'Ariano Gran Giufitirer del Regno, e vedovo di quellasti marito di Fiordiligi da Tarfia, figliuola unica di Codoardo Capitan Generale, e Giufitirer della Calabria, del Configlio Realee Vice-Rê de ambi i Principati, con poter Già fingolare, di fervire per Softituto. Quale Cecilia era vedova di Ugone del Balzo, fratello del Conte Ramondo:

Nel 1 322. Ĝi ritrova Berardo marito di Tomafa Balbana; trattata dal Rè con titolo di Signora,e Madama. Gazo verfo l'anno 1 310. ĥi Conte di Terlizzi, la cui figliuola fit Roberta, data per moglie à Pietro Carafa ; que flo Gazo fit ancora Signor di Rova-e Mareficillo del Regno, fit poicora Signor di Rova-e Mareficillo del Regno, fit poicora signor di marito di Margarita Fipino, che vedova di lui, nel 3346. reflò Signora di Ravo, per le sue ragioni dotali.

Scrivono di questa Casada molto tempo estinta, la Marra, Lellis, es altri, e si ritrovano le notitie nell'Archivio della Zecca di Napoli.

## Della Famiglia Eboli, ò vero Evoli.

T Originaria Longobarda, fecondo alcuni. Dicono altri, che fia Normanda, e che feguendo li Prin-

# NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.I.

Principi Normandi si fermarono ad habitare nella Città di Capua li Cavalieri di questa Casa, e presero il cognome dal Conte Ebolo famoso guerriero, al quale scrisse Gregorio VII. Papa, col titolo Ebolo nobili, or gloriofo Comiti, come si vede da una delle Decretali, Gaita d'Ebolo madre di Iacopo Gianvilla verso l'anno 1240. In tempo dell'Imperador Federico nell'anno 1239, si ritrovano trè di questo casato Arrigo, Pietro,e Tomaso possedere Castella in Terra di Lavoro, à cui l'Imperador diede à custodire i priggioni Lombardi. Nel 1221. Stefano guerriere famoso caro amico di Manfredi, à cui diede la Città di Capua, in nome di Corrado Imperadore. Francesco nel tempo del Rè Carlo Primo feudatario, come fu un'altro Francesco Signor delli Salvi, e Bartolomeo Signor di Francolife. Nello stesso tempo vivevano Tomalo, & Antonio, che prestarono denari al Rè Carlo Primo Militi. Nel 1292, Pietro armato Cavaliere, Marino fù spogliato di Airola, Pietrastornina, Pietra di Rocca, e. Molife. Pietro nel 1 308.era Signor di Monteroduno, & Errico figliuolo primogenito cittadino Capuano, fimilmente Signor di detta Terra nel 1319. Nel 1312. Guglielmo Milite. Nel 1459. Paolo era nel Seggio di Porto di Napoli, e Paolo nel 1460. e Guglielmo possedeva Carpinone il quale poi comprò da Margarita di San Giorgio, la Città di Triveto, mentre era Cavallerizzo maggiore del Rè Roberto, e fù uno de' migliori Capitani del suo tempo; e per il suo valore fù chiamato in Roma da Napolione Urlino, e da altri, alla. parte Guelfa, doppo partito l'Imperador Bayaro, che conottocento cavalli vi andò, col cui valore, si ridusse tutta la. Città all'obedienza del Papa, e devotione del Rè Roberto. Nell'anno 1345. si ritrova Nicolò Conte di Trivento Siniscallo, Capitan Generale di Pieimonte, e delle parti di Lombardia,e di tutta la gente armigera, che ivi militava.. Un'altro Nicolò nepote del Reverendissimo Gentile Car-

L

dinale, del titolo di Sant'Adriano, e Legato per la Sedia. Apoflolica in Regnonel 1381. hebbe in dono il Caffello di Carpigone, per ribellione di Giovanna Ducheffi di Durazzo. Nel 1390. Francefoo Conte di Trivento ottennein dono notico 23. fopra la Città di Sorrento in perpettuum, e fi fi ivi mentione di Nicolò fuo figliuolo Clamberlano. Quale titolo di Conte fa conceduto à Nicolò, dal Rè Roberto.

Hanno posseduto Trivento, gran tempo, sin che doppo,dalla Contessa Medea d'Eboli su portato à Casa Caldora, hanno posseduto Castropignano.

Hanno imparentato con le prime Famiglie del Regno, come Carafa, Sangro, Filomarino, Caracciolo, Caldora, Aquino, Marzano, Cajetano, & altre fimili.

Scrivono di questa Casa Ammirato, Contarini, Bianco, Ciarlanti, Tutini, e si vedono le sudette notitie nell'. Archivio della Zecca di Napoli.

### Della Famiglia Filingiero.

40 SI dà diverfa origine à quella Cafia efecondo il Ci-Spanile, rat gil attri Soldati, che nel 1096 uniti con Goffredo di Buglione andarono al conquisto di Terra-Săta, vi fiu un Cavaliere Francefe, chiamato Riccardo dello ffesfio fangue di Gottl-fredo, che per havere ricevuto la cura d'alcune squadre di Soldati, che da Latini son dette. Phalangre, fit egli cognominato Falangiere, cioè Condottiere, o Capitan de Falangi, il che si fe poi perpetuo di sua Famiglia. Il quale Riccardo fit Conte di Marsico, c. Vice-Rè di Geruslaemmes; fus figlioula labella, e di lacopa di Cutone, si gliuola del Conte di Fondi, che fi fratello di Alierno, che sin dal 1190 era Doge della Repubblica Napoletana, fi moglie di Gio: Gianvilla,

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 8

In tempo dell'Imperador Federico II. Giordano fù mandato Vice-Rè nella Cicilia, e ricevè alcuni istatici datigli da Paduani. Riccardo fratello di Giordano fu Cavalier di gran valore, fu Maresciallo, e Vice-Rè del Regno di Gerusalemme, e su Signor di Nocera. Un'altro Riccardo nel 1271.fù Signor di Pietrastornina, di Quadrapane, Ponticchio, e d'altre Castella . Lottiere nel 1283. fù Vice-Rè in Terra di Bari, e Signor di molti feudi . Aldrino fu anco Vice-Rè nella stessa Provincia, su Signor dell'Abriola, Candida, Lapigia, & altre Terre . Riccardo fu anco Signor di Solofra. Filippo fu, per fua madre, Signor di Gesualdo. Iacopo figliuolo, su anco Signor di Triveto, Lucuíano, Paterno, e della Baronia di S. Severino, e di Montemarano, in tempo di Carlo III. fù mandato Vice-Rè in Basilicata; e da quello otrenne in dono la Signoria d'Avellino, con titolo di Conte, che poi da Caterina. pervenne alla Famiglia Caracciola. Ruggieri,per effere stato marito di Tomasina figliuola di Ruggieri Signor di Vietri, fû Signor di Vietri . Gio: fû Cameriere del Rè Ladislao. Lancillo fu Signor di Prata,e di S.Barbato. Berardino fu Signor di Monteaperto del Castel di Lentaci, Mãcufi, Cafamundifi, S. Nicola di Cacicci, e di S. Maria Agrifone. E' stato ancora in questa Famiglia Castelvetere, e la Pia.

Dicono altri, che la denominatione di questa Famiglia venisse da Augerio seudatario fin dal 1187. e che suoi figliuoli si dicessero sigli d'Augerio, e poi corrottamento.: Filingerio:

Hanno imparentato con le Famiglie Bruffone, Vifconte, Recuperanza, Capus, Arena, Marra, Caracciolo, Tricarico, Gefualdo, Sanframundo, Minutolo, Balfo, Nervilla, Ruffa, Pignatella, Carafa, Tomacella, Doce, Bologna, Origlia, Ianvilla, Montefalcione, Carbone, Cantelma, & altre. Scrivono di questa Casa il Campanile, l'Ammirato, l'Inveges, il Contarini, il Mazzella, Lellis, Barone nella Majestià Palermitana, Padre Ansalone, Mugnos, es altri.

In Cicilia hà flantiato fin dal tempo del Rè Roggieri Primo Normando, ritrovado il Tanteredi nella coronatione del fudetto Roggieri nel 1129/i portava un Privilegio di Rè Martino del 1389-7. Indit. dove fi legge: Per nobilem Album de Filingerio M. Rationalem, Confiliarium, fudelem noffrende.

Hà governato la Cicilia col carico di Vicegerente, e la Regia con gl'officii di Balio, Pretore, e Senatore Possiede hoggi i titoli di Conte di S.Marco, Barone di Mirto, e Barone di S.Margarita.

Gode nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

# Della Famiglia Frangipane della Tolfa.

41 CEcondo la Marra, i Frangipani difeendono da.

Sena Rè di Trojani. Da quelta Famiglia fi crede
efferno difeefe molte Famiglie nobilifilme, come l'Aufiria, Michele di Venetia, Conti di Segna, Conti di Aquino, Farnefe. Vi fiono flati molti Imperadori del Mondo, e
molti Santi, Pontefici, Cardinali, Capitan Generali, & altri
infigni perfonaggi. Mà perche Noi havemo intentione
di parlare de Frangipani del nostro Regno, che imparentarono con la Carafa; Dicemo, che nell'anno 1239, si ri;
trova Odone Frangipane heneficato dall'imperador Federico, così anco Emanuele. Nel 1268. Giovanni Signor
d'Aftura piglio priggione Corradino Rè di Napoli; per il
che fi rimunecato dal Rè Carlo Primo, della Pilofa, Terrecuso, Ponte Fragneto, Formicola. Quale Terre si sono
posse.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.L. 87 possed at fuoi discendentisper molto tempo appresso Marino Milite nel 1309. Mafello su Capitan di cavalli del Re Ladislao.

Lodovico nel 1469. fl. Signor di Serino. Gio: Battila primo Conte di Serino. Gio: Vincenzo Signor di Polignano. Giulio Conte di S. Valentino. Scipione Arcivefcovo di Trani. Oratio Duca di Grumo. Pietro fli Capitan di trecento Archibufcieri nell'imprefia di Corone in Grecia. Già è ellinta quefla Cafa in Regno nel Seggio di Nido.

Hà imparentato con le prime Famiglie della Città, come fono Arcamone, Guevara, Carafa, Pardo Orfino, Wlcana, Loffredo, Caracciola, Sangro, Pappacoda, Capoa., Carbone, Marra, Afflitto, Spinello, Pignatello, Grimaldo Oria, TufoMilano, & altra.

E' nobile anco nella Città d'Udine.

Scrivono di questa Cafa la Marra, Zaz, zera, largamete Crescenzi nella Nobiltà d'Italia, Lellis, & altri.

# Della Famiglia Franchi.

42 SI dice, che fiino originarii da Goti, ò da Longobardi. Il primoche fi ritrova, fecondo la Marra, in Regno è Aldoino Conte d'Avella nel 1087. Rainolfò, che sintitola un de' Cavalieri della Città d'Averla. Nel 118, fi tirtova Giovanni feudatario. Nel 119, 8e 119, 9fi ritrovano altri con titolo di Cavalieri, e Signori. Nel 1239. Guerriero cittadino di Capua, era, per l'imperador Federico Il. Proveditore delle Forteze di Cicilia. Landuifo Vice-Rè in Terra di Bari. Nel 1268. Un Vice-Rè d'Abbruzzo. e poi di Terra di Bari. Nel 1268. Un Vice-Rè d'Abbruzzo. e poi di Terra di Bari. Avelluffo di Capua, Giofitiere d'Abbruzzo. Giovanni fi Cavaliere del Segoio Capuano nel 1269. L'anno 1270. Giovanni di Capua Cavaliere, deflinato Ambafciadore dal Rè Carlo Frimo

ad Alfonfo d'Aragona : Martuccio, Pietro, Stefano, feudatarii. In detto tempo Landolfo, Pietro Cavalieri. Giovanni nel 1292. Sindico per Napoli, del Configlio, e Barone di Terra d'Otranto. Da quel tempo fin hoggi hi goduto titoli di Cavalieri, di Giufitierati di Provincie, di Configlieri, di familiari de' Rè, Ciamberlani, & altri honori, che hanno goduto l'altre Famiglie Napoletane nobili. Fin da detti tempi hi goduto feudi, e titoli, comepoffiede. Li feudi fono flati, oltre il Contado d'Avella, Puzzovino, Cafrosfeudi in Seffae Calvi, Gioja, Maralfio, il criminale di Cotrone, e S. Severina in Calabria, Fontanarofa, & altri.

Ha havuto privileggio, da tempo antichissimo, confirmato dal Rè Carlo II, e dal Rè Ferrante nel 1458, che la prima volta, che doppo coronato, entrasse il Rè in Capua,dovesse il freno del cavallo Reale, dalla porta della Città, sin dove hà da smontare, essere portato da uno di quella Famiglia, da una parte, e dall'altra dalla. moglie di esso Cavaliere de Franchi, se l'hà, e smontato il Rè, il fuo cavallo à lui si dovesse dare, come alla moglie, l'anello, che si ritrovava nel deto. Questa Famiglia è di due forti. Una gode à Capua nobiltà, l'altra al Seggio Capuano, dove hoggi è estinta, mà si crede, che sii una istessa. Di quella di Capua ritrovo lacopo del quondam Nicolò, di Capua Cavaliere, per li beni che possedeva in Piemonte, ottiene immunità, execut. 6. del 1435. fol. 181. Et è stato quel gran Presidente del S. R. C. Vincenzo, che stampò le decisioni, e l'additioni alle Consuetudini di Napoli. Li figliuoli del Presidente, Iacopo su Marchefe di Taviano, Andrea Arcivefcovo di Trani, e. poi dell'Acerenza, e Matera, Luigi Vescovo di Nardò, Francesco Antonio Abbate di Campi, e Cappellano Regio, Lorenzo Avocato Fiscale di Vicaria, e poi Presidente đi

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBI.

di Camera, Girolamo Vescovo di Nardo, e poi Arcivescovo di Capua, Tomaso Regio Configliere . Hà posseduco la Città d'Ascoli con titolo di Duca . Possiede Taviano con titolo di Marchese, & altri seudi.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, Tomacella, Galluccia, Carafa, Eboli, Caracciolo, Molifi, Zaccaria, Marzani, Capua, Marra, Pignatella, Brancaccio, Pandone, Aldemorifco, Lagni, Braida, Acquaviva, Pinello, Saracena, Silva, Milano, & altre fimili

Scrivono di quella Cala la Marra,Zazz, era, il Mazzella, Ginfeppe (ampanile, Quintana nel Madrid nobiile, che scrive di tutti li Cavalieri di questa Casa di Spagna.

### Della Famiglia Gaetano.

VEdi la memoria della Famiglia Caetano, della qual Cafa, fi crede, che fosse, anco il Pontefice. Gelasio II.

# Della Famiglia Galluccia.

43 Quelli di Tiano, e di Napoli fono l'iftefir, e fono d'origine Longobarda, e dicono efferno l'iftefi di quelli di Capuac Seffa, & un Ramo della Famiglia Marzana. Nel 1163. firittova Goffredo posfedere alcuni beni in Tiano, e concederli, mà habitare in. Napoli. Ugone suo figliuolo si Signor di Galluccio di Camino, Tora, Terza, parte di Rocca Monfina, di Santa-Maria d'Alveto, d'un feudo à Marzano, e dell'Homaggio di Cafpoli. Un'altro Gosfredo pronepote del primo, si trova nel 1305. feudatario. Antonio nel 1375. Camberlano. Luigi nel 1395. Mastro Potrolano di Terra di

Lavoro, e Contado di Molifenel 1399. Capitano di Napoli, e li fu conceduto Pietra-Valle, Francia, Saliceto, e. Gambatefa. Dalla Reina Giovanna nel 1415. un bellif. fimo giardino, e Parco à Teano, possede anco diversi sendi in Sessa, Teano, & altrove. Vi Iono hoggi i Duchi di Tora, & i Duchi della Apellosa.

In Sella fono clinti, e nel Reg, di Carlo Primo del 1279, fi legge, Pietro di Sella frà Cavalieri flipendiati della fua Real Cafa. E nel Reg, di Rè Ladislao 1404 fi legge: Dom. Fufens de Galluccio de Sueffa Mules. Nel 1472 firitrova Luigi Galluccio di Sella.

Questa Famiglia Galluccio in Napoli gode nobiltà

nel Seggio di Nido.

Scrivono di quefli Ammirato. «Mazzella, Histor de Sessa. Beltrano, Topio nell'origine de' Tribunali, e vi è un processo della reintegratione della Famiglia, al Seggio di Nido, nella Banca de Izzo, in Consiglio.

# Della Famiglia Gefualda.

44 Slerede originare la Famiglia Gefualda da Principi
Normandise propriamite da Guglielmo figliuolo naturale del Duca di Puglia Roggieri, e firitrova vivere nel 1152. (uo figliuolo fa Elia Signor di Gefualdo, nel
1183 Gran Contellabile del Regno. Nicolònel 1284;
Signor di Gefualdo, Giuditiere, e Capitan Generale nella
Provincia di Bafilicata, nel 1287. Capitan della Città di
Napoli, & in apprefio hebbe altri Giuditierati di Provincie. Mattia fa Ciamberlano, Configliere, e familiare del
Rè Carlo Primo, Giuditiero in Bafilicata, ottenne la Terra di Laino in Calabria, hebbe altri Giuditierati. Poffedè
quefla Famiglia Celini, Caggiano, fin dal 1290. Auletta.
Mattia nel 1326. Ciamberlano, Luigi gran Soldato, Senefcallo

Quelli Signori Gefualdi, che hoggi vivono, che fono il Marchefe di Santo Stefano, & algri, difeendono da Giovanni, detto Giovannello, figliuolo di Mattia, e di Giod di Diano, che hanno havuto nella loro linea Pefcopagano fin dal 1393. Salvia, Vietri, Martorano, Calimera, Curfi, Serrano, Quaglietta, Tito, Ruvo, Armatieri, Sorbo, S Ste

fano, & Ariano Sopra la Terra di SStefano ottenne titolo di Marchefe Cefare Gefualdo. Afeanio nel 1613. fi Arcivefcovo di Bari, Nuntio in Fiandra, e poli in Germania all'Imperador Mattias, poi eletto Patriarca di Conflantinopoli, e pervenuto dalla morte, non ettenne la meritata Porpora Cardinalitia.

Questa Famiglia gode nobiltà nel Seggio di Nido di

Napoli.

Hà imparentato con le prime Famiglie Napoletane," che non occorre raccontarle; Di quella scrivono Lellis, l'Ammirato, Contarini, Mazzella, Summonte, Tutini, & altri.

### Della Famiglia Guevara.

45 COno originarii di Bertagna, donde passarono in Is-D pagna ; e nella Castiglia possedono il Contado d'Ognatte in Alva, fin dal tempo del Conte Fernando Gonzalez di Castiglia, in Valdallega, in Saline, in Paradiglia, in Murcia, & in Morato. Possiede in Ispagna molte. Terre, titolo di Conte, Cavalieri del Tesone d'Oro, Capitani Generali , Ambasciadori . Molti Vescovadi , & altri officii supremi, anco di Cardinale, in persona di Ferdinando Nigno, che su creato nel 1192 dal Pontefice Cleméte VIII & ogn'uno fi ricorda molto bene il Gran Conte. d'Ognatte D. Innico di Guevara Ambasciadore in Roma. per Filippo IV. il Grande Nostro Rè, nell'elettione del Pontefice Innocentio X. dal qual posto, passò al governo generale del nostro Regno di Napoli, che governò così bene, che diede la norma à i Successori d'imitare il suo selicissimo governo.

Il primo, che venne in Napoli con D.Ferrante, e D.Alfonso suoi fratelli, che surono il primo Conte di Belcastro. firo, il fecondo Conte d'Archi, che non lasciarono discendenza, per non effere stati mai casati, su D. Innico, con Alfonso Primo, che li diede grande agiuto, in acquistare il Reame di Napoli, & in ricompensa del suo valore, hebbe in più volte il Vasto con titolo di Marchese . Bovino con titolo di Duca, Ariano con titolo di Conte, Potenza con titolo di Conte, Apice anco con titolo di Conte, Arpaja con titolo di Marchele, l'officio di Gran Siniscalco, & altre Terre, come a Vignola, Anto, Aliano, Alianello in Basilicata, Uetri in Principato, Montecalvo, Buon'albergo, Cafalarbore, Francolo, Monteleone, e di più Campagna, e la Ginestra feudi inhabitati. Queste remunerationi furono nel 1435.1440.e 1452. Hebbe per moglie una figliuola del Principe di Bisignano. con la quale fece due figliuoli, D. Pietro Marchese del Vafto, e Gran Siniscalco, e D.Antonio Conte di Potenza, che fù Vice-Rè di Napoli. D. Pietro marito di Isotta del Balzo forella d'Isabella Reina di Napoli, moglie del Rè Federico. Isotta fù sepellita in Santa Chiara con bellissima inscripcione. D. Pietro fù il principale instrumento della congiura. de Baroni contro Ferdinando . L'officio di Gran Sinifcalco è stato da molto tempo in questa Cafa, fin'al Duca di Bovino, che morì, pochi anni fono, chiamato D. Carlo.

Hà posseduto ancora la Baronia di Buon'albergo , di Pio, di S.Maria, d'Usola, di Montemo , e d'Arpaja . Godono nel Seggio di Nido . Vivono hoggi li Signori Duchi di Bovino,

& altri Signori Guevari.

Hanno imparentato con le prime Famiglie del Regno, come Sanfeverino, Carafa, Caracíolo, Aquino, Tufo, Balzo, Ratta, Cajetano, Picolomini, Tolomei, Lannoy, Aragona, Gefualdo, Loffredo, Leonelfa, Centelles, Saracino, Criípano, Pignatello, Capua, Lucemburg, e mille altre fimili.

Gli Guevari hanno goduto beni, e nobiltà anco in Malta in persona di Diego, o vero Eneco, Cote d'Ariano, che dal Rè Alfonfo comprò l'efficiti Caftelliano, e delle due Secretie di Malta; e del Gozo, il feudo di Ayn Toffechs; & shri beni feudalie, dinitti Regii con potefià di ricomprafi : toot qual'occasione li fuoi difeendenti reflarono in detta Città! Effendo che Innico godò la Costlelania nel 1446. Trilamo giurato nel 1466. e Capitano nel 1469. Antonio Giurato nel 1478. Giovanni Capitano nel 1479. Torres Capitano nel 1478. Giovanni Capitano nel 1479. Torres Capitano nel 1478. Giovanni Capitano nel 1479. Torres Capitano nel 1473. Matteo Capitano nel 1176. effendo all'hora Barone della Chimifia. Antonio ottenne dall'Imperador Carlo V. confermatione dell'officio di Secretto di Malta, con l'ampliatione per uno herede nel 1519. e nel 1518. un figliuolo di Giovanni posificava la Bagiwa, che per via d'Impegno et a fasta posfeduta dal pader

Anco fotto il dominio della Religione continuanon g'i honori, eprimi gradi di Malta, filimatifimi, & amatifimi da Gran Maefiri, fin'à D. Pietro, che morendo nel fine del fecolo paffato, fi eftinfe in detta Città, & Ifola, il detto chiariffimo cognome, reflando in Siracufa nel fino fipiendoroun'altro Ramo, colà da Malta alquanti anni prima, paffato, fecondo l'adbela nella adgrittione di Malta, fol.488.

Non vogliamo qui lafciare di dire una cofa notabilifima, per gioria di questa Famiglia, che nel nostro Regno nell' anno 1494-D. Eleonora di Guevara Principetta d'Altamura, Duchella d'Andria, ed i Venofa, e Contella dell'Acerra, Spoda il Lodovico di Lucemburgh, Conte di Lagni, nelle feriture riceveva il titolo di Sereniffima, in questo modo: Serenifitma Donna Eleonora de Guevara, come si vede nel Registro di Not. Celare Amalitano del detto anno 1494, appo Giuseppe Campanile nel fol. 264, come l'ottennero ancora le Cale del Balzo, e Sanseverino, come si vede appo lo stello (ampanile.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.I.

Scrivono di questa Casa Lellis, Alfonso d'Haro, Ammirato (entavini, eNazzella, Abela Histordi Mastea, Argote di Molina, Quintana Nobleza di Madavas, sutore delos Triumphos di Galtita, D.lo: lores Nobil della nuova Spagna, Spenero nell'Histordelle Stirpi, & altri.

# Della Famiglia Guindazza.

46 A Ltri dicono, che sia originaria di Salerno, altri di A Sorrento. Dice Elio Marchese, che il primo, che si ritrova di questa Famiglia sù Bernillo Medico, che. mori nel 1382, come si hà nella Nap. Sacra, fol. 20.e che poi in tepo del Rè Ladislao, che amò Maria Guindazza, crebbero in ricchezze, & chicii; però lo ritrovo in tempo del Rè Manfredi, frà feudatarii erano i Guindazzi. Sotto Giovanna Prima si ritrovano Giovanni, e Gabriele eletti frà più nobili alla guardia di essa Reina, e Lodovico Rè. Tomaso viveva nel 1268, il Borrello investigatore della verità, dice, che centocinquanta anni prima, che fosse detto Medico, si ritrovano nobili in Napoli, e possessori di feudi, e che li Medici in quel tempo erano nobilissimi, possessori di feudi, & essercitavano officii supremi, e di ciò rapporta molti essempiis e dice, che detto Bernillo fu uno del Configlio supremo del Re., Giulio fù Governadore della Regia Razza di Puglia, morì nel 1589, e fù successore Ascanio suo figliuolo. Ceccarella si casò con il Signor Antonello di Fuscaldo fotto il Rè Ladislao, fol. 249. Nel 1346. frà Scutiferi Regii, si legge Scipio Guindazzo. Cecco Antonio su amatisfimo del Rè Alfonso Primo, intimo suo Consigliere, e più volte Ambasciadore.

Franceschello Maresciallo del Regnonel 1380. Sergio nel 1348. Cavaliere, Camariere, e familiare della Reina Giovanna Prima, Giustiticre, è Vice-Rè di Sorren-

#### FAMIGLIE NOBILI

to,Somma,Castello à mare, & altri luoghi.

96

Hà possiculto molti seudi dal 1 293, come Mirabella, Cantarello, Callelluccio del Samo, Caslale del Conte, Canneto, Acquaviva, Samo, Apetina, Acerno, Calabritto, Tegora, Fornello, Pietra Paola, Cropolatio, Crossia, Calveto, & caltre E. governi di Irovincio, & Ambasiciarie, come dice il P. Borrello. Nel 1 3 86. N. Guindazzo sia Arcivescovo di Napoli, come dice il Borrello, & il Choccarello ne Vestovista di controllo del Rè Carlo Ill. Nel 1 284, si ritrova Guglielmo Milire.

Hanno imparentato con Famiglie nobilissime . Godono nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli. Hoggi vi è il Ducato di Apellosa havuto à nostri tempi da Don Tomaso Capitan di cavalli, e Regente della G. C. della Vicaria.

Scrivono di questa Famiglia il Mazzeella, il Contarini, Elio Marcheste es il Padre Borrello, Lellis, Sacco nella Histor di Sessa est altri.

Della Famiglia Iulia, ò vero Iula:

47 DElla Famiglia Iulia antica Romana non occorre feriverne à lungo, potendosi quella vedere. doppo Fulvio Orssino nelle Famiglia Romana, appo Giovanni Glandorpo nell'Onemassico Romano, Padre Gamerrino, 5º altri.

Si ritrova nel 1381. Nicolò di lulid Conte di Satriano, marito di Angela di Capua Signora di Gifunie, della Baronia d'Inveria; e si ritrova Urfolina loro figliuola Contessa di Satriano, Signora di Gifuni, di Cortiggiano sì quel di Nocera, di Vairano, Prefenzano, Alvignano, e d'alçuni Cassali di Capua, e d'Aversa, Loriano, Sagliano, e Trefenzano de del propose del

tola, moglie di Lodovico di Ianvilla, Giustitiere, e Vice-Rè di Calabria, e fuccedere à detta fua madre Angela, in. dette Terre di Gifuni. & Inveria, come si vede nell'Archivio della Zecca di Napoli. La detta Urfulina fù ancora. prima, ò doppo, moglie di Berardo d'Aquino fratello di Francesco Conte di Lorito; dalli quali nacque Iacopo secondo Conte di Satriano, il quale, havendo nel 1400. per fuffeudatario Roberto Capecelatro, li vendè la detta Baronia di Satriano. Ritroviamo ancora, che nel 1379. il Conte Iacopo Arcuccia comprò da Tomafo d'Aquino Conte di Loreto, Balio, e Tutore delli figliuoli di Nicolò Iula Conte di Satriano,e da Urfulina Iula moglie di Luigi Gianvilla, parimente Balia, il Castello Viario, e la Quaglietta, per oncie 400. per le doti promesse à Mariuccia. Iula figliuola di detto Nicolò, novella Sposa di Roberto Gefualdo, hà goduto nobiltà in Napoli nel Seggio della. Montagna.

Vi è hoggi la Famiglia de Iuliis, che hà titolo di Duca. di Milito ottenuto nell'anno 1638.

Scrivono di questa Casa la Marra nella Famiglia. Aquino, e Fossacieca, Giuseppe Campanile, Lellis, Tutini nella V arictà della Fortuna, & altri.

### Della Famiglia Lagni.

48 CI dice, che questa Famiglia sia venuta da Francia in J rempodi Carlo Primo d'Angiò, nel 1 269. dove possedeva il feudo, detto Ligni, dal quale prese il cognome. Nel 1278. Simone Procuratore delle miniere della Corte, e nel 1275. Valletto del Rè. Hà posseduto Sicignano fin dall'anno 1297. Romagnano, & altre Castella. in Basilicata . Nel 1305. possedè S. Nicandro, Campochiaro, S, Gregorio, S. Pietro, S. Martino, S. Andrea, Cafale. T.H.

nuovo, Vignale in Principato Citra . Nel 1335. possedè Palo in Principato. Nel detto anno 1335. venderono Gio: Marino, e Miluccio il Cafale di Vignola in Principato Ultra. Una donna di Lagni fù Marchela del Valto, moglica del Duca di Bari Antonio Caldora , Baragiano in Basilicata. Nel 1420. Mairà, e Grifolia in Calabria, Aldana, S. Angelo delle Fratte, e Cafalvitella nel 1489. Nel 1485. quando il Rè Ferdinando II. maritò D. Isabella d'Aragona sua nepote. al Duca di Milano, frà le Dame, che l'accompagnarono fu Margarita di Lagni, la Marchefa del Vasto Ippolita, e Lucretia Stendardo. Nel 1483. Ramiro frà Cavalieri cortiggiani del Duca di Calabria. Fabritio nel 1590. Cavaliere di S. Iacopo . Hà imparentato con Famiglie nobilissime, come fono de Baro, Gefualda, Caldora, e fimili.

Hoggi vi è il titolo di Marchese di Romagnano, ottenuto nel 1625.

Godono nobiltà nel Seggio di Capuana di Napoli.

Scrivono di quelta Casa l'e Ammirato, Mazzella, Contarini , Marchefe, e Borrello, Lellis, & altri.

### Della Famiglia Liquoro.

49 E'Originaria di Lettere, Città nella Costa d'Amalsi.
Il primo, che si ritrova è Marco, che nel 1490. era frà li Governadori della Città di Napoli. In tempo del Rè Carlo Primo d'Angiò, Crescentio, e Iacopo Cavalieri, e Florimonte in tempo del Rè Roberto. In tempo del Rè Carlo II. per le guerre civili frà Cavalieri Napoletani, mandò Filippo,e Francesco di Liguoro in Isernia, & altri in altre Città . Nella Chiefa di S. Agostino di Napoli vi è un'antica. Tabella, dove frà l'altre Infegne depinte de Cavalieri errati, vi è questa Casa. Nel 1412. Gio: haveva cura dell'entrade Reali, e Tesoriero del detto Rè. Nel 1430. Francesco NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.I.

Milite, e Barone di Canne, e Pietro Barone di Rofcigno.

Nel 1301. Crescentio Canonico d'Agrigento ottiene la Cappellania di Collatione Regia.

Nel 1302, la nobile Floretta di Liguoro di Napoli, Signora del Cafale di Retino.

Nel 1319. Francesco di Napoli Secreto, e Portolano d'Abbruzzi,

Nel 1324. Gio: di Napoli Milite Straticò di Salerno. Nel 1325. Giustitiere di Terra d'Otranto, e nel 1326.

Nel 1329. Filippo di Napoli Milite.

Nel 1327. Gio: di Napoli Milite Capitano dell'Aquila, e nel 1334.e 35. Alessadro Giustitiere della Calabria nel 1328.

Nel 1325. Filippo Milite Generale Capitano della Reina,e Vicario di Sua Maestà di Foggia , e Troja.

Paolo Capitano di Bari nel 1329.e 30.32.e 33.

Gio:di Napoli Capitano di Cajeta.

Nel 1329. Rinaldo di Napoli Milite, familiare, e Capitatano di Sulmona, e nel 1332.

Nel 1422. Fra Filippo dell'Ordine Gerofolimitano Commendatario di S. Gio: di Lecce.

Nel 1310. Angelose Pietro Militi.

Nel 1309. Aleffandro di Napoli Capitano di S. Lucido. Nel 1347. Raimondo di Napoli Milire, familiare, e Capitano dell'Aquila, e poi di Cajeta.

Nel 1345. e 1346. Gioxí Napoli Milite, e familiare, provifore, reparatore, e munitore delli Caftelli demaniali in Capitanata.

Nel 1403. Lisolo di Napoli Milite Maestro Rationale. Nel 1423. Adesso di Napoli familiare si sa Capitano, c

Bajolo dell'Aquilase distretto.

Nel 1416. Jacopo familiare ottiene in dono oncie 25.

tua vita durante, sopra le Collette di Terra di Lavoro, el
Contado.

V 2 Hà

#### FAMIGLIE NOBILI

100

Hà imparentato con famiglie nobilissime, Assitto, Doce, Carafa, e mille altre simili.

Gode nobiltà nel Seggio di Portanova di Napoli.

Scrivono di quelta Cala il Mazzellasil Terminio,Contarini,Topio nella Biblioteca Napoletana,Sacco nell'Hi-Horia di Sessa, Lellis,15 altri.

# Della Famiglia Loria.

50 E Originaria del nostro Regno. Il primo, che si ri-trova nominato nelli nostri Archivii Regii, è Riceardo Signor de feudi, in Balilicata; à questo l'Imperador Federico II. come uno de Baroni del Regno diede à custodire istatici, datigli da Paduani, e nell'istesso tempo lo manda per Vice-Rè, e Capitan à guerra in Terra di Bari, Margarita. verso l'anno 1390. sù moglie di Bartolomeo di Capua Gran Protonotario del Regno, e di Ugone Conte di Chiaramonte. Sotto Carlo Primo d'Angiò, Roberto fù Cavaliere di gran valore,e li diede il Rè in guardia, la Basilicata, à tempo, che Carlo stava ancor combattendo con le reliquie de Suevi, per l'acquisto del Regno. Fù Signor d'Abbate-Marco, e d'altre Terre in Calabria, e di Castelluccio in Basilicata. Bartolomeo figliuolo fù Signor di Lagonigro. Roggiero fù gran Soldato di mare,e Grand'Ammirante del Rè Pietro d'Aragona, contro il detto Rè Carlo Primo, e fù quello, che fece acquistare la Cicilia à detto Rè Pietro; su Signor di Terranova, & altre Terre in Calabria, e Conte di Consentanea in Cicilia; morì nel 1304. in Catalogna; Da Roggieri discelero due Rami, uno s'estinse, molti anni sono, in persona di Portia, l'altro si confermò ne Signori di Mairà in Calabria.

Hà imparentato con Famiglie nobiliffime, come con la. Castrocuccho, Sangineto, Lanza, Entenza, Capua, Ianvilla., Mon-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.I.

Moncada, Sanseverina, Carafa, Chiaramonte, & altre.

Gode nobiltà nella Città di Cosenza,

Scrivono di quelta Casa il Campanile, & il Sambiasco nelle Famiglie di Cosenza, Lellis, Marra, & altri,

# Della Famiglia Marra.

51 Cl crede d'origine Normanda, Ritrovandosi di quel-Ia memorie antichissime. Si ritrovano di questa. Casa fin dal tempo de' Roggieri Duca di Puglia,e primo Rè di Napoli Gerardo, e Roberto potenti Baroni in quel di Benevento, e Montefuscolo; E D. Ferrante la Marra nell' Historia di questa Famiglia, dice ritrovarsi molte centinaja d'anni avanti. Sotto l'Imperador Federico fu di chiarifsimo nome Angelo figliuolo di Gio: su Tesoriero Imperiale, e Generale Visitatore sopra tutti i Ministri, con somma autorità, Sotto Manfredi, Giuzzolino si trova; In tempo de' Rè Francesi si divise questa Casa in due linee, un'è de' Signori di Stigliano, poi Conti d'Alliano, e l'altra è de' Signori di Serino, che si stima primogenita, e di quella è il Signor D. Antonio, hoggi vivente. Trà Baroni di Terra d'Otranto fotto il Rè Carlo Primo si legge detto Giuzzolino Maestro Rationale, Consiglier di quel Rè, da cui ricevè in dono le Castella d'Oriolo, Amendolara, e Rocchetta. Pantaleone è preposto alla Razza de' cavalli Regii, nella Puglia, dove si vede passata questa Casa, & in specialità in. Barletta, Guglielmo fotto lo stesso Rè Carlo Primo, fu Capitano della Città di Napoli, Signor di Stigliano, di S. Arcangelo, & altre Castella . Nel 1282. Risone su Signor di Serino, fu due volte Vice-Rè, ò Vicario del Regno, per il Rè Roberto. Da quel tempo sin'hoggi questa Famiglia. ha posseduto seudi, titoli, dignità, e prerogative à paro d'ogn'altra Famiglia, & hà imparentato con Famiglie no-

bilissime Napoletane,e forastiere, come , circa delle forastiere, è estinte in Napoli, si vede dal libro di dette Famiglie, descritte da D. Ferrante della Marra Duca della Guardia, stampato in Napoli nel 1641. li feudi posseduti fono: Stigliano, Alliano, Serino, Oriolo, Amendolara, Rocchetta, S. Arcangelo, Spenazzola, Colle, Roccanova, Roccafecca, Capomaggiore, Cafarano, la Guardia, Cellamare . Trinità , Caivano, Caprile, Cagnano, Ceppaluni, Circello, Chianchetella, Cerchiaro, Cafalenuovo, Caftelmarzano, e Gaudo, Solofra, Corigliano, Specchio, Civita. vecchia, Grumo, Loritello, Castelnuovo, Carbonara, Montalto, Cerro, Acquaviva, Mignano, Grizzano, S. Martino, Castello delli Franci, Montorio, Bojano, Volturara, Montella, Roccavairana, Pianca, Pellofa, Tofara, Capurfo, S. Ni candro, Accettura, Cerenza, Genfano, Canne, Barletta, molte altre. Matteo' in tempo della Reina Giovanna fu Capitan Generale del Regno. Alessandro su Arcivescovo di S. Severina. Nicolò Ambasciadore della sua Religione di Malta al Pontefice, & all'Imperadore, Ammirante e Vicario del Gran Maestro . Placido Vescovo di Melfi. Francesco Vescovo d'Ascoli . Camillo Presidente. della Camera Fracesco nel 1330. Arcivescovo di Coseza. Alessandro Arcivescovo di S. Severina nel 1487. Nicolò fu Vicario, e Capitan Generale in Calabria, & in Terra. d'Otranto, per il Rè Roberto, e dopò per la Reina Giovã--na da cui ricevè in dono per se, e suoi discendenti la nobilissima Terra di Barletta. Vi è stato il Ducato di Macchia, da molti anni. Hoggi vi è il Ducato della Guardia., havuto fin dall'anno 1611. & il Marchefato di Monterocchetta, havuto fin dall'anno 1627. hoggi vive D.Girolamo degnissimo Cappellano Maggiore del Regno.

Gode la sua nobiltà in Barletta, Ravello, Napoli, nel Seggio di Capuana, e Sessa. Scrivono di quella Casa il Mazzella, l'Ammirato, il Pietri nell'Historia di Napoli, il Contarini, l'Autore, manoscritto delle Famiglie di Barletta, Tutini nell'Historia si autila Eamiglia, composto da D. Ferrante della Marrayo altri.

Le Famiglie Napoletane vive, con chi hà imparentato, fono, la Tocco, Carafa, Caracciolo, Dentice, Sanfeverino, Zurla, Gefualdo, Gennaro, Bozzuto, Tomacella, Marchefe, Capece, Roffi, & altre.

### Della Famiglia Marramaldo, è Marramauro.

52 CI slima, che sia d'origine Longobarda..

J Frà Baroni Napoletani comparsi l'anno 1260. nell'esercito del Rè Manfredi, quando passò à danni della Chiefa fi ritrova Landolfo Marramaldo. Nello stesso tempo. Gio: similmente di Napoli . Andrea si ritrova in tempo di Carlo Primo. Un'altro Landolfo Cavaliere della Casa Reale, e feudatario del Rè Roberto. Marino nel 1324. Eletto della Città di Napoli. Landolfo Arcivescovo di Bari, e nel 1381. fatto Cardinale dal Pontefice Urbano VI. fu Legato Apostolico in Regno. Feulo Ciambellano, e poi Maggiordomo maggiore del Rè Carlo III. Signor di Lusciano vicino Aversa. Sotto il Rè Ladislao si trova Filippo Antonio Signor di Filitti. Un'altro Landolfo nel 1417. hebbe il Castello di Lucera, & il governo di Manfredonia,& hebbe in pegno la Terra di Mola,fa gran Soldato. Dal Rè Alfonso Primo su creato del suo Consiglio di Stato, & ottenne l'officio di Maestro Portolano, Teforiero, e Commissario Regio della Puglia, Terra di Bari, e Capitanata, e per duc. 15.m. improntati al Rè, n'hebbe. in pegno la Terra di Barletta, & in perpetuo la Tura di Mola nel 1436. fu Vice-Rè di Terra di Bari nel 1439.

Antonio Veícovo di Nuíco. Fabritio fu de' primi Capitani dell'Imperador Carlo V. fu Colonnello di Fantaria, a quando fu aficiata Napoli da Lotrecco, à l'au guardia. furono due porte della Città, quella di Capuana, e quella. del Carmine ş fi ritrovò all'acquilto di Capua, per l'Imperadore. Nella guerra di Firenze e gli hebba nell'effercito Imperiale il fecondo luogo appo l'Oranges. Paffato con l'imperadore in Germania e gli fi eletto Generale. della Fantaria Italiana, lafciata à Ferdinando R è d'Ungaria fuo fratello. Hebbe il titolo di Camariere di Carlo V. con grofto filipendio di oncie 166. d'oro ogn'anno, fu del fuo Configlio di guerra, e di Stato. Fà Signor d'Ortajano vicino Somma,ove fe ne mori fenza figliuoli legitimi, & in un fuo figliuolo baffardo fi fpenfe quella Famiglia.

Hanno imparentato con Famiglie nobitifisme, come la Carafa, Marra, Aldemorifea, Scagliona, Acerra, Gianvilla, Riccarda d'Ortona, Caracciola, & altre.

Sono estinti nel Seggio di Nido di Napoli.

Scrivono di quelta Cala la Marra, Pietri nell'Historia di Napoli, Elio Marchese, Padre Borrello, Lellis, Contarini, & altri.

# Della Famiglia Marulla:

VI è flato chi habbia voluto dire, che la Famiglia.

Marullo haveffe l'origine da Romani Marulli, effendo che fi ritrovano Meruli, e Marulli Confoli, frà quali fu Cornelio Marulo nell'anno 360. Eggio Marulo nell'anno di Chrifto Noftro Signore 185. In Napoli di cono, che fi trovaffe un marmonella firada di Forcella, dove fi diceva: Marulu Marullus Conful. Nella Grecia nel 1099, ritrovari Michele Marullo Difpoto, e congionto di Alesfio Conneno Imperadore: Altri da Marul-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I 105 lo Principe Greco Capizan Generale di Andronico. Ma per parlare su'l certo, il primo, che fi ritrova in Cicilia fil Francefico Marullo, che nel 1286. fi ritrova deputato della Chiefa di S.Maria de Alto, per comandi della Reina Costanza.

In Cicilia hà havuto tutti l'honori , e prerogative folite, ottenerif dalle Famiglie nobiliffime. Sono Stati Contidi Cōdejanni,e d'Augulta, che s'effinife in Carafa della Roccella. Marchefi di Condagulfa, Duchi di Iampulo, Baroni delle Terre, e Caftelli di Catalbiano, Sapunara, Calverufi, Cafale nuovo, Bianco, S. Lorenzo, Mola, e molti altri. Sono fatti quattro volte Straticò di Meffina. Hanno ottenuto, fiuor che della Cardinalitia, molte dignità Ecclefiaftiche.

In Regno vi sono i Marulli, che hanno havuta la loro staza in Andria, dove sin dall' anno 1441. per dono del Duca d'Andria Balzo Orsino, hanno ottenate l'esficio di Mastro Mercato della Fiera d'Andria, a per otto giorni, nel mese di Giugno, ottenuto per se, e- suoi successori, che poi dal Signor Federico Sig. di quello Stato, sh' cossimitato del monte del como si sardetta lacopose Federico, sh' Antonio Signor d'Cassimissima, con Gio: Mattia sio figliuolo: Iacopo prefe per moglie una Signora di casa Caracciola di Seggio Capuano di Napoli, Gio: Mattia si Signor del Cassie della Trinità.

Nel 1523. D. Cornelia Marulla fú moglie di Pietro Antonio Caracciolo, primogenito di Nicolò Maria, Marchele di Castellaneta, Signor della Bella, e Casale di S. Gervasio.

Di D.Gio: Andrea di Gennaro, terzo Conte di Martorano fà mogle D. Cornelia Marullo figliuola del Conte di Condejanni. Scipione, Gio: Battifta, Ciufeppe, altro Gio: Battifta, Carlo, Girolamo, & Ettorre Cavalsere di Malta, e detti Scipione Commendatore di Matera, detto Girolamo Ricevitore in Napoli. Commendatore, & Ammiraglio d'Italia, Priore di S.Stefano, e detto Ettorre Gran Croco e Baglivo di Campomarino. Vifià anco ultimamente Fra Gio-

O fee-

feppe Ricevitore della Religione in Napoli,e Luogotenente del Priorato di Capua.

Godono nobiltà in Barletta, sono Duchi d'Ascoli, Duchi

di Frisase Marchesi di Campomarino.

Hanno imparentato con Capani, Bozzuti, Carafa, Caraccioli, Capeci, Santacroce, Pignone, del Barone di Capua, & altri. Il Commendatore Fra Girolamo compofe l'Historia, delli Gran Maestri, del suo Ordine Gerofolimitano, stampata in Napoli nel 1636.

I Marulli, che capitarono in Stilo in Calauria fono di

quei di Cicilia.

Scrivono di quella Cafa il Padre Anfalone, l'Autoro delle Famiglie di Barletta, mamoforitto, il Mugnos, cheferive molte cofe diquella Famiglia Merulla; e Marulla; il Lettorie le potrà vedere appo di quello, con lo credito, chelipare, co altri.

c Della Famiglia Molise.

54 (I film d'origine Normanda, che habbia pigliato, à dato il cognome al Connado di Molife in Regno. Si ritrovava fotto il Rè Guglielmo II. dicendo il Fare, zello, fol. 4,21. Matthaus Bonellus enjufdam Regis Rogeries Pellice filia, quie Hugone Molifune Comit unuferat. Nel 1129. Gio: Signor del Caltello di Gioja, Roggieri Milite feudatario in Benevento.

Si ritrova Giovanna, scà Giovannella di Molife, moglie

di Filippo Origlia nel 1283.

Si titrova Ugone Signor dello Stato di Molife, e Claritia fua figliuola, verfol'anno 1280. e fimilmente Francefca nel 1313, fi moglie di Duraguerra di Ponte Signor di Pettorano. Nel 1301. Guglielmo Signor di Campobaffo.

Roggieri figliuolo di Parifi di Molifio nel 1308, comprò da Guglielmo Latro, e Roberto figliuoli, la festa decima par-

te del Castello Fragino superiore.

Nel 1318. fi ritrova Sinofora madre di Landolfello di FranNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I. 107

Franco Signor di Gioja, e Maralfio.

Nel 1327. Tomasia Signora di Campobasso, si moglie, di Riccardo Gambarefa, Signor di Gambarefa, Montorio, e S. Gio: in Golfo, e Tufara i Nel 1336 (otto il Rè Roberto Rahone Signor di Miranda ribelle.

Nel 1313. Francesca di Molise figliuola di Ugone Signor di Campobasso, Supino, & altre Terre, su moglie di Duraguerra Cantelmo figliuolo unico di Odorisio.

Nel 1420 si ritrova Antonio Milite.

Nel 1427, detto Antonio di Molife fi Signor di Cerce maggiore, e Quadrano. Nel qual tempo fi ritrova di Rita figliuola di Nicolò Sanframondo Cavaliere in tempo del Rè Carlo III. e fuo Camariere, marito Antonio di Molife.

Nel 1438. Giovannella di Molife figliuola di Paolo era Contessa di Marigliano, moglie del Conte Alberico Carasa, e detto Paolo suo padre era Signor di Castlevtete della Witurara, Cerzamaggiore, Ferrazzano, & altri, alli quali essa Giovannella succedè ; e succedè ancora al Castello di Ceppo nel Contado di Molisse, à Messer Rosato di Moliss suo, nello stesso anno 1478.

In Cicilia governò il Regno con titolo di Vicegerete. Di questa Famiglia dice Gregorio Rossi nelle Famiglio. Alsalia: Molife de Conti di Molife, una delle sette gran Case suor di Seggio, mà spente. Hà bene imparentato.

Scrivono di questa Casa tutti li nostri Historici, l'Inveges nel Palermo Nobile, il Padre Pietra-Santa, Lellis, c. l'Archivio della Zecca di Napoli.

Della Famiglia delli Monti.

E originaria di Francia, venuta in Regno co Care De Primo d'Angiò la prima volta, e la fecondicon Carlo III. Lodovico fii Capitan Generale di Carlo Primo,nel Regno di Cicilia di quà del Faro, Ginifitiere, c

Luogotenente . Nicolò venne con Carlo III. fotto il Rè Ladislao ottenne la sua familiarità,e tutti li beni feudali, e burgenfatici devoluti alla Regia Corte di Cola-Gio: Roffo di Cerreto, che erano in Faicchia, Alifi, e Tilefia, franchi di qualfivoglia impositione, e pesi : con l'occasione de' quali beni egli prese la stanza di Capua per sua patria. Col'Antonio fu Luogotenente della Summaria, Signor di Corigliano, hebbe in dono dal Rè, il Passo, la Bagliva, la Gabella de' pesi, e misure di Capua con Territorii, e seudi in quello di Capua, e Caserta, Achille la possedeva nel 1571. Francesco fu Signor di Corigliano, Ambasciadore al gran Turco, e conchiuse la pace. Dal Rè Ferdinando su mandato Ambasciadore al Red'Ungaria Mattia, & adaltre Corone. Gio: Camillo fu gran Soldato, servì l'Imperador Massimiliano, & il Duca Sforza di Milano, dal quale hebbe molti doni, fu Castellano di Cremona, & hebbe altri carichi. Gio: Battista ottenne titolo di Marchesc. fopra Corigliano nel 1534, per havere fervito l'Imperador Carlo V. contro Francesi. D. Francesco fu secondo Marchele . D. Gio: terzo Marchele . Un Lodovico fù Signor di Pozzuolo Gifuni & altre Terre. D. Alessandro, e D. Ferrante Marcheli dell'Acaja in Terra d'Otranto.

Hanno imparentato con Famiglie nobilissime, come. con la Monforte, delle Castelle, Carafa, Paladini, Tufo, Bisballa, Gonzága, Gambacorta, Caracciolo, Sanfelice, & altre. Hoggi è estinta, e n'è herede la Casa del Duca di Lauriano, Sanfelice.

Gode la sua nobiltà in Roma, Terni, Brescia, Vicenza, Verona, & Ifpagna.

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, Contarini, Marra, Bianco, Tutini, Crescenzi nell'Ansit di Roma, Cartari degl' Avocati Consistoriali , Puteo negl' Elogii di Verona, Argote di Molina, Quintana nel Madrid Nobile, Conde D. Pedro , & altri. Della

### Della Famiglia Montefalcione.

56 SI crede d'origine Normanda, che havesse dato, ò vero ricevuto il cognome dalla Terra di Montefalcione.

Quelta Caía Montefalcione è antichilima in Regno, fi Signora della Terra di Montefalcione, e Torgifio fi fecato, morto nelle carceri, in tempo del Principe Manfredi, e quello morto, la Signora Filippa fua moglie, per comando di detto Principe , prefe per marito Corrado Roccocaimo Teutonico, e tenne detta Terra, e quello morto, ne fi Signore Andrea figiuolo di detto Torgifio.

Nel 1269. si ritrova lacopo di Montesalcione, al quale scrive il Rèche sita pronto con armi, e cavalli. Andrea nel 1308. Signor di Montesalcione, Milite, su marito di Margarita Braida

Arnaldo figliuolo di Guglielmo nel 1319. fu Castellano di Geraci.

Andrea Milite Signore di Montefalcione,marita suafigliuola à Roggiero di Pietra fissa nel 1170.

Guglielmo ricevè istatici Lombardi dall'Imperador Federico II. annoverato frà feudatarii di Basilicata. Si ritrova una Signora di questa Cafache non fisà il nomecfere nell'anno 1343. moglie di Tomaso Comite nobile. Salernitano, la di cui forella Mobilia Montefalcione, eramoglie nel 1346. di Guiduccio d'Alemagno.

Margarita verso l'anno 1470. su moglie di Gio: Andrea Ciosso Consigliere, e Presidente di Camera, hebbe, per fratello Luigi, che su Giustitiere di Principato superiore.

Lucretia unica figliuola di detto Luigi, e Diana Caracciola, su moglie di Gio: Antonio Poderico, e per questo mamatrimonio pervenne Montefalcione a' Poderici. Da quefii nacquero Ottavio, & Antonio, il quale procreò Paolo, & altri, che ottenne da Sua Maestà titolo di Marchele, & hora essende de linta la Famiglia Poderica è passato il titolo al Marchele di Pontelatrone, Capece.

· Adinolfo d'Aquino hebbe per moglie Stefania di Montefalcione.

Gio: fù feudatario di Renato.

Questa Casa possedè molte Castella, e nell'età di Carlo VIII. la Città dell'Acerra con titolo di Conte, mà per poco tempo. Bene imparentò.

Scrivono di questa Casa Giuseppe Campanile, Lellis, eMarra, Archivio della Zecca, & altri, & il Campanile, porta l'Arme di questa Casa.

# Della Famiglia Montefuscolo.

57 CI crede d'origine Normanda, e che havesse prodotta la Famiglia Macris. Il primo, che si ritrova è nel 1207. Goffredo Capitano valoroso, che si ritrovò in agiuto del Vescovo di Cuma, contra una squadra de Tedeschi. Ouesto Goffredo sará quello, che sotto l'Imperador Federico era Giustitiere della Calabria nel 1239. & haveva Stato in Terra di Bari. Nello stesso tempo Riccardo era Vice-Rè nella Capitanata, & Ettorre nell'Abbruzzi. Questi l'anno stesso era stato mandato dall'Imperador Federico, dalla. Lombardia in Regno, al governo della Capitanata con potestà di distribuire gl'ostaggi della Lombardia, à diversi Baroni del Regno, in custodia. Guerriero era Signor di Montefuscolo,e di Casali, dal quale dominio forse pigliò il nome questa Famiglia, sù poi spogliato dello Stato dal Rè Manfredi,e bandito dal Regno, mà ritornò con Carlo il vecchio, e fù riposto nella Signoria di Montefuscolo, e de Casali di NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. L.

Ciurciano, Festularo, Lentachio, e Santa Maria in Vico, tutte cose toltole da Manfredi, e concedute ad altri. Fù similmente dallo stesso Rè fatto Vicerè dell'Abbruzzi; possedè anco Zunculo in Principato, la Baronia di Bagnulo, e di Splezzano, in Terra d'Otranto . Rainieri fu Vicario, e Capitan Generale nello Stato del Principe di Taranto in Grecia. Nel 1370. Nicolò Mastro Rationale, e del Consiglio della Reina Giovanna Prima, Signor del Castello di Santa. Maria. Guerriero fecondo fu anco Signor di Ceppaluni, fua figliuola Iacopa maritata ad Americo Sus Signor grande in Francia,passò in quella Famiglia la Terra di Montefuscolo . Sotto il Rè Carlo Primo furono trè fratelli, Riccardo, Gio:e Corrado. Si vede anco Manfredise Milipò fuo figliuolo . Riccardo si trovò nella battaglia, quado su morto Corradino. Gio: fu Capitan Generale nella Basilicata, e Vice-Rè, e fu Signore di Tursi. Corrado su Signor di Grumo, Carbonara, di Santa Maria di Grisone, e di Monteaperto. Nel 1407. Ciccarello, detto di Nardò Milite, Capitano, e. Governatore di Lecce. Gio: Francesco nel 1483. Signor della Vetrana. Nel 1479. Antonello Signor d'Oggiano inc. Terra d'Otranto. Da quali discendono forse i Montefuscoli di Lecce.

Hà imparentato con Famiglie nobiliffime, che fono Sus, Aquino, Marra, Carafa, Gefualdo, Cantalupo, Costanza, San-Dionisio, Pagano, & altre.

Scrivono di questa Casa la Marra,Lecce, Sacra, Lellis, Vincenti negli Ammiransi, & altri.

## Della Famiglia Mormile.

58 E'Originaria Napoletana. Berardo fi ritrova feudel 1284: fi Prefetto del Castello di Melfi. Nicolo nel

1320. Milite col titolo di Dominus , e nell'istessi tempi Andrillo Milite hebbe molti doni da Filippo di Conffantinopoli, & in tempo del Rè Ladislao fu Castellano del Castello nuovo di Napoli . Annecchino su gran Soldato, feguace del detto Rè, dal quale hebbe in dono molte Castella in Abbruzzi. Francesco con l'armiacquistò gran. ricchezze, e comprò Eboli, Castel dell'Abbate, S. Giorgio, anco lo Levonio, Campagna, e Montecorvino. Annecchino Mormino fu cagione, che la Reina Giovanna cattiva del Rè lacopo fuo marito, havesse libertà; e fosse acclamata Reina. In tempo del Rè Ferrante Primo vi fu un'altro Annecchino, che fervì detto Rè, e n'hebbe in dono Marigliano, acquistò Firignano picciolo, Casale d'Aversa. Hà posseduto Teverola, Lauriano, Guastogirardo, Bagnuolo, Roccafassone, Castelluccio, Cagnano, e Caprino. Arrigo, feù Iacovo ottenne dal Rè Alfonso Primo un beneficio Regio, che è l'Abbatia di San Pietro di Salerno, di rendita di duc.mille l'anno, per esso, e suoi posteri. Troiano feguì Alfonso Duca di Calabria nella guerra d'Otrãto, doppo nella guerra de' Spagnoli,e Francesi, e seguì la. parte Spagnola, & ottenne in premio il Contado di Lauria, e doppo dall'Imperador Carlo V. vi ottenne titolo di Marchefe, che poi, per lite, non lo godè.

Hoggi in Casa vi è il Ducato di Campochiaro, ottenuto nel 1619. & il Ducato di Camparo, e Contado di S. Angelo.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifiime . Godono al Seggio di Portanova di Napoli.

Scrivono di questa Casal' Ammirato, Mazzella , Elio Marchese, e Borrello, Terminio, Lellis, Cotarini, & altri.

10-28-000-28-00

## Della Famiglia Pandone.

Jo Uesta Famiglia venne da Capua, o pure da Sanfeverino; hanno posseduto la Baronia di San,
Giorgio, Giordano si despertissimo nell'armi,
si Capitanos i Luigi, se Ortone, contro Carlo di Durazzo, e Francesco si mostro valorosamente in savore del Rè
Alsonso contro Renato, per il che si creato Conte di Venasfro. Gio: Vincenzo si gran Soldato nel 1560. Vi è stato, per molti anni, il Contado d'Ugento, e Venafro.

Nel 1271. Guglielmo Milite di Capua, Custode delli

Passi, e Razze del Rè.

Adenulfo di Capua Secretario di Principato, e Terradi Lavoro nel 1282.

Adenulfo di Capua Giustitiere di Principato nel 1294. Nel 1303. Francesco di Capua Milite Giustitiere. d'Abbruzzi.

Nel 1376. Francesco di Capua Signor del Casale di Paleone.

Adenulfo Milite Giustitiere di Principato nel 1404. Francesco di Capua Valletto della Camera Regia, Signor di Pulcaria nel 1298.

Nel 1286. Gio:di Capua Milite dimanda fouventione

dalli vassalli, per la dote di sua forella. Rinaldo nel 1286, ottiene il cingolo militare, e dimanda soventione à vassalli.

Jacopo di Capua Giustitiere di Terra d'Otrantonel 1346.

Giordano di Capua Milite familiare nel 1401. Nel 1315. Francesco di Capua seudatario. Nel 1307. Jacopo Milite Capitano d'Aversa.

Nicolò di Capua Signor delli Cafali d'Aquarolo, e. Meterano.

Nel

#### FAMIGLIE NOBILI

114

Nel 1302. Francefoo di Capua Milite Giufitiere. d'Abbruzzi . Nel 1343. Nicolò figliuolo di Carlo Signor di Paleania . Nel 1311. Francefoo di Capua Milite Giufitiere d'Abbruzzo Ultra . Nel 1410. Francefoo di Capua Milite familiare, Condottiere di gente d'armi à piedi, &c à cavallo . Nicolò di Capua Signor delli Cafali, Salice, Angolo, Aquarola, Meterano, Guerrano, e Mozzello in. Terra d'Otranto . Nel 1321. Francefoo di Napoli Capitano dell'Aquila.

E' vero però, che dice D. Francesco Zaz,zera, sotto nome di Lattantio Bianco, nel discorso, che sa della Nobiltà Napoletana, che essendo venuto D.Diego Fernadez in compagnia del Gran Capitano, di poca età, mà di vivacissimo costume, gli su tanta affettione posta da un Cavaliere ultimo della Casa Pandone, che adottandolo, per figliuolo, doppo la fua morte,e della Famiglia, e della robba tutta lo lasciò herede, perciò il giuditioso fáciullo prefe la nativa fua Famiglia, per proprio nome, e quella del nuovo padre benemerito, per cognome; siche da indi in. poi,da Diego Fernandez,che prima si chiamò, fece nominarsi Fernando Pandone, come hanno fatto ancora i suoi discendenti. Et è anco vero, che detta Famiglia, che godeva à Seggio Capuano, nelle persone di detti Fernandez, non gode,& hoggi anco questa allignata è estinta. Passò questa Famiglia anco in Cicilia, dove ancora s'estinse.

Scrivono di questa Famiglia il Contarini, il Bianco, Mazzella, Terminio, Lellis, Mugnos, & altri.

## Della Famiglia Pietramala.

60 R Aele di Pietramala fotto il Rè Guglielmo II.
era feudatario in Bitonto,dove possedeva feudo,& efferse nell'impresa trè Soldati,e trè Servienti; sotto
l'im-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. l. 115 l'Imperador Federico II. fù dato à Jacopo Pietramala, per oftagio, Cannolo de Cortemaggiore.

Nel 1375. Agnesa di Pietramala su moglie di Filippo

di Gianvilla.

In Cicilia s'hà memoria nelli Rolli, ritrovandofinel Quinternone, Bartolomeo Milite, Signor del Cafale di Longino,& un'altro dello ftelfo nome, benche non decorato con dettotitolo, possedeva nel Tenimento di Sicilie Terre di detto Cafale, e possedeva l'uno, e l'altro più d'oncie, di trendita.

Hà imparentato con la Carafa, Gianvilla, & altre. Il P.Borrello nelli Monumenti Letterarii, Ammir ato ne Gianvilli, & il Lellis nella steffa Famiglia, il P. Anfalone, & altri, sanno mentione di questa Casa.

## Della Famiglia Fignatella.

61 Uesta è una delle più antiche Famiglie di Napo-Lise fi crede, che fia d'origine Longobarda, il che fi prova per li nomi di Landolfo, e Pandolfo, & altri di tal natione, che si trovano ne' più antichi di questa Famiglia; e molto più per la giurisdittione di vaffalli, che li Signori Pignatelli havevano dentro Napoli, il che è una reliquia dell'antico dominio de' Longobardi. Lutio in tempo della Repubblica Napolerana nel 1102. fi trova con titolo di Contestabile, che era un di quelli, che governavano la Repubblica, carico di gran dignità, che non si dava, se non à persone nobilissime, e di molta autorità . Nel 1190. Gio: fu Confolese Contestabile di Napoli . Questa Famiglia possedè tutta la Contea di 'Caserta, che conteneva sotto di se molte Terre, e Città, stendendosi da Lauro sino à Piedimonte d'Alisi. In tempo dell'Imperador Federico II furono scacciati dalla Contea

di Caferta. In tempo del Rè Manfredi si ritrovano possidere feudi. Si ritrovano anco sotto il Rè Carlo Primo. Questa Famiglia da quel tempo sin'hoggi hà goduro, egode tutti gl'honori più supremi, carrichi, e dignità, che. hanno goduro le prime Famiglie della Città. Cefare. hebbe l'officio di Gran Camerario, conforme l'hanno altre volte ottenuto li successori. Hà havuto l'officio di Scrivano di Ratione, officio antico, e di grande importanza. Angelo in tempo di Carlo III. sigran Soldato. Hà ottenuto governi di Regni, mentre Ettorre primo Ducudi Monteleone morì Vice-Rè di Cicilia nel 1535. Un'altro Ettorre si Vice-Rè in Barzellona.

D. Nicola Duca di Monteleone, e Conte del Vaglio, è

stato Vice-Rè in Sardegna.

D.Ferrante fratello del Duca di S. Mauro fià fervendo bua Maeftà da Maftro di Campo, in Catalogna, conforme fià fervendo anco D.Domenico fuo cugino, figliuolo del Duca della Rocca, con carrica di Generale della cavalleria. Quefto Marchefe è figliuolo del Duca della Rocca.

Hà havuto moltifilmi feudi, come sono la Contea di Caferra con Citrà, e Terre, seudi in Somma, Orta, Turitro, Borrello con tirolo di Conte sin dal 1 3 19. Monteleone: con tirolo di Duca, Corato, Maranola, Trentola, Giuliano, Montecalvo, Corfano con Calali, Cerchiara con tirolo di Marchies, Lauro con tirolo di Marches, Bifaccio contitolo di Duca, Summonte, S. Valentino con tirolo di Otto, Montagano con tirolo di Conte, Minorvino con tirolo di Principe, Ravello, Crignola, a Solicoco tirolo di Otse, l'aglieta con tirolo di Marchese, Allisha con tirolo di Dica, Montecorvino con tirolo di Principe, Cafalenuovo controlo di Marchese, Belliquardo con tirolo di Principe, S. Mauro con tirolo di Duca, S. Marco co fitrolo di Marchese, India con tirolo di Marchese, Noja con tirolo di Principe, Cafalenuovo di Marchese, Noja con tirolo di Principe, S. Mauro con tirolo di Marchese, Saffelluccia, Carpie

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB. 1. 117 neto, Tofillo, Drofi, S. Eufemia, Roccaginolfi, Rojo, Rocca

con titolo di Duca, S.Gio: con titolo di Marchefe. Gode, il Duca di Monteleone il Grandato di Spagna, havuto dal

Rè Filippo III.

Oltre delli Vefcovati, & Arcivefcovati, & altre dignidi Ecclefiaftiche, ha ottenuto la Porpora, mentre D. Antonio fi creato Cardinale del titolo di S. Pancratio dal Pontefice finnocentio XI. e poi Arcivefcovo di Napoli, ove. fantamente governò detta Chifela, & d. 12. del mefe di Luglio del prefente anno 1691. fi eletto Ponteficecori, univerfal giubilo della Chriftianità, per morte del Pontefice Alcfiandro VIII con effenti chiamato Innocentio XII. sperandoli d'haver da rinovare il fanto governo del Pontefice Innocentio XI.

Hà goduto alcuni de fette officii del Regno, oltre il Gran Camerariato, il Gran Cancellierato in persona di

Tiberio nel tempo di Filippo III.

Vi fono stati Ambasciadori à Corone, e Soldati di gran valore co carichi sopremi, huomini letterati, e Configlieri di Stato. Vi è stato Stefano Cardinale, mà di quei di Perugia.

Non si può difficultare, che habbi imparentato con le prime Famiglie della Città. Gode à Seggio di Nido-Scrivono di questa Cafa il Mazzella il Campanile, Elio

Marchefist P. Borrello, Contarini, Lellis, 5% altri. Vi è anco in Cicillia, dove, secondo il Mugnos, si trasseri da Napoli, e nel discorfo, che ne teste, ne porta i Cavalieri, feudic, dignità ottenute, che si possiono vedere appressionale unello nel terzo tomo delle Famiglie di (icilta, 6 il P. Anfalone nomina nel 1343. Matteo Milite, e Barone.

Della Famiglia Pıfana.

62 Uesta Famiglia è nobile Amalfitana . Sono antichi Baroni di Pascarola : il qual feudo hà più d'un secolo , che stà in detta Casa , per causa , che effendo della noftra Famiglia Carafa del Conte di S. Severina, D. Feliciana Carafa, una delle fue nipoti ficollocata in matrimonio nella detta Cafa Pifana. Nel 1292 fotto Carlo II. fi ritrova Manfredi Caffaldo Pifano d'Azmafie, Jacopo Pifano Milite.

Nel 1318. fi ritrova Benedetto de Pifis primogenito di Jacopo Pifano, Signor delli beni nel Cafale di Carpignano delle pertinenze di Napoli.

Si ritrova fin dall'anno 1381. Maria Pifana moglie di Bernutio d'Alagni.

GioSimone Pifano di Napoli co titolo di Signore, era cognato del Signor Ferdinando Correale nel 1505. nel Protocollo di Not. Angelo Marciano. Nel 1529. fi ritrova Berardino della Città di Tropea nobile, execut. 26, fol. 165 al.

D. Anna figliuola di D.Ferdinando Barone di Pafcarola, ed i D. Feliciana Carafa de' Conti di S.Severina, fii moglie di D. Lutio Boccapianola Maftro di Campo nello Stato di Milanoe. Piemonte, dell'Habito di S.Jacopo, e Marchefe di Brindifi.

Ne' Registriantichi dell'Archivio della Zecca di Napi firitrovano, Jacopo Milite, che ottien e remunerationi, & altre mercedi dal Rè Carlo I. el Il Bartolomeo uno de Sindici di Napoli fotto detto Rè Carlo II. Leone figliuolo di Nicolo fi ritrova frà nobilinel 1282. in Polignano, e. Matteo in Ruttigliano. Frà quelli, che improntarono denari al Rè Carlo Primo fii la Famiglia Pisana nel 1269. e 1275. e questi erano nobili, e non populari. Pietro familiare nel 1330. Matteo feudatario in Aversa. Guglielmo Pisano ottiene Territorio del Rè, detto la Clusa: Cubella fic America della Reina Giovanna Prima. Nel 1384. Gerarda possedene casa nella Piazza di Potro. L'Huomo nobile Petrillo Signdi molti beni à Marigliano nel 1423. E'nobile anco in Messina possibile des feuda; « Il principa e con in Messina possibile e fertulo signdi molti beni à Marigliano nel 1423.

mo

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. I. 119 mo fi Nicolò Pifano di Mefina, che nel 1338. fi Maftro Notaro della Gran Regia Corte, come dice il Padre An-Galone, in Venetia, e Vicenza.

Scrivono di questa Famiglia il (rescenzi il Padre Ansalone, Franzone, & altri.

# Della Famiglia Pifanella.

Icono, che sia originaria di Pisa, dove il vecchio cognome era Lombardi, come si dice nelli marmi nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, benche altri dicano, che fosse di stirpe Normanda, e che da Normandia. fosse passata in Pisa Fin dal 1187. in tempo di Guglielmo II. furono feudatarii l'huomini di questa Famiglia, come Riccardo sù'l Contado di Lecce,e Pietro nel Fascicolo di Manfredi. Sotto Federico II. come feudatario hebbe Guglielmo Pisanello, in custodia il Cavaliere Guglielmo di Sisto Milite. Nel 1272. si ritrova un'altro Guglielmo, forse nepote del primo, che comparve trà Conti, e Baroni nel Giustitierato Idrontino . Nel 1 3 20. si ritrova Riccardo Guglielmotro Barone in Terra d'Otranto, dove possedeva uno Stato grande. Gio: Angelo sù gran Legista, come si vede dalle sue opere stampate, su Presidente. di Camera,e poi Auditore Generale del Principe d'Oranges, Vice-Rè per l'Imperadore nel Regno. Vito fu Secretario, e Configliere di Federico d'Aragona, e caro al Rè Cattolico. Claudio nato da Angelo fu Signor di Montenegro. Andrea Secretario della Reina Isabella moglie del Rè Ferrante Primo, Pirro Presidente di Camera, Jacopo Vescovo di Scala. Nel 1292. fotto Carlo Secondo si ritrova il nobile Signore Guglielmo Pisanello Signor delli Cafali di Pifanello, Trentula, e Litigano. Catarina. Pifanella nel 1335. era moglie di Guglielmo Leonessa.

Signor del Cafale di S. Teodoro à Tortello.

Hà posseduto Bonito con titolo di Marchese, mà perche Bonito si è venduto al Signor Giulio Cesare Bonito Duca dell'Hola, si è trasserito il titolo sopra la Terra di Pasitano.

Hà posseduto Porcile, S. Giovanni, e Cafali, Fenocchito, seudo delli Gagliardi nel Cilento, oltre dello Stato in. Terra d'Otranto, consistente in Pifanello, Vernola, Pitignano, Carpignano, Specchio, Rofa, Alliste, Fellina, Pozzo grando, Totina, Roggiano, Racle, & altre.

Hàimparentato con Famiglie nobiliffime, come la Carafa, Caracciola, Rocco, Galeota, Bologna, Tufo, Guevara, Ajerbo d'Aragona, Bologna, Marra, Azzia, Tomacella, Aprano, Pificicello, Brancaccio, Sangro, Saflone, Inferra, Serfala, Carmignano, Leoneffa, & altre.

Scrivono di questa Casa, Giuseppe Campanile, Lellis, Marra, Padre Borrello, Napoli Sacra, fol. 115.e 116. e vi sono li Registri della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia Piscicella.

64 Dicono comunemente, che dificenda dalla Famiglia Capece. Mai il Sammonte dice, che fin dal tempo dell'imperador Bafilio Magno, nell'anno 977. vi fi. Leodoro Pificicello Generale della cavalleria, in uno infrumento nel Monaftero di S Schaffiano di Napoli, ddique fi vede, che quefla Famiglia è flata Famiglia da per fail che è prova bellififima. fe vi è queflo infrumento vero. Et effendo vero fi può dire, che fia originaria Longo-barda, o Napoletana. Li primi, che fi rittovano, fecondo il MaZ(zlla, fono Leone, e Cefario, in tepo del Rè Roggiere Normando Primo, il che confirma Carlo de Lelles. Alberico fii Cameriere del Rè Carlo Primo, Signor della.

NAFOLETANE, E FORASTIERE LIB. I.

Grotteria. Bartolomeo in tempo di Carlo II. fu Signor di Campochiaro, e Vice-Rè in Abbruzzi. Tomafo familiare del detto Rè, come fu anco Pietro, cognominato Urtate. Pietro fu uno delli due Vicarii di Filippo Principe di Taranto, figliuolo di detto Rè. Fin dall'anno 1331. hà pofieduto Montemillufo, Maffarfa, lanno 1485. Andretta, Rocchetta; hà poffeduto Cinquefrondi, Moffuto, S. Angelo, e Limofano, Civitavetula, Pietra abondante, Campod igiove, Pizzoo, Griegiano, Ripalda, Locito, Calcabovazzo, Caftel di lino nel Contado di Molife, Fagiano, San Giorgio, e Belvedere in Terta d'Otranto, Regina in Calabria, Macchiagodena, Fraffameta, Grottaglie, Ferracia, Fimilmente in Otranto. Hoggi possiede Lucido, e Pellofacon titolo di Duca.

Ligorio nel 1345. fü Vice-Rè in Principaro Ultra. Gio: e Marino nel 1465. furono Configlieri di Stato del Rè Ferrante. Nicolò nel 1195. fa Arcivefcovo di Salerno. Nel 1415. un'altro Nicolò fi Arcivefcovo di Salerno. Nel 1415. un'altro Nicolò fi Arcivefcovo di detta. Città . Rinaldo fi Arcivefcovo di Napoli, e Cardinale. creato da Califlo III. nel 1455. Nicolò fi Arcivefcovo di Napoli. Un'altro Arcivefcovo fiil terzo Arcivefcovo di Salerno, che morì nel 14471. Scipiono Vefcovo di Troja. morì verfo il 1485. Roberto nel 1488. Arcivefcovo di Brindifi. Lacopo Vefcovo di Lecce nel 1593. Ettorre. Arcivefcovo di Lanciano nel 1568. oltre altri Vefcovi Vi fono flati Cavalieri di Malta , Ricevitori , Teforieri, Comendatori , Priori , e Gran Croci.

Hanno imparentato con Famiglie nobilissime, Caracciola, Carasa, Cantelma, Tocco, Tomacella, Brancaccia, Marra, Pandone, Zurla, Carbone, Milana, & altre.

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Elio Marchefe, Borrello, Contarini, Lellis, Summonte, Lellis Nap. Sacra, Tutini, Marra, Ginf, Căpanile, Scipione Ammir. & altri. Della cefco. D. Marcello Barone della Cudia - Sono anco in Catania i, dove imparentarono con la Famiglia d'Aragona. In. Lucca fi dilado da Proficato Provenzale - chi invelli i figio dificendenti, con ibblendori di lettere, & armije nel fecolo noftro fi è conoficiuto il Cavaliere Iacopo con fuoi figliuoli , evivono gli fuoi Dificendenti.

Da questi di Trapani dicono discendere Andrea degnissimo Consigliere, creato nel 1020, che mosì nel 1049.

Viè flato D.Ginclamo Cavaliere di S.Iacopo, D.Ginfeppe dello Reffo Ordine. Girolamo familiare del Pontefice Clemente VIII. & Arcivefcovo di Sorrento. Un fuo fratello Abbate di S. Maria di Carignano , hoggi vi è D. Andrea. Duca di S.Acapira, sticolo ottenuto fin dal 1647.

Ha imparentato con Famiglie conspicue, come sono

Majo, Ligoro, & altre.

Vi è lato ancora Ignatio di quefta, ò alera Famiglia, Giudice, che fù di Vicaria nel 1005, poi Avocato Fifcale dello, fteflo Tribuale, poi Configliere del Configlio Capuano; poi Avocato Fifcale del Real Patrimonio, poi Prefidente, dello fteflo Tribunale, poi Regente della Real Cancellaria, che non ha lafciato mafeh), mà folo femine.

Scrivono di quella Casa il Padre Ansalone, Topio desorig. Tribunal. e si ritrovano li primi nell'Archivio della. Zecca di Napoli, Capaccio nel Forastiere, fol. 602. Engen.

Nap.Sacra, fol.666.85 altri.

# Della Famiglia Raho.

66 N Et. 1434. li ritrovano Angelo Giurisconsulto, e. Rentio di Raho.

Nel 1436. il nobile, & egregio huomo il Signor' Angelo di Raho di Napoli,compra una cafa à Mezzo Cannone dalla Santifima Annunciata. Nel 1438. la Signora Carmofina. di Raho A figliuola della Signora Angela Spinella, e matre del Magnifico Pirro Antonio Caracciolo.

Alfonfo di Raho fo Signor di Pietra abondante je Caccavone,mori nel 1347, li fuccedè Ferdinando di Raho, comedal libro de' relevii di detto tempo, della Provincia di Abbruzzi Citra de Ultra, 116.3,m.3,fol.692. e 724.

In tempo della Reina Giovanna II. fi ritrova la nobile donna Teodora di Raho figlinola di Iacopo di Napoli.

Nel 1490, frà molti Cavalieri Napoletani Coffratelli della Chiefa di S.Croce, vicino S.Agostino di Napoli , vi si trova. Iannotta di Raho.

Antonio fii Regio Configliere nel 1503. e Viceprotonotario del Regno, morì nel 1504, fii Epolto nella Chiri di S. Pietro Martire di Napoli. Diana fua figliuola fii moglie di Fabritio di Gennaro Signor di Baraniello in Contado di Molife.

Antonio di Raho fu marito di Diana Pifcicello figliuola. di Floridaffo, e di Caracciola Caracciola. Angelo fu Regio Configliere nel 1459.

Ha imparentato con la Carafa, Caraccioli, Gennaro, Piscicello, Cotugno, Spinella, & altre.

Scrivono di quella Casa Nic. Top. Affl. dec. 37 1. Gizz.

In Cicilia è nobile; Jacopo fi feudatario da tempo antichiffimo, D. Francesco in tempo di Filippo II. fù Avocato Fiscale di Messina, doppo della Gran Regia Corte, poi Presidente del Consistoro, e di Giusticia. D. Lodovico Mastro Rationale del Regno, Cavaliere dell'Habito d'Alcantara, marito di D.Anna Saccano. D.Vincenzo Dottore delle leggi, Barone di Granico, sel Mangiavacca, Dasso figiuolo marito d'una figliuola del Principe della Pantellaria, Conte di Bosemo, Marchese di Ferula, sono nati D. Simone Regio Cappellano, e Vescovo di Patti, sel altri, come service il Padre was pattico della controlo della contr

Uesta Famiglia è Catalana, Napoletana, e Ciciliana. Si crede derivare dalli Conti di Baviera. Si ritrova nel 724-in tempo, che entrarono li Christiani nelli Monti Pirenei, & uscirono li Mori da Entoria : E frà l'altri Cavalieri si nominano li Requesens . Si ritrovano ancora in un'altra giornata con li Mori nel 774. Nelle feste fatte nell'8 10, per la coronatione del Conte di Barcellona. vi giocò il Conte d'Ampurias con quaranta Cavalieri , frà quali fù il primo D. N. Racafens . Luigi di Requesens passò con l'Infante D.Martino all'Ifola di Sardegna,nel 1409.& assisti al Parlamento Generale di Catalogna, per risolvere la dichiaratione del Rè, che haveva da fuccedere nelli Regni della Corona d'Aragona, doppo del Rè D. Martino, e vi furono ancora Bernardo, e Calcerano fuoi figliuoli. Questi due figliuoli piantarono due case in Cicilia, cioè Bernardo, la di cui linea è hoggi Principe della Pantellaria.

Il secondogenito Calcerano su ceppo di due altri Rami, del Napoletano, che fù Conte di Trivento, & Avellino, e Signor di Ruvo: e del Ciciliano de Baroni di S. Iacopo.

Vi passò ancora in Cicilia D-Luigi, e vi piantò il secondo Ramo di Requesens, che su Consigliere di Gio:Rè d'Aragona , & hebbe conceduta la Secretaria della Città di Marfala, dalla Reina Giovanna fu fatto Governadore di Mazzara... Bernardo Cancelliere di Messina morì Straticò di detta Città nell'anno 1483.

Della linea del Principe della Pantellaria, D.Diego Archimandrita di Messina, e doppo Arcivescovo di Cartagine nel 1646. per ultimo Vescovo di Mazzara. D. Bernardo Cavaliere di S.Iacopo, e D. Giovanni Cavaliere di Malta.

Del secondo Ramo, D. Luigi fà Generale delle Galee di

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 227 Cafola, Macala, Collemorone, S. Dufamo, e Lentifco. Co-

prò dal Rè Ladislao la Città di Termole col Cafale di S. Iacopo, Rodio, Terra di Pifcara con la Capitania,e Caftellania, e fii fuo figliuolo Bartolomeo Domenico marito di

Margarita Camponesco.

Fù Francesconel 1413, del Consiglio Collaterale, Maresciallo del Regno. Fù Castellano del Castello nuovo di Napolistenne à sue spese una Galea. Nel 1420. ottenne in dono dalla Reina Giovanna Il un'hospitio di case vicino S. Chiara di Napoli. Fù Legato della stessa Resina à far lega con Carlo Malatesta, e fratellis, e Lodovico di Migliorati, ad honore della Sacrosanta Romana Chiefa, e. Sommo Pontence, e conservatione della Chiefa. Nel 1481. Baordo di Riccardo possedava Rignano in Capitanta, che per sua ribellione, su conceduto dal Rè, à Francesco Torello.

Questo Frácesco, ò altro suo figliuolo su privato di deti tistudi nel 1481, per ribellione, e quelli surono concessi ad altri. Mà poi ottenne la confirma da Carlo VIII. nel 1495.

Agamendone d'Ortona fu Signor di Fossacieca nel

Carlo d'Ortona, Signor del Castello di Rodi in Capita-

nata nel 1451. Francesca nel 1423. moglie di Berengario Caldora.

con sua dote comprò Termoli, e Campomarino.

Bartolomeo nel 1418. Signor d'Ortona, e Moscuso, e.

Fara, fu fua moglie Margarita Camponesco, come havemo detto di sopra. Iacopa d'Ortona moglie di Rinaldo Burgarelli nel

lacopa d'Ortona moglie di Rinaldo Burgarelli nel 1444 e Caterina fu moglie di Pietro Bonifacio terzo Duca d'Atri.

Carlo d'Ortona nel 1499 fu Barone nell'Abbruzzi, mamarito di Elisabetta Marramalda.

Alessandro, e Lionetto nobili d'Abbruzzi, havevano pretentione sopra il Castello di Rignano, Affl. dec. 403.

Nel 1519. Îi ritrovano Christofaro di Hellin Capitano Spagnolo, e Lucretia Riccardo d'Ottona à Mare figliuola del quondam Francesco, possessor delli feudi di Fizzo Corvaro, e la Muzza, e la Fiana grande, & altri beni, spetanti all'heredi della Casa de' Riccardi d'Ortona.

Giuseppe di Napoli su Barone di Corsano, e Cerza, picciola, marito di Laura della Gatta del Seggio di Nido di Napoli.

Fabio fù Regio Consigliere nell'anno 1595. morì ver-

fol'anno 1616.

Giulio Cefare si Arcivescovo di Bari nel 1592. Fù Nuntio Aposloico al Duca di Savoja, morì nel 1602. sià seposto nella Chiesa dello Spirito Santo, nella Cappella. della Famiglia.

Il Marchefato della Ripa, per matrimonio passò alla. Cafa Castrocuccho . Nella Chiesa dello Spirito Santo di

Napoli,vi è bella Cappella di questa Famiglia.

Fulvio de Riccardis della Città d'Averfa nel 1564 era possibile dell'officio della Regia Zecca, ò vero mercatura, come herede di Ascanio, che lo possibile dell'anno 1533. Giod'Averfa, e Jacopo padre del Vescovo d'O-suni Regii familiari del Signor Cardinale Vicecancelliere nel 1498.

"Hanno imparentato con le Famiglie, Carafa, Caldora, Acquaviva, Marramalda, Bonifacio, Camponelco, Caftro-

cucco,& altre.

Questa Famiglia è anco nobile in Genua, nell'Albergo Doria, di quella scrive l'Ausore manoscritto delle Famiglie di Genua.

Scrivono di questa Casa di Napoli Giuseppe (ampanile, Marra, Mugnos, Lellis, esi ritrovano nell'Archivio della. Zecca di Nap.& altri Archivii. E'no-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI 129

E' nobile anco in Cicilia, dove si ritrova Straticò di Messina fin dal 1204. Guafredo con Bonvassallo Borrello, e Filippo della Montagna secondo il P. Ansalone.

### Della Famiglia Ristalda.

69 Dleono, che fia d'origine Francefe. Il primo, che fi ritrova in Napoli fi Gio fotto il Re Carlo Primo d'Anglò, dal quale ottenne donatione della Città di Santa Maria, che hoggi è la Città di Lucera di Puglia, nel 1271. Fà detto Gio: Configliere, e familiare di detto Rè.

Nell'anno 1291. fi ritrovano Stefino Rifialdo, & Angelo, possiedere anco beni in Francia, & essere feudatarii in Regno, con titoli di Domini, che non si dava in quei tempi, che à Signori. Nel secolo passaro i è stato Francesco Rissido Avocato celebre della Cirta, mon nel 1614. Decano delli Collegiali del Collegio Napoletano, e si per certo tempo anco Vicecancelliere di detto Collegio.

Hà vissuro questa Famiglia sempre nobilmente, & hà imparentato con Famiglie nobilissime, come con la Carasa della Spina, e Stadera, Afflitto, Liguoro, Santo Mango, Guardato, Romano di Sorrento, & altre. Gode, la sua nobileà nella Città di Scala della Costa d'Amalsi. Della nobileà di questa Famiglia vi è un processionella. G.C. della Vicaria, nella Banca di Lucina, attitato nel 1658e (crivono di quella Cinsseppe Campanile la Marrasto runo della Città di Napoli, si l'anni passati anco con decreto di Collaterale, deciso, che detta Famiglia dovesse godi.

Nella Chiefa di S. Agnello di Napoli vi è bellissima.

#### FAMIGLIE NOBILI

130

Cappella, col titolo di S. Anna, con bellissime Inscriutoni, come si vede appo il *Lellis nella Napoli Sacra*, fol. 123.07 seqq.

# Della Famiglia Rosso.

Uesta Famiglia Rosso è di due sorti in Napoli ; Una gode nobiltà nel Seggio della Montagna, & un'altra non gode nelli Seggi. Chi dice, che venisse da Basilea con Carlo Magno, altri con Albuino Rè de Longobardi, altri con Federico Barbarossa, altri da Normandi Rossi, altri da Rossi Parmiggiani de' Conti di S. Secondo, & altri finalmente credono, che sia originaria Napoletana. Cominque sia, non si può difficultare, che non sia molto antica, e nobile; parlando hora di quella del Seggio, denominata del Barbazzale, per fare nell'arme un Barbazzale di Cavallo, d'oro, co un Rastello di fopra, vermiglio, con trè foli denti, in campo azzurro. Il primo, che si ritrova è Gio: Rosso Signor d'Aliano superiore,& inferiore, e la Guardia,nel Principato d'Otranto, in tempo del Rè Guglielmo il Buono, quando tassò i feudatarii del Regno, al soccorso di Terra Santa. Nello stesso tempo si ritrovano Marino Rosso Cameriere,e Mãfredo Roffo feudatario. Si fa mentione ancora di Guinundo Rosso, il quale teneva Aliano, feudo di trè Soldati, in. Somma un feudo di un Soldato,& in Aversa un feudo di due Soldati. Guglielmose Giminario Rosso fratelli tenevano beni feudali in Somma,

Nel 1257. fi ritrova Messer Guzzolino Rosso. Nel 1260. Gratia Rosso feudataria - Nel 1278. frà nobili,che preslarono denari al Rè Carlo Primosh firtovano il Rosso Ligorio Rosso feudatario nel 1272. Frà Credenzieri del Sale, che erano tutti nobili, si ritrova nel 1270. Donadço Rosso. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I.

Rosso. Gio: Rosso feudatario nel 1284. Errico nel 1291. Giulticirer in Terra di Lavoro, per il Rè Carlo Il. Nel 1305. Landolfo Milite Napoletano Giustitiere della. Provincia di Principato Ultra. Nel 1404. Francesco di Napoli Castellano del Castello di Cotrone. Nel 1409. Luca Masso Rationale della Gran Corte.

Bartolomeo nel 1412. gran Giostratore. Marino suo figliuolo frà Cavalieri della Leonza. In appresso Guidone,e Cesure Cavalieri Gerosolimitani.

Marino Signor di Centola nel Cilento. Mario Giudice di Vicaria, Duca della Castelluccia, Preside di Basilicata.

Fabio fa buon Soldato Tenente della Compagnia di gente d'armi del Duca di Caftrovillari, hebbe l'officio di Maftro Portolano di Fortora.per fuoi ferviggi, che potefie e fercitare per Solfituto. Fù aggregato alla cittadinanza Romania nel 1564. nel 1566 fa Sindico della fua Piazza. Nel 1567. Capitano à guerra nel Monte di S. Angeloj nel 1568. Capitano à guerra in Gallipoli. Edificò bella (hiefa in Capo di Monte con Convento, che diede a Padri Francefeani Conventuali.

Vivono hoggi D. Partenio gentilissimo Cavaliere, & il Duca della Cassellocia suo fratello, il P. M. Agnello, dell'Ordine Carmelitano Teologo, e Predicatore famoso. D. Giuseppe, & altri.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifime, come, fono, Capano, Caracciola, Pagano, Peragna, Colonna, Macedonio, Miroballo, Dura, Brancaccio, Carmignano, Sances, & altre.

Scrivono di questa Casa il Lellis, Mazzella, & altri. La Famiglia Rosso, che è stor de Seggi di Napoli è originaria di Parma, & ivi si crede, che venisse alli i così Patriti Romani, chiarissimi in tempo della Repubblici.

. 2 Ro-

Romana - Hanno possícutos i Rossí di Parma più di trenta Terte , e Cassella sú? Parmiggiano , anco la Città di Lucca , e di Pontremoli . S. Secondo acquistato fin dal 1165 . à forza d'armi, del quale Rolando ne si satro Marches de la Codovico Bavaro Imperadore ne l'1330. benche poi i fuccessori i facesse sono montre del loro antico titolo di Conte di Parma , Corneglio possieduto da Bertrando sin alta 1347. contitolo di Conte. Berceto ottenuto con altre Terte da Ugone Rossi Gal sik Carlo Magno nel 781. sopra del quale ottenne titolo di Côte, Bertrando secondo Marchese di S. Secondo nel 1350. Sú'l Bolognese possigono ancora il Contado di Pontecchio.

Rolando Vicario Generale in Italia, per Federico Pri-

mo Imperadore nel 1162.

Pietro e Marfilio Vicarii Generali in Parma, e tutta la Lombardia, dell'Imperadore Bavaro nel 1330. Ugolino Senatore di Roma fatto dal Pontefice nel 1214, Pietro Capitan Generale della lega de' Vinetiani, e Fiorentini nel 1330 e poi de' Venetiani. Rolando Signor di Parma, Conte di Berceto, e di S. Secondo, fu Capiran Generale di Santa Chiefa, de Fiorentini, e Venetiani verso il 1339. Pietro Maria Conte di S. Secondo tù Generale di S. Chiefaper il Papa Paolo II, nel 1465. e poide Venetiani. Guido Generale de Venetiani contro Sigifmondo Arciduca. d'Austria nel 1480: Filippo Capitan Generale della Cavalleria Venetiana contro Ferdinando d'Aragona Rè di Napoli. Pietro Maria ottavo Conte di S. Secondo fu Capitan Generale della Fanteria Italiana, per il Rè Francescodi Francia, e Cavaliere di S. Michele. Azzone fu Cardinale di S. Chiefa verso il 1130. Ippolito similmente. Cardinale, creato dal Pontefice Sifto V. effendo Vescovo di Pavia. Ugolino Vefcovo di Parma nel 1323. Iacopo Vesco-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. I. 1

Vescovo di Lucca, poi di Veronae, poi Arcivescovo di Napoli morto nel 1448. Bernardo Vescovo di Cremona. Bernardo Vescovo di Civita di Bellono, poi di Trivigi, Presidente della Romagnadella Marca, edi Bologna-morto in. Roma nel 1520. Gio-Girolamo Vescovo di Pavine, Governadore di Roma, fatto da Giulio III. Bonifacio Vescovo di Ravenna nel 1724. Rolando nel Conciliabolo celebrato da Errico III.Imperadore, in Vornatia, eletto Papa.

In diverfi tempi i Roffi Parmigiani fono venuti in Regno, effendo che negl'anni del Signore 1304, fi ritrova Ugolino de' Roffi Cavaliere Parmigiano, fiù Capitano di Napoli. Altri Roffi, chiamati Iacopo, e Bettrando vennero inferviggio del RèCarlo III. e Vottennero la Città di Troja, in Puglia, in pegno delle loro paghe, che poi li fiù Confirma.

ta dal Rè Ladislao.

Gio: Francelco figlioolo di Beltrando terzo Conte di S. Secondo fuggendo l'ira d'Ottobon de Trazimpartonito-fi di Parma, fuo nemico, fi ritirò in Peruggia, dove generò, cafato, Pietro, Clemeute, & Agolfino, che fece attendere alli fludii, onde Pietro affuncii grado di Dottore in Peruggia, nel 1319, come anco Agoftino fuo fratello, e perche Jacopo fratello die Gio: Francefeo fi fatto ArciveCovo di Napoli, venne effo Gio: Francefeo infleme con fuoi figliuoli in Napoli. Agoftino fi eccellentiffimo Dottore di legge, e mell'anno 1,467, fi dal Rè Ferdinando mandato Ambdiciadore al Póntefice Pio II. dove fi portò con molta fodrifattone di quel Rè.

Pietro û prefe per moglie Aleflandra Saliceta di Trojaforella del Nuntio di Napoli, Bartolomeo Saliceto, congroffa dote, e perche con detta dote vi furono molti Territorii in detta Città di Troja-fece habitatione detto Pietro in detta Città, dove vi generò figliuoli Felice, &e altri, Felicegenerò Eufebio, Eufebio Felice juniote, che dall'imperador

#### FAMIGLIE NOBILI

Carlo V. fa fatto Configliere del Configlio di S.Chiara di Napoli, e poi Vefcovo di Potenza. Fra Giosbattifa fuo nepote Cavaliere Gerofolimitano, Commendatore di Sardegna, conforme Cavalieri di detta Religione furono D. Francelco, D. Giufeppe, e D.Ottavio. D. Filippo dell'Habito d'Alcantra, e Capitan di cavalli:

Discendente di quello è D. Fabritio Cavaliere dell' Habito di Calatrava, Soldato valorolissimo, conosciuto

per tutta l'Europa.

134

Fù Mastro di Campo del Terzo sisso dell' Armata. Reale del Mare Oceano, Generale di Battaglia, del Consiglio Collaterale del Regno di Napoli con 600. scudi di pensione, del quale hoggi è Decano, e Generale dell' Artigliarie, honorario.

Hà havuto ancora questa Casa altri Soldati valorosi.

Marco Antonio fa Barone di Carbonara in Terra di Bari, e perche imparentò in Bitonto, gode nobiltà in quella Città : Hanno imparentato con le Famiglie Capece. Scondito Bozzuto, Minadoi, Braida, Galluccio, Planelli, Indelli, Prignano, Quarti, Lombardo, Pafquale, & akre.

L'altri Îinea, che venne da Parma hebbe principio da Giulio terzogenito figliuolo di Troilo fefto Conte di S. Secondo, e di Bianca Maria Riario, nepote di Papa Sifto IV. che fù Capitan della Cavalleria, per il Pontefice Giulio III. e per l'Imperador Carlo Quinto corto de Francé fi; mà ritrovandofi in Murano, Gaftello difeofto un miglio da Venetia, Madelna Sanfeverino primogenita, & herede del Contado di Cajazzo nel Regno di Napoli, del Conte Roberto Ambroggio Sanfeverino e di Beatrice Cibo de Trincipi di Malfa, Giulio volendola per monglie in ogni conto, ancorche quella foffe colì fotto la protettione de Venetiani, por col mezzo di Gio-Bartifa Cibo in modo, che entrando in Morano, fe la prefe per fita,

NAPOLETANE, P. FORASTIERE LIBI. 135 moglie ; del che fdegnati fortemente i Venetiani, lo bandirono, con una taglia di 4000. foudi per il che Giulio con fua moglie furono coftretti ritirarfi nel Regno,nella loro Città di Cajazzo; e qui pervenuto fii Capitano di cavalli, Re in molte imprefe dimoftrò il fuo valore; mà fii ammazzato per ingordigia del taglione de' Venetiani.

Fù fuo figliuolo Ercole fecondo Conte di Cajazzo . Suo figliuolo D. Giulio fu il primo Duca delle Serre . D. GioFrăcelco fuo figliuolo fecodo Duca delle Serre . D.Ferdinando gran Soldato, Generale dell'Artegliarie de'Venetiani , & Ambalciadore del Duca Cofmo di To-

Hoggi vivono il Duca delle Serre, & altri Cavalieri. Hanno imparentato con le Famiglie Sanfeverino, Carafa, Cardines, Dentice, Bologna, Caracciola, Gonzaga, Gondi, Collaito, Martelli, Canigiano, & altre

scana, all'Imperadore.

Gode ancora la Famiglia Rossi nobiltà nelle Città di Roma, Milano, Firenze, Padua, Messina, Pistoja, Terni, Fuoril, Correggio, Piacenza, Vicenza, & altre Città.

Scrivono di quella Cafa di Parma Fineenza Cartari, Francefeo Stella, Abbate Federizo di Rolfi, il Garinberti, Gafparo Sardi, Bonaventura d'Angeli, il Consenio, Carlo de Lellis, Lapaccio nel Forafitere, il Zazzera largamente, galtri.

Di quella delle fudette altre Città ferivono il Sanjovinosil Zazzara, il Crefienti, Dolfi, eMugnoi, che ferive
a lungo della Rolfo di Cicilia, e riferifee tutti gi'huonini
illufri di queila, e feudi, e dignità nel terzo tomo del fue
Testro, il Pader Anfalone nella Rubeis, dove numera,
molti Baroni,e Conti, & altri fupremi Officiali, come Gran
Cancellieré del Regno, & altri, & tivi fi ritrovano nobili
prima del 129.

E' nobile anco in Genova, dove vennero ad habitarc.

nel 1180. da Parma, dove hanno goduto tutti l'honori, ci prerogative della Repubblica. Di quelli ferive à lungo l'Autore manoferitto delle Famiglie di Genua.

Delli Rossi di Pistoja imparentati con la Famiglia Gambacorta in Napoli, nella Chicsa di S. Lorenzo, vi è questo Epitasio:

lacobo Rosso Pistoriensi, Palatinis honoribus, es equefri dignitate functo, secundaque fortuna semper vuso, loannes Rossus Patri Santissi, es Lucretia Gambacurta Socero indulgentis. PP. Et sibi posterisque suis.

# Della Famiglia Ruffo.

Uesta è una Famiglia delle più nobili, copiose, & antiche del nostro Regno; Si ritrova in Regno fin dal 1000. nobili e potenti. Con gran potenza si ritrovano nel 1091. Filippo, & Errico Ruffi. Pietro nel 1118.da Papa Gelasio II.su creato Cardinale, solo con titolo di S. Maria in Cosmodin. Nel regnare di Guglielmo II. nel 1170. Gio: Signor di Sinopoli. In tempo di Federico II. Imperadore, Serio Ruffo fù Gran Maresciallo del Regno. In. tempo del Rè Carlo Primo d'Angiò, possedevano il Contado di Catanzaro, oltre altri feudi. Il Conte di Catanzaro Pietro nel 1268 fervì molto fedelmente il Rè Carlo Primo. e n'hebbe molte rimunerationi. Succeduto il Vespro Ciciliano, & havendo egli perduto lo Stato di Calabria, occupatogli da gl'Aragonefi, ottenne il criminale della Città d'Aversa, su Capitan Generale del detto Rè, e suo Vice-Rè, e si ritrova, che nel 1239. fù Vice-Rè di Cicilia per l'Imperador Federico II. Sotto Carlo II. li fu confirmato tal carico.

Furono illustrissimi in tempo del Rè Roberto, e degli Rè successori i Russi. In tempo del Rè Ladislao Nicolò sù nel 1390 creato Marchese della Città di Cotrone, essendo stato

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 137 prima del Rè Carlo III. Vice-Rè dell'una, e l'altra Calabria... Vi fù in detti tempi il Contado di Montalto . Carlo fù Gran Giustitiere del Regno, Covella Ruffo su Duchessa di Seffa.

Questa Famiglia, per breviare, hà goduto, e gode tutti i titoli del Regno, come di Principe di Scilla, S. Antamo, di Palazzuolo, Duca della Bagnara, di Seffa, Marchefe di Cotrone, di Licodia, Conte di Catanzaro, di Montalto, nel 1327. di Belcastro, di Corigliano, di Altomonte, di Sinopoli, di leracidi Terranova Nicotera.

La Reina Giovanna Seconda chiamava, nelle scritture, Covella Ruffo: Affinis, tanquam filia nostra carissima.

Delli sette officii del Regno, il Gran Giusticierato nel 1381. in persona di Carluccio Conte di Montalto, creato dal Rè Carlo Terzo, conforme fu ancora Roberto suo unico figliuolo. Et anco in persona di Carlo Conte di Montalto, cugino, & herede del detto Roberto, creato dalla Reina Giovanna Seconda.

Mille Giustitierati di Provincie ; Nella Militia i primi gradi.

De' feudi ha posseduto una gran parte, come sono il Cotado di Catanzaro con sue Terre, Seminara, S. Cristina col Casale di Petracica, e Bovalino, Lavonio, feudo di Bonense, Sinopoli, feudo di Mongialino, Cotrone Città, Montalto, Miliano, Aversa Città la Rocca d'Arce in Terra di Lavoro, Castell'à Mare, Misuraca, Roccabernarda, Policastro, Castelmenardo, Badulato, S. Giorgio, S. Senatore, Gamiore, Pantona, Buda, Cotronei, Catona, Rocca di Niceforo, Tropea. Città, la Grotteria, Oppido, Illicito, lo Biaco, Torre della Marina, Misuraca, Simari, Altavilla, Luperzano, Quiterno, e Valle del Biseto, e la Signoria di Lupino, Diguiltissano, e la metà di S. Gio: Maggiore, Briatico, Calvello, Bozzano, li Cafali di Rudino, Policore, Cursio, Crusia, Strogoli, Martorano, Scillone,

lone, Motta Grimalda, S. Severina, Bilignano, Castelvetere, la Baronia di Barbaro, Crupano, e Zagorifa, Cariati, Nicotera, Borrello, Vico di Pantano, Corigliano, Terlizzi, Ruvo, Acerenza, Genzano, Aliano, Castel grande, Rapone, Corleto, Perticaro, Conturfi, Gricigliano, Paola, Fufcaldo, S. Marco, Otranto Città, Gallipoli Città, Alessano Città, Ugento, Matera,e Nardò tutte Città, Saracena, Montelattario, Caflelfranco, il Montefericò, & il Fosco di S.Gervasio, Montella, la Guardia Lombarda, la Città dell'Ifola, Calveto, Cãpora, Scala, Vertini, Lovonio, Roccasteti, Casobuono, Cariati, Rossano, S. Maurello, Misiano, Briatico, Motta di Filocasi, Atino, Aquila, la Mesa, Fiumara di Muro, e Solano in. Calabria, la Città di Lettere, Pietracicara, Articolo, il Castello di Corbatio, Acerra, Sarno, Motella, Cassano, la Guardia Lombardo, Condejanni, S. Angelo, Caprile, Motta Roffa, aliàs Bello Core, Motta Novara, aliàs Cafa Nova, feudo Longastrena, Motta Calenda, Castello dello Schiavo, Nicotera, & altre.

Non occorre narrare le Famiglie, con le quali hà imparentato questa Casa, perche ogn'uno se le può imaginare.

Vivono hoggi li Principi di Scilla, Palazzuolo, e S. Anta-

mo, e Duchi della Bagnara, & altri Cavalieri.

Scrivono di questa Casa la Marra, Tutini, Contarini, Mugnos, così nel terzo tomo del suo Teatro delle Fami- . elie di Cicilia, come nella Dedicatoria delle Famiglio d'Europa,il Padre Camurrini, il Padre Ansalone, che parla de nostri Ruffi passati in Messina, che sono li Principi di Scilla, e Duchi della Bagnara, ben visti dalli cittadini Messinesi, de'quali D.Pietro, per sua moglie, su Viceconte. di Francavilla, D. Antonio Signor di Nicoxia.

Sono ancora nobili in Genova dove vennero ad habitare'nel 1108.dalla Lombardia, e poi si dissero Lomelini . Scrive di quelli l'Autore delle Famiglie di Genova, mano-Scritto.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL 139 feritto. In Napoli ultimamente nel Seggio di Porto hanno aggregato la linea di D. Paolo de' Duchi della Bagnara.

Della Famiglia Sabrana.

72 E Originaria di Francia, venne in Regno con Carlo Primo, dalla Provenza 3 il che chiaramente fi prova, perche dal detto Rò-Carlo Secondo, e Roberto, in tutte le feritture, li Sabrani vengono chiamati parenti, e confanguinei, dal che fi vede , ò che foffero della loro Real Cafa, ò firettiffimi parenti.

Il primo de Sabrani, che venne col Rè Carlo Primo, fi Elizario, feù Algeario, Algiafi, Signor molto pocete, effendo all'hora Signor d'Anfoilio, e d'altre Terre, e Caftella in. Provenza, Guglielmo fuo fratello era Abbate di Marfeglia.

Ermignano suo figliuolo su Conte d'Ariano, e Gran. Giustitiere del Regno nel 1197. ò vero 130,1 titolo di Conte ottenuto nel 1194 si concede ancora il Ré Carlo duccera to onze annue, e la Città di Pozzuolo. Mi poi nell'anno 1195, si si construito de quella Regio Demanio. Nel 1307, hebbe in concessione la Terra dell'Accrenza, e Matalina.

Elizario figliuolo del Conte d'Ariano, Ermignano fo secondo Conte d'Ariano, su per le fue virtà, e finte operationi, Santo, dichiarato dal Pontefice Urbano V. à richiesta del Rè di Francia, mort li 27 di Settembre 1 2 2 3.

Guglielmo Reondogenito figliuolo del Conte Ermignano fu terzo Conte d'Ariano, e Conte d'Apice primo, fu anco Signot di Callel nuevo, Anglone, Rocca d'Archi, Pelitro, San Martino, San Gomifio, Tollo, Bombo, Guafto, Gifenis, Mauros, Leucio, Caccavone, Pizzo Corbaro, Cardolo, & altre; Fà Vice-Rè, con titolo di Capitan Generale, nelle-Provincie di Terra di Lavoro, e Contado di Molife.

Giovannuccio fu Signor d'Agnone nel 1345. Lodovico fu Conte d'Ariano quarto, d'Apice secondo, S 2 e d'Asco-

#### FAMIGLIE NOBILI

e d'Afcoli primo. Ermignano figliuolo fu Conte d'Ariano quinto, e d'Apici terzo. Luigi Conte d'Ariano festo, e d'Apice quarto.

Ermignano Conte d'Ariano fettimo, e d'Apice quinto, perdè lo Stato nel 1415 toltoli dalla Reina Giovanna II. per ribellione commella contro di quella.

Guglielmo, ò Gurrello fu Conte d'Anglone, e Signor di Padulo.

Eliazario fit VeCovo di Chiettie poinel 1378. da Urbano VI Papa, fi creato Cardinale, e maggior Penitentiero, ma poi nel 1381. dall'ifteflo Pontefice, in compagniad'altri Cardinali, in Nocera de Pagani, fi privato del Cardinalato.

Imparentò cō Famiglie nobilifime, come Balzo, Aquino, Sus, San Giorgio, Celano, Ruffo, Sanfeverino, Orfino, Tocco, Marzano, Gianvilla, Carafa, Arcuccio de' Conti di Minorvino. & altre.

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, il Lellis, Ciarlanti, Tutini, & altri.

### Della Famiglia Sangro.

D I questa Famiglia havemo scritto nella Famiglia d'Anversa; Mà soggiungemo, che questa Famiglia hà havuto due volte il Reale Ordine del Tesone. d'Oronelli Principi di S.Severo.

## Della Famiglia Santa-Croce.

73 SI dice originaria di Francia, e propriamete di Guafoogna, detta anticamente Aquitania, è amcora,
nobile in Roma, in lipagan, e Cicliia. Venne in Regno
col passaggio de Normandi, prendendo il nome dalidomi-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL 141

minio di S. Croce, Terra del Contado di Molife. Si ritrova nel 1272. Raone Signore ancora di Cafalborico, Riccardo familiare, e Maestro d'Aresti di Filippo Principe di Taranto, & Imperadore di Constantinopoli: Gio: Cavaliere della Casa del Rè Roberto, Governadore di Taranto, ove viene detto di Sorrento. Filippo visse sotto l'Imperio di Federico II ottiene franchitia per la fua Cafa in Barletta, confirmata poi dal Rè Carlo Primo nel 1 260. a' Signoritio di Monopoli, anco di Casa Sata-Croce suo genero. Filippo figliuolo su Cavaliere, Protontino di Barletta, e Monopoli, e del Configlio di Carlo Primo,Signor di Cannela,e Montemilone, Vice-Rè del Principato di Salerno. Angelo Protontino, e Castellano di Barletta. Gio: Filippo Ciamberlano del Duca di Calabria per il Rè Roberto Vice-Rè dell'Abbruzzi nel 1323. Gio: oltre Cannela, hebbe Crepacore, e la Favara in Calabria per concessione di Carlo Secondo del Rè Roberto Vice-Rè di Calabria, e poi ottenne l'officio di Secreto, e. Mastro Portolano della Fuglia. Pietro del Consiglio del Rè di Francia . Nel 1317 Matteo Avocato Fiscale della G. C. per il Rè Roberto. Gio: Filippo Cavaliere,e Ciamberlano del Rè Roberto, nel 1338. fu Capitan Generale, e Vice-Rè di Principato Citrà, Signor di Montemalo, e. Protontino di Barletta. Sotto il Rè Ladislao Stefano Signor di Licinitio, Vasto, Quattronoci, & Ortelli in Terra. d'Otranto. Angelonel 1417. Signor di Spungano, e Pumignavello in Otranto. Di Roma ritrovo il Magnifico Cavaliere Antonio Santa-Croce ottiene confirma d'annui duc. 200 nel 1513 execut. 12 fol 40 àt

Le Famiglie, con le quali hà imparentato fono Caracciola, Carafa, Marra, Siginolfo, & altre

Si crede, che li Santa-Croce, di Barletta, e di Sessa, sino discendenti di questi.

#### FAMIGLIE NOBILI

142

Scrivono di quella Cafa Topio, la Marra, Sacco Hifor, di Seffase Campanile. Evedi l'Archivio della Zecca di Napoli. In poter mio è l'Hifitoria manoferitta di quelta. Cafa, cavata tutta dal detto Archivio. Della Romana. ferivono il Crefenzi. rulla Nobilità d'Italia, I-Rabbate. Giuftiniani nell'Hifitoria di Tivoli. Zauli nella Dedicatoria alla decif, di Occino. Di quella di Spagna, Argote di Molina, qu'altri.

In Messina siritrova Nicolò nel 1390. Milite, Signor di Bista; Corrado Milite, se habitante in Randacio, che. nel 1458. era Barone della decima delle ova, e capre di Taurimina. Nel 1521. Pietro Giudice di Messina. Delli quali scrive il Padre Anglalon.

### Della Famiglia Sans.

Uesta Famiglia è d'origine Spagnola; venne in Regno col Rè Alfonso d'Aragona, e l'intro-dusse Pietro, à cui il Rè, per li suoi buoni serviggi, nel 1435. à 4 di Agosto, dona l'acqua fluente del Lavinaro, & il muro dell'Arfenal vecchio, per fe, fuoi heredi, e successori, in burgensatico. Arnaldo Castellano del Castello nuovo di Napoli, e due suoi fratelli Martino, e Bernardo, buoni Soldati; il detto Arnaldo governò, per il Rè Alfonfo, quella parte di Napoli, che gli obediva., quando fù presa dal Rè Renato nel 1438. Hebbe Arnaldo in Presidio S. Germano Martino Castellano di Roccadilanula. Arnaldo nel 1452. comprò per duc: 7500. da Cola-Maria Bozzzuto, Caivano; li fu confirmata la. Castellania del Castello nuovo dal Rè Ferrate nel 1458. anco nella persona di Alfonso suo figliuolo. Ottenne ancora Alfonfo fuo figliuolo, dal detto Re, annui duc. 1000. fopra la Dohana di Napoli. Di più ottiene Arnaldo l'anNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 143 no 1462. duc.400.annui, fua vita durante, fopra la Dohana.

di Napoli.

L'altro Amoldo, che hebbe per moglie Maria Mugnos fece trè figliuoli mafchi, Alfonfo fudetto, Pietro, e Ramondo, e due femine, Bianca moglie di Sancio d'Ajerbo, ondevengono i Principi di Caffano, e l'altra D.Giovanna, non. nota all' Ammirato, nota al Lellis, moglie di Gio:Carafa, della Spina, primo Conte di Policaftro.

Il detto Alfonso comprò ancora nel 1482. dal Rè Ferrante, la Baronia di S.Lucido, Montebello, e S.Gio:

Pietro fù Cavaliere Gerofolimitano, & ottenne, per i frviggi del padre, annui duc. 200. fopra li pagamenti ficali, e Dogana del Sale della Baronia di S. Lucido, execut. 10. del 1484-fol. 28.

E'vero però, che fin dal 1271. ritrovo in Regno Ugolino Caftellano di Bovillo. Ugotto fi ritrova nel 1296. Scrivono di quefla Famiglia, da molto tempo eftinta., l'Ammirato, Efcolano nell'Histor. da V alenz.a, parte 2. Or altri.

Nella Chiesa di Monte-Oliveto di Napoli, si leggono questi Epitasi.

ti Epicali.
His, dim Arcis Parthenopeca Divo Alphonfo
Aragoneo prafettus clafficas, est terrefri
Obfidione prameretur, në fidem polluere
Exhaufto jam Aravis imminentia capitis
Periculas, fouth neglicens, iz dam mulacums,
Et canum efum non respuit, quin duobus
Fratribus capivitis abofe copositis
Ne tormentorum ietus incetresferent
Socio sanguinis fortistudinem praferens
Apropolito non et habdisus,
Deinceps mortuo Reges frangenda sidei inclyto

#### FAMIGLIE NOBILI

144

Ferdinando , uberrima multorum pramia ludibrio Habuit.

"Arnaldi Sancii ex Hifpania viri, Preter cateras animi dotes Fider ariffima infigniti , Paterno cineri Sacellum hoc Ab Alphonfo filio inchoatum Superfitiis Petri pium nati officium Perficiundum curavit.

## Della Famiglia Sanseverino.

75 Uefta Famiglia è delle prime del Regno. Altri dicono, che ila dorighme Normanda, altri della,
noftra Italia, altri di Righilterra, altri del Itanoftra Italia, altri di Righilterra, altri di Francia,
altri dell'Ungheria, & altri Longobarda. Si rittova memoria di quefta Famiglia fin dal 1 1080. fecondo il Campanile...
Hà havuto quefta Famiglia, in diverfi tempi, gran parte de
feudi del Regno, tutte le cariche principali, tutti gli offici
più decorofi, tutti li Titoli, come fono il Principato di Salerno, di Bhignano, di Amalfi, di Yenofa, di Somma, di Scala, al
Ducato di San Marco, il Contado di Chiaramonte, di Capaccio, di Marfico, di Lauria di S. Severino, di Turtio, di Mileto, di Altomonte, di Terranova, di Potenza, di Matera, di
Cajazzo, di Tricarrico, di Renda, della Saponara. Il Ducato
di S. Pietro in Gulacina.

Vi fono flati Capitani illuftri, & huomini fegnalati Roggieri nel 1276. fb. in nome di Carlo, Governadore del Regno di Gerufalemme, & un'altro fiù in tempo del Rè Roberto. Luigi Capitano della Reina Giovanna Prima. Tomafo Gran Conteflabile nel 1380. Tomafo Conte di Montefcaglio fo fi Vice Rèper Luigi Il d'Angiònel 1386 doppo haver cacciato il Rè Ladislao da Napoli. Roberto nel

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I.

1460. fi. Capitano del Re<sup>®</sup>Ferdinando. Antonio Grani. Conteflabile, & hebbe, per rémuneratione, oncie annue. 365. Luigi primo Principe di Salerno fin nel 1463. Grande Ammirante del Regno. Suo figliuolo. Antonello fit anco Grande Ammirante Perrante decimoquarto Conte di Marficoe quarto Principe di Salerno, fiu, per fiu a madre D. Maria d'Aragona, figliuola d'Alfonfo Duca di Villermofa. In questo, per suo mal giudicio, ò forte avverfasfini la linea de l'Principi di Salerno, primi Signori del nostro Regno. Vi è rimasta quella de Principi di Bifignano, che godono il Grandato di Spagna. Ne' tempi antichi. ottennero questi Signori dell'una, el l'aitra linea, nelle, feritture, titolo di Seremssimo, fecondo il Tutini ne' (ontabili) filea, se Giuffippe (ampanile.

· Gode nobiltà nel Seggio di Nido.

Hà havuto quella Famiglia molti Cardinali: Federico creato da Aleflandro VI. Antonio da Paolo III. Stefano da Urbano VI. Lucio da Clemente VIII. per lafciare le Prelature inferiori. E' veroperò, che il Coace. pone Teodino nel 1061. e Rofcemanno nel 1099. Mà Noi credemo, che quefti due fosfiero de' Conti di Maríl.

Roberto fabbricò il superbo Palaggio in questa Città di Napoli, dove hoggi è edificata la Chiesa del Giesa Nuovo de Padri Giesuiti, che la comprarono verso l'an-

no 1584. per ducati quarantamila. .

Hoggi vi è il Principe di Bifignano Grande di Spagna-

E' anco nobile in Milano, Vicenza, e Genova.

Scrivono di questa Casa il Mazzellasi (ampanile, il Sansovino, (ontarini, Ammirato, Summonte, Costarzo, Crescenza nella nobiltà d'Italia, Franzone, Lellis, & altri.

Della

## Della Famiglia Saracina.

76 CI dice, che venisse da Firenze, altri vogliono, che venisse da Francia,e che prima si chiamasse Girifalca; e che per havere un Capitano di detta Famiglia, occiso un bravissimo Capitano Moro, lasciasse, così volendo il Rè di Francia, il cognome di Girifalco, e prendesse. quello di Saracino. Et altri han detto, che questa Famiglia Saraceni derivasse dalla Famiglia Torella, antica Signora della Torella. Nel 1281. Gio: Saraceno figliuolo di Matteo Signor della Torella fu marito di Siligaita Rufolo. Andrea nel 1312 creato del Rè. Nel 1269. Riccardo Milite di Nocera, và con altri Saraceni alle parti dell'Acaja, Nel 1271. Leone Milite di Nocera, Capitano dell'Ifola Pantaleona. Nel 1276. Gio: Castellano d'Ipfierò. Nel 1279. Salelmo di Lucera Capitano di 300: Saraceni . Riccardo Milite Capitano della Montagna. d'Abbruzzi - Adelasso Milite nel 1300. Gio: Antonio su uno de' Condortieri dell'effercito del Rè Alfonfo,e per li fuoi gran serviggi, ottenne, in premio, la Terra d'Andrano. Alfonso nell'anno 1630 e prima fervi nelle guerre di Lobardia,e fece una Copagnia di fanti,in servigio del Rè-

Gio: Michele fa dal Pontefice Giulio III. fatto Cardinale; fuo fratello Sigifmondo fa Barone della Torella, e. fuo figliuolo Gio: Luigi, e d'Ippolita Carafa, fii Barone fmilmente della Torella, e marito di D. Catarina di Guevara figliuola del Signor d'Arpaja, Buonalbergo, et altre. Terre; à Annibale nell'anno 1599, fil Vescovo di Lecce.

Hà imparentato con le Famiglie Pifcicello, Tocco, Doce, Guevara, Carafa, e fimili.

Gode nobiltà in Nap.nel Seggio di Nido, Firenza, Bologna, Fano, Siena, Vicenza, Ancona, & altri luoghi.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBL 147

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Infantino nell Histor. di Lecce, Cotarini, Saracini nell'Historia d'Anconasil Padre Camurrini nelle Famiglie, par. 3. Lellis nella Torella, eg altre.

## Della Famiglia Seripando.

A Ltri dicono, che sia originaria della Grecia, altri 🔼 Napoletana . Sotto il Rè Manfredi firitrova. Pietro con titolo di Dominus feudatario . Nel 1230. Gio: e Filippo feudatarii. Nel 1387. Giovannello Secretario, e familiare Notario della Cancellaria. Similmente fotto il Rè Carlo Primo si ritrova Bello similmente co titolo di Dominus feudatario. In tempo del Rè Roberto Gualtieri Signor di Forcavecchia, che era stata posseduta dalla Famiglia, da tempo antichissimo, ottiene il titolo di Conte con la Terra di Mottola , da detto Rè. Berardo dallo stesso Rè su creato Capitano di Civitaducale, Claufur. & Introdoci, e poi Preside della Provincia di Capitanata. Cobello, in tempo della Reina Giovanna Prima, acquistò il Casale di Cecinaro ne' Salentini . Berardino, in tempo del Rè Roberto, Valletto del Rè. Berardo Milite, e della Cafa del Rè Carlo Primo. Nel 1400. Giovannello fu Maestro Rationale della G. C. Nel 1352. Roberto fu uno de' Cavalieri del Nodo,instituito dal Rè Luigi di Taranto, marito della Reina Giovanna Prima, Gualtieri nel 1336. Valletto del Rè, Errico nel 1330. Conte di Mottola. Gualtieri nel 1305. familiare, e Prepolito all'edificio Regio, e nel 1319. Mastro Hostitiario, e familiare. Errico fu anco Preside di Provincia. Sergio fotto il Rè Ferrante su nell'Isola di Rodi Officiale, c. nella sua Religione Gerosolimitana su Vicario del Gran. Maestro . Sotto il Rè Alfonso possedè Casapuzzano Carluccio.

luccio. Girolamo fi Arcivefcovo di Salerno, e nel 1561. dal Pontefice Pio IV. fi fatto Cardinale. Fra Serio Am mirante di Rodi, e Balio di S. Eufemia, e Luogotenente. Generale del Gran Macstro in Castello à Mare, e Tesorie-

ro Generale in Regno, nel 1468.

Nel 1322. Berardo di Napoli Milite, e familiare, Giufitre et i Capitanta Luigi Milite Imperiale, e Maefitro de l'Affi d'Abbruzzi. Nel 1318. Gualtieri Milite, Maestro Hostiario, e familiare. Lifolo Milite, e Maestro de l'Affinel 1362. Riccardo Milite, Giustitiere, e Vicario del Principato di Taranto. Sotto Carlo illustre Francesco Giustitiere del Contado d'Alba, & Hernia.

Godono nel Seggio Capuano di Napoli.

Hanno bene imparentato con la Casa Gatta, Guevara, Gennaro, Baraballa, Sanselice, Antinoro, Ponziaco, Doce, Carasa, & altre.

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Elio Marchese col Borrello, il Contarini, il Pietri nell'Historia, Lellis, Engenio nella Nap. Sacra, & altri.

## Della Famiglia Sieri.

78 Uefla è Famiglia nobile Ciciliana. E' originaria di Bologna, donde parti, per le diffenioni di quei tempi; Dalla voce ŝire; che dinota ŝirgnore, pigliò il cognome; andarono gl'antecellori in Trapani, deve fi cognominarono Sieri. Dice il Padre Anfelone nel libro delle Famiglie di Meljina; che fia la feffia, che la Pepoli di Bologna, la quale, quanto fia nobile, à unti è ben noto, effendo che fu dominante della fua Patria. legitimamente, e per altre Città, e luoghi polfeduti. Hà havuto il Trionfo in Roma, & hà ha vuto governi, e carichi Militari, Si ritrovano i Cavalieri di quefa Cafa finada.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI 149

dall'anno 1100. Ubaldino Cardinale nel 1133.nel 1213.

vi fi il Beato Nicolò di Guglielmo. Nel 1340. Nicolò di Zerra Velcovo di Spelio. Nel 1340. Nicolò di Zerra Velcovo di Spelio. Nel 1350. Tadeo Velcovo di Carinola. Co: Guido finel 1383. Cherico di Camera in Roma, e Teforiere. E nel 1389. fü creato Cardinale dal Pontefice Siflo V. Nel 1375. Fra Flaminio fi Cavaliere di Malta, e Generale delle Galee del Papa. Hà havut itutti l'officii più fupremi della Parria; Hà havute carichi della Militia, di Maftro di Campo, & altri fupremi. Hà poffeduto, e poffice freudi, & ancoi n Regno hà poffeduto la Città di Bitonto, e Ruvo, il Contado di Terracina, la Terra di Campomarino, di Campobaffo, Capucchio, delle Tremole, Guad Hamani d'Ortona, il Contado di Trivento nel 1349. Melfi, e Neufano, e la Città di Trizpanii Cicilia.

Scrivono le grandezze di questa Casa Pompeo Scipione Dolfi nelle Famiglie di Bologna, Crescenzi, Historia de Vescovi di Tivoli, craltri.

# Della Famiglia Sifcara.

79 Dicono, che sia originaria d'Aragona . Francesco si fa familiare di Alfonso Primo, e di Ferdinando fuo figliuolo, si il primo, che portò nel nostro Regno, effendo venuto con detto Alfonso alla conquista di quello; per suoi ferviggi hebbe in Calabria alcuni Castelli. Discela la Rocca di Cofenza dalli Francesi, effendo affediato, per otto mesi, mà poi su soccorso ottenne perciò da Ferdinando la Castellania predetta , su Vice-Rè, e Capitan. Generale, ò dia Generale Vicacio dell'una, e l'altra Provincia di Calabria ; si Almbasciadore al Duca di Milano, & alla Repubblica di Genova, & ottenne il Contado d'Ajello, nel quale edificiò Paolo suo signiluolo, una fortissi.

ma Rocca. D. Paolo fuocedè al paire nel Contado, el I fo confirmata la Caftellania di Colenza, fiù Camariere, Maggiordomo, e Confighere del Rè Ferdinando, Vicerè, e Capitan Generale nella Calabria, Ambafetadore al Marchefe di Mantua, Duca di Ferrara, & altri Principi d'Italia; hebbe, in premio de' fiosi ferviggi, il fuedo di Montalto in Calabria. Antonio fiù intimo Configliere, del Rè Ferdinando; e dal Rè Cattolico ottenne annui feudi, 500. per fe, e fiosi heredi. D. Bartolo fiù Signor di Savuto, D. Carlo Conte d'Ajello, e Conte di Martorano per D.Giulia di Gennaro, Contella di Martorano; D'Vincenzo fiù Signor di Pietraflornina. D. Innico fiù Vefcovo d'Anglone in Bafilicata. D. Lorenzo fervil 'Imperador Carlo V: con condotta di Goo. fanti, e 200. cavalli; Hà ottenuo a leit-carichi honorati.

Hà imparentato con le Famiglie, Carafa, Caracciola, Ajerbo d'Aragona, Gennaro, Spinello, Toraldo, Pappaco da, Gambacorta, Minutola Ventimiglia, Zurlo, Pifcicella, Capua, Serfale, Azzia, Piccolomini d'Aragona, Marchele, Monforio, Berlingiero, Severino, Curiale, Cajeta, Grifone, Albertino, Tufo, Aquino, Carpano, Filomarino, Frezza, & altre.

Scrivono il Lellis par. 1.il Padre Ansalone, er altri.

# Della Famiglia di Somma.

80 Hi dice effere originaria di Pifa, difcendente dalla Famiglia Gualanda, chi di Somma, Terra del Monte di Somma; a latri dicono effere d'origine Lōgobarda,mentre fi vede, che fin dal 1239. il Rè di Napoli Federico Imperadore, diede à cultodire due Hoftaggi Lōbardi, cicò Cherro di Somma, e Percivalle di Somma, alli Baroni di Picerno, e Saponara; e questi furono, che porta-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. L rono questa Famiglia al nostro Regno; e che fosse nobile. Nicolo di Somma, che dice Elio, che folle il primo, che da. Somma Castello venisse, e che fosse il primo nobile della. Famiglia, appare, perche hebbe per moglie Beatrice d'Aquino de' Conti dell'Acerra, e de' Conti d'Agnone Famiglie. nobiliffime. Detto Nicolò fù molto cognito in tempo del Rè Carlo II. e Roberto; Vi fono molti altri Cavalieri aurati. Adinolfo nel 1331. possedeva quel Palagio in Napoli, dove hoggi è la Zecca delle monete. Colella su eccellente Capitano dell'armi, in tempo di Sforza, e Iacopo Caldora; e vi furono altri anco di gran valore : Nicolò Maria in tempo del Rè Alfonso su Castellano di gnor della Città di Bifaccia. Trajano fu Signor di Miranda . Luigi , & Oliviero Capitani di cavalli . Cola Maria Sindico della Città di Napoli, nella morte del Rè Cattolico. Fabritio Capitano affai celebre de' suoi tempi, onde il conosciuto Prospero Colonna hebbe caro di congiungerlo seco in parentado, dandoli per moglie, una fua forella. Scipione

tranto,e Bari,e del Configlio di Stato.

Hanno bene imparentato.

Hà havuto questa Famiglia il Ducato di Miranda, tieneil Marchesato di Circello fin dal 1581. & il Principato dello Colle fin dal 1609.

fù dell'Imperador Carlo V. Capitano di gente d'armi inquello Regno, Vice-Rè, e Vicario Generale in Terra d'O-

Godono nel Seggio Capuano di Napoli.

Scrivono di quelta Cala il Mazzella, Elio Marchefe, il P.Borrello, il Contar il Lellis nella Lanfranca, es altri.

# Della Famiglia Spinella.

81 A Leuni dicono, che sii originaria di Napoli, altri di Somma. Il primo, che si ritrova è Adinolso soc-

#### 152 J. FAMIGLIE NOBILI

to l'imperador Esdreico II. nepote di Tomalo Conte della Cerra,matito d'Altruda Signora di Aliano, e Longano. In tempo de IRÈ, Manfredi fi ritrova Federico Milite, e. fiuddarrio, Sotto Carlo, Primo Adinolfo Signord di Rocca Albanele, fotto Carlo II. Galaffo, e Tomalo Signori di Grecio, Ferrara-Savignano, Speronafino, S. Barrolomeo, e. S. Biafe. Quefta'e una delle Cafe confipicue della noftra. Cittale. Regno, havendo polieduto molti feudi, titolic, eti engità Ecclefiaftiche, efecolari. Li feudi fono fatti, e fono, Seminara, Caltrovillari, Sommonte, la Rocchetta, Scalea, , Fuficaldo, e cento altre.

Li titoli fono flati, e fono, Conte di Cariati da tempo antico, che poi fù dato dall'imperador Carlo V.à Gio: Battifta Côte,tirolo di Duca fopra Caffrovillari nel 1 2 26. Conte di Seminara anco da tempo antico, e Carlo effendo tale, fidal R & Filippo II. nel 1 5 27. fatto Duca di detta. Terra : Il Principato di Cariati fin dall'anno 1 5 79. della. Scalea fin dall'anno 1 5 66. Il Marchefato di Fufcaldo fin. dall'anno 1 5 75. Il Principato dell'Oliveto fin dal 1 6 14. Il Principato di San Giorgio fin dal 1 6 38. Il Principato di Tarfa fin dall'anno 1 6 4 2. Il Marchefato di Buonalbergo fin dal 1 6 23. Il Marchefato del Civi fin dal 1 5 88. Il Marchefato di Vico. Aquaza in Ducato nel 1 5 98. Il Ducato della Caffelhuccia, il Marchefato d'Urfonuovo, del quale fiì Marchefe Carlo Spinello, che fi gran Soldato.

Gode nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

Hà imparentato con tutte le Famiglie nobilissime Napoletane, & anco forastiere.

Delle Dignità Ecclesiastiche, Filippo de Duchi di Seminara, e Frincipi di Cariari, su Arcivescovo Colossense. Rodiense, Vescovo di Policastro, Chierico di Camera. Nuntio a Ridolso Imperadore, e creato Cardinale, del trolodi San Bartolomeo nell'Isola, nell'anno 1605, si fatto

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I.

Vefcovo d'Averfa . Mori in Napoli li 25. di Maggio-1616. Pietro Antonio fi Arcivefcovo di Roffano . Viè il Principato di S. Arcangelo . Il Principe di Cariati fi Vice-Rè in Aragona.

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, il Mazzella., Lellis, Elio Marchese, il Padre Borrello, Contarini, Padre Ansalone, Engenio nella Napoli Sacra, & altri.

Vi è stata ancora in Napoli la Famiglia Spinella detta di Giovenazzo, nella quale vi fu quel celebre Scrittore. degli Annali, scritti in lingua Pugliese, e dice, che erad'anni 23. nell'anno 1254. Eustasio feudatario nel tempo del Rè Carlo Primo e li furono incommendate le Regie Galee. Leone fù mandato dal Rè Carlo II. con altri Cavalieri, in Ungheria, à prendere il fido homagio dalli Baroni di quel Regno. Nicolò Gavaliere Maggiordomo della Reina Maria moglie del Rè Carlo II familiare, e del Configlio del Duca di Calabria, fù Signor della Terra di Belmonte donatali dal figliuolo della Reina Maria. Gio: fù Regente della Vicaria, e del Configlio Reale; nel 1327. fu armato Cavaliere, e fu Mastro Rationale della. G.C.e del Configlio, come si legge nella sua sepoltura in-San Domenico di Napoli . Comprò li Galitti. Un'altro Matteo fu Dottore, e Ciamberlano della Reina Giovanna Prima, e Maestro Rationale della G.C. & hebbe il Criminale d'Eboli. Nicolò fù gran Cancelliere del Regno, Cóte di Gioja, & intimo, e Collaterale Configliere della Reina Giovanna Prima , fù Signor della Roccaguglielma , di Turitto,& hebbe Stati in Provenza, l'anno 1 204 fu mandato Ambasciadore dal Duca di Milano al Rè di Francia, essendo in disgratia del Rè Carlo III. si trattenne Senescallo della Provenza, per la fua Reina Giovanna. Morto il Gran Cancelliere, non folo i fuoi figliuoli, mà tutti li Spinelli di Giovenazzo furono rimessi in gratia del

R

### FAMIGLIE NOBILI

Rè Ladislao. Belforte Ciamberlano, e poi Vescovo di Cassano, comprò, per Luca suo fratello, dal Rè Ladislao l'Isola di Pontesceleratonell'anno 1400. Instituì il Collegio di Capua, chiamato de' Spinelli, fu ricchissimo, e di grande affare. Fabritio fu dal Rè Ferrante ammesso al Configlio Reale. Hoggi sono estinti, nè hanno alcuna attineza co li Spinelli di Napoli. Altre glorie di questa Famiglia scrivono la Marrase Top. de orig. Trib. er altri.

E nobile anco in Cicilia, in Orvieto, & in Meffina, dove si ritrova Matteo, detto de Placcia, Barone di Cotumino nel 1503 e del Mercato inValle diNoto.Vi fono hoggi in Placcia li Baroni di Scala, Fridino, e Perrere, imparentata. con li primi della Patria; e si crede, che venissero da Nap. P. Anfalone.

Della Famielia Spina.

Ice Elio Marchefe, che questa Famiglia sia di due specie. Una originaria da Scala, e Ravello d'Amalfie l'altra dell'Acerra . Il Padre Borrello dice, che l'una, e l'altra è originaria di Firenze, e di Scala . Si ritrovano huomini di questa Famiglia in tempo dell'Imperadore Federico II. Falcone improntò denari al Rè Carlo Primo . Tomafo fu Camariere della Reina Giovanna. Prima, suo Ambasciadore, per gravissimi affari, e Visitatore di tutti i Magistrati. Angelo possedè un feudo in Averfa,detto Bagnano. Egidio in questi tempi su Signor di Copertino,e Carpignano, e preposto alla distriburione della nuova moneta del Regno. Falcone su Secreto, e Vicario del Grand'Ammirante nella Calabria; Arrigo, Marchi,e Riccardo si vedono Militi, e Stipendiarii sotto il Rè Carlo II.e Rè Roberto. Pietro feudatario. In questi tempi la Famiglia Spina di Firenze venne in Napoli, la portò Gari Spina. Bartolomeo fu Camariere maggiore della Corte. Reale, e preposto alle razze de' cavalli Regii del Regno.

NAPOLETANE, E: POR ASTIERE, LIB. L

Hà imparêtato con le Famiglie Brácaccia, Carafa, Galeota, Marra, Acquaviva, Loffreda, Rumma, Forma, Pifcicello, Tufo, Falleti. In Meffina fa nobile prima del 1343 dove fi ritrova Francefco Barone, esflo, ò altro fi Giudice in Valle Demine, e Signor di S Martino, jivi è efiinta.

Godè nel Seggio di Nido di Napoli. E' nobile anco in Milano, Genova, e Firenze.

Scrivono di quella Cala, Pietri, Mazzella, Contarini, Elio Marchese, Borrello, Padre Ansalone, Lellis, Galtri.

## Della Famiglia Staiti.

83 E' Famiglia Ciciliana conspicua in Messina, e Trapani, & antica nella Città di Ravello, nel nostro Regno, nella Costa d'Amalsi.

Il primo, che fi trova fa Gio: Staiti Straticò di Mefinanel 1300. fuo figliuolo Gilio fimilmente ottenne la fiefla dignità nel 1360. Gilio, e Gio: fecondo furono cinti Cavalieri nel 1497. e morì combattendo cotro Mori, il detto Gio: Pietro fi gran Soldaro, eletto à raccogliere Soldati, per la guerra, per il Rè Cattolico. Iacopo fi Barone di Chiufa, Soldato di Mare non ordinario. Francesco nel

1540. riceve in Pila il grado del Dottorato legale , Girolamo ottenne nel 1572. l'istesso grado. Alfonso nel 1477. fu uno de' Padri conscritti, eletti per il governo della Città di Messina, dal Conte di Cardona Vice-Rè. Gio: Errico fu Secreto di Messina . Egidio Regio Milite , e lacopo Capitano della Città di Trapani nel 1534. Federico, per li suoi grandi serviggi, Presetto del Castello di Sacca nel 1560 eletto in luogo dello Spettabile Antonino Agliata Barone di Villafranca, in remuneratione de' fuoi ferviggi, per havere difeso la Cicilia, nella venuta. dell'Armata Turchescaje Francese à danni della Cicilia, per effersi ritrovato nell'assedio dell'Isola delle Gerbe, co una Galea con molti Cavalieri, e Soldati, à proprie spese, fervendo Francesco Cavaliere Gerosolimitano Ricevitore per la fua Religione in Palermo . Federico Conte. d'Augusta, Iacopo Cavaliere della Città di Trapani insignito dal Rè del titolo di Don . Nella qual Cirrà non. vi è stato officio, ò dignità suprema, che non habbia ottenuto . Francesco su Cavaliere di Malta Ricevitore della fua Religione in Messina, e Palermo, Capitan di Galera. Morì in Napoli nel 1604.

Hoggi vi è il Barone di Chiusicella, e Chiusa grande, della qual Baronia hà goduto modernamente D.Frances-

co Staiti,

Girolamo Camariere del Rè Alfonfo d'Aragona in. Napoli, e Federico Marchefe di Brancaleone, e Cavallerizzo Maggiore · Nel 1451. fi ritrova in Regno Giovanni de Statit di Meffina nobile, infireme con Corrado Spatafora di Meffina Regio Configliere. Execut. 1 di detto anno, fol.378. dt. 1000

D. Andrea Statit Messinese sa marito di D. Ippolita. d'Ajerbo d'Aragona, sigliuola di Alsonso terzo Conto di Simari, e primo Marchese della Grotteria.

Scri-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. L. 15

Scrivono di questa Famiglia il Barone nella Maestà di Palermo, Lellis, il Padre Anfalone, Mugnos, & altri. Nella Chiesa di S. Gio: à Mare di Napoli vi è questa inferittione:

Francisco Stayie Militi Hierosolimitano strenuo eximo pio delatz à Religione munia egregiè, ac praclarè obvoit : Messana, ac Pamormi Equitum Melitinssums cooptator , Prassettus Triremis, obit Neap. Nov. sept. F. Jacobus Marches ejustem Ordinis Miles amico suavust. P. 1604.

## Della Famiglia Tagliavia.

84 Uefta Famiglia paísò in Cicilia in tempo de Rè
Suevi. Il primo, che fi ritrova fû Coflanzonel
1255. Nel 1335. fi ritrova, fotro il Rè Federico di Cicilia, Guglielmo prepofto alla fabbrica, e refer-

tione delle mura di Palermo.

Questa Famiglia è una delle antiche del Regno di Ciciliache possicede Stati, e Vassallaggi, poiche il Fazzello sotto i Re Martino, e Maria, e nel 1391. nomina questi Titolati: Bartholomaus Iuensus Comes, Rogerius Passiricus Graffultati (omes. Mansfredus «Algona, Fridericus Spatasora Roccella Baro, Antonius Scafanus Adrani (omes, Ninus Tagliavia Castivveterani Dominus, pluresque ali Cicilia Procetes.

Sotto l'unico cognome di Tagliavia hà governato la Regia coll'officio di Pretore. Hebbe il titolo di Barone-di Calfelvettrano; mà fotto l'unione di due cognomi Aragona, e Tagliavia hà confeguito maggiori carichi, e titoli, che l'uni verfo l'anno 1513. Francefoc Tagliavia figliuolo di Gio: Vincenzo, ultimo Barone di Casflelvetrano, e di Beatrice d'Aragona, e Cruilles Baronefla d'Ebu-

la, e Terranova, che fù figliuola legitima di Gio: III. d'Aragona, e Barone d'Auvila figliuolo bafardo del Rè Federico, III, edi Beatrice Cruilles, fotto questi due cognomi hà governato il Regno con il carico di Presidente, e la Regia, coll'officio di Pretore.

Hà posseduto i titoli di Principe di Castelvetraño, Duca di Terranova, Marchese della Favara, Barone di S. Angelo, Barone del Burghetto, & è Grande di Spagna.

Pietro fu Cardinale nel 1753. del titolo di S. Calisto, effendo prima Arcivescovo di Palermo.

Simone Cardinale nel 1583. Pirri nella Cronologia nel fol. 103. Icrive: Commelhabulis & Magni Admirati Sicilia loannes Aragonia & Tagliavoia ab anno 1594. Carolus Secundus ab anno 1594. Carolus Secundus ab anno 1599. boannes Secundus ab anno 1604. Carolus Secundus ab anno 1604. Carolus Aragonia (ab anno 1604. Carolus Primus Caralunia Infubria, totiufque Madiolani gubernacula tradiaviis, & anno 1572. nomine Regis Philippi Secundi (olonia Contitiis interfuit. Idem Carolus Primus, Carolus Secundus, egi loannes Tertius Equites Aurei Velleris, Carolus Secundus, loann. Tertius, & Didacus totius equitatus Sicilia Duces. Didacus etiama à Clave Aurea Regis, & totius Neapolitana Equestris Affalinia, Duc

D. Diego fù Ambasciadore della Cattolica Maestà del Rè Filippo IV. appola Cesarea, & Imperiale Maestà.

Scrivono di questa Casa l'Inveges nel Palermo nobile, Mugnos, Padre Ansalone, & altri.

# Della Famiglia Tassis.

85 Uefta Famiglia fu primeramente detta della Torre, detta anco poi, dalle Fattioni, e fequele, Torriana, & ultimamente de Taffis, la quale per NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB. L. 159

fette generationi fignareggiò con affoliato Principato, la Gran Città di Milano, con molte attorno. Ricomofee la fiu a rigine dal Real sigue di Fracio, fecondo dicono no pochi Scrittori, dicendo, che un Signore del lignaggio di Carlo Magno, cafato fi nella Borgogna, con una Signora del fingue di quei Buchi, venne a fiuccedere ad uno Stato, in quelle parti a detto della Torre: dalla Signoria del quale fu egli, e poi i fooi dificendenti, cognominati della Torre, & aggiunfe all'armi, che pottava, della Real Cafa di Francis, juna Torre.

Ellindo poi, intorno l'anno 1100, due fratelli della detta Cafa,nati din parto, l'uno chiamato Eripando, e l'altro Calavano figliuoli di Napoleone della Torre, fiati confinati dall'Imperadore nella Lombardia; Tacio Conte libero della. Valiafina ne' confini del Bergamafo, havendo den figliuole fenza mafchi, invaghito così della naficira, come del valore, fortezze di quei giovini didede loro per mogilie già dette den figliuolo, per le quali divenuti Signori di quello States, quivi fecero la lor Cafa, la quale poi paffata nella Citrà di Milano, in un'accidente, fi fece Signore di quella Citrà, e di molte altre intorno 4 ominate da fette fioni difendenti, fin'allano 1311. Iche en 60 Guidone feacciate da Vificonti.

Hor di Guidone facciato rimafero se figsisosi, uno de' quali chiamato Lamorate, be Lamoratta, perseguiazo da Vifconti, diede principio alla Famiglia, detta de' Tassis. Si ricovor ha Bergamas concentrando via I Valle del Cornello, con la Montagna del Tasso, così detta dall'abbondanza di tali animali, dalla quale prese il detto cognome, lasciando la. Torriana adoica à nemici. Mori Lamorale lassicio un figlicolo, chiamato Francesco, che cosimo à la Signoria, che ammogliato con la forella d'Alberto Scotto Principe di Piacenza, generò un'altro Francesco, & egii morì nel 1377. nella Cietà di Milano, sti sepellito nella Chiefa del Convento de' Francescani, dove th'à di còi infortitione. Il, detto Francesco andò ad habitare nella Città di Milano, con il cognome de Tassis, dove su ammesso alla soa, nobita, & hà goduto, con suoi discendenti, tutti gli honori della sua Patria.

Erancefco dall'Imperador Maffimiliano, per li fuoi ferviggi defuoi Anteceffori, ottenne, in feudo, il dominio, e carrico di tutte le Pofte, fotto titolo di Corriero Maggiore di catti gli Stati Imperiali, non folamente di quelli, che all'hora possicale adetto Imperadore, ma d'ogn' altro, che forse acquitassi por la vavonire, a utenna.

Quefto officio fu confirmato à Gio-Battifta, Matteo,e Simone, nepoti del detto dal Rè Carlo d'Auftria, e che fu pol l'imperador Carlo V. nel 1 178. & anco nel 1 736, in tempo, che era l'imperadore, allargamdolo, & ampliandolo per tutti g'altri Regni, e dominii acquiftati, e per ogn'altro, che per l'avvenire havelle forte acquiftato:e li concedè la naturalezza di Spagna,e di tutti g'altri fuoi Regnie dominii, così per lo temporale, come per lo fiprituale, come anco la concedè à Bavide los fratello, che flava affente nella Germania; inferviggio dell'Imperadore. E li concelle ancora Privilegio di Conti Palatini, e l'Aquila Imperiale à due tefte, con la Gorona Imperiale.

Conoscendo essí fratelli, clie per governo di detto ossicio di Corriere Maggiore, era necessira l'assistenza in diversi luoghi, si divisero frà di loro la carrica, e si elegè Gio: Battista la Fiandra, nella Spagna andò Matteo, nell'Italia Simone, e. Davide, cioè Simone in Milano, e Davide in Trento.

Gio:Battifla in Fiandra fà Signor d'Uneffen in Brabante, e fi ammogliò con Madama Chriftina di Wactendone Signora nobilifilma, da quali nacquero Roggiero, che nonfece fucceffione, per effere flato Ecclefiaftico, Raimondo, Franceco, Gio Battifla J. Lionardo, e Margarita: naturali furono Agoltino, Gio: Antonio, & Antonio.

Rai-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL 161

Raimondo, per la morte di Matteo de Taffis fio Zio, mandato in Ilgagna, ad efecticar l'Officio di Corriete Maggiora, fenza figliuoli, ivi fi conferì, dove ricevuto in gratta. del Rè Filippo II. fi casò con D. Catarina d'Acugna, Signorra principal filima Spagnola, se con laquale fece figliuoli. D. Gio: che fervì Carlo figliuolo , e Filippo II. Rè delle Spagne, e fu anconi grande filma appo Filippo III. che lo creò della fua Camera, e Conrete Maggiore in tutti li fioi Statisper uè vite, D. Filippo, D. Pietro, e D. Mariana miriara à D. Pietro Velez di Guevara, Signor di Saliniglia, e D. Angela.

D. Gio: fuo figliuolo fi fecondo Conte di Villamediana, che, effendofi cafato con D. Anna di Mendotza figliuola, di D. Etrico Mendozza Aragona, fratello del Duca de l'Infantado, e di D. Anna de la Cerda, figliuola di D. Ferdinando fratello del Duca di Medina-Celi, perche non en neaquero figliuoli, fuccedè alla fua Cafa D. Innico Velez di Guevara. Conte d'Ognatte fuo cugino, figliuolo di D. Marina des Taffis, forella maggiore del Conte D. Gio: fuo padre.

Detto D.Innico fu il terzo Côte di Villamediana, e Corriere Maggiore in tutti li Stati di Sua Maeltà, Signor di Saliniglia, e come marito di D. Caterina di Guevara herede del Contado d'Ognatte, era anco Conte d'Ognatte, fu Ambafeiadore ordinario, per Sua Maeltà, all'Imperadore, e Grande di Spagna, hebbe, fi à l'attir figlioofi, D.Innico, P.B.letrano.

D.Innico di Guevara, e Taffis fu Conte di Villamediana, Conte d'Ognatte, Corriere Maggiore, Signor di Saliniglia, Grande di Spagna , Ambafciadore in Roma nel 1647, e poi Viĉe-Rè del Regno di Napoli, che fuccede al Duca d'Arcos Vice-Rè, del qual felice governo ne parlano tutte l'Hiftoric. Mà perche mont fenza figliuoli mafchi il fuccede

D. Beltrano suo nepote, che si haveva pigliato per mo-X glie glie D. Catarina sua figliuola primogenita. Fù creato della. Camera del Rè, e Marchese di Montereale, Luogotenente del Vice-Rè suo Zio, mentre andò alla ricuperatione di Portolongone, e Vice-Rè in Sardegna.

Furono fuoi figliuoli D.Innico Marchefe di Montereale.

D. Antonio, e D. Beltrano.

Vi è hoggi D.Beltrano Duca de Najera, Grande di Spagna, Generale delle Galee di Napoli, e fù prima delle Galee di Cicilia, casato con la Signora Duchessa di Najera Grande di Spagna. Et altri Signori di quella Cala.

Da D. Lionardo figliuolo quartogenito di Gio: Battifta, e Madama Christina di Wactendone, discendono i Conti

de Tassis, in Fiandra.

Davide terzogenito di Roggieri andò ad effercitare l'officio di Corriere Maggiore nel Contado del Tirolo, dove. fono i fuoi discendenti vivendo nobilissimamente.

Simone figliuolo del primo Roggieri si fermò in Milano, e da quello discendono i Marchesi di Paulo, che vivono con grande splendore . De quali D. Pompeo passò in Ispa-

gna, ove stabili la sua Casa.

Di questa Casa scrivono il Sansovino nella Famiglia. Torriana, Haro, il Zazzera, Ĝiulio Chisletio nel libro intitolato, Los Marques de Honreur, (rescenzi nella. Nobiltà d'Italia, Enninges Teatr. Genealog. Marchese di Villa nella vita del Tasso, il Lellis, Spenero, & altri.

## Della Famiglia Tolomei.

→ Uesta Famiglia è nobilissima Senese. Rinaldo Tolomei nel 1288. fù Vescovo di Siena, non posto dall'Ughell.

Fin dall'anno 1303, erano potenti i Tolomei in Siena, e si ritrova, che nel detto tempo molto si affaticò Rinaldo d'UgocNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I.

d'Ugoccioni Malvolti, per pacificare quelli con i Malvolti della fleffa Citrà. Nell'anno 1384. fi ritrova Don. Francesco del quondam Blasso. Nell'anno 1500. fi ritrova Annibale Vescovo di Massa nelle Maremme di Stena: Claudio nell'anno fit Vescovo di Tolone in Provenza, altri dicono di Cunzola in Dalmatia. Fra Christofaro di Miro Tolonei si dell'Ordine de' Predicatori, viveva nel 1307. hebbe tutti li Posti della fua Religione., Fieletto da Roberto Rèd il Napoli suo Tologo, Penit tenziere, Cappellano Maggiore, familiare. Fi Vescovo di Savona, nella Liguria, e poi, ò prima, di Monopoli in Regno.

Fra Iacopo di Sozzino Tolomei fu Religiofo de Minori Conventuali di San Francéco, fu Inquilitore Generale della Patria. Nel 1378. da Urbano VI. Nuntio alla Repubblica di Siena, Vefcovo di Narni. Nel 1383. Nuntio, e Collettore Apoftolico, poi Vefcovo di Groffetto. Nell'ifeffo tempo fiori gran Soldato Raimondo Tolomei, Governadore di Roma, e Vicario Regio di Carlo di

Durazzo.

Gio: fù Vescovo di Corneto, morì nel 1499.

Marco Antonio di Buccio Tolomei fu Vescovo di Lecce e di Alessano.

Fra Gabriele fu dell'Ordine de Servi di Maria, Teforiere della Repubblica, Vescovo di Siena, e poi di S. Severo in Calabria, fatto dal Pontesice Eugenio IV.

Christofaro su Dottor di legge, Canonico di Siena, e.

Vescovo di Savona nel 1637.

Fra Eliodoro Tolomei fu Vicario Generale Apostolico fatto da Adriano VI. Pontefice, della sua Religione de Carmelitani nel 1525.

Ramondo nel 1355. si Pretore in Bologna. Potestà in Voltetra nel 1357. e Potestà in Viterbo. Nel 1359. si X ' 2 Senatore di Roma; li succedè in detto officio Ugo da. Lusignano Rè di Cipro. Poi su un'altra volta nel 1372.

Fra Iacopo fu Vescovo di Narni, e di Grossetto, & Inquisitore di Siena nel 1365.

qualtore di siena nei 1305

F.Andrea nel 1345 fu Inquisitore Generale della Toscana.

Claudio fu Vescovo di Tolone in Provenza.

Bernardo Tolomei fu Beato, uno de' Fondatori della. Religione de' Monaci di Monte-Oliveto, verfo il 1570. e poi fu Generale di quella.

Gio: Battisla Padre Dominicano, su insigne Predicatore, ridusse à penitenza migliaja di persone, per tutta l'Europa, dove predicò, morì nel 1320. & è Beato.

Lattantio fu gran letterato, andò Ambasciadore, per i Senesi, à Clemente VII. Pontesice Romano. Nel tempo di Carlo III. Raimondo Tolomei di Siena Milite Consigliere, e Ciambellano in Regno.

Cittadino Tolomei di Siena, Milite, in tepo dello stef-

fo Rè Carlo III. fù Vice-Rè di Calabria.

Alfonfo Tolomei fa Barone di Racles , & altre Terre.
noltro Regno, e fi marieo di Maria del Balzo . Effendo che con l'occatione della guerra trà Alfonfo Primo
d'Aragona con i Vinctiani, e Tofcani, per aggiurare il Duca di Milano foa confederato, vennero motte Famiglic.
Senefi in Regno, frà quali furono i Tolomei , Salimbeni,
Malavolta , Ruffaldi, Piccolomini, e di Tomafi, fecondo
Vincenti ne' Pratonot. e Summonte par, 3/al.p4.

Olimpia Tolomei fu Contessa di Potenza nel nostro Regno, figliuola di detto Alfonso Barone di Racles, & altre Terre, e di Maria del Balzo, fu Contessa, perche si casò con D. Carlo di Guevara Conte di Potenza.

Bindo Tolomei di Siena possedè in Regno Racles, la Baronia di Felline, Alliste, Castrigoano, & altri seudi:moNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I. 165

rinel 1525. li fuccedè Alfonso suo figliuolo.

Hà havute altre dignità, & altri honori segnalati quesla Famiglia, come si vede appo gli Scrittori delle cosedi Si na, appo il Padre I sidaro Ugurgieri nelle Pompe Semes, & appo Crescenzi, Malvolit, & altri.

# Della Famiglia Tomacella.

87 L Padre Carla Borrello, ed Elio «Marchef dicono, che non è vero, che fala leffei, che la Gibo,
per non trovarsinin ciò fondamento. Altri dicono, che sia
leffeisogn'un creda quello, che più l'aggrada; Mà essendo sin selia, a dall'anno 1288. à questa parte hi possibuto
molti seudi, che sono S. Mauro, Girone, Monteaperto,
Mancusi, Santi Maria in Grisone, 5. Nicola delli Corris,
Portocannone, Bajano, Sidi, Splaizano, Filetta, S. Angelos, S. Pietro à Scafito, Pozzo grande, Cefarano grande, epicciolo, in Otranto, la Pietra, Roccarianola, Francete,
Pietrapolcina, Montemalo, Sommonte, Roccamondragone, con due altri seudi in Carinola, Montefuscolo, Somma, Gallorari, Montenero, Salfa, Gueragnone, Fragola,
Torre-Francolife, Colle di S. Magno, Schiavi, Bagnuoli,
Lancusi, & altri.

Hà posseduti altri seudi con li titoli seguenti , il Principato d'Altamura , il Ducato d'Orvieto, e di Spoteto, il Contado di Sora, Minorvino, e Nocera , il Principato di Monopoli, il Marchesato della Marca d'Ancona , il Contado d'Alvito, Calvi, & Arpino, il Marchesato di Chiufano.

Nel 1186. Riccardo fu Capitano dell'armata del Rè Goglielmo. La Signora Delfina feudataria. Jacopo fu Efcalario Imperiale, che prefideva alle fabbriche, e Fortezze Regie. Cubatio fu Ambafciadore di Carlo Primo à Papa Clemente IV. Pietro nel 17338. fu Camarière del Rè Roberto. Jacopo Ambasciadore del Rè Roberto à Genova. Iacopo Vice-Rè in Principato Citra Bartolomeo Configliere, e Sinifcallo del Re Carlo III. Ermegeo Senefcallo del detto Rè Carlo III. Antonio Camariere del Rè Ladislao, Roberto Camariere dello stesso, Giovannello Vicario di Terra di Lavoro, Contado di Molifi, e Principato Citra, & Ultra. Filippello Gran Cancelliere del Regno, e Configliere di Stato del Rè Ladislao. Marino Configliere, Secretario, e Camariere del Rè Alfonso. Nicolò Vice-Rè d'Abbruzzo Citra. Nel 1389. Pietro fu Pontefice, detto Bonifacio IX. morì nel primo di Ottobre 1404 Odorico nel 1125 fu Cardinale, Pietro Cardinale nel 1381. Aron Cibo Vice-Rè di Napoli in tempo del Rè Renato, & Alfonfo; Mà la verità è, che nonfosse Vice-Rè, mà Regente della Vicaria di Napoli, e poi Presidente di Camera, come dice Nicolò Topso de orig. Trib. che riporta le scritture dell'Archivio, autentiche.

Nè è vera l'autorità, che riferisce Frà Innocentio Cibo (hisi nell'Histor della Famiglia Cibo, che per autorità di Filippo Scaglia Napoletano, vi sia stato Tomaso Cibo Genovese nel 1010 che essendo venuto in Napoli, & ivi fattì molti figliuoli, del suo nome si dicesse la Famiglia Tomacella,perche questo Filippo Scaglia è Autore apocrifo, inventato da Alfonso Ciccarelli, che non vi è stato mai tale Scrittore, come riferisce Leone Allatio nel lib. de libris apocrifis. De' Cibi vi è il Principato libero di Massa di Carrara.

Li Cibi hanno imparentato con le Famiglie Medici, Varano, Rovere, Ventimiglie, Este, Gonzaga, Capua, Malaspina, & altre. Vi è il Cardinale Cibo, che su primo Ministro del Pontefice Innocenzo XL e ve ne sono stati dodici altri.

## NAPOLETANE, E FORASTIERE.LIB.I. 167

Godono nobilta nel Seggio Capuano di Napoli i Tomacelli.

Scrivono di quella Cafa l'Ammirato , Zazzera nella Contario, encla Tomacelli, Mazzella, Elio Marchefe, Padre Borrello, Contarini, Ametrano, Fra Innocentio (ibo Ghifi nell'Hist della Famiglia Cibo, Sanfovino, & altri.

## Della Famiglia Toraldo.

Hi dice, che sia d'origine Germana, chi Spagno-🌙 la; A me pare che sia di origine di Sessa, Città nel nostro Regno. Il primo, che si ritrova è Filippo, nel 1 224, come anco nel 1252. honorato col titolo di Signore,di gran nobiltà in quel tempo. Landolfo nel 1278 fù, trà gl'altri feudatarii del Regno, con titolo di Signore, e Cavaliere . Gio: nel 1298 anco fu feudatario. Nicolò nel 1324 fù anco Signor di Toraldo. Antonio, ò Antonazzo fu Luogotenente del Grand'Ammirante nel 1388. & anco feudatario. Angelo L'uogotenente del Gran Camerlengo nel 1397. Gaspare nel 1415. Cavaliere, e familiare del Rè Alfonso Primo. Luigi Marescalco del Regno, in tempo del Rè Ferdinando Primo, & ottenne, per fuoi serviggi,nel 1464 li Cafali di Cafolla, di S. Adjutoro, e di Carinola. Nicolò fù Cavallerizzo Maggiore del Rè Ferdinando Primo, & ottenne da quello la Gabella della. baratreria, pene de' giochi, e delle meretrici, lo Cafale. della Valle, nelle pertinenze di Castell'à Mare, la Terra. di Mola in Bari, li Cafali di Cafolla, di S. Adjutoro, e di Carinola. Luigi fù Signor di Polignano. Gaspare fratello di Luigi fù primo Marchese di Polignano, su Capitano valorolissimo, nel 1501. hebbe dal Rè Federico, in dono, la Terra di Tresante in Capitanata, e comprò il seudo di Salpe, & ottenne anco 300 ducati in perpetuo, sopra li fiscali di Toraldo nel 1507. D. Gio: Antonio fervì l'Imperador Carlo V. non ancora Imperadore in Lombardia. D. Vincenzo fecondo Marchefe di Polignano , Signore ricchiffimo, andò pomposamente in Bologna, alla coronatione di detto Imperadore. D. Gaspare terzo Marchese di Polignano. Giorgio fù verso l'anno 1400, primo Signor di Badulato, familiare, Camariere del Rè Ladislao, fu Signor della Terra di Lugio in Terra di Lavoro, fu Capitano di Cajeta, & hebbe altri Governi Regii , hebbe in dono da Iacopo di Marzano Grand'Ammirante del Regno, li Cafali di Fontana, Radino, e di Paolo in Seffa, Gaspare secondo Signor di Badulato nel 1417. si vede frà Cavalieri di Seggio di Nido. Adamo terzo Signor di Badulato, e possedè altri feudi. Un'altro D. Gaspare Cavaliere di Calatrava; e Mastro di Campo nel sacco di Milano. Filippo di Sessa nobile nel 1451. Nel 1567. Francesco Barone di Badulato Capita. no à guerra nelle Marine di Calabria contro Turchi, e Frãcesi . Belo Privilegio: consult. 11. num. 14. fol.71. àt. Nel 1477. Gaspare figliuolo di Margarita Ruffa paga il relevio per li feudi di Cursi nelle pertinenze di Renna, Polignano, Mola in Bari, Toraldo, e Gabella delle meretrici di Napoli. D. Francesco à nostri tempi sù Mastro di Campo Generale nelle guerre di Catalogna, fu Cavaliere di S.lacopo, hebbe in dono la Citrà di Massa Lubrense, venuto in Napoli su fatto del Configlio Collaterale, nel 1647. essendo stato chiamato per forza dal Popolo di Napoli, tumultuante, per capo, non potè non accettare, mà havendo voluto effere fedele al nostro Rè, sù ammazzato dal Popolo a' 22. di Ottobre di detto anno; con la qual morte s'estinsero i Toraldi in Napoli; mà ne vivono in Tropea.

Hà havuto altre dignità, e feudi questa Famiglia, como dice il *Lellis*. E la figliuola di detto Principe di Massa è moglie di D.Melchior di Navarra, Regente, che sù in Napoli, NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBI. 169 Vicecancelliere d'Aragona, e Vice-Rè dell'Indie.

Hà imparétato con le Famiglie, Azzia, Galluccio, Trāfo, Niffo, Milana, Sifcaro, Carafa, Navara, Carbone, Pappacoda, Beltrana, Torniella, Acquaviva, Piccolomiai d'Aragona, Ruffa, Mal'herba, Campitella, Tarfia, Caracciola, Sanfeverina, Galeota, Filomarina, Bracamonte, Palma, Frezza, & altre.

Scrivono di questa Casa Lellis , Beltrano , Sacco , Elio Marchese , Mazzella , Ammirato , & altri.

## Della Famiglia Tornai.

Avemo detto nella Famiglia Cornai, che la Famiglia con la quale imparentò la Carafa era Cornai, non Tornai, come pretefe l'Ammir ato.

# Della Famiglia di Transo.

89 Sono originarii di Cajeta, godono la loro niobiltà gli Cajetani Dogi della Repubblica Cajetana , e propriamente da Tranfo figliuolo fecondogenito del Boge Giovanni III. che reganava nel 1040. che fil Signor di Campello, effendo che dopò quefto tempo, fi vede nominata per nobilifima in Cajeta, che per il matrimonio, che fecero poi con i Duchi di Soffi Murzani, puffarono in Seffa, & altri in Napoli, dove godettero la nobiltà nel Seggio di Montagna.

Credono alcuni; che i Tranfi havelfero la loro origine in Francia, da Principi di quella Cafa, e prefo il cognome dalla Signoria dello Stato di Trans, polto nella Provenza, il che è manifetto errote, vedendoli più totto dificendere dal fudetto Tranfo figliuolo del Doge di Cajeta Giovanni terzo; è vero però , secondo dicono, che un Ramo di elli palfisto in Francia, & Livi havendo prefo il cognome di Villianova.] per la Signoria acquiftara di quella Terra nella Provenza-accioche reflaffe la memoria del primiero fioo cognome, edificò primieramente la Villa, e poi la Terra di Trans, dalle, quali in procefo di etempo, prefe nome tutto lo Stato, chi etetto ultimamente in Marchefato da Lodovico XII. Rè di Francia, ne fà inveftito Lodovico di Villanova, quello, che paffato alla conquilfa del noftro Regno, con il Rè Carlo VIII. intitolandofi all'hora Signor di Tranfo, e di Villanova, si Popi in quello Regno cenzo Conte d'Avellino.

La caufa, perche alcuni Scrittori flimarono, che questa. Cafa discendesse dal Real sangue di Francia, su , perche Odda di Groffavilla, di Cafa Reale di Francia fo moglie di Gio: di Transo di Cejeta la quale, essendo morto il padre, gli succede ne' feudi nel 1209, che li furono confirmati da Federico Rè di Cicilia ; per il quale parentado si è stimato in Cajeta, the follero dependenti da fangue Regio, come in particolare dice ne luoi manoscritti Monsignor Guastaferro nobile Cajetano Vescovo di Sessa, sotto il Regno degl'Aragonelli dicendo, che si vantava la sua patria d'haver sotto il suo grembo, frà molte altre nobiliffime Famiglie, la Tranfa, e la Spadara; discese da Real sangue; havendo anco per la stefla cagione, ulato di portare nelle loro armi, e cimieri, i Gigli di Francia, & alle volte l'intiere armi Reali di Francia, inquartate con le loro proprie, come si vede in Caseta nel sepolero di Milia di Calabria de' Ruffi, moglie di Francesco, di Transo Maresciallo del Regno, fotto il Regno del Rè Roberto se per errore attribuirono i Scrittori alla linea ma-Icolina quello, che era della feminina, e perciò differo, che erano i Tranfi del fangue di Francia.

Nel 1174. Maralda di Cajera forella di Pietro figlinoli di Stefano, fu moglie di Pietro di Tranfo.

Nell'anno, 1272. Pietro di Transo di Cajeta, con assenso

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. I. 171

del Rè Carlo Primo, fù marito di Costanza di Marzano de Duchi di Sessa. Doppo ottanta anni fu contratto un altro matrimonio trà Maria di Marzano con Buonomolo di Tráfo, nato da Francesco, Maresciallo del Regno, e da Emilia di Calabria de Russi.

Il detto Buonomolo fù Soldato benemerito della Reina Giovanna Prima, in fervigio di cui militando nel 1346.contro il Conte di Fundi, fù dal Conte d'Itri fatto prigione.

Da quelto matrimonio nacque un'altro Franceco di Tranfo, dal quale fi vede, che nafecifie un'altro Buonomolo di Tranfo Signor di Cajanello, e d'altre Caftella, fotto il Regno della Reina Giovanna II. il quale, effendo, con l'occafione del parentado con il Marzani, già divenuti Duchi di Seffa, e grandiffimi Signori, paffato da Cajeta à vivere à Seffa, dove gode le prerogazive del parenti di Signori, venuto poi in Napoli, fù ammesso alla nobiltà del Seggio di Montagna, continuando i fuoi disendenti à conservarsi nelli una, e latra Città.

Il detto Buonomolo fu ancora del Configlio della Reina Giovanna II. poi Prefidente della fua Camera nel 1455.

Nel 1404. Domenico di Tranfo fu Castellano del Castello della Polla, per il Rè Ladislao. Milia di Tranfo nel 1417 fu moglie di Filippo Toraldo.

Andrea verso l'anno 1457, era marito di Maria Sanfelice.

Gio: di Transo di Sessa, huomo d'armi con cinque cavalli nella guerra d'Otranto nel 1481.

Li Magnifici Tefeo di Tranfo della Città di Seffa, fuoi figliuoli, e nepot, heredi di Buon'huomo di Tranfo Contidi Cajeta, immuni de' pagamenti fifeali, per Privilegio della Reina Giovanna II. per li beni, che posseggono in Seffa. Execut. 10. 1312. fol. 240.

Iacopo di Transo di Sessa,marito nel 1464 di Giovan-Y 2 nella

#### FAMIGLIE NOBILI

nella Vulcana di Napoli. Execut. 26 fol. 11.

172

Gio: Battilla di Tranfo fumarito di Aurelia Caracciola de Duchi di Martina, dalle quali nacque, fri gl'altri, Trufana, che fu moglie di Gio: Girolamo della Ratta, per il qual matrimonio essi della Ratta passarono à stantiare in Sessa, dove furono aggregati alla nobiltà di quella Città.

Nel 1533. Gio Battifla, e Girolamo di Seffa nobili,& egregii ricevuti in familiari Regii, e nell'hofpitio Regio. Execut.35. fol. 82. Iacopo di Seffa huomo d'armi con cinque cavalli in Otranto nel 1481.

Gio: Iacopo, in tempo delle revolutioni populari del 1647. e 1648. fervì bene il Rè nostro Signore, con carica di Mastro di Campo.

Nel Configlio di Napoli vi è processo, per la reintegratione al Seggio di Montagna.

Nella Chiefa della Sapienza di Napoli vi è bella Cappella con infcrittione.

Hà imparentato con la Caracciola, Doce, Ratta, Marzano, Carafa, Toraldo, Sanfelice, la Groffavilla, Vulcano, & altre

Scrivono di questa Casa il Capaccio, e Lellis, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia Tufo.

90 SI crede d'origine Normanda: prefe il nome dall' antica Signoria del Tufo, Caftello posto nella. Provincia di Principato. Falcone Benevintano dice nella fua (Fonica, che l'anno 1109, era Barone del Tufo, Raone del Tufo& il medemo Autore dice, che Carlo del Tufo, forfe figliuolo di Raone, ael 1131, era padrone del Tufo, e mori combattendo valorosamente in una battaglia, NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. I. 173 iia. In tempo del Rè Guglielmo il Buono fi ritrova

giia. In tempo del Rè Guglielmo il Buono fi ritrova il Barone Roberto dello Tufo Barone di Montefredano. In tempo di Federico Imperadore si danno istatici in custodia al Barone del Tufo. Nel 1269, si ritrova Simone del Tufo Barone del Tufo , & altri feudi, e Territorii in. Aversa. Ettorre, con licenza del Rè Carlo Primo, come. Barone marita nel 1271 una fua figliuola al Barone di Prata, e chiede fouventione à vassalli, nel 1283 e 1289. hebbe cura delli Porti del Regno, e fu creato Cavaliere. dal detto Rè Carlo Primo. Berardo figlinolo, anco cinto Cavaliere dallo stesso Rè, e su più volte Vice-Rènell' una,e l'altra Provincia di Principato. Paolo fu anco cinto Cavaliere, e Signor di Frignano maggiore. Berardo fu anco Signor di Carinara in Averfa, fu cinto Cavaliere. da Carlo II. nel 1301. Fù Vice-Rèin Abbruzzo, & Otrãto. Da detto tempo fin'hoggi detta Famiglia hà goduto, e gode tutte le cariche, & honori, che hanno goduto altre Famiglie di prima sfera; oltre delli feudi narrati, hà posseduto Monteleone in Principato, seudi in Montesuscolo, Turrione, Chiufano, fotto il Rè Carlo, Genfano con titolo di Marchese, ottenuto da Filippo II nel 1585. Lavello con titolo anco di Marchese, havuto dall'Imperador Carlo V. Vallate, Castel dell'Abbate, S. Giovanni. Andrea d'Aversa figliuolo di Francesco Maggiordomo della Cafa d'Alfonso d'Aragona nel 1496, nello stesso tempo Paolone, e Francesco Galuppi del Rè. Gio: Antonio posfessore d'un seudo, detto del Palazzo di San Gervasio nel 1 568.

Hà imparentato con le prime Famiglie della nostra. Città di Napoli, e Regno, come sono l'Abevanola, Rusola, Valle, Filingera, Scaglione, Carasa, Caracciola, Aldimari, Galluccia, Origlia, Ubaldini, Magris, Bologna, Marchese, Tolsa, Costanza, Guindazza, Riccia, Griffa, Capece, Loffredo, Filomarina, Forma, Ruffa, Silva, Poderico, Latra, Guevara, Avala, delli Monti, Milana, Sangra, Pappacoda, Tomacella, Mufcettula, Sifcara, della. Gatta, Pagana, Gargana, Tuttavilla, Piccolomini, Coffa, Orfina, Cicinella, Aprano, Fignatella, Spina, Saracina, Gaetana, Mormile, Seripanda, Sorgente, Caftriota, & altre.

Hà havuto Vescovi, & Arcivescovi, Jacopo su Regente della Vicaria, in tempo dell'Imperador Carlo V. Hà havuto Soldati di valore, e Configlieri di Stato. Hoggi possiede S. Cipriano con titolo di Duca, Matina con titolo di Marchese havuto nel 1644.

Gode nobiltà nella Città d'Aversa.

Scrivono di questa Casa Elio Marchese, il Padro Borrello, Campanile, Ammirato, Testa nell'Historia di questa Famiglia, Mazzella, Lellis, or altri.

# Della Famiglia Vincenzo.

91 QUesta Famiglia è nobile Ciciliana nella Città di Trapani.

Stritrova, che Antonio di Vincenzo, e come marito di una figliuola di Roggieri di Caftrogiovanni, fù Barone del Cafale di Raichelmaimuni, del feudo de lo Chezu, e del feudo di Lazarino, feù Azarino, e quelli

poi possedè lacopo lor figliuolo nel 1453.

Ántonio fu baglió, ó vero balio, Carica principale in.
Trapani nel 1425, 31, 36, 38, e 39, e per molti anni
Giurato. Giocíno fratello godè le fteste cariche e edal Rè
Alfonso fu eletto Regio Secretario del Regno, e poi Mastro Rationale del Tribunale del Real Patrimonio, qual'
officio ottenne anco Gio: suo figliuolo, & Antonio suo nepote.

Gio:

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBI. 175

Gio: fuo fratello fu Capitano, e Giurato più volte di Trapani, come ancora Gio: fuo figliuolo.

Fracesca su moglie di Iacopo Vento Barone del Grano. Hà bene imparentato.

Scrivono di questa Casa il Padre Ansalone, il Mu-

# Della Famiglia Vittori.

92 E Famiglia nobilifimia Romana Nell'anno 1320. effendo gl'Adorni di Genova efuli con li Flif-chi.cercarono di feacciare di Genova i Fregolia Francefisc hebbero fette Galee da Napolie due dal Papacomădate da Paolo Vitrori, dove fi porto Paolo valorofamente, fecondo il Sanfovino nella Famiglia Adorno.

Pietro Paolo fu Canonico Lateranense, Pier Leone Ca-

nonico della Basilica Vaticana.

Antonio Referendario dell'una, el'altra Segnatura, el Decano, Gio: Battilla gran Soldato.

Oratio fu marito di Margarita Borghese sorella del Pontesice Paolo V. con la quale seco Diana, che vedova di Gaspare, Cavaliere Romano, su moglie del Principe della Roccella.

Hà imparentato questa Casa con le Famiglie Borghe-

fe, Carafa, Colonna, Pier Leone, & altre.

In Roma nella Chiefa di Santa Maria fopra la Minerva, fi ritrova questo Epitasio: nel quinto pilastro dalla parte della terza navata, a mano dritta, incontro all'estremo della Cappella de' Signori Aldobrandini:

Quisquis renovatam legis boc tumulo memoriam Victoria Domus

Mortalitatis sua memoriam renovatam puta

#### FAMIGLIEI NOBILI

176

loanni de Victoriis
Romane nobilitatis , ac virtutis vire
Anno etatis 75. vita functo;
Thome loannis filo
Prudentia, ac probitate prestanti
Anno etatis 50. morte (ublato.
Bernardino.

Thoma, es Iulia Columna filio Liberorum, ac wirtutum pietate perillustri Anno atatis 72. mortalitatem exuto.

Ioann Baptifta Bernardini, & Camilla de Perleonibus filio Bellatori strenuo

Cujus inclyta bello virtus, Tum in Germania, tum in Gallia Apud Alexandrum Farnefium Cardinalem Legatum,

Cui acceptissimus fuit Reportata semper ex Hoste victoria Cognomentum Familia consirmavit.

Obiit anno atatis 53.

Petro Paulo

Canonico Lateranensi Ob prudentia in primis laudem, Multis, probatissimi sque Principibus probato. Anno ataits 73, è vivus erepto....

Petro Leoni
Ejufalem Bernardini filio
Canonico Bafilica V aticana
Morumi integritate , atque modelfia omnibus carò,
Peractiis totidem annis quot Petrus Paulus

Extincto. Autonius V ictorius Ioannis Baptista silius,

Utriulque



#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. II.

Utriusque Signatura Referendarius, & Decanus, Patri, Patruis, edvo, Proavo, ab Avoque, De sedeque Familia benemeritis, Posuit. Anno Domini 1617.

# Della Famiglia Xirotta.

93 Dice D. Agoftino Invegeu nel Palermo Nobile., che la Famiglia Xirotta è Italiana, e Ciciliana; della Ciciliana dice feriverne Flamino Rofinel Teatro della Nobilità D. Gio-Sambez, negli Elogi de Rè di Cicilia, il Barone nell Agricator di Cicilia, co il Maynon nel Vefpro Ciciliano. Dell'Italiana dice, che fe n'ha contezza da più Privilegii, e Lettere Regali, regisfrate nella Zecca di Napoli, in particolare del Rè Ladislao, scritte à Tomafo nel 1390, e 93, e nella Cancellaria di Cicilia. nel 1413.

Questa Famiglia si vede passat an Cicilia, e si ritroval-Giudamo, che si molto caro al Rè Alfonso, e perciò ritrovandosi questo colla Corte in Capua, volendo cafare, due figliuole d'un suo cortiggiano, ne diede una al detto Girolamo, come si vede per sue lettere registrate nell'officio di Protonot. di Cicilia; Questo, si sio figliuolo Antonio servirono molto bene il lor Rè. Detto Antonio figliuolo di detto Girolamo, stabili la Cassi in Palermo, sè edificò bella Cappella nella Chiesa di S. Zita, sotto titolo

di San Girolamo, ove è bello Epitafio.

Rutilio nel 1591. fi creato M. Rationale del Regio Patrimonio; nel 1598. filatto Confervatore del Regno dal Duca di Macheda Vice-Rè; nel 1609. Prefidente del Tribunale della Sacra Regia Coscienzae dopò nel 1609. volendo il Rè nostro Filippo III. promoverlo al Prefidentato del Real Patrimonio, s'escusò, mà non n'ottenne.

l'intento, come si vede dalla lettera registrata dall' Inveges: Ri l Buren e registra la Cedula honorata di detto officio. Mi eggli sinaimente lo renuncio nel 1614- e da. Sua Maeshà s'accettò la renuncia; il che su per servire Dio nella Compagnia di Giesù, ove doppo dodeci anni di Religione, mori affai bene. Girolamo Regente nel supremo Configlio d'Italia, in Ispagna.

Antonio fu Avocato Fiscale della Regiz G.C. creato dal Rè Filippo IV. nel 1647, e fu eletto Regente del supremo Consiglio d'Italia, ma morì prima d'andarvi.

Franceío-Xirotta figliuolo di Rutilio fecondo, e primo Marchefe di S. Elifabetta, fig ran Ministro Regio, fu
Capitano, e Senatore della Città di Palermo. Nell'anno
1627, e seguenti servi con carico di Conservatore. Nel
1634. fu Mastro Rationale di Cappa; e Spada del Real
Patrimonio, fu Consigliere del Consiglio di guerra, e Secretto. Nel 1640. fu Vicario Generale nel Val di Mazzara, morì nel 1647. D. Rutilio terzo, primo Principe di
Montevago, e secondo Marchese di S. Elisabetta, suo sigliuolo Cavaliere d'Alcantara, nel 1642. fu eletto Deputato del Regno. Nel 1645. Capitano di cavalli di corazze, nel 1643. di nuovo deputato. Vi è stato Fr. D.Alessandro Cavaliere Gerosolimitano, e D. Ignatio Abbate di
S. Maria dell'Abita. E vi sono hoggi i loro Discondenti.

Scrivono di quella Cala l'Inveges , il Padre Anfalone,



# FAMICLIE NOBILI

COSI SPENTE; COME VIVE

# NEL REGNO DI NAPOLI

E d'alcune altre Forastiere.

LIBRO SECONDO. "

EL primo libro havemo feritto le Memorie di molte Famiglie nobili ; così del Reguo, come forafiere, feguiremo in que flo fecondo libro fimilmente in riftretto à deferivere le Gefta di molte altre coll; iftesso ordine , che nel primo libro havemo tenuto.

#### Della Famiglia Acerra.

94 B Enche Elio Marchefè dica, che quefta Famiglia.
voro, nulladimeno nonne porta neffuna prova, fuor che
il cognome. Dice, che per poco tempo rifedè in Napoli,
fenza fiplendore alcuno. Mi fi vede con chiarezza la fua
malignità, o ignoranza, mentre è fiata in Napoli per anni
quattrocento con ricchezze, e fiplendore. In tempo di
Manfredi Rè, furono feudatarii Tomafo, Filippo, Nicolò,
e Giovanni. In tempo di Carlo Primo Filippo poffede
varii feudi, havevano feudi, e digonità Militari, Errico Si-

gnord'Atino, che havendolo perduto, fli dato nel 1293; à Bartolomeo Siginolfo, Jacopo, Pietro, Riccardo, e Lancellotto. Sotto Carlo II. e Rè Roberto, havevano fimilmente feudi, e dignità Militari Guglielmo, Lodovico, Cefario, e Luca. Elena verfo il 1300 fi moglie di Francefco Marramaldo. Nel 1245; fi ritrova Andrea uno delli cinque della Piazza, deputati, per comporre le differenze de' Cavalieri della Dr Piazza. Nel 1385; fi ritrova nel Seggio di Nido Francefco Milite. Nel 1413. viera Simoncello, e Chriftofaro.

Imparentò con Famiglie nobilissime, come Tarascone Francese, Scondito, Marramaldo, Cajetano, Carasa, & altre.

Godè à Seggio di Nido di Napoli, dove s'estinse. Scrivono di questa Casa Elio Marchese, & il Padre. Borrello, la Marra, Lellis, & altri.

#### Della Famiglia Acugna.

2 Uefts Famiglia è Spagnola di Caftiglia la vecchia, Galitia, e Potrogallo, & è anco in Napoli. Dell'origine di quella ferive Lopez, d'Haro, di cendo, che è differenza fra gli Scrittori, chi dice, che è originaria di Galitia differendente delli Conti di Lima in. Portogallo, dal tempo dell'Imperadore D. Alonfo, altri, che fono d'origine Portoghefe, e l'uno, e l'altro dicono, che è verifimile, per efferon vicini detti paefi.

Il primo Cavaliere, che fi ritrova di quella Cafa, fi chiama D.Guttiere, naturale di Guafcogna, che venne alla conquiffa del Regno di Portogallo con il Conte D. Enrico, e per fuoi ferviggi il diede la Terra di Braga, e Guivaraens, & il Porto de' Barracin. Questo Guttiere generò l'ajo Guttierez, detto Acugna; onde Pajo figliuolo di NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II.

Guttiere diede il cognome alla Famiglia Acugna.

Questa Famiglia in Ispagna s'ampliò in fei Rami . Duca di Nagera, Duca della Città di Hvete, Conte di Valentia, Conte di Buendia, Signori di Pajares, e Requanas, Acugni della Città de Baeza, & Acugni della Città di Baeza, e Baza.

Il primo, che diede principio à i titoli di questa Casa fu Martino Lopez de Acugna nel 1398. regnando Alfonfo. E dice il (ont Zen fol. 737. queste parole : Comes Miranda Caput Domus Acuena, & de los Avellanadas domum refert in Pandaran, Statum in Castiliam veterem, proventus 35. M. Ducatus. Fù figliuolo di D. Pay, e D. Usenda Hermiguez, frà gl'altri, Hernan Paez de Acu gna, che fiorì in tempo delli Rè D. Alonso, e D. Sancho de Portugal, che fu affai buon Soldato. Fù fuo figliuolo, frà gl'altri, Lorenzo Fernandez d'Acugna, che hebbe gra privanza con D. Alonfo II. Rè di Portogallo. Di chi fu figliuolo Basco Lorenzo di Acugna, che su Soldato molto valorofo, che servi bene il Rè D. Alonso III. di Portogallo; fû, frà gl'altri, fuo figliuolo Martin Vafquez de Acugna, che fù Alcaide del Castello di Celorico, di chi fù figliuolo, frà gl'altri, Vasco Martinez de Acugna. Fù suo figliuolo, frà gl'altri, Martin Vasquez, di chi su figliuolo Vasco Martinez, chiamato il vecchio; di chi su figliuolo il Conte Martino Vasquez de Acugna.

Nel 1397, passarono da Portogallo in Castiglia Martino Vasquez di Acugna, primo Conte di Valentia, Gil Vasquez, e Lope Vasquez d'Acugna snoi fratelli, con altri Cavalieri, per servire il Rè D. Errico il Terzo nelle guerre, che haveva con D. Giovanni Primo di questo nome Rè di Portogallo, chiamato di buona memoria. E perche servi detto D. Lope Vasquez molto bene, così il detto Rè Errico III. come il Rè D. Giovanni II. suo figliuolo, il detto Rè li fece mercede delle Ville di Buendia, Azagnon, con altri Vaffalli.

Fù figliuolo del Côte D. Marino D. Pietrod'A cugna, e Portogallo, fecondo Conte di Valentia. Del quale fu figliuolo D. Gio: d'Acugna, e Pontogal Duca, e Conte di Valentia. Del quale fu figliuolo D. Errico, che fu il quarto Conte di Valentia, e Girone, di chi fu figliuola, & lercede D. Luifa d'Acugna, e Portogal, quinta Conteffi di Valentia, che cafarofi con il Duca D. Gio: Manriques, generò D. Filippo Manrique de Lara feflo Conte di Valentia, e Duca di Nagera.

Difeendenti dello stesso Conte D. Martino furono D. Martino d'Acugna Henriquez Signor di Matadion, e suo nepote D. Giufeppe su Castellano di Milano. D. Gio: dell' Habito di S. Jacopo Castellano.

D. Diego Comendatore di Pietrabuona:

D. Giox Signor di Pajares, e Requana Comendatore, del Pozuelo, e Capitan Generale della Provincia di Guipufcoa, & Alcaide di Fucueralia e fuo figliuolo D Pietro Signor di Pajares, e Requana Comendatore del Pozuolo, e vivono i fuo diffeendenti.

Dello stesso Conte D. Martino sono discendenti, per femine li Signori Duchi d'Ossura Tellez Girone, li Signori Duchi d'Escalona, e Marchesi di Villena Pacecho, &

altri Signori.

Da D. Lope Vasquez d'Acugna figliolo del Conte D. Martino, Signor della Villa del Bunidia, & Azagnon, che fi casò con D. Terefa Carrillo de Albornoz, fi figliudo D. Pietro d'Acugna, & Albornoz, che fù Guardamaggioredel R è D. Gio II. fù Ambasciadore al R è di Navarras fervì nella battaglia d'Olmedo il R è D. Errico IV. éda. quello ottenne titolo di Conte nella Villa di Buendia.

Furono fuoi figliuoli D. Lope Vafquez de Acugna . D. FerNAFOLETANE, E FORASTIERE LIB. II. 18; Fernando fia adelantato de Cazorla, D.Luis, da chi difeendono l'Acuppa dalla Città di Bazza, che fic Cavaliere. dell'Ordine di S. Jacopo, e Comendatore di Mora, e Treze. Suo figliuolo D. Alonfo Vaíquez de Acupna Vefcovo di Jaen in tempo del Rè Errico IV. D. Diego Vaíquez di Acupna Capitan di cavalli, e Reggidore della Città di Baeza, & altri, e di questo hoggi sono degnissimi Rampolli.

D. Lope Vafquez d'Acugna fu secondo Conte di Buedia, Signor di Duegnas Tariego con altri vassalli , & adelantato di Cazorla, fu gran Soldato, & ottenne quella segnalata battaglia contro li Mori del Regno di Granata, nella quale guadagnò le 13. bandiere, che hoggi confervano li Signori di questa Casa, da chi l'hebbe D. Gio: di Acugna Presidente del Real Consiglio di Castiglia , e primo Marchefe di Vaglie. D. Gio: fu terzo Conte. D. Federico fu quinto Conte di Buendia, fu Comendatore di Mestanza, e poi di Montemilone nell'Ordine di S. Jacopo, fervì affai bene l'Imperador Carlo V. D. Giovanni sesto Conte di Buendia, Signor di Duegnas Tariego, & altri vassalli, e della Camera, e Somiglier di corpo del Rè Filippo II. Capitano d'huomini d'arme, Cavaliere dell'Ora dine di S. Jacopo, e Comendatore di Jesta, su buon Soldato. D. Maria d'Acugna fettima Contessa di Buendia succedè in questa Casa, e Stato al Conte D. Gio: suo fratello, essendo casata con D. Gio: di Padilla Signor della Casa di Padilla, Corugna, e Caltaguazor, e Stato di S. Cadea. Hà havuto questa linea altri Cavalieri. 

D. Pietro d'Acugna fu figliuolo fecondo di D.Pietro, primo Conte di Buendia, e fit Comendatore di Malagon nell'Ordine di Calatrava. Di quefta linea D. Luigi Bafco d'Acugna fu Cavaliere dell'Ordine di Calatrava, & Ambafciadore à Venetia. D. Lope de Acugna fu Cavalicre di gran valore, s'ervlaffai bene il Cattolico Rè Filippo II. fil fuo Capitan Generale della Cavalleria nello Stato di Fiandra, Governadore di Aleffandria della Paglia, e Generale di là del Pò, e Governadore di Mortara. S'efinife la, fua linea in D.Conflanza fua unica figliuola, che fi casò con un Cavaliere di fuo cafaco, chiamato D.Diego Sarmiento de Acugna, Signor di Bincios, e Gondomar nel Regno di Galita, che fi Ambafciadore in Inghilterra, à chi ili Rè Filippo III. nel 1 e17, fece mercede di titolo di Conte di Gondomar.

Franceíco Vaíquez de Acugna fú figliuolo naturale di D.Lope Vaíquez de Acugna, sécondo Conte di Buendia, fú Cavaliere dell'Ordine di S. Jacopo, e fu uno di quelli, cheguadagnarono la Città di Baza per li Rè Cattolici : e per mercede la Reina D.Giovanna, li fè Privilegio di poter aggiungere alla fua Arma d'Acugna, due Caftelli d'oro in cam-

po azzurro.

Lope Vaíquez d'Acügnă quartôgenito di Lope Vaíquez d'Acügna Signor di Duegnas, e Buendia, e di D. Treefa. Carrillo, & Albornoz fua moglie, nel 1471. ottenne titolo di Duca fopra la fua Città d'Huete, fi Signor della Villa di Azagnon. Angixe, Biana si Gavaliere dell'Ordine di Saneo Jacopo, Commendatore di Merida, fervi molto bene il fino Principe D. Erricio IV. e perche ritorno la Città d'Huete alla Corona Reale, ceftò quefto titolo. Fù fuo figliuolo Lope Vaíquez d'Acugna, del quale vi fono ftati dificendentic Cavalieri di molte parti.

Di questa Casa, che da molti anni venne in Regno core.

D. Gio: Vasquez Capitan Generale dell'Arrigliarie, e del

Configlio di Stato-

Vive hoggi D. Gabriele, Tenente Generale dell'Artegliarie del Regno di Napoli, il di cui figliuolo D. Pietro Capitano d'Infanteria Spagnuola, e poi Aggiutante di Tenente di Mastro di Campo Generale imparento con la Casa Carasa, NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 185 come havemo detto. Vivono ancora altri fuoi figliuoli, e., vive D.Vafque fuo fratello, co fuoi figliuoli, hoggi Stradico della Città di Salerno, e fi, per qualche tempo, Caftellano del Caftello di Baja.

San Pelagio fu della Cafa d'Acugna.

Hanno imparentato bene in Napoli.

Scrivono di quella Casa il Conte D. Pedro de Portogallo, Alonfo d'Haro I. Autore delli Trions di Galtita il Historia delli Rè Goti, Argete di Molina D. Giovanni de-Flores Ocariz, nelle Famiglie del nuovo Regno di Granata, Est altri.

In Cicilia il primo, che pervenne, che fidella Cafa de' Conri di Buendia, fi D. Ferdinando Vice-Rè di quell'Ifola, il di cui figliuolo D. Luigi nel 1492. fi cisò con D. Ifabella. Coriglies, figliuola di D. Giovanni, Barone di Francifonte, e Chadère di Valdinoto, chemon fenza prole, e perciò fibbito ivi fi ettinfe. Ne ferivono il Padre Anjalone, e il Irroges.

#### Della Famiglia Adorno.

56 E Famiglia nobile Genovese originaria da Tabia.

Riviera di Ponente; venne ad habitare in Genova nel 1288 a si dice, che sesso originario di Germania.

nova nel 1280, e si dice, che fosse originaria di Germania. Nel 1528 entrò nell'Albergo di Pinelli.

Il primo, che si ritrova in Genova è Faranello nel 1310.

Nel 1336. Baldassarre su Antiano di Genova-

Miliado Capitan di Galee nel 1346. per l'acquilfo di Scio. Gabriello nel 1363. fil Doge della Repubblica di Genova. Antoniotto Doge eletto dalla plebe minuta di Genovae ftiede in quel grado, per lo fipațio di cinque horen nel 1378. mà poi nel 1384. eletto Doge in proprietà, fece Armata controil Redi Tunifi, e fu Generale di effa. Rafaello suo fratello passato in Africa prese l'Isola delle-Gerbe. Rafaello sigliusolo di Giorgio su fatto Doge del la Repubblica. Similmente Barnaba su Doge nel 1442. Paolo Arcivescovo di Genova in detti tepi. Paolo Doge nel 1462. mà duro un mese. Prospero Signor della Città di Wada donnatali dal Duca di Milano, e Doge nel 1461. Agostino nel 1488. si Governadore Ducale del Duca di Milano, padrone di Genova per diece anni, insseme con-Giovanni si no fratello. Sico Battissa di manadato nel 1492. Oratore ad Alessandro VI. con trè altri, per rallegrassi dell'assimatione al Papato. Gio: Capitano di tutte le gentà piede del Duca di Milano.

Domenico verso l'anno 1506. su mandato con altri al Pontesice Giulio II. à rallegrarsi dell'assuntione al Pa-

pato.

Giuliano hebbe per moglie Catarinetta figliuola di Jacopo Flifco Vice-Rè di Napoli, per il Rè Renato. Antoniotto fu gran Soldato. Girolamo fimilmente fu buonsoldato, fotto la protettione dell'Imperadore Carlo V. e. Doge della Repubblica.

Nel 1391. Agostino su Capitano di Galee Genovesi, e

fu mandato dalla Repubblica in Romania.

Nel 1393. Domenico fu Officiale di proviggione per la Repubblica.

Nel 1395 Antonotto fu Doge di Genova, e poi Governadore di Genova, à nome del Rè di Francia, fin'al nuovo Governadore Francese.

Nel 1399: Giorgio Dottore fu dell'officio de' Sapienti, e questo in compagnia di Antonio Giustiniani, eletti per Priori al governo di Genova.

Antoniotto nel 1403. fù Governadore di Corsica, c. morì nell'officio.

Nel 1413. Giorgio Doge di Genova. Teramo Ador-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. H. 187 no nel 1415. fù Signore di Tagiolo.

Nel 1418. Teremo Adorno eletro Doge di Genova.

Nel 1418. I eremo Adorno eletto Doge di Genova. Nel 1421. Giorgio mandato Ambasciadore dalla Repubblica di Genova à Filippo Maria Visconte Duca di Milano.

Nel 1443. Barnaba fu Capitano della Riviera di Ponente, per la Repubblica.

Nel 1445. Giorgio fu Governadore di Corfica, col valor fuo la difefe da nemici. Antonotto fu Generale dell' armata Genovese contro ribelli della Patria.

Nel 1477. Prospero si Governadore di Genova, per Gio: Galeazzo Signor di quella.

Bernardo nel 1495. fü Capitano di 500. foldati Genoveli per difesa della Riviera di Levante.

Nel 1499. Gio: per Baff Adorno fu Capitano di tutto l'essercito del Duca di Milano contro il Rè di Francia.

Nel 1507. fû, con altri, Domenico Ambasciadore al Pontesice, & al Rè di Francia.

Nel 1513. Antonotto fu Governadore di Genova, à nome di Lodovico Rè di Francia Signor di Genova.

Nel 1519. Girolamo fu Ambasciadore per Carlo V. Imperadore, à Vinetiani. Nel 1521. Girolamo su Capitano di nove Galee, per

la fua fattione, contro la Repubblica di Genova. Antonotto nel 1522, fu Doge di Genova.

Barnaba fu Potestà d'Albenga.

Nel 1523. Girolamo fi Elettore d'Antiani, e fit mandato Ambasciadore, per l'Imperador Carlo V. al Pontesice Adriano, al Rè d'Inghilterra, & à Vinetiani, e morì per il camino.

Nel 1524. Adornino fu Capitano di 400. fanti,per la ... Repubblica di Genova, alla guardia di Savona.

Nel 1537. Battista su uno de 17. Capitani eletti dal-

la Repubblica di Genova per guardia della Città.

Nel 1552, Gio: Battista su dell'Illustri Procuratori della. Repubblica, conforme ancora su nel 1558. Paolo.

Repubblica conforme ancora fù nel 1558. Paolo... Nel 1575, Girolamo Cavaliere fù Capitano di 300. fanti

per la Repubblica contro la nobiltà vecchia, per le discordie civili.

Nel 1576, Michele figliuolo di Girolamo fi dell'Illustriffimi Governadori.

Nel 1576. Paolo Antonio del quondam Baldassarre su dell'Illustrisimi Governadori forrogato.

Nel 1582, Gaspare del quondam Battista su dell'Illufirisimi Governadori.

Nel 1593. Gaspare sudetto sù dell'Illustrissimi Procuratori, & anco nel 1596.

Nel 1609. Filippo del quondam Michele fà dell'illuftrisimi Procuratori.

Nel 1614. Gio: Battiffa fù dell'Illustrissimi Governadori,& anco nel 1621.

Nel 1621. Girolamo ft de Confervatori delle leggi.
D. Gabriele Adorno, fecondo il Capacion nel Forafire76, ft Generale delle Galee di Napoli,e fua figliuola D. Vittoria fi moglie di D. Giovanni Guevara primo Marchefed'Arpaja.

Hà havuti, & hà questa Casa molti altri huomini illustri, in armi, e lettere, che per brevità si tralasciano, si possono ben vedere nell'Historie della Repubblica di Genova.

Scrivono di questa Casa il Sansovino, Lellis, l'Autoro delle Famiglie di Genova manoscritto, & altri.

Della Famiglia Afeltro, ò Afelatro.

97 IN tempo di Carlo Primo del 1269. Si ritrova Paolo, di Gragnano, NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. IL 1

Nel 1404. in tempo del Rè Ladislao si ritrova Feulo 14miliare diletto Erario di Calabria.

Si ritrova Andrea Secretario di Renato d'Angiò Rè di Napoli,

Giovanni in tempo di Lautrech su Cavaliere, e Capitano, stà gl'Imperiali, di nome molto illustre, e morì nell'assedio di Verona,

Marco d'Afeltro nel 1520. fù Prelidente di Camera, litter, reg., rdel 1519. lit. 5. Canz. 4.0. 11. folz, att. fecodo Topio. Giulia fù moglie nell'anno 1590. di Giovanni Caputo Signor di Bagnuolo.

Nel 1503. Suor Luigia era Priora del Monastero di San Pietro, e Sebastiano di Napoli.

Nella Chiesa di Santa Maria della Nova di Napoli vi era questa inscrittione: Andreas Feltrius Neap. à Secretis Renati Regis, sibi, suisque. Posuit 1443.

Nella Chiefa di S. Agnello: Julius Feltrius Eram anno Christi sal. MDXXV III. Martii die quarto, & wigesimo, Fabulam clussimeam.

Sono nobili nella Città di Gragnano,

Scrivono di questa Famiglia Bianco contro Rossi, sol. 50. Lellis, Giovio, Nap. Sacra, Repertorio d'Antonio d'Afeltro, Summonte nella vita del Rè Renato, es' altri.

# Della Famiglia Affatati.

98 SI crede originaria di Cremona nello Stato di Milana, dove teneva carcere privato . In Milano fono Contridi Romanengo, antico Stato di lor Famiglia, che consiene fette Terre y l'è anco Grumelo, che per grandi ferviggi, hebber da' Duchi Sforzie, ne ottennero ticolo di Marchefe.

Da quella Città venne in Regno, nella Città di Bari det-

ta Famiglia, il primo del quale s'hà discendenza sù Roggieri, che si ritrova Signor di Rutigliano, e per li serviggi da. quello fatti, infieme con Leucio fuo fratello, al Rè Ladislao, & alla Reina Giovanna sua sorella, ne sù fatto Consigliere di Stato, e Vice Rè nella Provincia di Bari; servì ancora il Rè Lodovico III. il quale, in un privilegio del 1420. lo chiama Vir Magnificus , & ftrenuus , quali titoli non si davano, se non à persone di gran qualità.

Si crede stare in questa Famiglia la Terra di Carbonara. in Bari, prima dell'anno 1465. Luigi fù Generale Teforiero

di Bona Reina di Polonia.

Gio: Luigi fù Signor di Binetto in Terra di Bari. Paolo fù Cavaliere Gerosolimitano, e Comendator di Melfi. Da.

Bari passò ad habitare in Barletta.

A tempi nostri li descendenti di Filippo Zampaglione di Calitri, adottato in questa Famiglia hà posseduto Canosa in Provincia di Bari, che haveva comprato dal Fisco, per la ribellione del Principe di Monaco, dopò essendo stato aggratiato con la pace universale con Francia, si restituì al padrone, & il Fisco restituì il prezzo, mà poi l'hà di nuovo comprata, L'V ghell, riferisce molti Vescovi nell' Italia Sacra.

Hanno imparentato con Famiglie nobiliffime, come fono, Carafa, Poderica, Orlina, Muscettula, Frisari, Tomalina, Palagana, Urfina, & altre.

Scrivono di quella Casa il Campanile , l'Autore manoscritto delle Famiglie di Barletta, il Crescenzi nella nobiltà d'Italia er altri.

Della Famiglia Ajoffa. Uesta Famiglia hà goduto nobiltà nel Seggio Capuano, & al Seggio di Porto della Città di Napoli, hoggi è estinta. L'origine è di Germania..

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 101 Il primo, che venne con Federico II. fu Landolfo, al quale donò Roccafecca, in tempo di Suevi, hebbe molti feudi. In tempo di Carlo II. un'altro Landolto Milite Giudice della. Gran Corte, Inquisitore di Terra di Lavoro possedè seudi, e fù Preside di Bari, & Ambasciadore à Genovesi, con assoluto arbitrio di concludere la pace. Martuccio fù uno de' Capitani del Rè Carlo III. e fùsì prode, che fù cagione, che quel Re restasse assoluto padrone di Napoli. Leonetto su Signor di Cajazza, il detto Marruccio Signor di Flumari, d'altre Castella; Andrea, e Landolfo comparvero nella moftra de Cavalieri, che fece il Duca di Calabria figlipolo del Rè Roberto, per la guerra della Toscana. Andrea nel 1275. era della Corte del Rè Carlo Primo. Nel 1443, frà li Cavalieri del Seggio Capuano, che prestarono il ligio homagio al Rè Ferrante Primo, fù Giovanni Ajossa. Nel 1392. Isabella su moglie di Pietro Carbone fratello del Cardina-

Nel 1497. Lionardo era Mastro Rationale, per il suo Seggio di Porto. Nel 1440. si Sindico, e Procuratore insieme con Francesco Psicicello. Gio: Ajosla-per il loro Seggio Capuano. Nel 1487. P. Ajossa su eletto Vescovo di Sessa da Innocentio VIII.

ciella Baraballa.

le Francesco, e Signor di Pazzano. Giovanni sù Paggio del Rè Roberto. Nel 1480. Giovannello interviene con altri nobili del Seggio di Porto. Jacopo nel 1389, marito di Lu-

Hà imparentato con i Carafi, Manfella, Carbone, Afflitto, Rocco, Gennaro, Baraballa, & altre.

#### Della Famiglia Albertina.

100 SI ritrova nobile fin dall'anno 1260, nel qual tempo Uberto fu Capitano d'huomini d'armi, à fuespele, in tempo del Rè Carlo Primo. Girolamo di Nola nel 1529. ottiene il Caftello di Cieala, execut.28.1529. fol.99. Camillo di Nola figliuolo di Antonio morto nel 1567. possessore del feudo di Grottola in-Nola.

Pietro nel 1168. ottenne l'officio del Commissariato dell'Investiture del ligio homagio, e giuramenti, che si preflano da Baroni . Girolamo nel 1533, e 34. Avocato de' Poveri della Vicaria, fù Presidente di Camera, e poi Vescovo di Avellino, e Frigenti, e poi nel 1541. fu Regente della. Real Cancellaria di Napoli, e del Configlio d'Aragona. Nella Chiesa della Salute in Napoli essendo morto nel 1020. si vede bello epitafio posto nel detto anno Getile nel 1518, su Giudice di Vicaria, essendo stato prima Lettore dell'Instituti ne' Regii Studii di Napoli, fù anco Giudice Francesco nel 1530. Felice Cavaliere di Malta nel 1540. fù Mastro di Campo in Fiandra, Ascanio fù Vescovo d'Avellino nell' anno 1545. Fabritio nel 1626, fù Giudice di Vicaria, Francesco nel 1620, su Preside della Provincia di Trani, e Cavaliere di S. Jacopo. Gio: Girolamo ottenne titolo di Princine di S. Severino, e fu Signor di Cimitino, e nel 1610. ottenne titolo di Principe fopra la Terra di Faggiano. Nell' anno 1644. Claudio ottenne lo stesso officio dell'Investiture. Nel 1654. Trojano possedeva Carosino, e S. Giorgio in Otranto . Vi è stata la Baronia d'Usseto, Ferrante Albertino di Catanzaro possessore del feudo, nominato Tranchino, in Misuraca nel 1603. Vivono hoggi il Principe di Faggiano, e Signor di Cimitino, & altri Cavalieri nella Città di Nola, dove godono nobiltà. Il Principe di S.Severino, Tapiano, Vi è stato il Barone di S. Barbato.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifilme, comefono Caracciola, Carafa, Filamarina, Sifeara, Tufo, Pappacoda, Brancaccia, Fiefea, Gefualda, Aragona, Capecci Minutola, Azzia, Bozzuto, Sanfelice, Anguillara, Navarretta, Torello, & altre. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. II. 193

Si vedono l'antichità di questa Famiglia nella Chiefadi San Francesco nella Città di Nola, dove gode nobiltà, come havemo detto. In Taranto vi è D. Pompeo di detta. Famiglia imparentato colla Famiglia Cataneo nobile Genovese.

Scrivono di questa Casa Topio, Lellis, Ambrosio de Lione, Giuseppe Campanile, es altri.

Della Famiglia Aldana Maldonato.

101 Uelfa Famiglia difeende dalla Villa d'Alcantara nell'Effremadura, dove fi die difeende dere dall'antico fangue de' Goti, e dalla Cafa Reale de' Rè di Leone. Si ritrova fin alg 1926. di Chrifto Nosfro Signore, in tempo del Rè D. Alonfo il Terzo, detto il Magno. Ernan Perez de Aldana, che fia Ammirante Maggiore del Mare, e pigliò anco il cognome di Maldonato, per certo accidente, che fi narra dal Cronilla maggiore della Spagna. Nel 1318. D. Suoro Perez d'Aldana Maldonato fia Gran Maestro dell'Ordine d'Alcantara, e fa il duodecimo, in ordine di detti Gran Maestri, e fi fi fuccessore D. Luis Perez d'Aldana fuo fratello, che. fi il decimoterzo Gran Maestro, come il vede nelle Cro

Questi Signori hanno fondato nella detta Villa d'Alcantara, un Monashero di Monache tutte Signore, dovenessiuna donna puòentrare senza provare la sua nobilità, e tutte portano la Croce d'Alcantara in petto: si chiama-S Spirito.

niche di detto Ordine.

Dalla Villa d'Alcantara (non partiti in diverfi tempi, per diverfe parti del Mondo, altri andarono nel Perù, e. questi si Lorenzo Aldana, e che nel 1543, in tempo dell' Imperador Carlo V. andò alla conquista del Regno del Perù, scivi si portò valorosamente, come si dice nella vita di detto Imperador Carlo V.

ВЬ

Gonfalvo Aldana Colonello, figliuolo di Francesco, e. Catarina Morales venne con il Gran Capitano nel 1501. alla conquista del Regno di Napoli, e casatosi in Misano con la Signora Luifa Alciati, hebbe in dono, per suoi serviggi, il Castello di Pizzoli in Abbruzzo Citra, dai Vice-Rè Principe d'Oranges nel 1529. & in Milano un Territorio, detto Campagnia.

D.Scipione suo figliuolo ottenne in dono, per suoi, e paterni serviggi, trè Terre nell'Abbruzzi nel 1562. da Don Pietro di Toledo,cioè Tufci, Bafciano, e Montecchio, e. comprò una Terra, detta Scurcula. Fù Vice-Ammirante. del Duca di Sessa, e Governadore di tutti i suoi Statise Capitano della Guardia del Vice-Rè Cardinal della Cueva; e fu uno de' Fondatori della Chiefa Parocchiale di S.Anna di Paiazzo, dove è fua la Cappella, del titolo, della Santissima Concettione. Della qual linea morì, pochi anni fono, D. Giovanni gentilissimo Cavaliere.

In Firenze ando il Capitan Garzia Aldana, della linea. del quale vi sono stati Castellani della Fortezza di Firenze, Generali di tutte le genti del fervigio del Rè di Spagna, in quelle parti, Capitan di cavalli, e vi fu il Capitan. Francesco, che per il suo valore si chiamo, Aldana il divino, delli fatti egregii del quale vi è libro stapato in Madrid nel 1593. In tepo dell'Armata Navale, e Liga, detto Fracesco fu creato dal Sig.D. Giord'Austria, Sorgente Maggiore del Terzo Spagnuolo, di Marco Antonio Colonna. nel 1572. fu Castellano della Fortezza di S. Sebastiano in Fiandra. Fù chiamato dal Rè di Portogallo D.Sebastiano, con licenza del Rè di Spagna, per la guerra contro Mori, e lo creò Generale del fuo Effercito Portoghefe, dove essendosi portato valorosamente, morì insieme col Rè, come dice Cefare Campana nell'Historia del Mondo nuovo, vol.1.lib.9. Et in Firenze vivono altri discendenNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 193 ti bene imparentati,e con non mediocri ricchezze.

Pafsò ancora in Italia D.Antonio Villea Aldana, figliuolo di D.Maria Aldana Ubiedo, e D.Francefoo Villea, gioto in Milano, fi fatto Capitan d'Infanteria Spàgogia, se fi casò effo, e fuo zio il Colonello D. Confalvo Aldana, che, paffato in Regno, de fattro Cafellano di Cajena, e poi di Manfredonia, dove mon.

De 'iuoi fratelli D.Bernardo Aldana fo Maifro di Campo dell'Imperador Carlo V. nelle guerrie di Evimilivania contro il Turco, Capitán Generale dell'Artegliàrie d'Iulia, e fit anco inficme Caftellano di Civitella del Tronto. D.Gafpare, che hebbe per figliuolo D. Bernardo, che.

fit Vefcovo di Gadiz nel Regno di Granata. Proches del De' diferendenti di detto D. Antonio Villeà Aldani. D. Diego fervi in Fiandra apprefiola perfona del Dada d'Aba, per lo fijatio d'anni undeci, fiimato grandemente da quel Governadore, attentà i fiolò girà nientir. Eti Pro-Luogotenente della Cainera di Napoli nel 16 occe pei Confervatore del Patrimonio Reale in Ciciliane del Configlio di giuerra, in tempo del Vice-Re Duca di Feria. Pro-D. Antonio fit Vefcovo di Catanti in Cicilia: D. Pietro fic Capitano di finfatteria Sagonola e, pe poi Caffellano dal forte di Cajetta și Sicasscon Dilfabella Capece Apanol, con la quale feed trei figliuole finnine. "D. Victoria fia Galaccon Del Sagonola e, posi diacecon Del sagonola e de sagonola de sagono de sagono de la Vefeta de Sagonola de la Porte di Cajetta Successiva del Sagonola de la Capece Apanola de la Regiona d

rolamo Carufa Cefare fu Configliere in Nap nel 1567: Nel 1570. Antonio fu Capitano possellore del feudo di Poggio Picpizza dell'Aquilla . 2 la factore del con-

Flanno, in ogni parte, benë imparentatio.
Scrivono di queltà Cala, iltre à tiferiti, Argote di Molina, D. Gio: Florez, de Ocarie, nelle Famiglie del nuovo Mondo, 10m. 1. Engen. N. A.S. Sacra, & altri.

Bb 2 Della

#### Della Famiglia Aleffandro.

102 E 'Originaria Napoletana il primo, che fi ritrova è Angelo Configliere del Rè Carlo Primo, e. Laogotenente del Regno. Carlo fuo figliuolo fi Giullitere di Calabria. Lodovico Arcivescovo di Sorrento nell'anno 1266.

Antonio fu celebre Giurifconfulto, di grande autorità appo il Rè Alfonso Primo, e Rè Ferrante suo figliuolo, su più volte mandato Ambasciadore al Pontesice, & al Rè Giovanni di Navarra fratello del detto Rè Alfonfo, Hebbe in dono Cardito con due altre Terre, dal Rè Federico fi creato del Configlio supremo, per l'assenza di D.Gosfredo Borgia Principe di Squillace, Luogotenente, Luogoteta,e Gran Protonotario del Regno; Scrisse dottissimamente sopra il 2. lib. del Codice di Giustiniano, morì nel 1499 e lasciò l'Addit. alle Consuetud. di Napoli, gia stapate, & altre fatiche legali, riferite dal Topio. Vi fu un'altro Alessandro, che su dottissimo, & eruditissimo, che. scriffe quel celeberrimo libro: dierum genialium, che meritò essere commentato dal Tiraquello. In tempo del Rè Ferrante vi fu Jacobucció amato da quel Rè, Signor di molte Castella, che morì nel 1492. e su Barone di Cardito . Vi fu un'altro Antonio, che fu Configliere, e Prefidente del Sacro Regio Configlio nel 1483. Nel 1450 fu Regio Configliere Andrea d'Alessandro.

Gode nobiltà nel Seggio di Porto di Napoli, aggregata nel 1460.nella perfona di Severo d'Aleffandro . Gode ancora in Sorrento, e Melfi. Poffiede hoggi Castellino, cŏ titolo di Duca, ottenuto nel 1639

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, Origlia, Gennaro, Sanfelice, Carafa, & altre. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 197 Scrivono di questa Casa Mazzella, Contarini, Terminio, Lellis, Topio, er altri.

#### Della Famiglia Aldobrandini.

Uesta Famiglia è Fiorentina, & è di tre fortiAltri fono Aldobrandini Bellincioni, altri
Aldobrandini, detti di Lippo, altri detti del
Rosso, che fono tutti csini i. Altri fono l'Aldobrandini,
detti di l'izza Madonna, perche qui habitarono, & habitano, cono quelli del Portesce Clemente VIII. Questa si
chiamo prima del Nero; e Garucci da un'Andrea del
Nero, di Brunetto, del fecolo del 1300 e del secolo 1400.
cominciarono à chiamassi degli Aldobrandini, con lasciare il cognome del Nero, & anco quello de Carucci. Dal
che si vede la differenza, che è da questa Faniglia, à quella degli Aldobrandini Conti di S. Fiora, di Soana, e di Pitigliano, secondo vuole Gis: Bringa nella viira di Papa,
Clemente VIII. E secondo il Cardunale Bentivoglio, è
una delle più antiche, e nobiti Casfe di Firenze.

Si ritrovano li Cavalieri di questa Casa, fin dal millesimo di Christo, e prima il primo, che si ritrova è Palmieriche fiori nel 1960. Rolandino fioriva nel 1000. Martino nel 1040. Fiorenzo nel 1080. Brunellino fi Console nel 1200. Gio Vescovo di Gubbio nel 1270. 2002.

Dal detto tempo fin'hoggi hà havuto Cavalieri fegnalati. Roba havuti tutti li carichi della fua Patria. Napoleone di Jacopo di Giorgio fi Confaloniere di Compagnia. nel 1503. Mà per reftringerci à tempi à noi più vicini.

Silveltro fu gran Legifla, fi dottorò nel 1 5 25-fü Secretario della Repubblica nel 15 30. Configliero del Duca. d'Urbino, nel 1549, fi Avocato Confiltoriale in Roma, feriffe molti configli legali: Morì in Roma, e fi fepolto nella

#### FAMIGLIE NOBILI

nella Chiefa fopra la Minerva, con bella inferitzione fua, e., della moglie Lefa Deti. Tomafo luo figliuolo fa Secretario di Pio V. Noggi Beato. Pietro fa eccellente nelle lettere, fi Coadjutore del Fifcale di Roma» e dell'Avocato Confiftoriale. Lafciò molte fatiche legali dopò fua morre. Gio: fi Audiore della Sacra Rota Romana Vefcovo d'Imola. nel 1565, e poi Cardinale Prete, del titolo di S. Simeone. Mori nel 1573. fa fepolto nella Minervanella for Cappella. Dopolito fraello del detto Cardinale fi gran Legitla, fi

Ippolito fratello dei detto Carainnie fu graa Legiuta, ju creato dal Papa Beato Pio V. Auditore di Rexi, in luogo del fratello. Poi da Sifto V. nel 1585, fu fatro Cardinale, del titolo di San Pancratio, fu Legato à laterein Polonia, e dopo havere ottenuto altre carictis fu rel 1592. creato Pontefice Romano, chiamato Glemente VIII. e mori li trè di Mazzo del 1607, e fu fepolto nella Cappella de Prencipi Borghefi.

Pietro figlinolo di Pietro, e Nipote di Papa Clemente. VIII: fu fimilmente un gran Dottore; Avocato Confistoriale, Cardinale del titolo di S.Nicola in Carcere

Silvestro figliuolo di Gio: Francesco su creato Cardinale nel 1603 dal Pontesse Clamente VIII. suo zio.

Ippolito fuo fratello fulimilmente creato Cardinale nel 1921/ dal Pontefice Gregorio XV. con il ritolo di S.Maria. Nova:e poi Camerlingo di S.Chiefaver

Gio: Giorgio fasello di detti Cardinali fu Generale di S. Chiefa Principe di Roffino, Ducadi Sarfina, e Signore di Meldola; marito d'una Principe fu Ludovifa, della qualzi hebbe Olimpia, fondat prima col Principe Paolo Berghefe nipore di Papa Raolo V, e poi del Pennipe Panfilio, nipore d'Innocentio X. Anglet il mitia fun professione d'Innocentio X.

Aldobrandino Aldobrandino fratello de sustetti, sit gran Priore di Roma. Estado estado de la companio de la lib

Pietro fratello di detti fi Generale di Santa Chiefi, fu

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 199 Duca di Carpineto, e Generale ançora di Bol-gan, e di Ferara, per la Santità d'Urbano VIII. e due fue figliuole, una, fit moglie del Principe Savelli, un'altra del Duca di Ceri.

Quelli dell'altro Ramo degli Aldobrădini, che presicemete fono in Firenze, difecadono da Brunetto figliuolo del fecondo Aldobrandino, che fii fratello del primo Silvettro, Bifavolo di Papa Clemente VIII, De' quali Jacopo fii Lesato Apotolico nel Regno di Napolie Velcovo di Troja.: Baccio fuo evgino nato da Giotfratello di fuo padre, fii huomo riputzitifimo delli Signori della Tofcana, che l'eleffero nel numero de 4,38 Senatori, che è il Supremo Magifitrato di quella Città : Fù questo creato Cardinale dal Pontefice Ianocentio X. nel 1672. morì in Roma nel 1665, stà fepolto nella Chiela del fuo titolo de' Santi Nerei, è & Achellei, Vivono hoggi in Firenze Gio: Francesco fratello del detto Cardinale proveditore delle decime Ecclesiatiche, e suoi figliuo il Silvetro, Ippolico, & Alestandro,

Hanno bene imparentato.

Vi è flato ancora Cintio Paffaro figliuolo di una forella; Giulia,del Pontefice Clemente VIII., che affunfe il cognome Aldobrandino, e fiò creato dal Zio Cardinale, del titolo di San Giorgio, che fiì grande amico del noftro Cavaliere-Marino, In Regno fin dal 1291 vi fono fatti li Baroni di Melitoca, e Poliftena, in Calabria, & altri, come fi vede nell'Archivio della Zecca.

Scrivono di questa Casi il Ciacconio, il Padre Oldoino, l'Ughellio, il Cartario, il Padre Gamurrini, Crescenzi, es altri.

In Cicilia nella Città di Messina allignò, per qualchetempo, su Senatore Giornel 1371, intervenne, con gl'altri Baroni del Regno, al processo fabbricato contro Mastro Tomaso Franco, che attentò d'ammazzare il Rè Federico. Secondo dice il Padra Ansalana.

Della

## Della Famiglia Alderisia.

P'Originaria del nostro Regno. Il primo, che si trova è nel 1183. Unfrido figliuolo di Giordano, che fù Signor della Villa di Civitella, e nel 1302. Simone Milite. Nel 1435. Cobutio riceve in governo dal Rè Alfonso Primo, la Città di Potenza, la Terra di Vignola, di Aldano; ricevè ancora da detto Rè il Castello di S.Arcangelo in Terra di Lavoro, e l'officio di Mastro Portolano nel Ducato di Calabria, Principato Citra, e Bafilicata. Francesco figliuolo di questo, ò altro Cobutio, su marito di Giovãna Missanello de' Signori della Teana. Giordando contrasse matrimonio con Polisena di Somma, li renunciò Andreasso padre il Castello della Battaglia, con li capitoli all' uso di Capuana, e Nido. Il detto Andreasso sù uno degli otto Dottori eletti dalla Reina Giovanna, à fondare il nuovo Collegio de' Dottori di Napoli, fu figliuolo di Salvatore, che fu Dottore, e Governadore dalla Contea d'Alba del Rè Ferdinando nel 1462. Nel 1486. Andrea interviene comes uno de' Giudici di San Paolo. Marino servi, per molto temposl'Imperador Carlo V. nelle guerre d'Alemagna. D. Gio: fù Signor di Castelluccio. Antonello su buon Soldato nella guerra d'Otranto contro il Turco.

Francesco nel 1575. sù Consigliere del Consiglio di Sata Chiara di Năpolie comprò la Terra di Tortorella, patria natia de suoi Avoli. Cesare nell'anno 1609. sù anco Consigliere, e Vicecancelliere del Collegio de Dottori.

Apollo era Capitan d'Infanteria nel ripartimento di Barletta nel 1579.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, come sono Carafa, Regina, Somma, Messanella, Macedonia, & altre.

Scrivono di questa Casa Bianco contro Rossi, Zazzera, Topio, Lellis nella Sanframonda, estatri. Della

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 201

#### Della Famiglia Alfieri.

5 SI stima originaria della Città di Verona, per le scritture, che si riferiranno appresso.

Fin dall'anno 1298. si ritrova Napolione di Napoli Gabelloto della Dohana, e Fundaco di Napoli; nell'anno 1275. Landolfo Milite Giudice di Napoli. Nel 1300. Jacopo Giudice si ritrova Protobertiano, e maggior Masfaro nelle Terre di Filippo Principe di Taranto, nelle parti della Romania. Nel 1313. Filippo Fifico Sindico della Piazza del Portico di Pistaso di Napoli . Nel 1345. Bianardo Giudice di Napoli, Configliere, familiare, & Avocato Fiscale. nella Chiesa di S. Gaudioso si ritrova sepolta la Signora Giovanna di Napoli. Nel 1330.In tempo di Carlo III. Alferio d'Alferio d'Ifernia familiare Ciambellano have in dono oncie 100. per ferviggi fatti, & have in dono Mirando, e Licinioso, & altri beni di Antonio Senframondo ribello, Capitano ancora di Sulmona. Nel 1384. Cola Presidente della Summaria. Jacopo, di Galeazzo Sforza Duca di Milano. Alfiero d'Ifernia figliuolo di Vantio Capitano, conforme fu in tempo di Ladislao, del Cafale di Ciprandi, e Petrofo nel 1417. Frà quelli, che prestarono denari al Rè, su Benedetto Alfiere, di Nocera de Pagani, nel 1260. Alessandro Alfieri Ossorio Patritio Aquilano del quondam Cavaliere Pirro Alfieri Offorio, morto nel 1630. paga il relevio per li Castelli di S.Vittorino, & Arischia. Alessandro dell'Aquila nell'anno 1644. era Cavaliere Gerofolimitano . Antonio Cavaliere Gerofolimitano.Nel 1595.Filippo dell'Aquila figliuolo d'Afcanio Barone del Castello d'Arischia, e S. Vittorino. Nel 1596. Jacopo nobile, & egregio Secretario di Galeazzo Maria Sforza Vifcote Duca di Milano, figliuolo di Tomafo Alfieri dell'Aquila.

Si ritrova Gio: Paolo d'Alfieri di Verona in Regno, nella Città dell'Aquila, nobile, & egregio huomo; e perciò fiimo, che l'Alfieri nobili dell'Aquila fiino originarii da Verona, difeendenti da quefto Gio: Paolo. Execut. 22, del 1450. Glo5-4.

Si ritrova ancora Tomafo Alfero di Verona, Magnifico Configliere fatto Teforiero nell'una, e l'altra Provincia d'Abbruzzi, in luogo d'Antonio Gazzullo, à Regio beneplacito. Execut. 24: 1462. fol. 151 Hanno bene imparentato. Godono nobili hella Città dell'Aquila. Il tuto fi vede nelli Regillri dell'Archivio della Zecca di Napoli, e Erivono il Ciarlanti nell'Hiffor. il Mugnos, edicono all'ir.

# Della Famiglia Alvito, è vero Albito.

106 E' Originaria di Cajera, gode la fua nobilità in:
Cajera, & in Seffa. Il primo, che fi ritrova è
Giovanni nel 1269. de Sueffa Miles. Nel 1270. Jacopo
Protontino di Cajera, Millier, Cuflode della Marina di
Principato, e Terra di Lavoro , Capitano di due Galee.
Nel 1275. deputato fopra la refettione, e munitione delle Galee, con titolo di Signore; nifieme con Angelo Faraone, deputati alla fabbrica di diece Galee.

Bertulo si fà cittadino di Capua, per il Rènel 1392. Erasmo Protontino di Cajeta nel 1299. e Giudice an-

onale in detta Città nel 1313. Huomo nobile Minico di Cajeta Confole delli Regnicoli d'Alesfandria nel 1398. Huomo nobile Angelillo di Cajeta Mastro Rationale. della G.C. nel 1400.

Il Venerabile huomo Pietro di Cajeta nepote del quodam Erasmo Milite, Protontino di Cajeta nel 1337.

31 P. Mello di Cajeta Arcivescovo di Consa nell'anno 1404. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. II. 203
1404. ottiene legitimatione di due fuoi figliuoli Gio:& Angelo.

Nel 1423. fi ritrova huomo nobile Angelo di Cajeta, c. nobile, e frenuo huomo d'armi, Ventura, familiare, e fedele, Capitano di Napoli à guerra, e giufitia. A questo, & à Vetula fe li paga, per loro immunità, certo danaro.

Nel 1457. Bernardo Alvito nobile fotto Rè Ladislao. Angelillo di Cajeta Giusticiere in Itro, Spigno, Passina, Campo di Mele, & altre Terre.

Nel 1500. Costanza di Cajeta era moglie di Gosfredo Sanselice.

Mello d'Albito figliuolo del quondam Angelillo di Cajeta, Giustitiere, dopò il padre, nelle Terre del Contado di Fundinel 1387. Nel 1382. Dominicello di Cajeta fedele.

Benedetto d'Alvito Capitano di Capua nel 1440.

Li nobili huomini Domenico, e Berardino de Alvito, fratelli, di Cajeta, tengono confirmatione della Gabella della Statela rolfa, e tentoria di detta Città nel 1494. dal Rè Alfonfo II.

Nicolò Antonio di Cajeta nobile nel 1457. così ancora. Bernardo di Cajeta.

Nel 1558. Ŕaimo d'Alvito Capitano di cavalli . Nel tempo della Reina Giovanna II. Ventura Capitano di giufitia,e guerra di Napoli.

Nel 1447, detta Famiglia è numerata in Sessa. Nel 1517. Nicola su Sindico della Città di Sessa. In detta Città è estinta.

La Famiglia di Cajeta hà imparentato con la Famiglia. Carafa, Ponte, & altre mille nobili.

Hà goduto nel Seggio di Porto della Città di Napoli, effendo, che fi porta Angelo del detteo Seggionel 1,451. nelli quinterni di Notar. Antonio di Pilellis, fol. 9.0. at. e fi vededal proceffo di Vincenzo, & altri d'Ajoffa con detto Seggio nel S.R.C. nella Banca di Figliola.

. .

Si

Si ritrovano nelli Registri della Zecca di Napoli, & executoriali, appo il Lellis, es altri.

Della Famiglia Apuzzo, è vero Pozzo.

107 E. Nobile della Città di Caftell'à Mare. Carletto En fixto cittadino di detra Città dal Re Ladulso nel 1412. Di quello, e di Agnefia della fleffa Famiglia fù fi-gliuolo Paride, gran Giurifconfulto, notiffimo per Opere date alle fampe. Mazzeo, e Brancaleone fuoi fratelli fi chiamano qualche volta di Piemonte nel 1497. fimilmente foto Alfonfonel 1417. Tirone fi dice di Pimonte. Paride fi Configliere del Configlio di S. Chiara di Napoli, & Anditore Generale del Regno, mori d'anni so. nel 14. e fi fepolto nella Chiefa di S. Agoltino di Napoli, dalla fua moglie Nardella Galeota, generò due figliuoli mafchi, Simone, Berardino, e trè figliuole, Lifa, Lucretia, e Madalena.

Nel 1476. vivevano li nobili Nicolò Mazzeo, e Brancaleone, fratelli, di Pimonte.

Nel 1551. il nobile Gio: Vincenzo del Pozzo Credenziero della Terra di S. Lucito.

Nella Cappella del Crocifisso, nella Chiesa di S. Agostino di Napoli, si ritrova questa inscrittione:

Francisco de Pateo juniori, Jurisconsalto clarissimo.co distritisso cultarum Patrono, cujus virtutum, meritis, & vita integritate, adductius Philippus Rex, illum in. Consiliariorum numerum dell'inavit; co Petro de Puteo fratri Jurccossaltus pressantisso, qui ambo, o fallaces mortalium spes, immatura morte, excepti, ille bonoribus patris frui, bic consequi non valuit. Joannes Jacchus, co Joannes Carolus de Puteo fratres Jurccossfulis posure.

Hilaria d'Apuzzo Signora Napoletana nel 1500. fondò

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB. II. 205 la Chiefa di Monte Calvario di Napoli, e la dotò . E presso l'Altare Maggiore si legge:

Hilaria Aputea pia largitate insignis, qua Sacrum, bunc locum, solo dato prima auxit, prima exornavit, hic sita est 1560.

E' nobilissima anco in Cicilia, e propriamente in Messina, dove il primo, che si ritrova è Simone Milite Senatore. di Palermo nel 1327. Guglielmotto Signor di Francavilla. nel 1388. Filippo nel 1394. fu Barone di Gurafi. Simone. dell'Ordine de Predicatori, Collettore Generale della Santa Chitfa in Cicilia, Nuntio Apostolico, e Vescovo di Catania,e Cappellano Maggiore, eletto dal Rè Martino . Luigi Gran Croce Gerofolimitano Priore di Pifa. Sono stati più Senatori di Messina , Filippo Barone del seudo di Mulocca nel 1429. che traspiantò in Sutera. Hanno goduto li feudi di Gratiano, Gallidauro, Grottarossa, e Delielle, Gio: Luigi ottenne la Secretaria di Sutera sua patria per se, e suoi, in feudo. Marreo Barone di Muscosuso, e Crucifia, Spataro,e Motta di Fermo. Filippo Cavaliere di S. Jacopo della Spata, Ambasciadore al Rè Nostro Signore, della Città di Mesfina. Pietro Mastro di Zecca, e Senatore. Nicolò dell'Ordine Gerofolimitano, che bene militò nell'affedio di Malta. Francesco Cappellano del Rè Filippo II. Vistatore Generale di tutte le Chiese di Cicilia, de Jus patronato Regio, pol Archimandrita di Messina, e poi Vescovo d'Agrigento. Frãcesco più volte Giudice di Messina. Gio: Commendatore di Malta, Marchefe del Pozzo, e Principe del Parcho. Nel 1113. vi fù Gaspare Presetto della Chiesa di Catania, mà era di Patria Narbonese.

Scrive di questa Casa il Padre Ansalone.

Di questa Famiglia vi sono stati due Cardinali, Imberto parente del Pontesice Gio: XXII. creato dallo stesso nel 1323. e Jacopo di Nizza di Provenza, Arcivescovo di Bari, Protettore del Regno di Polonia, e Legato nel Concilio di Trento, secondo il Ciaccon. Ugbell. 3° altri.

In Alessandria della Paglia questa Famiglia è stata Signora di detta Città, fin dall'anno 1300, secondo lo stesso Padre Ansalone.

La Famiglia Puteo hà goduto nobiltà nel Seggio Capua-

no di Napoli.

Quefa Famiglia Apuzzo è nobile anco in Milano , Parma, Cremona, Verona , della quale ferivono il Grefenta:
nella nobiltà d'Italia, il Putto negli Elogii de V eronefi.
Di quelli del Pozzo di Piacenza, fi ritrova fin dal 1145.
Alberto, uno de Configlieri della Repubblica - Apprefo, Jacopo Capitan Generale del Poplo; Boffos Guidone
Governadori della Città, e Capi del Senato con digniti di
Confolo - Si ritrova il Conte Emilio Pozzo Conte di Caflel nuovo, nella Valle di Tidone, il Conte Alfonfo Vefcovo di Borgo S. Donnino, & Ambafciadore i molti Potentati, il Conte Gio: Battifla gran Soldato, il Conte Ranuecio, & il Conte Emilio.

Fiorì quella. Famiglia anco in Cremona. Vi fono i Marchefi di Romagnano, e Conti di Ponderano nel l'iemonte. Di quella. Famiglia vi fono fiati molti Vefcovi, come fi vede appo l'Ugbellio, che ne numera più di diece, di diverfe Città.

# Della Famiglia Argentio.

108 Uesta Famiglia godeva nobiltà nella Città di Capua, dove si ritrova antichissima, mentre, nel tépo del Rè Roggieri, sistè do quello andato in detta Città, l'andarono incontro tutti li Magnati, c Gentil'huomini, à giurarli sedeltà, e frà gl'altri Magnati, in no

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 207 finomina particolarméte Aimone d'Argentio. Si ellinfe in Decio, che havendo havuto fucceflivamente due mogli, una DMaria di Luna, e l'altra Ippolita Latra, co quelle non fece figliuoli.

Cefare d'Argentio di Capua fratello di Jacopo morto

nel mese di Luglio 1565.

Nel 1582. Fra Detio d'Argentio era Capitan d'Infaneria, fotto il Coronel D. France (co Carafa, e vi erano anco altri Capitani Scipione Crifpano, Federico d'Affitto, Oratio Galeota, Cefare Filingieri, Fra Camillo Orfino, Simonetto di Gennaro, Oratio Marchefe, Cola Maria. Caracciolo, Mutio Brancaccio, Ferrante Sanfeverino, Antonio Miraballo, D.Matteo d'Alagon, Alberico Carafa, & altri.

Una Signora di questa Famiglia su moglie di Andrea

di Costanzo Patritio Napoletano.

Scrivono di questa Casa il Capaccio, il Campanile, Zazzera, co- altri.

# Della Famiglia Afte, ò vero Afti.

Uefla Famiglia è nobile Romana, venuta da. Genova, da duecento anni & in Roma, & in. Regno fi è mantenuta, e mantiene nobilmente; in Genova entrò nel 1528. nell'Albergo de Cigali. Nel 1404. il Rè Ladislao dono à Luchino de Affis La. Baronia di S.Demetrio in Calabria, che fu del quondam. Rainiero Grimaldo, Nicolò Ruffo, che fu Conte di Catazato, e Giordano d'Arena.

Nell'anno 1415, si ritrova Campiella Marocella moglie del nobile huomo Leonetto de Astis Signor di Filogaso, e della Baronia di S.Demetrio.

Tomaso d'Aste di Forli su nel 1485. Vescovo della sua

Patria, morì in Roma, e stà seposto nella Chiesa di S. Tomaso nel Parione, con bella inscrittione. Nicolò su Vescovo della Chiesa di Recanati, e Macerata nel 1440.

Il Barone d'Afti D. Michele è flato buon foldato, &c hà ben fervito nelle guerre d'Ungheria I Imperadore, contro il Turco; e morì valorofamente combattendo nella prefa della Città di Buda figliuolo di D. Mauritio Barone della

Città d'Acerno.

Mõfignor Marcello è Auditore del Papa Aleflandro VIII.

D. Francelco Maria è Velcovo d'Otranto, creato, precedente nomina dal Rè N. S. dal Pontefice, che effendo Padre Teatino, & havendo ottenuto tutti il carichi più cofpicul della fua Religione, ottenne, per fuoi proprii meriti, tal dignital. Hanno bene imparentato in Roma, & in Regno.

Questa famiglia Asti è nobile ancora in Malta; e si ritrova in quella Città Tommeo d'Asti Giurato di quella Città nel 1406. & anco nel 1415. Nicolò d'Asti Giurato nel 1428.

fecondo Abela nella descrittione di Malta.

Scrivono di questa Casa il Franzonesli Diarii dell'historia, d'Ungheria, l'Abela, l'Aimaden nella velatione di Roma, Ughellio, & altri.

## Della Famiglia Barone.

To Omafo Barone Teotonico padre di Elena, moglie,
di Bertoldo, figliuolo di Gozzolino della Marra,,
Signor dell'Amendolaria nel 1273. Nel 1280-Pietro di Gragaano Giudice, Guglielmo di Bitonto Peudatario di Bitonto
el 1314.

Il Magnifico huomo Nicolò Barone di Gragnano, Presi-

dente di Camera nel 1482.

Il Giudice Goffredo di Gragnano, Giurisperito, Inquisitore nella Provincia di Valle di Grate, e Terra Giordana. nell' 1381. Nella NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. II.

Nella Chiefa di S. Domenico di Nap. si ritrova sepolto

il Magnifico Antonello Milite Napol.nel 1460.

D. Dionifia Barone vidua del quondam Gio: Guardapede, e Christofaro Guardapede suo figliuolo, ottiene confirmatione del Feudo de Arboreto, sito, e posto nel Tenimento di Tarsia nel 1407.

Huomo nobile Antonello Barone di Nap. Thesoriere,

familiare,e fedele nel 1415.

Zozolino della Marra di Barletta, concede à Bertoldo fuo figliuolo il Cafale dell'Amendolara, & il quondam Tomafo Barone, marito di Giovanna, figliuola di esso Zozolino,con dote di doc. 150, nel 1273.

Bartolomeo detto Barone Signor della Precina nel 1381.

Eraclea Barone moglie del Magnifico Vincenzo Ajoffa., e figliuola di Palamede Barone, Giovannello, Zozo, e Iacopo Barone, familiari nel 1415.

- Nel 1456, la Signora Nardella Barone, moglie del Sig.

Errichello Puderico Milite.

Nel 1491. Si ritrovano li Magnifici Francesco, e Jacopo della Gatta figluoli, & beredi della Magnifica Madalena Barone, e Gliemma Brancia de Sorrento, moglie di Gio: Andrea Basone.

Marco Antonio, di Lecce, Barone di Punzo Mauro in. Otranto nel 1518. Atgentino frà li 450. Caval, di Cafa di S. M. nel 1496. Nel 1443. Carlo ferviva con 4. lancie. Nel 1486. Tomafo Secreto della Provincia della Puglia, Madro Portolano, e Confegliere Regio diletto

Antonello Barone Rationale della Regia Camera nel

Un altro, , ò lo ftello Antonello nel 1437 Milite, Nicolò de Gragnano nel 1482. Prefidente di Camera . Huomo nobile Jacopo Barone di Napoli , familiare ordinario Coadiutore, e Credenziere in Ballicata, e Terra di Bari nel 1415. Si ritrova la Famiglia Barone numerata frà li Cittadini

Napolitani nel 1275.

Antonello fi Teforiere generale del Regno. Cafellano del Caftello di S. Eramo, e Prefidente della Regia Camera, netempi della Reina Giovanna II. e del Rè Alfonfo I. (Tomafo nelli fleffi tempi Maftro di Campo del Rè Perdinando) Caftellano di Trani, signor della Bagliva di Trani, edella glabella di Barattaria della fleffa Città.

Nel 1496. Gabriele Barone Galuppo del Rè, inficme, con altri Signori Napolitani. Nel 1573. Talia nepocedi Gabriele, morto nel detto anno, posfede li Feudi di Tanerice, Campoftello, Vignanello, e Rignano, Felice Barone marito di Lucretia Guevara, Brigida moglie di D. Camillo Caerano.

Tutte queste notitie si ritrovano nell'Archivio della Zecca di Napoli.

Gode nobilet quefu Famiglia nella Clittàdi Tropes, Riggio, ove vive D. Baldaffar gentiliffimo Cavaliret imparentato colla Famiglia Francoperta; e Morra; Senche ne fuoi
primi anni fi foife fatto Cavaliret di Malta; mi poi rinunciò l'habito, fio Zio Fra Domenico Barone & Ri cievtore
della Religion di Malta in Mefilina; e fio Capitan della Galera di Malta, overa il Generale; all'horr Prior Carafa, qua'
do prefero l'ammiraglio d'Algieri. "Gode anco nobiltà
quefla Famiglia in Nola; Gragnano, Lecce, Bitonico, Sora,
Lavello, Paola, & attri luoghi.

Nel 1523. vi fu Presidente di Camera Gabriele Barone.

Spagnolo.

Di Lecce, li ritrova Gabriele, che effendo andaro in Francia col Rè Federico nella morte di quello, refiò alli ferviggi di Lodovico XII. e poi did Rè France (co, dal quale fi fatto Amba (cisdore alla Repubblica di Venetia, e poi Vicerè di Otranto, e Bari. Marco Antonio fuo nipote fù Colonnello di 3000. Fanti, in ferviggio dello fte lo Rè.

L'huo-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 211

L'huomo nobile Tomaso Barone di Lecce, comprò nell' anno 1415. da Luiggi della Ratta,per oncie 63, d'oro,il Ca-

fale della vigna Castrense, in Terra d'Otranto.

Di quellidi Sora firitrova Gregorio Barone di Sora, che fece donatione al Monaftero di Cafamario, diftante da Sora fette miglianel 1192. d'alcuni fabalil. Altra donatione fece, allo ftefio Monaftero Lionardo Barone, in tempo del Petefice Bonifacio VIII. nel 1296. fecondo riferifice il Cardinale Cefare Baronio nell'undecimo tomo degli fuoi Anali nell'anno 1030,6174. nell'impreff. di Venetia, Scivi dice, che egli effendo della Famiglia Barone, si chiamo, all'ufo Romano, Baronio.

Ritrovo della Terra di Missano Berardino, Giacobello, Bartolomeo, e gl'heredi di Girolamo Barone, comebenemeriti sono ricevuti in Regii familiari, con privilegio di godere, come Liparoti, nel 1497 execut. 3. di detto anno, 60. 205. at.

to anno, for 205, at.

Il Magnifico Aniballe Barone Dottore, e Cavaliere' della Città di Nola nel 1520. execut. 17. del detto anno, fol. 220.

Trà li Capitani Italiani nelle Provincie d'Abbruzzi, in tempo del Marchefe di Trivico, fu Jacopo Barone, dell'

Aquila.

Fabio nepote del quondam Gabriele morto nel 1553: possedeva li feudi di Tancrise, Campostello, Vignanello, e Rignano.

Lutio Barone di Nola era uno degli Cortigiani del

Rè Federico nel 1496.

Berardino Barone, della Terra di Missano Cavaliere, nel 1496.

Fù nobile questa Famiglia anco in Toscana; e di quella cantò il V erini così:

Clara, potenfque diù, sed nunc est vulla Baronum Extera progenies, extremisque orta Britannis.

Dd 2 Scri-

Scrivono di questa Casa il Mugnos, il Crescenzio, il Baronio, er altrije fono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivi.

Della Famielia Batio Terracina.

NEl 1398. Musa di Terracina Caporale di cer-Y ta gente armigera, che militava nel fervigio Regio, Signor del Territorio, detto Vatio, vicino il Castello dell'Apricena.

Nel 1417. l'huomo nobile Paolo Batio di Terracina. Signor di molti feudi, che comprò da un N. Caracciolo.

Nel 1419 si ritrova Benedetto Bacio della Città di Chieti, Cavaliere, Giustitiere d'Abbruzzi, e Regio familiare.

Nel 1491. ritrovo la nobile Ippolita de Batio figliuola del nobile Eliseo, maritata con il Notaro Bartolomeo Marzato, con dote di ducati 1800.

Nel tempo della Reina Giovanna Prima, si ritrova Paolo Bacio di Terracina, che possedeva case in Napoli, nel loco, detto la Scalefia.

Nel 1497. il Rever. Messer Jacopo Terracina Vescovo di Civita di Chieti. Nello stesso tempo il Magnifico Alberico Terracina familiare, diletto del Rè Federico.

Nel 1505. l'huomo nobile Paolo di Batio fratello dell' huomo nobile Alberico di Batio.

Alberico Terracina nel 1585. Napoletano con provisione di duc. 300. l'anno.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, tiene questa Famiglia bella Cappella, nel muro della quale vi è un marmo, con questa inscrittione.

Albericus, es Paulus de Bacio Neapolitani, cognomento de Terracina, Eliseo patri benemerenti , & Mariano fratri dulciffimo fibi,& fuis.

Jacobo Theatino Pent. ac fratri Prospero Hierosoly-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 213 mitano Æquiti, Dalphia Commend., Fabritius de Bacio de Terracina dotem Sacello augens, patruis magnis.

La Famiglia Terracina è anco nobile in Cicilia, della quale scrive il Mugnos nel terzo tomo.

Di questa di Napoli ne scrivono il Lellis nella Napoli Sacra, e li Regali Archivi parlano.

Della Famiglia Belprato.

112 Sl stima originaria di Valenza di Spagna, mentre ritroviamo Simonetto, che venne in Regno co il Re Alfonfo d'Aragona, da Valenza, e da queslo s'hà la discendenza di questi Cavalieri, che sono stati in Regno, esseno che hoggi non vi sono, per esseno estimit, da pochianni.

E' vero però, che si ritrovano huomini di questa Famiglia fin dall'anno 1086. in Regno, e perciò si può cre-

dere, che dal Regno andasse in Valenza.

Questo Simonetto, dal Rè Alfonso su preposto alla? fabbrica di Castel nuovo di Napoli, dal Rè Ferdinando fu fatto Capitan Generale, e fuin tanta confidenza, che. hebbe potestà di maritare li figliuoli,e figliuole del Rè co Rè, e Potentati, prometter la dote, à suo arbitrio, conchiudere leghe con Rè, Principi, Potentati, e Dominii, co le conditionise patti da lui giudicati convenienti . Fù padrone d'alcune Galee, e morì Ambasciadore in Milano; ottenne per suoi serviggi il governo, e Capitania à guerra,& à giustitia, durante sua vita, della Città di Brindisi, li fù concessa anco la Dohana della stessa Città, e la Città d'Oira in Capitania, e governo perpetuo, per se, e suoi fuccessori, con la giurisdittione civile, e criminale, & anco la Castellania di detta Città con le Terre di Campo di Giove, e Canzano in Abbruzzi, in feudo perpetuo. Vincenzo figliuolo fu anco Ambasciadore in Milano, e nel 1493. al Rèdi Portogallo, & hebbe commissione di visi-

### FAMIGLIE NOBILI

tare, in nome del Rè Ferdinando, il Rè, e la Reina di Cafliglia, & altri Signori . Gio: Berardino figliuolo, si crede,che fosse il primo Conte d'Anversamà la verità è,che fosse Gio: Vincenzo suo figliuolo. D. Carlo sù il terzo Conte, D. Virginia figliuola quarta Contessa, che finario, prima con D. Fabio d'Afflitto Conte di Trivento, e Ducadi Caslel di Sangro, e poi con Gio: Tomaso di Capua. Marchese della Torre di Francolisse, e Principe di Rocaromana, in cui scliine questo Ramo. D. Berardino ultimo della Famiglia su più volte Giudice di Vicaria, e Secretario del Regno.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, come con la Carafa; Capua, Marchefe, Marra, Grappina, Lannoy, Afflitro, Orfina; Tolfa, Sangro, Arena, Manfa; Colonna., & altre. Si crede, che havefle goduto nel Seggio di Porto di Napoli; hoggi, come fiè detto, è efinita.

Scrivono di questa Casa il Contarini, la Marra, il Lellis, or altri.

# Della Famiglia Beltrana.

113 Coriginaria di Spagna , venuta con i Rè Aragoportogallo nel fue Nebiliario, è originaria da uno delli
cinque compagni del Conte D. Mendo, del fangue de Rè
Goti, parante molto firetto del Rè di fillello, difendente,
da Teodorico Rè d'Italia , che havendo lafciato li Regni
di Spagna, dove regnò 20. annia fuo nepote Alarico, quello mori fenza prole. Et e filendo venuto in Galitia il deet
to Cote D. Médo, per la pretefione delli Regni di Spagna,
perdè la fua Armata , e ii falvò con cinque foli compagni,
da uno de' quali dificendono i Beltrani.

Simone Beltrano nel 1490. fü Ambasciadore del Rè di NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB. II. 211 di Napoli, al Duca di Milano, come fi vede nella Ced. la de. Teforiero Generale del 1491, che fi conferva in. Camera.

Cicilia nel 1567, era moglie di D. Gioi Antonio Totraldo.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli fi ritrovano fepoliti, con inferittione, Pirotto, e Giannotto fratelli, nel

D. Ferdinando Conte di Misciagna hebbe per moglic. D. Caterina Torilda figlindia di D. Vincenza, secondo Marchese di Polighano; e-dietta D. Caterina su antora, moglie di D. Bernardino Acquaviva Duca di Nardo:

D. Alfonso Conte di Misciagna su marito di Ciciliazidi Gennaro.

D. Ferdinando fu Conte di Mifciagna, fu marito di D. Anna Pignatello; fua figliuola D. Maria Conteffa di Mifciagna fu cafara con D. Gefare Pignatello terzo Marchefe di Cafal nuovo.

Detto, ò altro D. Ferdinando Conte di Misciagna su marito di D. Camilla Aquaviva de Duchi di Nardo.

D.Eufemia fü moglie di D.Girolamo Strambone: Cicilia Beltrana fü moglie di D.GiroAntonio Toraldo Giulia fortella di Ferdinando Beltrano Conte di Michiagna fü moglie di D.Alfonfo Toraldo,figliuolo fecondognito di D.Vincenzo, fecondo Marche di Polignano. Detta Giulia, o altra, fü moglie di D. Francefco Pignatello Maftro di Campo,Signor di Fellino,e Duca d'Allifte, Signor della Tufara.

Scrivono di questa Casa il Lellis, Topio, Terminio; D. Gio: Flores de Ocariz, nelle Famiglie del nuovo Regno di Granata nel tom.2. Granata:

## Della Famiglia Bernauda.

114 E' Nobile di Cosenza . Filippo si fervidore del Rè Ferdinando d'Aragona . Bernardino si Secretario di Ferdinando, e di Federico, & Ambasciadore al Romano Pontefice, & ottenne la Terra di Camarda, chiamata dal fuo cognome Bernauda. In tempo dell'Imper rador Carlo V. fu Secretario del Regno. Hebbe il titolo di Duca à 28. di Marzo 1607, Filippo hebbe dal Rè Ferrante Primo nel 1460. per fe , e suoi successori diece oncie l'anno fopra la Dohana del Ferro di Cofenza, su fatto franco d'ogni gravezza, e privilegio di potere portare. ogni forte d'armi per tutto il Regno. Ottenne l'officio di Credenziero nella Corte del Lnogotenente di Cosenza, e l'officio di Credenziero dell'Audienza di Calabria nel 1403 e nell'istesso anno hebbe la Mastrodattia delle Provincie di Calabria, fua vita durante ; quali concessioni fue rono confirmate dal Rè Federico à Berardino nel 1501. Hebbe di più detto Berardino dal detto Rè Federico la Terra di Montauto, e dichiarò come due volte haveva. acquistato il Regno per industria, e diligenza di esso Berardino. Il Gran Capitano tenne à Battelimo un figliuolo di Berardino, e lo chiamò del fuo nome Cosalvo, li donò Territorio in quella Città, dove fece belliffimo Palagio, e la Terra di Fotanarofa in Principato Citra:e li fu cofirmata da Ferdinando il Cattolico, e dalla Reina Isabella, in cambio della Terra di Belvedere, che per Berardino si teneva.

Quelta Famiglias'eftinfe anni fono in D.Diego-Sacerdote di vita efemplarifima devotifimo della Santifima Vergine della Parità, la di cui devotifima, e perito di maginemolto antica nella fua cafa, collocò nella Chiefa di S. Paolo de' Cherici Regolare in Napoli, in una affai ricca, & ornata Cappella. Scri-

### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB. II. 21

Scrivono di questa Casa il Sambiasi, Giuseppe Campa. nile, Lellis, e si vedono alcune lettere dopò l'historia del Cantalicio.

# Della Famiglia Benavides.

TLRè D. Alonfo il Settimo, chiamato l'Imperado-L re, di gloriosa memoria sù l'Ascendente di questa Nobilifs. Cafa; fi ritrova dà tempo antichiffimo, D. Gio: Alonzo de Benavides Signor della Villa di Benavides, marito di D. Terefa di Lorenzana. D. Pietro Alonzo de Benavides marito di D.Elvira Garzia, de Ambia. Gio: Perez de Benavides della Camera del Rè D. Alonzo, Portiere maggiore del Regno di Lione, marito di D. Costanza Perez de Castro, Gio: Alonzo de Benavides chiamato il vecchio, Maggiordomo maggiore dell'Infante D.Pietro, figliuolo maggiore del Rè D. Alonzo, fiorì nel tempo del Rè D. Ferdinando il IV. effendo fuo Capitan Generale de la Frontera, e Cavaliere della. Banda, marito di D. Terefa Godinez, Signori della Villa de. Benavides, e Villa Franca di Belcarcel, e della Puebla des Avedillo. Un altro Gio: Alonzo figliuolo del detto Gio: Alonzo, viveva nel 1360. Questo non havendo lasciato sigliuoli li succedè Men Rodriguez de Viedma suo primo fratello, essendo che erano ambidue figliuoli di due sorelle, esso Men Rodriguez di D.Maria Alfonzo Godinez, & esso Gio: Alonzo de Benavides, di D. Teresa Godinez, che furono figliuole di D. Alonzo Godinez Cancelliero maggiore del Infante D.Fernando, e di D. Ines sua moglie, Signori dell'heredità di Pozzo antico, Aldea di Toro.

La Cafa di Viedma, fecondo tutti gli Hiftorici Spagnuoli, è una delle grandi, e qualificate Cafe del Vefcovato di Jaen, e Provincia dell'Andalufia, e (fiendo quella conofciuta, per tutti li Regui di Spagna, per la fua antica nobiltà, e qualità; la di cui origine,e Casa Solariega, e nel Regno di Galizia, dove furono Signori dello Stato di Monterey, e d'altri molti majoraschi, che hoggi possedono li Conti di Monte-

rey; Della quale scrive à lungo Alonso d'Haro.

Questo Men Rodriguez su Signor della Casa, e robba di Benavides, e della Villa di S. Estefano del Puerto, Despelunche, e Javalquinto, e della Terra de la Roda, Menximar. e Guada maggiore del Rè D. Piedro, Caudillo maggior del Vescovado di Jaen, e Cap. Generale delle Frontiere. E per che nel suo ultimo testamento fatto nella Villa d'Agreda. nel 1358 detto Gio: Alonzo de Benavides haveva disposto. che gli suoi discendenti si dovessero chiamare del cognome de Benavides, portando suo nome, & arme perciò esso Men Rodriguez si cognominò, come gli suoi discendenti, de Benavides.

Questo Men Rodriguez fù Aguazile Maggiore della Cafa del Rè D. Pietro si ritrovò nel soccorso di Gribraltar. quando si mandò per l'Alcalde delli Mori, combattè valorosamente nella battaglia del rio delli Palmoni, dove furono vinti li Mori, morendo molti di quelli . Si ritrovò nella. gran battaglia de Velavarino, contro li Rè Alboacen, de Maruvocco, e de Granata. Si ritrovò nella coronatione del Rè D. Alonzo l'ultimo nella Città di Burgos, dove l'armò Cavaliere, e li fece mercede della rendita da la Rota de Menximar.

Men Rodriguez hebbe la seconda moglie D. Teresa Mêrique, con chi procreò Gomez Mendez de Benavides , che morì fenza fucceffione. Dia Sanchez, che fuccede nella. Cafa, Rodrigo Mendez, che fece sua Casa nella Città di Jaen, dove si casò nella Città di Toro, con D. Beatrice di Portogallo, chiamata dalla Reina D. Beatrice, seconda moglie del Rè D. Gio: sua prima . Fù suo figliuol , Diego de Benavides che visse in Toro nel 1435. si ritrovò con D.Ma-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 219 nuel de Benavides fuo fratello nel 1444, nella battaglia de. Olmado contro l'Infante d'Aragona. Cafatofi con D. Masia d'Ulloa, generò D. Gomez de Benavides, che monifenza fucceffione, e D. Beatrice de Benavides, che hebbe parte enella Signoria de Javalquinto, che vendè l'heredità, che il toccava, e fuccedè in quella Gio: de Benavides, podfedendala fuoi Difendenticion titolo di Marchefe.

Dia Sanchez fù Signor di Santistevan del Puerto, & il Calstellar, Cotoabad Javalquinto, Estiviel, e l'altre Signorie, su gran Soldato, e Capitan Generale della Frontera, Cavaliere di grande authorità, fù Ambasciadore, per il suo Re D.Gio. vanni, al Rè di Portogallo, morì nel 1413.con D. Maria di Mendozza, fece trè figliuoli, Men Rodriguez de Benavides, e Biedema Gomez Mendez, primo Signor di Flomesta; e Samugnoz, e la Mata, e Valdematilla, & i suoi discendenti, de quali fù D. Girolamo de Benavides, sesto Signor di Flomesta, Samugnoz, la Mota, Valdematilla, & altri Vasfalli, fù creato dal Rè Filippo II. li 20. Aprile 1559 Marchese della fua Villa di Flomesta. Di chi su figluolo D. Luigi, che fu fecodo Marchefe di Flomesta, e Signor di detti altri Feudi. Vn altro D. Luigi suo nipote su quarto Marchese di Flonesta, Cavaliere del habito di Calatrava. Fù suo figliuolo, e di D. Anna Carrillo di Toledo, primo genita, & herede di D. Luigi Carillo di Toledo, primo Marchese di Caracena, Presidente che fù del Configlio d'ordine in Ispagna, D. Luigi, che fuccedè alli titoli, e Signorie del Padre,e della madre,e vi fono hoggi li fuccessori Manuel de Benavides, da chi discendeno li Signori di Jamalquinto, Ezpeluy, & Estiviel, la Ventolilla, & Armanzora.

Men Rodriguez fu Signor delle Ville di Santistevan del Puerto, e sua Terra, Ezpeluy, Benavides, Tenorio, Cotoabad, Caudillo maggiore, e Capitan Generale del Vescovado di Jaen.

E e 2 Fece

### FAMIGLIE NOBILI

220

Fece con D. Leonora Davalos figliuola del Contestabile Dia Sanchez, che fu Signor di Santistevan de Puerto, Espeluy, il Castellar, las Naves Caudillo, e Capitan Generale del Vescovado di Jaen, che servi bene nelle guerre li Rè spoi D. Enrico 3. e D.Gio: 2. D. Enrico 4. che lo creò Conte di Santistevan.

Il Conte Dia Sanchez fi casò con D. Maria Carrillo, con la quale fece D. Mendo de Benavides, che succedè nella. Cafa.

D.Mendo fù il 2. Conte di Santistevan del Puerto, Signor de las Navas Ezpeluy, il Castegliar, & altri Vasfalli, Caudillo Capitan Generale del Vescovado di Jaen, su similmente gran Soldato, servì contro li Morì del Regno di Granata, fi casò con D. Beatrice Pacheco, con chi fece D. Francesco, & altre Donne.

D. Francesco su Conte di Santistevan, e su Signor dell' altre Signorie, servi similmente nelle guerre de suoi tempi, fi casò con D.Maria Carrillo, con la quale fece D.Diego,& altri figliuoli, e figliuole.

D.Diego fù quarto Conte de Santistevan, & hebbe l'altre Signorie, Servì l'Imp. Carlo V. nella guerra dell'Ungheria, e poi fù Affistente, e Capitan Generale de Seviglia, e sua Terra, Si casò con D. Maria Mexia, con la quale fece D. Francesco, & altri figliuoli, e figliuole.

D.Francesco fù quinto Conte de Santistevan, fù gran. Soldato, servì il Rè Filippo II. nel 1564 nella presa del Pegno in Africa, & in altre occasioni, contro Mori di Granata, si casò con D, Ifabella della Cueva, Signora della Villa di Solera, con la quale generò D. Diego de Benavides, & altri.

D. Diego de Benavides, e della Cueva, fu festo Conte de Santistevan del Puerto, Signor de las Navas, e Castegliar, e successore nella Villa di Colera,e Casa,e Majorasco della Cueva, si casò con D. Leonora di Toledo, con la quale fece

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 221

fece, frà l'altri, D. Francesco, che su settimo Conte di Santistevan del Puorto, Signor delas Navas, Castegliar, e della Villa di Solera, e suoi annessi: sù della Camera del Rè Filippo IV. che si casò con D. Brianda di Bazan, e Benavides sua prima sor ella, con la quale sece, strà gl'altri, D.

Diego di Benavides,e Cueva.

L'Eccellenza del Signor D. Francesco di Benavides, Davila, e Corrella, Conte di S. Stefano, de Concentania, Marches delle Navi, e Solera, per la sua gran nobità, prudenza, e spere, su eletto dal Cattolico nostro Monarca Vice-Rè di Sardegna, poi di Cicilia, & ultimamente di Napoli; qual Regno hà governato, e governa conogni rettitudine, & integrità, sero perseguitore de Banniti, e di ladri; inclorabile punitore de delitti imperiosi giulto distributore de governi. & officii, il che opra la grassa, & abbondanza ne' popoli, la sicurtà ne' viaggi, e. la quiete de' fudditi, che non desiderano, nè possiono desiderare governo migliore, e perciò tutti gl'augurana gl'anni di Nestore, con maggiori grandezze, e somma, felicità.

Stà cafato con l'Eccellentifs. Sig. D. Francesca d'Aragona figliuola del Duca di Cardona, con la quale hà procreato numerosa prole, rià quali è l'Eccellentifismo Signore Don Diego Marchest di Solera, che hà fervito, e serve Sua Maestà nelle guerre di Milanoe l'Eccellentifisma Signora D. Anna Maria casta con l'Eccellenta del Signor Marchese d'Aitona, che similmente ferve Sua Maestà.

Questa Famiglia di Benavides in questo anno 1690 è stata aggregata al Seggio di Porto della Città di Napoli, conforme quella di Moncada

Scrivono di quella Casa Alanso d'Haro , Argote di Molina , D. Gio: Flores d'Ocariz, nel Nobiliario del nuovo Regno di Granata, praltri. Della Della Famiglia Blanch.

SI crede quefta Famiglia effere originata dalla.
Famiglia Planca Romana, che originatia fi fiima dalla Munatia. Da Romana, che originatia fi fiima dalla Munatia. Da Romana paffarono i Planchi in varie parti del Mondo, pervennero in Francia, e propriamente nella Provenza; donde pervennero in Napoli. In Marfeglia fittirovano fin dall'anno 13 80. Giovanni Prefetto dell'Arfenale di detta Città, e nell'anno 13 15. il Cavaliere Jacopo: Blanch, fopraintendente dell'Arfenale, della flefia Città.

Furono nobili i Blanch in Milano, nella Tofcana, in-Lombardia, nella Città di Parma, in Barzellona, e Perpi-

gnano.

Si ritrovano in Napoli, oltre il Cardinal Girardo Legato Apoflolico, anco Giacomo fuo nipote, che nell'amo 1305. hebbe in dono da Carlo II. la Terra di Cancelli, Stefano nel 1313. nello flesso tempo, e Raimondo cubicularii del Rè Roberto. Stefano nel 1339, Militi per il Rè Roberto, nel Piemonto.

Nel 1437. Messer Vidal Blanch Camariere del Rè Alfonso Primo, Guglielmo Luogotenente della Cappella Regia Maggiore . Jacopo su alunno dell'Infante Don

Ferdinando, figliuolo del Rè Alfonfo.

Francesco, detto Fransino, traspianto la Cafa di Barzellona in Napoli; servi il Rè Ferdinando il Cattolico, del quale fia alunno, poi si creato Proveditore, e Comme fiario Generale dell'Esfèrcito, sotto il comando di D. Raimondo di Cardona, Capitan Generale, e Vice-Rè di Napoli nel 1513. onde sermatosi in Napoli, si fece Signor di Ceglie in Terra d'Otranto.

Michele suo primogenito su Signor di Ceglie, & Oli-

veto in Principato Citra.

Fabritio fù Signor di Cogliano, e della Quaglietta in. Principato Citra.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL 223

Carlo, & Annibale Cavalieri di Malta,

Gio: Tomafo fu Signor di Perdifomo nel Cilento.

Gio: Tomafo fu infigne foldato, fu Capitan di cavalli, Marto di Campo , Tenente Generale della cavalleria , Governadore, e Condotticiet, due volte, di tutta la cavalleria del Regnod i Napoli , mai per lo Stato di Milano, & un'altra per l'Alemagna, Mafiro di Campo Generale nello Stato di Milano, in Fiandra, in Alemagna, Ifpàgna, & atri luoghi, perciò ottenne l'habito di S. Jacopo, e titolo di Marchefe fopra la fua Terra dell'Oliveto, con la Piazza. di Configliere di Stato, nel Regno di Napoli.

Michele fratello fù Tenente d'una compagnia d'huomini d'armi del Regno, poi Capitan di cavalli, fù Marchefe di S. Gio: per parte di Violante Blanch fua moglie.

Hà havuto Santi questa Famiglia, e ome sono il Beato Jacopo, nato nella Città di Bovagna, dell'Ordine Domenicano, morto verso l'anno 1301. Il Beato Blanco de 'Blāchi mori nel 1442. nella Città di Venetia. Il Beato Egano dell'Ordine Ge Giestuta mori nel 1474. Il Beato Francesco dell'Ordine Francescano, del Castello di Montuori nella Galtisamori Martire nel 1372. nel Giappone.

Vive hoggi in Napoli D. Vincenzo, e D. Francesco

Marchefe del Pizzone con molti figliuoli.

Hanno imparentato con le prime Famiglie del Regno, come fono Morra. Bonito, Tufo, Tomacello, Carafa, Salaja, Capece, Brancaccio, Guindazzo, Gattola., Boccapianola, Capece-Galeota, Gennaro, Balzo, Recco, Capece-Latro, Baltida, Piccolomini, & altre.

Scrivono di questa Casa il Lellis, il Tutini, Campani-

le, Mugnos, & altri.

#### 8010380103

Della

# Della Famiglia Boccapianola.

117 E D'origine Napolisma Si ritrovano Cavalieri di quartieri di Quelta Cafa fin dal japo di Christo NS E nel quartieri di Capuana fin falla 1274. If fece mentione del Vico de Boccapianoli, così detto, per l'antica habitatione fattavi da Cavalieri di tal Famiglia. Nello selfo tempo del 1260 di fin mentione di Leone, nominato col titolo di Signore, titolo folito darsi folo à persone di granqualità.

Trà Baroni nell'effercito di Rè Manfredi, nel 1260 quando paítò à danni della Chiefa, furono Gio: Riccardo, e Bartolomeo Boccapianola, con altri Caraccioli, Capece, Bozzuto, Cajetano, Aldemocifco, Acciapaccia, e. Guindazzo.

Nel 1275. si ritrova Gio: Feudatario Nap. Roggiere nel 1294 era Capitano nella Terra di Soma, e nel 1301. era Secreto di Puglia insieme con Sarro Brancaccio.

Nel 1298. Fra Cavalieri di Seggio Capuano, furono Gerardo, & Anfolino.

Nel 1300. Liguoro Regente della Città di Napoli. Nel 1301. Giovannello poffedeva bello Palagio in Nap. the fervi per la Sacrefità della Chiefa Arcivefocovale. Nello fteffo anno Collettore per la Piazza Capuana, fù Anfelmo. Matteo frà Caval. del Nodo nel 1352. Gio: fi ritrovava frà Guerrieri, che militarono per la Reina Giovanna I. Tomafo nel 1387. Signor di Pietracatella, Rotello, Monacilioni, Piefeo, e Montecalvo, e d'altre Terre in Capitanata, fù del ordine della nave, infieme con Tomafo Boccapianola, & altri Caval. Nap. Francefo, e Bertiraimo Cavale Ciamberlani, Signori nel Feudo di Pianifi,nel 1408. comprano la Baronia d'Avella, col Ter-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. ritorio di Cicala, Roccarainola, Ciczario, e Bajano, Signori dell'Aripalda, e Monteforte . Pirro Signor di Colletorto nel 1454,e Venifro.

Lutio fu gran Soldato fervì il Rè N.S. nella battaglia di Praga, fu Mastro di Capo nello Stato di Milano, e Piemonte, hebbe titolo di Marchese sopra la Terra di Brindisi. D. Francesco suo fratello su similmente gran Soldato, si Mafiro di Campo del Rè.N. S. à fayore della Repubblica di Genua con il Duca di Savoja,& in Milano,e Monteferrato: fu Ambasciadore di S.M.col Duca di Tursi, al Imperatore in Ratisbona, & in Vienna, e dell'Imperatore all'Rè d'Ungharia; fu del Configlio Collaterale del Regno di Napoli, con titolo di Duca fopra Ripa Candida, fu Vicario in molte Provincie del Regno, fervì S. M. per lo fpatio d'anni 47 & in quello s'estinse questa Casa.

- Li Cavalieri di questa Casa hanno ottenuto altri Feudi, officii, e cariche honorevoli, hanno imparentato gon Famiglie nobiliffime, che fono Carafa, Bucca d'Aragona, Albertino, Galluccio, Tocco, Galeota, Alemagna, Caracciola, Mariconna, Spinello, Monforte, Zurlo, Urfino, Bozzuto, Capua, Cosso, Carduino, Antignano, Carbone, Tomacello, Attendolo , Spina, & altre.

Vi sono stati i Duchi di Ripacandida, titolo ottenuto nel 1649 come havemo detto . Godeva la nobiltà nel Seggio di Capuana di Napoli.

. Sctivono di quelta Cala Lellis, l'Ammirato, & altri.

## Della Famiglia Boccuta.

118 CI stima originaria della Città di Peruggia, essendo che si ritrova in Regno Branzordino des Boccutis Dottor di legge nel 1437, come si vede nel Protocollo di detto anno di Notar Jacopo Ferrillo di Na Ff.

poli, fol. 75. àt. fono nobili nella Città di Colonza; & il Martirani scrittore delle Famiglie di detta Città, dice, che, vennero da Peruggia: cossi:

I Cavalcanti venner da Fiorenza,

E da Peruggia vennero i Boccuti, I Britti, & i Cafelli da Rossano.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli vi è bella Cappella di questa Famiglia, che prima era della Setara di Salerno, con Epitasio, che dice.

D. Diomedes Boccutus Caracciolus Parthenopeus Miles Diva Maria de Costantinopoli dicavit 1610.

Alla parte dell'Evangelio, si legge:

### D. O. M.

D. Diomede: Boccurus Caracciolus post longam militiam pro Invittissimo Rege Philippo, et D. V. storia Carafa conjuges, Aediculam hanc exornatam, or Tamulus addita annua dote ducatorum vigenti, su bis in Hebdomada in ea facer fant, or in anno quature Anniver fraia à Kalend. Augusti M. DC. X. incobanda, sibi Posteryfque omnibus posuerunt, ut in Curia Not-Horatii de Monte, clare pate.

Onde si vede la nobiltà di detta Famiglia, che si ritrova imparentata con la Famiglia Caracciola, e Carasa:

Lionardo Boccuto di Barletta fù Arcivescovo di Nazareno, e Canne nel 1520, morì nel 1525. stà sepellito nella. Chiesa Nazarena avanti l'Altare Maggiore, con questa. Inscrittione:

Leonardus Buccutus Archiepiscopus Nazarenus, & Episcopus Cannensis, Romanam Curiam diu sequutus, Romaque mortuus XI. Mensis Septembris M.D.XXV. Hoc monumentum sibi satendams curavit. Anno Pontisicatus Clemensis VII. Del.

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 227

# Della Famiglia Boffa:

119 SI ritrova in tempo del Rè Manfredi Pietro Feudatario, il quale fi ritrova anco in tempo del Rè Carlo I. che lo feguì nella guerra de Saracini. In tempo del Rè Roberto, Barcolomeo poffedè Feudi in Otranto, che fono Liciano, Rocca Mannano, & altri.

Nel 1295. Sergio Boffa figliuolo di Gio: Milite. Nel 1270. frà Credenzieri del Sale, si numera Pietro Boffa, con Venati, Poderico, Brancacci, Severino, Coppola, Agnese. Marino fù Gran Cancelliere del Regno, in tempo della Reina Giovanna, hebbe per moglie Giovannella Stendarda Contessa d'Alifi, Signora di Biccari, Bovino, Arpadio, & Argentio, già prima promessa à Samuele Tomacello, nepote di Papa. Bonifacio IX. e richiesta dal Conte Francesco Sforzache poi fù Duca di Milano: fù anco Capo del Configlio Reale. fù Barone di Gardano , & uno delli 16. Governadori , che lasciò per il governo del Regno, durante la venuta di Renato d'Angiò, lasciato herede del Regno dalla Reina Gio: II. e fù ancora uno degli Ambasciadori mandati dalla Città al detto Renato: li suoi figliuoli furono anco Signori d'Arienzo, e stimando più il cognome della madre, che il proprio, si dissero non più Bossi, ma Stendardi. S'estinse la discendenza di questi in Pietro, che nella venuta di Lautrech nel Regno nel 1528, seguendo le parti Francesi, su privo dello Stato, e morì in Francia. Matteo suo nepote, per la stessa causa mortin Roma, dove si era casato sotto l'auspicii di Papa Paolo IV. suo Zio.

Nel 1450. Jacopo Boffa militava con cinque Gavalli à favore del Rè.

Nel 1417. Agnello Boffa di Napoli era Castellano del Castello nuovo di Nap.

Ff 2 Nel

Nel 1444. Marino fù Presidente di Camera.

In Pozzuolo è flata nobiliffima, mà da motto tempo è effitas, come fi è detto. Si ritrova il nobile Simonetto Boffismarito della nobile donna la Sig. Loufa di Coftanzo de, Pozzuolo, che morto il marito, fù matre, e tutrice di Giulia, Lavra, Faultina, e Dianora Boffa nel 1703, come fi vede dal Protocollo di Not. Angelo Marciano di Napoli, di detto tempo.

Scrivono di questa Casa Topio, Elio Marchese, il Borrello, Beltrano, Lellis, Contarini, il Terminio, il Summonte, il Mazzella, il Capaccio, & altri.

Della Famiglia Bologna.

L'itteffa, che la Famiglia Beccadelli di Bolodove goda nobilizida Cicilia pafaò in Napoli Antonio eccellente Legitla, Filofofo, e Confegiere del Rè Alfonfo,
che fix cognominato il Panormita, e da effo deriva la Famiglia Bologna in Napoli, fulimimente Secretario del
Rè Ferdinando, feriffe molte Epithole in ifilia affaibuono, feriffe il Trionfo del Rè Alfonfo d'Aragona, e de gli
ortimi fatti, e detti notabili d'effo. Eu ammelfo da Napoletani, alla nobilità del Segoi di Nido.

Quella Famiglia anco prima di Antonio, fu in Regno mentre fi ritrova fotto Carlo I. Rè Gioi de Bologna Nuntio d'Agnete, moglic del nobile huomo Gajetano de Carcere Signor di Negroponte nel 1270. Errico de Bononia, Barone in Terra d'Otranto nel 1274, Francefco Portolano Napol.nel 1303. Pietro Cappellano, e familiare. Regio nel 1309.

Errico Barone nel Contado di Lecce nel 1310. Giovanni Clerico di Camera del Papa Clemente V.e Nuntio in Regno, per efiggere le decime nel 1311. Egidio Mili-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 229

lite Giuftitiere di Capitanata nel 1324. Ser Gratiolo Cancelliere della Communità di Bologna, fi riceve in Familiare, Configliere nel 1326. Giovannuccio Barone in Terra d'Otranto nel 1334. Sore Maria Abbadefià del Monaflero del Sacro Corpo di Chrifto di Nap Margherita nutrice della Reina Gio: L nel 1343. Mafuccio Milite Senefealco dell'Holpito di Beltrando del Balzo, Feudatario nel 1345. Etrico frà Baroni di Terra d'Otranto nel 1348. Gio: Milite Governadore di Mazzara nel 1462. D'Elena Maria di Bologna, moglie del Conte Gio: Mercurio di Corrigia. Prancefco Portulano del Porto di Napoli nel 1338. Ventura di Bologna edificò una Cafa in Napoli nella Piazza di Nido nel 1347. Elippo procuratore Regio, per diltribuire l'elemofine Regie alli poveri di Capua nel 1268.

La Beccadelli di Bologna si ritrova ivi nobile, sin dal anno 1114, nel qual tempo edificarono magnifica Torre, benche l'Ammirato dichi venisse dalla Grecia, nel anno del Signore 430. Nel 1153. Artenifio fu Confolo della. Città, nel 1193. Tomafo Confole. Mino nel 1272. fu de Saviidella Città . Beccadino del configlio delli 2000-Artenisio nel 1 271. del Consiglio delli 2000. Fra Nicolò Ambasciadore à Padua,& à Ferrara. Vi sono stati altri, che fono Riccardo, Azzolino, Zanocco, Gozzadino, Mino Fantone del Configlio delli 2000 Riccardo Tifio Pietro, Benno, Lando furono degli antiani. Beccadino Ambasciàdore al Papa, al Rè Roberto, e Console della Città nel 1344. Colaccio fu Soldato di valore, Capitano, & hebbe altri impieghi. Tomaso nel 1314. Ambasciadore à Pietro, fratello del Re Roberto di Napoli, e nel 1321. al Papa. Nanne Podestà di Triviggi nel 1520. Jacopo nel 1321. Ambasciadore à Modena, Beccadino Ambasciadore à Firenze nel 1321.fû degli Antiani del Configlio generale, AmAmbafciador e al Papa nel 1330. Napolione; allàs Polione Capitano in Lombardia al fervigio del Papa, e del Rè di Napolinel 1324. Fulcherio nel 1322. Ambafciadore al Papa. Cento altri furono degl'Antiani. Beccadello nel 1432. fi Ambafciadore al Papa. Antonio nel 1300.2nonico di S. Pietro. Lodovico nel 1347. fi Vefcovo di Rivello, Legato à Venetia, e Vicario Generale in Roma., Arcivefcovo di Ragufa. Lodovico nel 1602. Canonico di S. Pietro. Domenico Maria nel 1622. Canonico di S. Pietro. St hanno havute altre cariche.

Vivono nobiliffimamente, hanno imparentato con Famiglie nobiliffime della Patria, e Foraftiere. L'altre dignità di questa Famiglia si vedono modernamente serie te da Pompeo Scipione Dolfi nelle Famiglie Bolognessi.

In Cicilia vennero da Bologna nel 1593. e l'Ammirato dice, che la portò Vannino prima di questo tempo

Errico fu Cavaliere Pretore di Palermo nel 1305.96. e 99. Antonio Configliere del Rè Alfonfo, che si cognominò il Panormita, come havemo detto di fopra, donde provengono questi di Napoli . Simone su Giudice della Gran Corte di Cicilia in vita. Gio: Maestro Rationale. del Regno, Pretore, e Capitan di Palermo. Simone Arcivescovo di Palermo. Berardino Vescovo di Malta, c. poi Vescovo di Messina nel 1511. Pietro Capitano di Palermo nel 1480. e Pretore nel 1405. Simone trè volte. Pretore di Palermo nel 1514. 19. e 27. Vincenzo Pretore nel 1507. Luigi Pretore nel 1515. e 1522. Cola Vincenzo Inquisirore nel 1546. & eletto Vescovo di Patti. Fabio Presore nel 1517. e 1521. Gio: Jacovo Regente dell' Imperador Carlo V. Francesco Barone di Cefalà, e Sambuca, Ciliberto Conte, e Marchese di Marineo. Antonio Cavaliere, e Gran Croce di Malta, Ammirante, e Bailo di S. Stefano, Cola Pretore nel 1544. D. Baldaffarre TeNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 231

foriero del Regno. Antonino Legifta, Giudice più volte della G. C. e Vicario del Regno. Vincenzo Straticò di Meifina nel 1595. e96. e due volte Preture di Palermo; & un'altra volta Straticò nel 1604. Francesco Maria, Maestro Rationale del Regno.

Hoggi questa Famiglia è ridotta in Palermoin quatrro Cafe,una di D. Coriolano, l'altra del Marchefe d'Altavilla, del Principe di Bologna, e di D. Francesco di Bologna, che tutte vivono con decoro. Altri personaggi, & officii di questa Famiglia, si vedono appo il Mugnos, & ti Padre Andlane.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifime, come, fono Carafa, Caracciola, Ruffo, Sangro, Capece, Pignatella, Mufcettula, Brancaccia, Capua, Afflitto, Somma, Scondiro, Tomacella, Arcella; Galluccio, & altre.

Hoggi vi è il Duca di Palma, Terra vicino Somma, Frà Afcanio Cavaliere di Malta, D. Francesco, & altri.

Scrivono di questa Casa il Dolfi, il Mazzella, Lellis, es altri.

Della Famiglia Borrella.

121 L A Famiglia Borrella è l'ifleffa, che la Malanotte Signori di Malanotte, e di S. Giorgio, e di Moterone sù quel di Benovento, e d'altre Terre nell'Abbruzi, e Contado di Molifi, dificendenti da Conti di Marfi, fecondo la Marra, nella Famiglia Manfella, & in quella d'Avezzano.

Furono Signori del Contado di Pierrabondante fin-

Mario Borrello fu capo della congiura, per ammazzare Majone di Bari Gran Cancelllere, e poi ancora Grand' Ammirante, del Rè Guglielmo il Malo.

Roberto Borrello hebbe in custodia dall'Imperador

### FAMIGLIE NOBILI

Federico Secondo nel 1239 istatici Lombardi.

Soffredina Borrello nel 1303. fi ritrova Signora di Melizzano, e Strangolagallo, muglie del Conte Roberto di Tricarico

Roggieri, e Mario Borrello, forfe fratelli di detta Cōtessa, erano Signori della metà d'Acquavava, Saldo, Basilica, Piescoasseroli, e Civita Borrella nel 1272.

Nicolò Borrello fu fatto dal Papa Bonifacio IX. Auditore della Rota Romana, e Vescovo di Ciorgenti in Cicilia.

Raimondo Borrello Milite fu padre di Tomafa moglie di Berardo di Diniffiaco, e Margherita moglie di Genzile di Balbano, trattate dal Rè con titolo di Signere, o di Madame.

Orifio, o Oderifié Borrello Signor di trè parti di Cafiglione nella Terrafforrelle (ca, teneva ancora nell'antico Stato de' fuoi Maggiori, Belmonte, Rocca dell'Abbate, Faldo, e Pieleòafferoli, de oltre di ciò, molti fuffeudatarii, fin dal 1187.

Guglielmo d'Agnorie, anco della Famiglia Borrellaera Signor d'Agnorie, Castel di Giudice, e Monteforte, e, teneva molti Baroni suoi suffendatarii, Signor di Lorito in Capitanata, sin dal detto tempo.

Meffer Riccardo possedeva in detto tempo Picaccio, Bisaccio, Montenegro, e Portella

Rinaldo, Mario, e Borrello nel 1298. possedevano l'ottava parte d'Agnone.

Rainaldo Borrello, detto ancora di Pietrabondante, per quell'antico Contado, era Signore di Frifolone, e. Campolieto

Borrello, e Roberto fratelli, possedevano Monte Sant' Angelo, Cillina, e Ripa, & alcuni susseduatarii.

Odorifio Borrello figliuolo d'Aminadap di Malanotte, posseNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 233' possedeva Malanotte, e Basilica nello Stato Borrellesco, e.

Batino.

i Landulfo nel 1322. era Signor del Feudo di Strangolagallo, nello stesso tempo Bartolomeo teneva tutta la Terra di Gregorio Pagano.

Nel 1311 Filippo fuccede à Goffredo Borrello Milite, nella Terra Feudale.

Nel 1276 Leone Borrello impresta denarial Rè Carlo I.
Camalenario Feudatario in Calabria nel 1278.

Nicolò Feudatario in Calabria nel 1331.

Gior nel 1301. Canonico del Vescovato di S. Maria.

Nel 1340 Nicolò Feudatario in Calabria.

Pietro nel 1381 Posterio del Consiglio, con gaggi di oncie sei.

Gio: Borrello d' Aversa, possiede Feudi in Aversa nel

Bartolomeo, detto Borrello habbita in Pozauoli immune nel 1308.

Jacobello Borrello di Venetia i si ritrova in familiare nel

1334. Nel 1322: Guglielmo, e Nicolò Borrello del Cafale di Borrello, delle pertinenze di Cofenza.

(Goffredo Borrello ) possiede alcuni beni nel Casale di Borrello in Calabria, nel 1274.

Gerardo Borrello Milite nepote; & herede di Matteo Antonio di Troja nel 1304:

Roberto Borrello Feudatario . Nicolò Feudatario in Stilordi Calabria.

Molci Baroni in Terra Borrellesca nel 1322.

Camillo Borrello di gran Giurilconfulto, come si vededalle dottissime opere stampate, riportate dal Topio nella Bibliot. Nap.

Gio: Tomaso se bellissima Cappella di S. Carlo Borro Gg meo,

### FAMIGLIE NOBILI

meo, nella Chiefa della Cafa Professa del Giesà di Napoli, dove si vede sua Inscrittione.

In Cicilia anco è nobile que la Famiglia, dove fi ritrova nel 1431. nella Città di Noto, foltovanni Capitan d'armi à guerra di Val di Noto; fù fuo figliuolo Antonio, molte volce Capitano, e Giurato della fue Patria, e vi fono flati altri difendenti, che hanno havuto carichi cofpicui nella lor Patria, de quali ferive il Magnos.

Nel Archivio della Zecca di Nap. sono le notitie sudette di Napoli. Nella Nap. Sacra, e ne scrivono Lellis, la Marra, eli nostri Historici.

## Della Famiglia Braida.

T 'Originaria di Francia, discendendo da Ubaldo Signor della Provincia Braida, fita in Francia, il quale rovinato dal Delfino, si accostò à Clodueo, che lo fece suo Capitano Generale, per l'acquisto della Provenza. della quale fù lasciato Governadore, Carlo I, condusse seco Oddo Braida Generale della Cavalleria, quando venne alla conquista del Regno, e dopò la vittoria gli donò Moliterno, e lo fece Riveditore del Baronaggio. Altri dicono, chevenga da Braida, Castello nel Piemonte, che Francia di quà de'Monti si appella, nel quale dicono havere vissuti, per molti tempi depniffimi Cavalieri di quello cognome; E che venisse in Regno à tempo de Normandi, & altri di questa. Famiglia venissero à tempo de Rè-Angioini, dal Contado di Piemonte, e ritrovarsi memoria di questa Casa, prima. della venuta di Carlo I. Nel 1163. Ribaldo figlinolo di Nicolò, fù Signor di Montemilone in Basilicata. Han posfeduto da quel tempo fin hoggi il Castel di S. Marco, con i Cafali di Plancellario, Cafalorda, e Chiufano di Capitanata, Colle in Abbruzzi, qual Castello di S. Marco con li Casali in

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 235 Capitanata, fù devoluto alla Corte, per morte del primonito di Gio: Beltrando, Bruzzano in Calabria, Colle Corbino in Abbruzzi, Pietra Palomba in Principato, Sanfeverino di Camarota, Cafaletto in Principato, Venosa in-Terra d'Otranto, Rapolla, Barrile, Carifi, Tolve, e S.Chirico in Bafilicata Città di Bifaccio il Marchefato di Specchia, il Contado d'Alessano in Otranto, consistente in-Specchia con i Cafali di Frigiano, Montefano, e Melisseno, nella Città d'Alessano con i Casali di Pati, Costignano , Capiti, Salignano, Giugliano, e Monte . La Terra di Monteverde con i Cafali di Ruggiano, Valiano, S.Dano, Ruffano, Corrano, e Neviano. Hà havuto il titolo di Marchefe fopra Rapolla nel 1605. & il titolo di Conte. fopra Carifi. Hà goduto ogni dignità, effendo che Pietro fu familiare di Carlo Primo, e Vice-Rè di Basilicata, Abbruzzi, Principato, e Capitanata, Camariere del Rè, Castellano del Monte di S. Angelo, Capitano di Napoli, Cajeta, e Pozzuolo. Gio: nel 1296. fu Configliere del detto Rè, suo Vicario di Basilicata, e Giustitiere d'Otranto . Gio: Giustitiere di Calabria : Guglielmo Castellano di Barletta. Oddo Castellano di Taranto, & hà havuto altre dignità. Nel 1300. e 1343. Cercario, e Corratio 6 dicono della Città di Alba.

Hà imparentato con la Famiglia Aquino, Carafa, Marzano, Sanfeverino, S. Croce, Zurla, Urfina, Aldemorifco, Acconciajoco, Mufeettula, Ratta, Gentile, Galluccio, Guevara, Salazar, delli Monti, Pannone, Franco, Cajeta, Durazzo, Carretto, Vulcano, Marramaldo, Recco, & altre.

Nel Piemonte vi sono Cavalieri di questa Casa. Scrivono di questa Casa il Lellis, Topio, Capaccio, Pietri, e ne sono pieni li Registri dell'Archivio della Zecca di Napoli.

Gg 2 Della

### Della Famiglia Brancia.

123 Eliberto Campanile dice, che questa Famiglia sia originaria della Francia, venuta con Carlo Primo d'Angiò. Dice la Marra, che si ritrova una medaglia antica con l'arme Brancia, fin dal tempo della Repubblica Amalfitana, e perciò prima della venuta di Carlo Primo, e Francesco di Pietri dice, che si ritrova memoria di quelta Famiglia fin dal tempo dell'Impero Gres co. Tutti però convengono, che in tempo di Carlo Primo furono Baroni. Ugone Signor di Licinofo,e di Pietra cupa (però dice la scrittura Ugone Brancio, non si sa se. sia la stessa,che la Brancia. ) Al parer della Marra, Matteo, e Pietro. Gio: fu preposto con altri all'apparecchio dell'armi contro l'Ifola di Cicilia . Sotto Carlo II. Raimondo fu feudatario del Regno. Ne' tempi di Carlo III si vede questa Casa passata in Sorrento da Amalfi, per la possessione de beni. Pietro, e Francesco figliuoli sono ricevuti frà Cavalieri, e Corteggiani del Rè Ladislao. Pietro fu Signor delle Castella di Tortora, Ajeta,e Torrenova, Maestro Rationale della G.C. Castellano di Tropea, Capitano à guerra nell'Isola d'Ischia, e Vicario del Gran-Camerlingo del Regno nel 1413. Francesco figliuolo su Capitano di Riggio, poi d'Averfa, e poi Vicario nella Calabria, Rafaello fu Vicario della Reina Giovanna ILnella Città di Stilo, Belcastro, & altri luoghi in Calabria. Antonio fu spedito Ambasciadore dal Rè Ferrante al Rè d'Ungheria. Bernardino foldato di conto, Barone di Cefa . Sotto li Serenissimi Rè Austriaci Fabritio su gran soldato, e governò le Provincie di Capitanata, e Contado di Molifi, Gio: Francesco fù Consigliere nel 1540. suo figliuolo, Ottavio fu Signor di Castel Pagano ; Ferrante fu

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 237 Regente della Real Cancellaria del Regno di Napoli, di cui fu figliuolo Francesco Cavaliere dell'habito di S. Jacopo, che havendo preso per moglie la figliuola del Marchefe di Padulo, di cafa Carbone, fuccesse à quel Marchefato. Il Regente ottenne anco titolo di Duca fopra Belvedere, e godendo la Famiglia in Amalfi, Sorrento, & in Napoli à Seggio Capuana, fu egli reintegrato à detto Seggio di Capuana, mà morto il fuo figliuolo, il Marchefe di Padulo, si estinse questa linea in due sue nepoti maritate; l'una al Principe di Pettorano Cantelmo, e l'altra al Principe di Montecorvino Pignatelli. Hà posseduto questa. Pamiglia anco la Terra dello Cetraro in Calabria, & altri feudi. Ferrante Regente di Cancellaria fu Duca di Belvedere, e Cavaliere di Calatrava. Hà havuto dignità Ecclesiastiche. Roberto su Arcivescovo d'Amalfi, e poi di Sorrento in tempo de'Rè Aragonesi. Francesco fu Vescovo di Nicorera. Achille Vescovo di Bona, che intervenne al Concilio di Trento: Filippo fu Nuntio in Germania, fu creato Cardinale, mà morì prima, che gli giùgesse il Cappello.

Hà imparentato con le Famiglie Bozzuto, Carafa, Brăcaccia, Baravalla, Caracciola, Capece, Carbone, Marramalda, Ruffa, Tufa, Pignarella, Cantelma, & altre. Hà havuto titolo di Marchefe fopra S. Mauro fin dal 1560. fopra Padulo, per heredità di cafa Carbone, il Ducato fopra Belvedere fin dal 1632. il Ducato di Rofito.

Hoggi posseggono Lorino con titolo di Marchesc, havuto sin dal 1604 & il Principato di Casal maggiore, havuto sin dal 1624. Posseggono bella Cappella nellachiesa retivescovale di Napoli, con inscrittioni, che su della stessa samplesa Carbone.

Scrivono di questa Casa, il Campanile, il Pietri, la. Marra, O altri.

Della Famiglia Buongiovanni.

124 E Nobile della Città di Tropea; si può credere, che fosse venuta in Regno da Roma.

Si ritrova di quelli di Roma Antonio Jacopo Vefovo di Camerino, dal Pontefice Giulio II. Berardo nel 1537. creato Vefovo di Camerino, & intervenne al Concilio Tridentino, fi Legato al Rè di Polonia. Mutio fi Arcivefovo di Sorrento nel 1588. Nuntio in Portogallo, morì nel 1591. Berardino Avocato Confifteriale, Efaminatore de Vefovi, e Confultore del Santo Officio di Roma; queflo; ò altro Berardino fi Vefovo di Venofa nel 1501. morì in Roma nell 1510. In Roma. nella Chiefa di S. Agoffino, avanti la Cappella di S. Monaca viè bella infertitione, altra nel Palagio delli Priori della Città, altra nel Sacrario della Chiefa di Sogiono, ni, riferite dall' Ughellio.

Ha bene imparentato, in particolare con la Fantiglia. Carafa.

Scrivono della Casa Buongiovanni Cartari nel Sillabo degli Avocati Consistoriali, Giuseppe Campanile, Ughellio, & altri.

Della Famiglia Burgarelli , ò vero Bulgarelli.

Uesta Famiglia è restinta nel Seggio di Portanova di Napolie secondo altri, nel Seggio di,
Capuana della stessa di Sicrede venutada Provenza in Regno, benche appara dalla Toscana,
passa in Provenza, poi si trova dal 989. Tomaso testimonio in una forittura degl'Ubaldini. Trà Cavalieri
Premontesse Provenzali, che erano della Casa del Duca
di Calabria, figliuolo del Re Roberto l'anno 13 20 si Ro-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

berto di Caulignana, Terra della Provenza, l'anno poi 1380, nel tumulto, che fece la Nobiltà di Napoli, nel Seggio di Portanova, si trova Rinaldo Milite, furono suoi figliuoli Errico Milite, e Ciamberlano del Rè Carlo III.e del configlio del Rè Ladislao, e Troilo, uno de Capitani del Rè Ladislao nel 1400. Rinaldo fù gran foldato , & uno de gli più illustri Capitani, che uscissero dalla scola di Sforza: si ritrovò alli ferviggi del Rè Alfonfo, si ritrovò à giurare il fido homagio al Rè Ferrante I,l'anno 1462.in nome di Baordo, di Riccardo, d'Ortona, forse suo cognato, e di Margarita Zurla, Signora di Rimano. Errico fù Signor di Vico, fu Capitano à guerra nel Monte di S.Angelo nel 1485. Ettorre fù Signor di Vico, & altre Terre nel 1492 andò col Principe Altamura, che poi fù Rè Federico, in Roma, quando andò in nome del Rè Ferrante suo padre, à prestare obedienza à Papa Alessando VI. sù privato della Terra di Vico, dal Rè Ferrante II. perche seguitò le parti de Francesi. Nel 1484 Errico I, della Terra di Vico, e Regio Configliere.

Si ritrova nel 1519 Lucretia Tocco vedova se madre, di Gio: Luigi Burgarello, e Diana Burgarella, maritata à Gio: Vincenzo Brancaccio, che molnel 1518. Nel 1528. Cola Vincenzo sperando nella guerra di Lotrecco, impadroniri di Vico annico, patrimonio della sua Casa, andò à pigiarne il possico, ma riuscire male le cose de Francesi, suò di chiarato ribello, ne di laine del nome Burgarello si ritrova

poi altra memoria,

Hanno imparentato con la Famiglia Carafa, Tocco, Brancaccio, Caetana, Dentice, Riccardi, Filomarina, Gazz zella, & altre.

Scrivono di questa Casa la Marra, il Lellis , & altri.

. \$1

### Della Famiglia Caldora.

126 T [Caldori vennero da Marsilia di Francia,e vennero in Regno con Carlo I.d'Angiò. Il primo che fi ritrova è Berteraimo Caldora di Marfilia nel 1279 preposto alli corpi, e corredi della Nave della Corte, detta la. Contessa, dentro Lago Pesole,

Nel 1301. Raimondo forse suo figliuolo, à chi il Rè Carlo II. dona Caffano in Cicilia, e trè anni dopò, Città Lupa-

, rella, e Petra Guarazzana, e S.M.in Abbruzzi.

Furono i Caldori antichi Baroni nella Provincia d'Abbruzzo, e fotto il Rè Roberto si ritrova Giovanni Caldora Signor del Castel delli Giudici.

Ramondaccio familiare del medemo Rè, fu Signor del Castel di Belforte in Abruzzo, Giustitiere di Principato

, nel 1318.

Raimondo, à tempi della Reina Gio: I, fù casato due volte, la prima volta con Luifa d'Averfa, e la feconda con-Giovanna di Pontiaco.

Ramondaccio secondo, e Luigi fratelli, in tempo del Rè Carlo III. vendeno alcune lor Castella. Maria su moglie d'Antonio Cantelmo, e poi di Rogieri di Gefualdo.

Jacopo fù uno de maggiori Signori, che fossero flati à suo tempo, nel Regno, perche, oltre à tante Terre, che posfedeva in Abbruzzi, che pigliavano la maggior parte di quella Provincia, e nel Contado di Molife, e Capitanata, fù Duca di Bari, Marchese del Vasto, Conte di Montederisi, di Pacentro, d'Arce , di Trivento , di Palena , d'Aversa , e di Valva, Nola, Conversano, Rutigliano, Acquaviva, Martina, le Noci, Capurso, Trani, & altre: e fregiandosi più del proprio nome, che di qualunque gran titolo,non volle mai effer chiamato d'altra maniera, che Jacopo Caldora. Fù va-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 241 lorofilimo nell'armi, il che dimoltrò particolarmente nella rotta, che diede à Braccio, famolifilmo Capitano; il che fi caggione, che molti Principi d'Italia, mandaffero le lor pagbe, per lo lou effercio, fin à cafa, non già perche andaffe à fervirloro; ma folo, perche non andaffe contro di quelli. Fbdii bellifilma flatura, accommodata all'arte militare, e di faccia, che dimoltrava Maettà, e grandezza d'animo infeme, fiù ornato di belle lettere. Ul'ava portare feritto nelle, felle de fuoi Cavalli, quelle parole di David.

Calum cali Domino, Terram autem dedit filiis hominum.

Volendo fignificare; c'he la Terra era data in forc à chl più fe ne poèteva far Signore. J'Eù Capitan Generale di Renato d'Angiò-contrai il Rè Alfonzo d'Aragona, à tempo, che venne alla conquitta del Regno, e fe non che egli da improvisa morte affalito, in età matura fini i suoi ultimi giorni, Alfonso non farebbe gionto mai ad esfere Rè di Napoli, fù siua moglie Medea d'Eboli, che gli portò in dote la Contea di Trivento. Maria sua figliuola sù maritata à Trojano Caracciolo Duca di Melfi.

Antonio primogenito ettenne dopò la morte del padre, dal Rè Renato, la confirma di tutti gli Stati, e titoli paterni; le infieme la Contea di Trivento, per morte di fua madre, hebbe dallo flefio Rè, l'Officio di Gran Conteflabile del Regno, e la marte di di Margarita di Lagni, Marchefa del Vafto. Berlingieri nel 1488 fu cortiggiano, e familiare del Rèen el anto 1487 in tempo, che firebellarono i Baroni del Regno, contro Rè Ferrante, per tirarlo dalla loro parte, ferono opera, che Gio: Paolo Cantelmo Duca di Sora gli diede per moglie Cornelia Cantelma Duca di Sora gli diede per moglie Cornelia Cantelma fua figliuola.

Restaino sù Conte d'Arce.

Gio:Antonio fù condottiere de Vinetiani cotro Turchi. H h ¿ Jacopo figliuolo di Berlingieri, e della detta Cantelma, alla venuta del Rè Carlo VIII. ricuperò l'antica Contea di Montederifi, ma poi la perdè cacciati li Francefi. Ariflanio nel 7443, paggio del Rè Alfonfo. Nel 1450 Raimondo milite, mariro di Giulia Acquaviva, Gio: Antonio Camariere.

Berlingieri ultimo di tal Famiglia , alla venuta di Lotrecco ricuperò anco egli le Contee di Monderifi, di Trivento, di Pacentro, e d'Arci, ma auvenne à lui, come à Jacopo padre, che con l'uficira de Francefi, ufcl anco egli dalle fue Contee. Se vi fono di quefta Famiglia, fono di linea naturale.

Imparentò con le prime Famiglie del Regno; comes fono la Berlingieri; Balzo, Carafa, Caracciolo, Averfa, Barrile, Cantelma, Licinardo, Langni, Evoli, Gefualdo, Pontiaco, Sangro, & altre.

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, il Campanile, Lellis, Tutini, e altri.

### Della Famiglia Camponescal

127 L Allo Campone(chi nel. 1347 ad inflanza del Rè d'Ungheria, fece ribellare la Città dell'Aquila. nell'Abbruzzi, contro la Reina Gio: I. e se ne impadroni, ma usicitosi l'Unghero dal Regno, e ritornata la Reina Gio: che se riera partira. Lallo si riconciliò con la Reina, & incambio dell'Aquila, hebbe in dono là 12. di Novembre. 1348. il Contado di Monterifo, con titolo di Conte, che si del già Carlo d'Artus. Hebbe anco in dono, la Terra d'Atesfa, e la Città di S. Angelo, con altre cosse. Ma po si stelituti il Contado Monderifo all'Artus, & bebbe egli altro Stato, morì nel 1354. si anco Conte di Montorio, & hebbealtre Terre.

Giannotto forse suo fratello su nel 1353 Podestà di Firenze. Il NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 243

Il secondo Lallo sù figliuolo, ò nepote del primo Lallo, e sù 2. Conte di Montorio, viveva nel 1382.

Sotto il Rè Ladislao nel 1401. Gio: Paolo, forfe figlinolo de Lallo, fu Conte di Montorio, e nel 1419 si ritrova Marefeiallo.

Nel 1460 Ettorre, & Odoardo fuo figliuolo, Aquilant Cavalieri, e Regii Configlieri, con provifione d'annui doc. 700 Jacopo, dell'Aquila Capofquadra d'huomini d'armi nel 1703.

Aduardo Patritio Aquilano figliuolo d'Ettorre, Regio Provisionato nel 1469.

Nel 1487 Battista, Aquilano era Barone di Catignano, e Nocciano.

Luigi nel 1430 era Conte 4 di Montorio.

Si ritrovano ancora Antonuccio, e Minicuccio che furono buoni foldati.

Pietro Lallo Milite nel 1457. fu Conte di Montorio quinto, e nella congiura de' Baròsi fatta contro il Rè Ferrante, nel 1450. fu l'Authore, che fi ribellaffe la Città dell' Aquila.

Luiggi, Aquilano Patritio Conte di Montorio nel 1451 cooperò alla riduttione della Patria, alla devotione del Rè Alfonfo.

Lodovico fu Conte di Montorio sesso, e fu nella seconda congiura de' Baroni, succeduta nel 1484, sedele, alla Casa d'Aragona.

Fù Vescovo della Città dell'Aquila. Un di questa Fam.
In tempo della Reina Giovanna II. il Magnifico huomo Battista Camponesca dell'Aquila, sti Capitano à vita
d'alcuni Casali.

Vittoria fu madre del Pontefice Paolo IV. Giovan Pietro Carafa.

Srivono di questa Casa l'Ammirato, Lellis, er altri. Hh 2 Della

# Della Famiglia Capana.

Ice Elio Marchese, che è originaria del Cilento, che viene seguitato dal Contarini, e dice mostrario la porta di S.Pietro Martire di Napoli, costrutta da uno di questa Famiglia, della Rocca del Cilento; Jacopo fu Milite, Maestro Rationale, Consigliere, e Familiare del Rè Roberto, da chi ottenne in dono li Cafali, Trotta, Cupolo, Salcato, e Castrigrano. Francesco sú Milite, Maestro Rationale, Consigliere, Familiare, e Barone di Turricello, Castiglia, Porcile, Aquavella, e Castello à Mare della Bruca. Nicolò Milite Mastro Portolano, e Proccuratore d'Abbruzzi, e dopò anco della Puglia. Un' altro Nicolò Milite, Familiare, e Capitano d'Agnone nel 1410. Mazzeo fu Barone di Lustra, di Omgnano, Seisaje Pollica, Ciambellano, e Familiare, e ricevè in dono oncie 25 annue. Tomafo Milite, e Familiare, Profetto Castello à Mare della Bruna, e della Città di Vico, Antonio Milite, Ciambellano, e Familiare, ottiene in dono dal Rèoncie 25, e delli beni di Trogalla, Capano Minite fuo Zio materno; Antonello figliuolo d'Antonio, Feudatario in Cilento, nel 1423. Corrado Milite Ciambellano, Familiare, Portolano, e Procuratore di Calabria, e Provifore delle Caffelle di Calabria. Carlo Barone di Barbera, Massafanta, & altri Villaggi.

Hà posseduto il Casale delli Carusinel Cilento, fin al anno 1670 che lo vendè il quartodecimo Barone. Posse-

de ancora Pollica, Celfo, e Cannichio.

Hà imparentato con Famiglie Nobilissime, come sono Carafa, Brancaccio, Aldimare; Sangro, Barrile, Viteriis, Scattaretica, Tocco, Ursino; Rossi, Villana, Pezzo, & altre

Scrivono di questa Cafa il P.Borrello, il Mazzella., Contarini, Pietri, Lellis, & altri. Della

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 245

# Della Famiglia Capece-Latro.

129 Nice Elio Marchefe, che i Latri non habbiano passato il grado di mezzana fortuna, e cavalleria, mà la verità è in contrario, perche fin dal 1187. Pietro fu Signor di Chere, Sasso, Civita vetera, Golita, c. Casal volgare nello Stato del Papa. In tempo di Carlo Primo si ritrova Giovanni feudatario chiamato con altri, al ferviggio di Romania. In Napoli possederono fin dal 1280. in tempo di Carlo Primo Guardia, Bruna, Rocca del Vescovo, la Trecine superiore, & inferiore, Castel di Gionata, Castrogirone nel 1306. nel 1302. Parete, Cardito, nel 1336. Montecapraro, nel 1334. Castelguidone. Nel 1400. Cafolla, e S. Adjutore, Pennone, Cancellaria, Baronia del Conte in Nocera comprati dal Conte di Loreto: Nel 1423. Gerona. Nel 1428 Monteforte. Oratio fù Signor di Neviano, Faustina Marchese di S. Lucido. Bertuccio Configliere del Rè Roberto nel 1327.Gio:nel 1 3 3 2. Capitan di cavalli della Guardia del detto Rè Roberto, Camariere della Reina Giovanna Prima nel 1348. Biagio Configliere di detta Reina . Floridasso Maresciallo del Regno, e Vice-Rè di Napoli. Jacopo Camariere. del Rè Ladislao. Pietro Configliere di Stato del Rè Alfonso. Landolfo nel 1301 è Milite Mastro de' passi dell' Abbruzzi . Errico nel 1307. Mastro de' passi di Terra. di Lavoro . Landulfo nel 1303. Capitan d'Ifca . Nel 1383. Carlo di Napoli Milite Castellano del Castello di Lettere. Landolfo nel 1352. Vescovo di Pozzuolo.

Galiotto Luogotenente del Grand'Ammirante nel 1417. Nello stesso anno l'huomo nobile Biagio Dottore, e Mastro Rationale della Gran Corte:

Ettorre fu Configliere del Configlio di S. Chiara nel

1631.e poi nel 1643. Regente della Real Cancellaria. di Napoli, si Ambasciadore della Città al Rè Nostro Sigaore, dal quale si creato Marchese di Torello; Morì nel 1654 e lasciò le dottissime sue decisioni; e consultationi, stampate, note per tutta l'Europa.

Hoggi vi è il Ducato di Siano, & il Marchesato di To-

rello.

Hanno imparentato con Filomarino, Carafa, Seripanda, Brancaccio, Caracciolo, & altre.

Nella Chiefa della Santifsima Annunciata di Napoli, nella Cappella di S. Antonio di Padua, dentro del Teforo delle Reliquie di questa Chiefa, che è di questa Famiglia, Glegge:

Vetufts, eg clavissma Familia Latro Monumentum; Araproximioris adiculabuc translata, Hedior Dux Siamigo Marchio Torelli, Horatius Nevani Doininus, Gr Jacobus frater, ampliori cultus adauctum. Genti sua resitturrus i MDCXXXIV.

Nel fuolo:

Capyciorum Latro fipalchrum à Petro Itrenso, pioque Milite Ann. CIDCCCXL. fibi, Gentilibufque P. fuiscinerisus ejus Jo: Roberto. Rege Flaminis Vicarii, cineribus que Floridalfi ab Arcanis Imporii Prafetti claffir Regni Marcficialli Neap. Pro-Regis rebus Terra, Marique Ladislao Rege geftis, proclamante adbiuc fama celeberrimi, cineribufque Petri, Drattomii edfonfo, Ferdinandoque primis in flapremo latere Senatu fapremis munivibus infigniter obiris, praclariffimorum, aliorumque non exiguo numero in maga poli, wei numero Auguferamu. Francifcus Annibalis Capycii Latro quarto Domini Nevani Filius, edvis, Pollerifque reflaurat, Ann. fal. hum. Cl3]CCXXXIII.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 247

Scrivono di questa Casa, il Mazzella, il Tutini, il Padre Borrello, il Contarini, il Ciarlanti, Lellis nelle sue opere, anco nella Nap. Sacra, & altri.

# Della Famiglia Capece-BoZZuto.

130 A Rrigo fu il primo, che si trova di questa Fami-A glia nel 1136. con che non è vero quello dice il Mazzella, che hebbe origine nel 1220. da Sivardo Bozzuto, huomo di gran valore, in tempo di Federico II. Furono feudatarii gl'huomini di questa Famiglia sotto il Rè Carlo Primo e fotto il Rè Manfredi come dice il Padre Borrello nelli Monumenti Litterarii nel fol. 171. 176. e 181. In tempo della Reina Giovanna Prima Palamede. possedè Rosito, e Caloginario. Gio: possedè Frattaminore. Nell'anni 1419. e 1420. Nicolò possedè Chrisolia, Guifdio in Calabria, Pietraperciata, Viggianiello, Roccafecca, Castromerolo, Oliveto, Liameronio, e Perticara. Nell'anno 1448. Andrea possedè Corazzano. Nell'anno 1444. Nicolò Maria possedè Caivano, e Lusito . Nel 1474. e 1497. Cesare Maria possedè Casapuzzano, e la Fragola. Giovannotto possede Cugnano.

Ha havuto questa Famiglia due Cardinali Uno l'anno 1157 creato da Papa Adriano IV. l'altro nel 1565, da Papa Pio IV. Nel 1378, Lodovico su Arcivescovo di

Napoli.

D Girolama Principella d'Ifchitella moglie di D Emanuele Pinto Mendozza Principe d'Ifchitella, e Scrivano di Ratione del Regno di Napoli, D. Coflanza moglie di D. Diego Filippo Galiano, Regio Configliere del Configlio di S. Chiara, figliuolo di D.Martino, Caffellano del Caflello di S. Eramo di Napoli, gran Soldato.

Dicono alcuni, che la Bozzuto, Pifcicella, Zurlo, Scon-

dito fimo una stessa Famiglia frà di loro, e con la Capece, cdicono, che essendo la Famiglia Capece partigiana della Casa Sueva contro Carlo Primo d'Angiò, quando poi vinse Mansfredi in Benevento, e sece decapitare Corradino, perseguito questa Famiglia, e vis se decapitare molti, g'altri, per timore, suggirono, e si mutarono il cognome, e si distro Aprani, Bozzuti, Galeoti, Larti, Minutulli, Ficicelli, Sconditi, Tomacelli, e Zurli Mà che siano l'intefe se vero, mà non per lo che dicono di Carlo Primo. Mà perche si porta dal Tutini un privilegio, regnando Cossantino Imperadore, dove Bartolomeo si dice Cacapece, detto Pisicellos su naltro in tempo d'Arrigo VI. di Lanzillo Cacapece Scondito.

Questa Casa s'estingue in dette due Signore, D. Costanza, e D. Girolama nel Seggio Capuano di Napoli.

Scrivono di questa Famiglia, il Mazzella, Elio Marchefe col Padre Borrello, Contarini, Lellis, Tutini, Reverter deciss, 37.65 altri.

# Della Famiglia Capece-Galeota.

S Esia la stefia la Capece-Galeota, che la Capece. Semplice, l'havemo feritto in altro luogo. Fin dal tempo del Rè Manfredi gl'huomini di questa Cafa, possibetavano feudi, come dice il Padre Borrello. Nel 1305. Jacopo possibetava Lumiano, e Carmignano. Un'altro Jacopo si Arcivescovo di Bari, e si mandato dal Rè Carlo per il matrimonio trà Carlo Mattello, e la figiluoda di Ridolfo Imperadore, come dice il (0/thans. not. Il Hispor. fol. de. Un'altro Jacopò si Capitan Generale del Rè Carlo VIII. di Francia contro il Re della Gran Bertagna. Nel 1319. possibede Monterone, la Fragola, ce. Fonticello. Nel 1382. S.Mauro, e Serpico. Nel 1419. Selano.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 249

lani. Nel 1463. S. Stefano, e Sorbo. Nel 1468. Cafafreda, Nel 1469. Montevairano, Trentolabrufa, Baronelli, Caflelpizzuro, S. Martino, Longano, Brancelaone, e Canciello; Il feudo di S. Stefano in S. Severina in Calabria, Cancello in Terra di Lavoro, Monterocchetta, e Cerife in Principato Ultra. Erriconel 1321. fu Luogote; nente del Gran Camerario. Nel 1428. Lodovico RiCōte di Terranova in Calabria, Robino fi da Lodovico XII. creato Marefciallo. Fabio, à nostri tempi, è stato Duca della Regina, come hoggi è D. Fabio sino nepote, sin Teforiere Generale del Regno, come su Gorone, & altri.

Jacopo fit Regente di Cancellaria, come fit Fabio fuo padre, Duca di S. Angelo à Fafanella, e Vicecancelliere, del Collegio de' Dottori di Napoli, di chi fono degnifimi figliuoli D.Francefco Duca di S.Angelo,e D.Giulio degniffimo Giudice di Vicaria. D.Giueppe Cavalier di Malta, D.Luigi Canonico della Catedrale,e Gimiliarca della.

stessa Chiefa.

Tengono bellissima Cappella nella Chiesa Arcivescovale di Nap. co belle inscrittioni, & è quella à man destra dell'Altare maggiore, dove si conserva il SANTISSIMO.

Questi godono nel Seggio Capuano. Hanno imparentato con Caraccioli, Carafa, e con mille altre Famiglie. nobilissime.

Vi fono della linea , che non godono nel detto Seggio Ca puano,e fono flati Principi di Monteflarace, della quale linea ferive Francefo de Pietri nelli fuoi conffeli legali. Della qual linea foi Berardino Prefidente di Camera. nel 1499. & anco Regio Configliere, mori nel 1540. Mi fepolto nella Chiefa della Santifsima Annunciata di Napoli, con inferittione, fit figliuolo di Silveftro Protomedico del Regno,e Barone di Cafafredda.

Scrivono di questa Casa, oltre il Pietri, l'Ametrano, il Mazzella, Lellis, Topio, er altri. Ii Della

## Della Famiglia Caputo.

Hi dice, che sii originaria di Spagna, chi del Principe d'Antiochia Corrado Caputo, e chi li dà altra origine. Ogn'uno creda quel, che più li piace. Il primo, che si ritrova è Pietro Caputo, che nell'espeditione della Morea feguitò il Rè Carlo Primo d'Angiò. Gualtiero Sindico della Città dal 1268. Francesco, e Sergio Caputo nel 1275 improntarono, frà gl'altri, denari al Rè. Gualtieri, e Lorenzo armati Cavalieri nell'istessi tempi, Gualtieri Caputo ottenne la Terra di Cuma in. Terra di Lavoro nel 1291. il Cafale di Cefuni, detto Capo di Rivola, terza parte del Castello di Tito in Basilicata, il feudo della Starza di Massa, & altre concessioni, sù Giustitiere degli Scolari, e Studii di Napoli dall'anno 1294. fin'all'anno 1299. che li fuccesse il Milite Lodovico Dentice. Tirello Barone in Calabria, in tempo del Rè Roberto nel 1324 Giovanni no folo fu Sig della Starza Caputo in Massa, mà Signor del Castello di Collepezzuto in Calabria, fù Giustitiere delle Provincie di Abbruzzi, e poi di Terra di Lavoro, e Contado di Molife.

Carlo Caputo fi Mareficiallo del Regno. Lorenzo fi Vice-Rè in Terra di Lavoro, e Signor de feudi indetta Provincia, & anco in Capitanata. Errico fii Ca-fiellano del Caftello di Trani, Camariere, e familiare del Rè Carlo Secondo. Carlo fii Mafro Rationale, co Mareficiallo del Regno, morì nel 1384. Luigi nel 1394-Mareficiallo del Regno. Vi fono fitati altri humini fegnalati di quefia Famiglia, riferiti dalla Marra, e dal Lelti nelli diferofi di apetia Famiglia. Hì goduto nel Seggio di Potto di Nap. dove è eltinta fin da 200. anni à dietro, come ben dice la Marra. Pretendono bensì alcuni

Gen-

Di questi Caputi Gio: si nel 1583. Signor della Terra di Bagnuoli in Principato, Agottino fuo figliuolo si ancora Signor di Carovigno in Terra d'Otrantocomprato nel 1597. che si aggregato alla cittadinanza Venetiana col imbolo della Calza Giovani figliuolo di Agottino si Presidete di Camera, si Signore ancora della Terra di Santo Mango, e del feudo della Feccia nella Baronia del CilentoAndrea nel 1621. Vescovo di Lettere, mon nel 1650. Marino Capitano di fanteria. Pascale Signor della Terra del Sacco in Principato Citra, Signor della Petrella, dove tengono titolo di Marchese, havuto fin dall'anno 1613. Francesco si anco Signor di Belvadere in Terra di Lavoro.

ª Pietro Paolo fit Referendario dell'una, e l'altra Signatura, Auditore delle confidenze. Nel 1625, governo fit Sabina, nel 1626. Foligno, nel 1627. Nárni, nel 1628, Imola, 86 otténe aggregatione della nobiltà della fua Cafa à detta Città. Nel 1628. fig da Urbano VIII. nominato al Vefovato di Larina in Capitanata, mà morì l'anno feguente.

Consalvo suo fratello nel 1630, su eletto Vescovo di S. Marco nella Calabria Citra, e poi nel 1633, trasserito nella Chiesa di Catanzaso.

Gode nobiltà questa Famiglia in Cosenza, Tropea, C.

Ha imparentato con Famiglie nobilistime, Abenavolo, Carafa, Caracciolo, Dura, Guindazzo, Gennaro, Mor-TIII. 12 mimile, Strambone, Coppola, Bresca, Anfora, Longo, Ac-

ciapaccia, Cicino, Capece, Brancaccio,& altre.

Scrivono di questa Famiglia la Marra, Lellis, Giaseppe Campanile, Capaccio, Vincenti ne' Protonotari, Inveges, & altri.

### Della Famiglia Carmignana.

133 S I stima, che S. Severo Vescovo di Napoli, che viveva prima del millesimo fosse della Famiglia Carmignana, secondo scrivono il Terminio, Surgente, Paolo Regio, il Romeo, il Capaccio, & altri.

Luigi nel 1268. 1269. improntò groffe summe di denari al Rè Carlo I. d'Angiò, con altri Cavalieri Nap.consorme ne improntarono Ventura, Bartolomeo, e Sergio.

Nel 1276. Ligorio Carmignano fimilmente improntò denari al medemo Rè, e Sergio nello stesso anno 1276. sù citato dal Fisco insieme con altri.

Nel 1346 Andrea d'Alagno di Napoli Milite, litigava per l'heredità de Andreella Caracciola, con Errico Carmignano, e Gio: Scondito.

In tempo del Rè Roberto si ritrova Tomaso.

Nel 1344 fi ritrova il Signor Roberto Milite Napolitano, morto, fepolto nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli Nella Chiefa delle Vergini di Napoli, vi è Cappella di quefta Famiglia, & vivì fepolto il nobile huomo Agnello Carmignano di Napoli, che morì nel 1348.

Nel 1390 Cecco Carmignano fo armato Cavaliere dal RèLuigi d'Angiò, quando entro pomposamente nella Cir-

tà chiamato da Napoletani.

Nel 1322 si ritrova l'abella Carmignana vedova del Sig, Lodovico Origlia di Napoli, forella del Signor Gio: Carmignano, padre di Nicolò, e Margaritella

Gio.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 253

Gio: Filippo nel 1517. fù Giudice di Vicaria.

Colantonio Milite nel 1511. sepolto nella stessa Chiesa. di S.Lorenzo di Napoli.

Nel 1307 Filippo Carmignano con Errico d'Aprano, Bartolomeo d'Arcu, Leone Marogano, Ligorio Griffo, Gentile Moccia, erano Sindici dell'Università di Nap.

Nel 1283 Sassa de Grisso vedova di Sergio Carmignano di Napoli, possedatto S. M.à Palazzo di rendita d'oncie due, perche sù unito all'Opera del Castello Nuovo, comanda il Rè, che si li dia l'escambio.

Nel 1336 Bardella Carmignano figliuola di Alessandro, e moglie di Rinaldo di Madio.

Nel 1409. Sergio Mastro Rationale della Regia Corte.; come era ancora Lisolo, e Jacopo.

Nel 1497. Jacopo era Mastro Rationale della Zecca, insieme con Marino, per la sua Piazza di Montagna.

Questa Famiglia con la Vespola, sondarono la Chiesa di S. M. delli Vergini di Napoli, come dicono Luigi Contarini, e la Nap. Sacra del Engenio, e Lellis.

Hanno imparentato con la Carafa, Pappacoda, Caracciola, & altre fimili.

Scrivono di questa Cafa il Mazzella, Lellis, co-altri, e. fono nell'Archivio della Zecca.

# Della Famiglia Castiglione

134 SI crede, che vengano da Caftelli della Lioneffa., che già portavano per Imprefa,un Caftello, & un Leone, ò dificendano da Succeffori di Sedicone, che à Cafliglione, quafi Cafa di Stelicione, il nome diede. Altri dicono, che diforndano da Borgogna.

Di quella Cala il primo, che fi ritrova è S. Honorato nel nel anno 166. Arcivescovo di Milano. Si ritrova S. Gio: di Castiglione, che fiorì poco dopò, Vescovo di Como, andò in Cielo nel 680. Tachipaldo nel 816 Vescovo di Bergamo. Buono fotto Gregorio IV.fu Arcivescovo, e Principe di Mi-Iano, morl nel 828, ò 833. Arnolfo 2. Arcivescovo, e Principe di Milano, sedè nel 989,ò 996. Landolfo sotto Remederro VII. era Vescovo di Brescia, tiene titolo di Beato.

Gottifredo fu eletto Arcivescovo, e Principe di Milano, nello scisma, e tumulto, che regnava in Milano, nell'

anno 1074.

Tealdonel 1075 Arcivescovo, e Principe di Milano. Tesselino il Beato, e S. Berardo suo figliuolo, furono di questa Casa.

. Urbano II. fu Pontéfice Romano, fu eletto nel 1088 morì con fama di Beato.

· Balduino Vescovo, e Cardinale eletto.

Ottaviano Cardinale di S. Chiefa, Vescovo d'Ostia, c di Velletri, e Vicario di Clemente III. nella Città Roma. - Celestino XI. Pontefice Romano, nato dalla forella di Papa Urbano III. si chiamò Gosfredo Cardinale, di Gregorio IX. fu Vescovo di Sabina, e poi di Roma, fu asfunto alla Sedia di Pietro nel 1201.

. Zonfrido nepôte di Papa Celestino IV su Cardinale. d'Innocentio IV creato nel 1 244. Adalberto in detti tempi era Priore di Ganna.

Francesco sur eletto Vescovo di Piacenza,

B. Nicolò, e B. Serafino Canonici regolari, vissero nel 1475. Liber case L. Francesco Vescovo di Cremona, morì nel 1406. Gio:

Vescovo di Vicenza, mori nel 1400 on antido a

Branda Auditore di Rota in tempo di Bonifacio VII. Nuntio in Alemagna, & Ungheria, Vescovo di Piacenza. Zenone Vescovordi Neomago, Configliere, e Secretarib del Rè Carlo VII. di Francia, e Vescovo di Bajosa.

Bar-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 255

Bartolomeo Vescovo di Tortona Gio: Vescovo d'Orivieto, sedè nel 1455.

Gio: Vescovo di Costanza in Normandia, poi di Pavia, poi Cardinale di S. Clemente, creato dal Papa Calisto III. e Pio II. lo costituì suo Legato nella Marca d'Ancona.

Gio: Giorgio Auditore della Rota Romana.

Branda Veícovo di Como., fu Confegliere di varii Principigovernò Parma nel 1477 nel 1484.Governadore in Genua. Cardinale pronunciato da Papa Innocentio VIII morì prima del possesso.

Gio: Jacopo, essendo Vescovo di Canosa, su creato Ar-

civescovo di Bari.

Filippo Presidente del Consiglio di Milano.

Francesco Abondio Vescovo di Bobio, e poi Cardinale.

Baldassare sù insigne Lettore de suoi tempi. Nuntio in Ispagna del Pontessee Clemente VII Vescovo d'Avila, per l'Imperatore Carlo V. ma non pigliò il possessi.

Corrado, e Giovanni furono Capitani infigni, come, fu Guido figliuolo del detto Corrado. Rinaldo andò all' imprefa di Terrafanta contro i Saracini, con il Impérator Corrado, nel 1125, e fi ritrovò in tutte l'imprefe ivi fatte.

Roberto nel 1245 Podessà di Cremona, Generale dell' armi di Federico II. Imperator, e Vicario del Impero, per

la Marca di Ancona

Vi fono staticinque rami de Castiglioni, ogn uno de quali hà prodotto huomini segnalati, in pace, & in guera, che si lacciano per brevità, e si possono credere dal racconto delle persone referite.

Hanno postedato molte Terre, che sono, oltre Castiglione, Binago, Berziano, Carparreto, Castelvairo, Castiglion dell'Abbruzzi, Celleria, Cimena, Ganna, Garlasco, Ico, Gustago, Helice, Scola del Piano, Moridallo, Marano, Nuvolara di Pefaro, Pescano, Serono, Venagone di sopra, Venagone di sotto, Vestria, e Villa Bartolomea del Veronese.

E nobile in Milano, Como, e Mantua.

Le glorie di questa Casa di Milano, sono referite à lungodal Crefèrea, nell'Ansiteatre Romano, dal Nicolino nell'Historia di Chieti, dal Ballarin nelle Croniche di Como. Moriggia Historia di Milano, cor altri.

In Regno si ritrova fin dal tempo del Imp. Federico II, inell'1239 nel detto registro sol. 96.

Nel 1392. Antonello possedeva beni in Abruzzo.

Nel 1445 fi ritrova Antonio Castiglione di Cosenza Regio Capitano, executor. Regio di detto anno, fol. 188.

Nel 1461 la Famiglia Caltiglione della Città di Penne., ottenne annua provisione di docati mille sopra la Dohana delle Pecore di Puglia, execut. 21. detto anno, 50l. 31. e nel 1475 era Regio Dohaniero, Baldasfarre Caltiglione, execut. 6. d.anno, 50l. 10. e nel 1483, ottenne la Famiglia altro privilegio, execut. 9. d.anno, 50l. 10.

Nel 1496 Il Magnifico Mariotto Castiglione della Città di Penne, era Regio Squatrerio. execut. 2. di detto anno

fol.285.

Nel 1482. Agramentone Castiglione di Penna, con titolo di Magnifico. execut. 8. di detto anno fol. 187. àt. Secreto, e Mastro del Sale d'Abbruzzi nel 1494.

Nel 1104 il Magnifico Polidoro della Città di Pennocome prima, e più antica della fua Famiglia, ottiene l'officio di Secreto, nella Provincia d'Abbruzzi, & civi vengono altri della Famiglia execut. 2.d. anno, folo 3.

Gio: Antonio della Città di Civita di Penna, marito nel 1530 di Anastasio del Paggio, Ramonte Boromessa.

Nel 1457 Gio: Ferrante Castiglione della Città di Pen-

nc,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 257 ne figliuolo di Baldaffarre, morto nel 1557. Signor di molti feudi.

Abonante nobile di Penne, figliuolo d'Agostino pagail relevio per la metà di Castiglione della Valle,morto nel 1573.

Gafpare Dohaniere delle pecore d'Abbruzzia el 1467. Agoftino di Civita di Penne, nobile, figliuolo del quodam Abonante, paga il relevio, per l'ottava parte del feudo di Bifaro, e festa parte d'Acquaviva, Canzano, e Torritto nel 1508.

Nel 1556. Madama d'Austria Signora della Città dell'Aquila fece si pace rrà gli Gentil'huomini della Famigli Castiglione con quelli della Famiglia Scorpione, sotto pena di ducati seimila, per ciascheduno controveniente.

Nel 1511. Cefare Castiglione di Penne Officiale delle Dohanelle di Puglia, Luogotenente della Campagnia d'huomini d'arme del Conte de Popoli, nel 1514.

Camillo Caffelione Barone d'Elice nel 1620.

Alessandro Castiglione di Civita di Penne, Cavalier Gerdsolimitano, nel 1644. E'nobile anco in Genova, della quale scrive l'Autore

manoscritto delle Famiglie di Genova.

Di questa Casa ve ne sono in Cosenza, chiamati hoggi Maurelli. Della quale Casa scrivono il Marsirani, Autore manoscritto, cril Sambiasi.

# Della Famiglia di Castro.

Uesta Famiglia è Spagnola , si ritrova in Caftiglia, Portogallo , e Murcia . Si siina , chefia originaria , e disca da Augno Rasfurac.
da Laino Calvo . Altri vogliono , che il Conte D. Pietro
di Portogallo havesse dato principio à questo lignaggio.

K x

con la base del Conte D. Guttiere Fernandez di Castro, così nominato per lo dominio de' Castroxeris, in Castiglia. Il Figueros prende la discendenza dal Conte Don Ferdinando, figliuolo del RèD. Bernardo Primo di Leone, circa il 786.

Quelli di Portogallo hebbero origine da D. Alvaro Perez di Castro Conte di Arrivelos, figliuolo naturale, del Principe D. Giovanni, che premorì al Rè D Pietro suo padre.

Divenuta feconda questa Casa, si distes in più Rami, delli quali tutti è Ceppo il Conte di Lemos, che riporta due cognomi, Castrosè Osorio, ela ragione è che fecondo dice Lopez, de Havo par. 1, sol. 438. in questa Casa diede principio alli Titoli D. Beatrice di Castro Contesta di Lemos, & il Conte D. Pietro Alvarez Osorio suo mariro, fotto il Rè Giovanni di Castigglia, che cominciò à regnare nell'anno 1407.

Sono hoggi, fecondo il Contzen, Marchefi di Sartia, Contidi Lemos, di Castro, d'Andrade, di Villalva, Signor d'Ulloa, Capo della Cafa di Castro, hà casa in Lemos, e di Sartia, Stato nel Regno di Murcia, tiene di rendita ducati fessinamia, col Contado di Lemos è il Grandato di Spara.

D l'etro Fernandez di Caltro, & Andrade fi Conte. di Lemos, Marchefe di Sarria, Conte di Villalva, & Andrade, Gentil'huomo della Camera del Rè Filippo III. c. Commendatore della Zarza dell'Ordine d'Alcantara, Ambafciadore in Roma, per dare l'obedienza al Fontefice. Fù Vice-Rè, e Capitan Generale in Napoli, e poi Prefidente del Configlio d'Italia, che morì fenza fuccefione.

D. Francesco di Castro suo fratello li succedè nello Stato di Lemos, su Vice-Rè di Cicilia, e Duca di TaurisaNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 259 no,per effere statomarito di Lucretia Gattinaro Signora, dello Stato di Taurisano, in Regno.

D. Rodrigo di Castro, mà per parte di donne, sù Arci-

vescovo di Siviglia,e Cardinale di Santa Chiesa.

Di questa Famiglia di Castro ne sono nell' Auftria, e nel luogo de aviles, è in Castroxeriz, dove sono motto nobili, con sua Cappella nella Chiefa Collegiale della Madonna di Manzano, e nel Regnod'Aragona, che discerdono dal Rè D. Giaime il conquistarore; e di più vi sono in Burgos con molta nobiltà.

Nel Regno nostro di Napoli hà posseduto il Ducato di

Taurifano, e Contea di Castro.

Siritrova in Regno da molto tempo Gio: di Caltro, si gnor de' feudi nel 1269. Gualtieri di Caltro, e fua figliuola Beatrice, moglie di Francefco di Monte Milite, litiga per il Cafale di Caltrignano nel 1311.con Magalda Pignatella, Signora di Caltrignano. & anco nel 1314. Nel 1313. fi ritrova Matteo di Caltro Milite, padre difabella, e Jacopo di Caltro. Pietro figliuolo di Marino Milite feudarario. Pietro ilteflo, ò altro di Aragona, nel 1305. ottenne annue oncie 30.

D. Camilla Carafa fù moglie del Magnifico Gomez Perez di Castro nepote dell'Illustre D.Francesca Ursina.

Duchessa d'Ariano.

Ha imparentato con la Famiglia Pignatello, Monte, Carafa,& altre.

E' stata anco in Cicilia, secondo il Padre Ansalone.

Li Cavalieri di questa Casa di Castro di Spagna, c. Portogallo, sono descritti da D. Francesco Zazzera nella descrittione di questa famiglia nel principio delle Famiglie d'Italia, da D. Alonso de Haro, dal Nobiliario del (onte D. Pietro di Portogallo, dall'Inveges, da drigote di Molima, de Molino nelle Famiglie di Galitia, Ariz., & diri.

K x 2 So-

#### FAMIGLIE NOBILI '

Sono nobili li Cavalieri di questa Casa, anco in Genua, secondo il Franzone.

260

## Della Famiglia Castriota.

OUesta Famiglia è stata Signora dell'Albania. discese dalla Tessaglia Gio: Castrioto, il quale haveva dominio in Albania, e signoreggiava Ematia, & Unmenetia, hebbe per moglie Voisana figliuola del Signor di Pollogo, che è una parte della Macedonia, e Bulgaria, hebbe questo Gio: quattro figliuoli, Repossio, Stanisca, Costantino, e Gregorio, che sù dotto Scanderbec, cioè Signor Alessandro. Furono questi figliuoli,dorò molte guerre fatte tra loro padre, & Amurat Il. dati,essendo nata la pace, per ostaggi,ad esso Amurat , il quale fece amministrare Giorgio, e morto Giovanni s'impadroni dell'Albania il Turco, e di secreto sece morire li fratelli di Gregorio. Mà egli sopportando il tutto sapiamente, trovo modo, che venuto in Croja con 400. fuoi fidati giovini Albaneli, in termine di 20 giorni, ricuperò il paele paterno, e più volte diede grandissime rotte all'essetcito Turchesco; e mentre, che visse, sempre venne il Turco in perdita, e timore . Soccorfe Ferdinando Rè di Napoli, contro gli Orlini, fù uno de più Gran Capitani, che potesse trovarfi, mori d'anni 63, nel 1463, in Alessio, ove egli era. andato, per alcuni ferviggi d'importanza de Vinetiani. Hebbe di Donica un figliuolo, detto Giovanni, & havendo donato Croja a'Vinetiani, fu nel 1407 fatto nobile del lor Configlio.

Nel 1,05 esfendo Conte di Confa, ne fù privo per ribeldio. In Napoli furono trè fratelli Castrioti D.Gio: Ducadi Ferandina, Conte di Cupertino, di Galatola, di Veglia, c. di Leverano. D. Alonzo, Marchese dell'Atripalda. D.e FerNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 26 î rante, Marchefe di Civita di S. Angelo, di coftoro, in progrefio di tempo, non retò altro, che D. Antonio, in figiuolo primogenito del Marchefe dell'Atripalda, che cafatofi conl'unigenita del Duca di Ferandina, in Signore ricchiffimo, ma poi havendo caminato il Mondo, e difipato parte delle fue foflanze, mentre ritornava in Napoli, pastò per Venetia, dove, havendo in una fefta, havute parole con un Cavaliere Venetiano, di Cafa Giultiniano, fi dal Barcarolo di quel Cavaliere, con un arme, detta Cinque deta, percoffo in etcha, en ereth onoto; se in quelto a elinife quelta nobilifim a Famiglia. Di quefta Famiglia fono quei di Lecce, mà per linea indiretta, purgatifima però, per strada di Baronio.

Hanno posseduto Parabito, e Trecase. Possede Brutugno contitolo di Marchese, havuto nel 1655.

Achille fù Luogotenente della Compagnia del Principe di Bifignano nel 1562,

Hanno imparentato con Famiglie Nobiliffime, come, fono Cajetana, Capua, Carafa, e mille altre fimili.

Scrivono di questa Casa il Ciarlanti, Giuseppe Campanile, Bianço, contro Rossi, Terminio, il Contarini, Lellis, & altri.

# Della Famiglia Cavalcante.

137 S I crede, che dalla Germania veniffe in Firenze Con Carlo Magno. Il primo, che fi ritrova in Firenze è Domenico nel 1000, Giannibatro nel 1040 Cavalcante nel 1080. Giannulitto nel 1120. Adimari, e Cavalcante nel 1160 M.Cavalcante Aldobrandino, & Adimari nel 1200. M. Benrardo, M. Poltrone, M. Schiatta nel 1240. M. Cantino nel 1280. Nicolò nel 1400. Andrea, 9 Tomado nel 1440. Giampolo, Francesco, e Nicolò nel 1480, e mille

altri nobili di detta Famiglia , che hanno goduto in Firenze entti gli honori, e cariche, solite godersi dalli Cavalieri dell'

altre Famiglie.

Benedetto fù nel 1270 Vescovo di Rapolla in Regno. Nel 1260. Ranieri Cavalcante comandava l'Armata de Fiorentini contro Senesi: Giannozzo su creato Potestà di Genua, dal Rè Roberto di Napoli, l'anno 1335. dopò che era stato Luogotenente Generale dell'Armata del Duca di Calabria contro il Tiranno Castruccio.

Mainardo Cavalcante fu Maresciallo del Regno di Napoli, che morì nel 1380. Nel 1378 fù mandato Ambasciadore dalla Reina Gio; al Pontefice Urbano.

Aldobrandino Cavalcante nel 1272 fù Vescovo d'Orvieto, Vicario di Roma, & Affistente per il Papa nel Concilio di Lione, sepolto in S.M. Novella, con Epitafio. Jacopo Vefcovo nel 1271 di Tiferni. Roberto di Firenze, Auditore. della Rota Romana, Vescovo di Volterra nel 1440, morì nel 145001

In Firenze hanno imparentato con le prime di quella. Città, & in oltre con la Amidei, Panciatici, Squareialupi, Petrojo, Guarnelletti, Buondelmonti, Tedaldi, Ridolfi, Peruzzi, Siminetti, Guicciardini, Mazzinghi, Castiglionchio. Beroncelli, Bardi, Beccangi, Bonaccorfi, Corfini, Niccolini, Tebrucci, Zati, Banchi, Ugoccioni, Rondinelli, Berardi, Capponi, Medici, Adimari, Valori, Acciajoli, & altri.

Venne in Regno da Firenze, in tempo della Reina Giovanna, il primo fu Filippo, che fu cariffimo à detta Reina.. e suo Camariere, vi venne in detto tempo anco Americo Ciamberlano del Rèshebbe in dono dal Rè Carlo III.la Cas espania di Cofestza, che perdè per sua ribellione, e di Nicolò fuo fratello. Americo la portò in Cosenza dove amministrò foprema giustitia, e su Giustitiere di Valle di Creta, e Terras Giordana fotto Lodovico, e Giovanna nel 1338. nello

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 263 fiello anno Giovanni de Firenze, Milite, e Capitano della Città Ducale.

Hanno posseduro vicino à 300 anni Sortano, vi sono stati Peudi, & alcuni vi sono anco in piedi, Torano, Pietramala, la Regina, e Serra di Leo. Turano la comprò Tomasso nel 1769 à cui faccesse Paolo suo figliuolo, come ancora al Feudo di Castigliongello, Pietra Mala, e di Zensano. Han posseduto ancora la Ruota, Cerzico, Berbicaro.

Nel 1463, si ritrova Nicolò di Cosenza, nobile , execut. 1.fol. 156.

Nel 1488 Colas Capitano in Colombrano. Luigi di Cofenza nel 1545 Vescovo di Nuscose poi di Bilignano.

Nel 1601. Alfonso Cap.di Battaglione.

Nel 1597 Coriolano, di Cofenza, Caval, Gerofolimitano, e Capitano à guerra di Catanzaro.

Tiene titolo di Duca sopra la Terra di Turano.

Gode nobiltà nella Città di Cosenza, e nella Città di Cajeta.

In Palermo nel 1360 vi fù Giovanni, che ottenne dal Re, alcuni Molini, con due Vigne, nella Valle Mazzara, nel Territorio della Terra di Bivona.

In Messina vi sù Vincenzo Giudice della Gran Corte, e si crede, che sossero di quelli di Calabria.

Scrivono di questa Casa Giuseppe Campanile, il Sambiase, Marrasil Padre Ansalone, Lellissil P.Gammurrini, Scipione Ammirato, il Verini, & altri.

Hà bene imparentato, con Famiglie Nobiliffime, & ultimamente in Napoli, con la Cajeta, del Seggio di Porto. In Messina vi su un gran Letterato, chiamato Vincenzo, Giudice della G.C. secondo il P. Anfalone.

#### · Della Famiglia di Capoa.

138 A Tuttiè noto, che la Famiglia di Capua è una deldicono, che difecta da Capi Trojano, edificatore di Capua, altri da Principi di Capua, altri li danno origine Normanda, altri dicono, che per prima fi chiamaffer de Archiepifcopis, e poi con la dimora, che fece in Capua, e per li Feudi, che possedè en le tenimento di quella Città, si dicesse, di Capua. La vericiè, che da tempo antichissimo, si ritrova nobile, posseditirice di Peudi.

Il primo, che si ritrova è Aldemero di Capoa, il quale da Monaco Cassinense, e da Abbate di S. Stefano, e di S. Lorenzo, suor delle mura di Roma, si fatto Cardinale da Alessando dro II. verso l'anno 1070.

Marino di Capua R Feudatatio fin dal 1187, in Terra di Lavoro 3 Rau figliuolo di Guglielmo, in Principato. Tomafo nel 1198 Cardinale di S. Chiefa, creato dal Pontefice Innocentio III. del titolo di S.Sabina, Pietro fimilmente Cardinale del citolo di S. Croce in Gierufalemme, creato dal Pontefice Honorio III. verfo l'anno 1220.

Andrea, in tempo del Imperadore Federico, fi Signor di molti Feudi nobili, e Bartolomeo fuo figliuolo nel 1292. n'hebbe la confirma dal Rè Carlo II. che fono il Tenimento di Caprio, la Tera di Foffato, con altre due Terre, à quella appartenenti, una Corte fine nella Croce di S. Giorgio, na Arbuño ivi vicino, chiamato Penninello, che fono fite à Somma, e fuo diffretto. Detto Andrea fervi tanto detto Imperadore, quanto Corrado, e Manfredi fuoi figliuoli. Furono figliuoli di detto Andrea, il detto Bartolomeo, Jacopo, e Riccardo.

Bartolomeo fil gran Giurifconfulto, per la fua gran dot-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 265 trina, ç peritia delben governare, gunde ad effere Protonotario, e Logoteta del Regno. Pece l'affaciat della Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, dove fi vedono le fue arme, e la facciata, ò porta maggiore della Chiefa di S. Domenico, dove fin hora fi wedono ancora le fue arme. Edificò il Monaftero di Montevergine di Napoli, Fondò una Cappella nel Vefcovado di detta Città, & altre opere pie in Capoa. Servibene i fion Rè, acquiftò molte ricchezze; y viffe affai vecchio. Poffedè molte Terre, e Caffella, che fono Vairano, Prefenzano, Albiniano, la Bronia di Armone, fi Signor di S. Antamo, di Moltuara, di Rofeto, di Conca., della Riccia del Morrone, e d'Altavilla.

Giovanni fuo nepote fù Milite, e Ciamberlano del Duca di Calabria Carlo.

Guglielmo fù ancora Ciamberlano del Rè Roberto, morì nel 1336.

Angiolella fu Contessa di Satriano.

Lodovico fù Cardinale, creato dal Pontefice Urbano VI. Jacopo figliuolo del primo Bartolomeo, fù anco Protonotario del Regno.

Roberto sú primo Conte d'Altavilla; e si ritrova nominato tale nelle Scritture del 1335. Bartolomeo sú secondo Conte d'Altavilla, e che viveva nel 1382. Luigi sú il Terzo Conte d'Altavilla, e sú Generale de Fiorentiai. Il quarto Conte d'Altavilla sú nostea, il quinto Luigi. Il seso andrea, il settimo Francesco, Luigi l'ottavo. Bartolomeo il nono, il decimo Luigi Martino i Giovanni l'undecimo Conte d'Altavilla, del vivea nel 1511.

Hoggi D. Bartolomeo è il decimo nono Conte d'Altavillas Principe della Riccia, titolo havuto nel 1995 Cavaliere di molte parti, che nel operare, e nel familiarmente converfare, mostra, che veramente è nato Signore.

l Giu-

Giulio Cefare fu Maresciallo del Regno, in tempo del Rè Ladislao, Signor del feudo di Panisi, trà Calvi, e Carinola.

Fabritio fu Ciamberlano.

Matteo fu il primo Conte di Palena, Duca d'Atri, e di Teramo, e Conte di San Flaviano.

Bartolomeo fú fecondo Conte di Palena. Giulio Cefare fú terzo Conte di Palena. Gio: Francesco quarto Cote di Palena. Altro Giulio Cesare fú quinto Conte di Palena, e primo Principe di Conca, titolo havuto nel 1366.

Vi è stato il Principato di Caspoli,e del Gesso, il Marchesato di Campolattaro, che è della linea de Principi di Conca,& il Principato di Morcone, della stessa li lessa.

Pier Francesco Commendatore di Marrugio.

Andrea fù Duca di Termoli, fù gran Soldato adoprato dal Rè Cattolico con 400. lancie Spagnole, mandato inagiuto dall'imperadore Malfimiliano; e Papa Giulio II, l'haveva eletto per Capitan Generale delle fue genti;mà morì nell'andare all'effercito nel 1512. füConte ancora di Campobaffo, ed i Montagano.

Ferrante su secondo Duca di Termoli, e Principe di Molsetta. Vincenzo su terzo Duca di Termoli. Ferrante su quarto Duca di Termoli.

Un Giulio Cesare tenne,per alcun tempo, la Signoria.

di Capua.

Fabritio fu Arcivescovo d'Otranto nel 1514. come su ancora Pietro Antonio nel 1536.

D.Giovanni fii Arcivescovo di Capua nel 1300. essendo stato prima Vescovo Confertense nell'Ibernia, & appresso Arcivescovo di Benevento.

Gio: Tomaso di Capua su Marchese della Torre di Francolise, Conte d'Anversa, il titolo di Marchese su inquesta Casa nel 1515 e Principe di Roccaromana, titolo havuto nel 1601.

An-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 267

Annibale fu Arcivescovo di Napoli nel 1578 fu Nuntio all'Imperadore, Polonia, & altre parti.

Fabritio fu Mastro di Campo in Fiandra, Governadore,e Generale, dell'armi nella Catalogna,e Cavaliere del Tesone d'Oro.

Quefla Cafa ha polfeduro ancora il Contado di Monterifio, la Città di Cajazzacon Morrone, Limatola, e Carinada, lo Stato di S.Germano con fuoi Cafali, Cafarano, Cafaranello, Mondorvino, Gifuni con fuoi Cafali, la Città di Vicoequenfe, la Città di Solmona, Sopino, Saffenora, Cerza picciola, Pago, Rofeto, Pietracatella, & altre Terre, & il Caftello di Ponte.

Matteo sudetto secondo Principe di Conca sù Grand' Ammirante del Regno nel 1597, sù Cavaliere del Teson d'Oro, costorme sù ancora suo figliuolo Giulio Cesare.

Vivono hoggi il detto Principe della Riccia, e Conte d'Altavilla, & il fuo figliuolo Conte di Montuoro, D. Domenico, ottavo Principe di Conca, di Cafpoli, e Marchefe di Campolattaro, che è stato Preside in molte Provincie del Regno, il Duca di Termoli, & altri Cavalieri.

Sono belliffime infcrittioni de' Cavalieri di questa Famiglia, nella Chiesa Arcivescovale, nelle Chiese di Monte Vergine, S. Domenico, S. Lorenzo, S. Maria del Popolo, dell'Anime del Purgatorio, & in altre Chiese di Napoli, e di Capua.

Hanno imparentato con le prime Cafe del Regno, cfono, Sanfeverina, Carafa, Caracciolo, Loffredo, Marra, Stendarda, Bruflone, Gefualdo, Acquaviva, Filingieri, Acciajoli, Cantelmo, Zunica, Belprato, Bologna, Pandone, Cardines, Camponefca, Orfino, Cavangija, Spinella-, Zurla, Azzia, Lagni, Bozzuta, Cajetana, Balzo, Caftriota, Pignatella, Filonarina, Ajerbo, Gonzaga, Sanfelice, Cajano, & altre fimili.

LI

2 Que-

Questa Casa gode nobiltà in Napoli, nelli Seggi di Nido,e Montagna, ultimamète il Duca di Mugnano di questa Casa è stato aggregato al Seggio Capoano, mà il Principe di Conca non gode in Napoli. Gode nobiltà anco in Capua.

Per scrivere le memorie sole di questa Casa ci vorrebbero molti libri, non che molti sogli, mà non è questo il nostro proposito; vi sara altro, che ne etellerà intiera Historia. Scrivono di questa l'admini ato, Vincenti, Chioccarelli, Ughellio, il Termino, il Contarrini, il Tuttni, Giusppe Campanile, quale dice, che i Capoa, che godono in. Reggio sono dell'istessa Famiglia, Lellis, Ciacconio, Panvinto, Engenio nella Napoli Sacra, il Summonte, il Costanzo il Casazzalla, e mile altri.

Della Famiglia Ceva Grimaldi.

Icono, che i Ceva discesero da Aledrano difcendente dalla Cafa di Saffonia nel 986. che prese per moglie Adelasia, parente, ò figliuola di Ottone Primo Imperadore, che perciò fù fatto Marchele del Monferrato, di Saluzzo, di Ceva, di Bosco, e di Ponzone, i quali Marchesati divise egli por frà suoi figliuoli, secondo il Volaterano: Perciò da questo Aledrano discesero i Marchefi di Monferrato, di Ĉeva, di Saona, di Saluzzo, di Incifa, di Bufca, di Ponzone, & altri Signori. Theti fu figliuolo di Aledrano Marchefe di Guafco, produsfe Bonifacio Marchefe di Guafco,da cui nacque Anfelmo,che fu Marchefe di Ceva, e di Cravefana, di chi fu figliuolo Guglielmo Marchefe di Ceva, di chi fu figliuolo Giorgio; da Giorgio, un'altro Giorgio, detto Nano, Marchefe di Ceva, dal quale nacque il terzo Giorgio, che si ritrova. nelli Registri del Rè Carlo II. di Napoli, da Giorgio nacque Odo, e da Odo Gerardo.

Gerardo paísò in Genova, dove si ritrova nel 1390. da esso nacque Gio: da Gio: Domenico, da questo BartoNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 269 lomeo, e Bernardo, che furono Ansiani, e deputati in negotii gravissimi, & esso Bartolomeo Ambàsciadore.

Da Bartolomeo nacque Francesco, che nel 1528 entrò nell'albergo de' Grimaldi, che perciò inquartano l'arme

loro con quelle de' Grimaldi.

Da France(co nacque Christofaro , che pasò à stantiare in Napoli nel 1745. amato, e filmato da tutri i Vice-Rè del Regno i Nel 1552. sid al Duca d'Alba Spedito Generale Tesoriere in Campagna di Roma, Maremma, Latio,e Benevito, & altre che venissero al lobedienza del Re, poi Proveditore di tutto l'Effercios, & hebbe altreincombenze honorate. Fù Signor della Città di Telefe, di Pietracatella, Zerropaco , Magliano , e Croce. Furono fuoi figliuoli havuti co Claudia Adorno, Gio: Francesco, e Gio: Antonio, Emilia maritata à Marcello Carafa, Silvia ad Assanio di Capua, Sicilia à Vicenzo Capece, e Giovanna à Tomaso Carafa.

Gio: Francefco ritirato in Genova, per alcune brighe, havute in Napoli, fit fatto Capitan della Repubblica, poi Coronello della Militia, nelle Riviere di Levante. Ritornato in Napoli hebbe titolo di Marchefe fopra Pietracatella nel 1606. che con Vittoria Balzo generò molti figliuoli, e posseda ancora Matrice, Campo di Pietra, & Arpaja con suoi Cafali.

Paja con Iuoi Caiaii.

A Gio: Antonio fecondogenito pervenne la Città di Telefe, fopra la quale ottenne titolo di Duca dal noftro Rè.

Di questa Casa sono in Napoli hoggi li Duchi di Telese, Marchesi di Pietracatella, & altri Cavalieri

Hà imparentato bene .

Sono anco in Piemonte Cavalieri di questa Casa. Sono stati Carlo Maggiordomo del Duca, Frá Sísto Mario Cavaliere, e Commendatore di S.Giovanni, e Coronello

#### FAMIGLIE NOBILI

dello stesso Duca: D. Carlo Cavaliere di S. Mauritio, C. S. Lazaro, Cavallerizzo maggiore dell'Infanta Duchessa di Savoja, Giorgio Consignor di Cortemiglia, Senatore, e Prefetto della Città di Mondovi. D Fabritio Gentil'Iuomo di Camera di Sua Altezza, e Sorgente Maggiore, Frà Francesco Cavaliere Gerosolimitano, & altri Signori Marchess.

Ne scrivono il Franzone, il Campanile Giuseppe, Fisliberto, & altri.

## Della Famiglia Chiroga.

140 SI dice discendere dalli Rè Suevi , Reciario III.
Rè Suevo di Galitia , castoc con una figliuola di
Teodoreto IV. Rè di Spagaa. Elippo fi lo lipite deChicogi, che possedi da la maggior parte di Galitia , dal quale pigliò
il nome il Fiume, e la Valle Chiroga , dove tengono Casaquesti Cavalieri . D. Basco di Chiroga fioni in Galitia nel
1250 Signori della Terra de Calderas , e della giurissitetone, e Signoria di gran parte di quella di Peytese Navioccia,
morì nel 1256.

Rui Vasco su suo figliuolo, di questo su figliuolo Va-

fco Perez, chiamato il Bravo.

270

Emilia Vafquez di Chiroga, fu cafata con Gonfalo Rodriguez di Valcarce Balboa, e Santaglia, fratello del Prior di S.Giovanni.

D.Gonfalo fù gran Prior di S.Giovanni, fù Fondatore del Convento de S. M. del Monte, del Hospedale di Consuegra.

Garzia Rodrignez di Chiroga, e Belcarce.

D. Gaspare di Chiroga Cardinale di S. Chiesa, del titolo di S. Ralbina, Arcivescovo di Toledo, Primate della Spagna, Gran Cancelliere, Inquisitore Generale, Presidente del

Real

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 271 Real Configlio Sopremo d'Italia, di Stato, e Guerra, del Rè Filippo II.

D.Basco di Chiroga Vescovo di Meccioacan.

D.Diego Vescovo di Cajeta.

Gio: di Lofada, e Chiroga, Caval. del ordine di S. Jacopo, Capitan Generale nella conquista di Araneo, dove mort D.Antonio suo figliuolo, Capitano samoso in quel Regno.

Rodrigo di Chirogo, Cavaliere del Ordine di S. Jacopo, Governatore, e Cap. Generale del Regno di Cile.

D.Basco di Chiroga 2. Vescovo di Meccioacan.

Gonzalo di Chiroga fù fecondo Signor di Figueredo. D.Gio:di Chiroga Fajardo,fù Sig.di Maxalazan. D.Diego di Chiroga figliuolo di Don Gonzalo, e D. Fa-

biana Faxardo de la Cueva, fû Soldato famofo, Capitan d'Infanteria, Cotronel del Infanteria del Imperadore, e da. Corazza del Rè N.S. Fù nell'affedio di Natisbona. L'imperadore lo portò feco nella Cortes, e lo fe fiuo Coppiere maggiore. Lo casò con una Damigella familiare dell'imperadric, chiamata D. Maria de Croy, al qual matrimonio affestiono la Maestà del Imperadore e dell'Imperatrice, e tutti li Signori della Corte Imperiale: passò à fervire nel Regno di Napoli, in tempo del governo del Duca di Medina della. Torre; si del Consiglio Collaterale, Presidente in più Provincie, e Cap à guerra. Fi Generale dell'Artiglierie del detto Regno di Napoli, creato nel 1647. nel qual tempo fervi con molto accierto, nelle Popolari revolutioni del

Regno. Havendo partorito un figliuolo, l'Imperador, per mezzo della perfona del Vice-Rè, Duca di Medina della Torre, che folitui (per effere affente in Calabria, D. Diego) il Marchefe di Fu(caldo, tenne al battefimo detto fi

gliuolo, chiamato Don Ferdinando di Chiroga, e Croy, che poi fi Marchefe di S.Dana. D. Francesca sua forella su prima moglie di D. Diego d'Uld'Ulloa, Presidente di Camera di Napoli, e poi del Marchese di Baraniello D.Diomede Carasa.

Hà imparentato questa Famiglia , con Famiglie Nobilissime Spagnole, che sono Temes Pelai, è Pelaez, Rodriguez de Valcarce, Balboa, Santalla , Lodad, Sarmiento, Riva de Meyra , Correa , Faxardo della Cueva , Niela, e Bovadilla , Libero , Velasco , Escalera , Croy, Ulloa , Carafa. & altre

Scrive di questa Casa il P. Tomaso Borrello Domenicano, in una Historia à parte, stampata in Lecce nel 1663 in 4. li Nobiliarii Spagnuoli, & altri.

### Della Famiglia Chisi, ò vero Chigi.

■ Uesta Famiglia, senza nessuna difficultà, è Nobilissima Sanese. Ranuccio nel 1200, & Anfelmo nel 1248 erano Signori di Macerato. Anselmo uno de' 50 Nobili Sanesi, eletti all'assistenza di Federico Imperadore, nella guerra di Parma. Chisio figliuolo di Anfelmo, da chi la Famiglia ricevè il cognome. Mariano Ambasciadore de Sanesi, prima à Carlo VIII. Rè di Francia, e poi ad Alessandro VI. Pontefice. Scipione Ambafciadore della stessa Repubblica di Siena, ad Errico II. Marchefe di Marignano, e Cosmo Duca di Firenze, e poi Capitan Generale delle Militie Sanefi contro l'Effercito Cefareo. Sigifmondo Teforiere della Chiefa Romana. Agostino Consigliere de'Signori Medici. Sigismondo piglio per moglie Sulpitia, figliuola di Pandolfo Petruccio, Signor di Siena, e Francesco prese per moglie Battista,unica figliuola della Famiglia Gatta di Viterbo, Mario Claudia Colonna. Virginia fu moglie di Giulio Alidofio Principe di Forcornelio.

Ritrovo Christofano Chigi insieme con Alessandro Sa-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 273 racení, e gli heredi di Mariano Chigi, posíedendo diversamente la Contea della Suvera, quella venderono alli Sanesi, e quelli la vendereno al Pontesice Giolio II. nel 1507.

Agoftino Chigi maritò Margarita sua figliuolaprima à Sciarra Colonna, e poi à Giulio Carafa, Camilla altra sua, sorella à Giuliano Salviato, stretto parente di Cosmo, Duca di Firenze. Lorenzo figliuolo di detto Agostino si easò, con Laura Capizucco. Agostino juniore si casò con Ortensia, de Signori di Ugubio.

Pandolfo Chigi, figliuolo di Gifmondo, e di Sulpiria. Petrucci, nobile Senefe, nacque in Siena nel 1919. nel 1942. fi eletto Vefcovo, e Coadiutore del Vefcovo di Cavaglione; mori nel 1950.

Filippo fratello di detta Margarita, su Protonotario Apostolico, e Chierico di Camera in Roma.

Di quella Famiglia è il B. Giovanni Chifio, religiofo del ordine Eremitano di S. Agostino.

Per lafeiare tutti gli aleri huomini illustri di questa Famiglia, basta far mentione di Fabio, che dalla prima sua gioventò, si applicò alli studii delle belle lettere, nelle quali riafici il più erudito de suoi tempi. Si dottorò nella legge Canonica, e Civile, Filofosia, e Teologia; andò in Roma, dove si fatto Referendario dell'una « l'altra Segnatura » su Vicelegato in Ferrara, Vescovo di Nardò, in Regnonel 1674—è
destinato Nuntio del Pontesice Urbano VIII. ò sia Inquisitore, in Malta» e poi in Colonia, poi nel anno 1672. Il 19. di Pebraro, creato Cardinale del Sommo Pontesse Innocentio X. del titolo de S. M.del Popolo, e Vescovo d'Imolo, «
poi nel Conclave, per la morte d'Innocentio X. siù il si
d'Aprile 1655. Coronato Pontesse, chiamato Alessadore
VIII. che regnò molti anni, e morì nel anno 1687; & in siu
luogo siù creato Clemente Nono Sommo Pontesse.

Flavio figlinolo di Mario, fratello del Pontefice Fabio, Mm

#### FAMIGLIE NOBILI

274

fù creato Cardinale li 9 di Aprile 1657 del titolo di Santa Maria del Popolo, dal Pontefice Zio. Fù Prefetto di Fermo, e Tibori, Legato d'Avignone, Legato à latere al Rè di Francia, Prefetto di giulfitia, Arciprete della Bafilica Lateranenfe, Bibliotecario della S Romana Chiefa.

Sigifmondo Chiggi figliuolo d'un fratello del Pontefice Aleffandro VII. fù creato Cardinale dal Pontefice. Clemente IX.

D.Agostino Chiggi è hoggi Principe di Farnese.

Scrivono di questa Casa il Ciacconio, l'Autore delle

Pompe Saness.

Della Famiglia Colonna.

142 CHi dice, che discende da Hercole, che pose le i due Colonne in Abilae. Calpe, col motto del Non plus ultra, chi dall'imperiale singue di Trajano, nato in Todi Città dell'Umbria. Altri dal Capitano della. Romana Repubblica Cajo Mario. Altri da Rè Francesi e propriamente da quel Franco intorno all'anno del Modo 3933. Altri dalla Famiglia Ottavia dell'Imperadore. Ottaviano Augusto, detto poi Anicia, e de' Conti di Tufoolo.

Si crede havere havuto l'origine dalla Signoria della. Colonna, Caftello vicino Roma, il nome di quefta Famiglia i non fi può difficultare effere Famiglia delle prime, dell'Italia, per domini, dignità Eccle fiaftiche, e fecolari, e ricchezze; i Ugone nell' 81. di N. S. Soldato valorofo feaccio dall'Ifola di Corfica i Saraceni, e di quella, fatto padrone con titolo di Conte, la governò, e vi flabili la. Chriftiana Religione, & in detto tempo no ottenne la. confirma della Contea, dal Pontefice. I di cui pofteri paffarono nella Spagna, e nella 'Francia, dove partorirono li Conti di Corrigliana, e gli Ornani.

Della Romana, il primo, che si ritrova è Ottone, che

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. feicento anni fono fu gran Soldato, e padrone di molte. Castella. Si divise poi in trè Colonnelli, l'uno chiamato da Ghinazano, l'altro di Gallicano, il terzo della Colonna. Giovanni figliuolo d'Odoardo fu Cardinale di Santa Praffeda, e Legato nell'Impresa di Terra Santa, nel 1220, questo porto la Colonna in Roma, dove su slagellato Christo Nostro Signore, edificò lo Spedale vicino la Chiefa di S. Salvadore. Sciarra fu quello, che s'oppofe al Pontefice Bonifacio VIII. Giovanni fu Capitano del Rè Ladislao. Stefano contro la volontà del Pontefice, coronò in Roma Lodovico Bavaro Imperadore, onde perciò fu aggiunto all'Arme della loro Famiglia, fopra la Colonna. la Corona. Giordano su il primo Ducadi Venosa, e poi Principe di Salerno. Lorenzo Conte d'Alba, e Gran Camerlengo del Regno. Antonio Principe di Salerno, Marchese di Cotrone, e Presetto di Roma . Odoardo Duca. di Amalfi. Prospero, e Fabritio illustrissimi Capitani-

Ottone, o vero Oddo Colonna fu Pontefice, chiamato Martino V. morì nel 1431. Il Beato Egidio Colonna Cardinale. Andrea creato Cardinale nel 499 da Simmaco Pontefice, fu Vescovo di Fundi, morì nel 534. Ilà sepolto

in Cajeta.

Paola moglie di Jacopo Appiano Signor di Piombino. Adriano Primo fii Potefice Mattimo; creato nel 1 272. Oddo Cardinale di S. Giorgio, creato da Innocentio III. fii poi Papa Martino V. come fiè detto, regnò anni 13 meli trè, e giorni diece. Giovanni Cardinale, detto di S. Paolo, creato nel 1791.

Giovanni fecondo Cardinale creato dal Pontefice.

Jacopo Cardinale con il titolo di S. Maria in via lata, creato da Urbano VI. ò Nicolò III nel 1278.

Pietro Gio: Cardinale con titolo di S. Estachio, creato M m 2 da

#### FAMIGLIE NOBILI

da Nicolo IV. nel 1288.

Gio: Cardinale con titolo di S.Maria in via lata, ò Sant'Angelo creato da Gio: XXII. nel 1322.

Agapito Cardinale creato da Urbano VI. nel 1363. Stefano Cardinale con titolo di S. Maria in Aquiro.

creato dal Pontefice Urbano VI. nel 1358.

Prospero nepote di Papa Martino Cardinale di S.Gior-

gio, creato Cardinale dal detto Martino V. Giovanni Cardinale con titolo di S. Maria in Aquiro,

creato dal Pontefice Sifto IV. nel 1480.

Pompeo Vescovo di Rieti Cardinale col titolo de' Săti Apostoli, creato da Leone X. Arcivescovo di Monreale nel 1531. & anco Vice-Rè di Napoli.

Marco Antonio Arcivescovo di Salerno Cardinale co titolo di S. Lorenzo in Lucina, creato da Papa Pio IV. nel 1565.

Alberto Marchefe di Brandeburgo nel 1514. Arcivescovo di Magonza, & Elettore dell'Impero, e poi nel 1518. eletto Cardinale.

Afcanio creato Cardinale dal Pontefice Sisto V. del titolo di S. Maria in Cosmedin.

Itellio Federico delli Marchefi di Brandeburgo, creato Cardioale dal Pontefice Paolo V. nel 1621.

In tempo di Gio: Cardinale di S. Maria in Aquiro, gli Colonneli furono fatti nobili Vinetiani

Prospero Signor di Palliano Gran Capitano, secondo il Giovio, estil Guicciardini.

Vespassano figliuolo di Prospero su marito di Beatrice Signora di Piombino, e poi di Giulia Gonzaga. Odoardo su Gran Camerario del Regno di Napoli.

. Vittoria scrisse varie poesse, moglie del Marchese di Pescara-Ottone IX. Coloma su Essaco di Ravenna. Alesfandro Capitan Generale del Popolo Romanos, sotto Parlo IV.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 2

Marco Antonio Gran Contestabile del Regno di Napoli Duca di Tagliacozzo, e di Palliano, e Cavaliere del Tesone, Generale del Pontesice Pio V. nella Iega, che si fece l'anno 1570. contro Selim Rè de' Turchi, si buona cagione della Vittoria Navale ottenuta contro il Turco nel 1571. perciò si fatto Vice-Rè di Cicilia. Giulio Cefare Principe di Palestrina Cavaliere del Tesone d'Oro. Federico quarto Capitan Generale Imperiale nell'asse dio di Parma. Marco Antonio Generale de Vinetiani.

Federico Vice-Rè di Valenza, e Capitano Generale in Catalogna, Contestabile del Regno di Napoli, Principe di Botera.

Girolamo fu creato Cardinale dal Pontefice Urbano Ottavo.

Federico della Famiglia Ubalda di Perugia fù addottato alla Famiglia Colonna, fù creato Cardinale dal Pontefice Clemente X. nel 1671.

Vi è il Grandato di Spagna. Vi fono flati molti Cavalieri dell'Ordine del Tefon d'On, e d'altri fublimi habiti d'altri Potentati. Vi è flato il Principato di Paelfina,il Ducato di Trajetto, il Contado di Fondi, il Ducato di Zagarola, Contado di Marieri,il Principato di Gallicano, il Contado di Cicoli, di Sarno.

Lorenzo Onofito Vice-Rè di Aragona , e poi di Napoli nell'anno 1687, quelto era Principe Romano. Duca di Tagliacozzo, di Palliano, Corvaro, Marfi, e Marino, Principe di Palliano , Sonnino, e Caltiglione, Marchefe delle Cave, Ateffa, e Gilliana , Conte di Reggio, Alba, Chiufa, Ceccano, e Manopello, Barone di Valleroveco, Vallecurrente, Caffro Oliviero, Caltamuro, della. Città d'Aidone, Borgo, Mont'allegro, Conteffa, Cerro, Nogara, Plaifano, e Santa Catarina. Grande di Spagna, Cavaliere del Tefone d'Oro, e Gran Cötetlabile del Re-

gno di Napoli, Nono, nell'effercitio, e Decimo della Famiglia.

Dicono alcuni, che i Santi Papi,e Martiri Sifto, e Marcello fossero di questa Casa. Così ancora S Marcello.

Dicono, che ĥavesse cinque Papi, S.Sisto, S. Marcello, Adriano III. Stefano IV. e Martino V.

Del Ramo di Palefina 25. Cardinali, Nicolò, Cefarino, Arcadio, & anco Patriaca, Artilio, Fatidio, Mantio, Zeturino, Ifidoro, Andrea, e Vescovo di Cajeta: Majorino, Raimondo, Teobaldo, Manilio, Giovanni primo, Giovanni fecondo, è Arcivescovo di Mefina nel 1257. Pietro Giovanni terzo, e Legato Apostolico II Beato Egidio, e Generale dell'Ordine Heremitano, Stefano Agabito, Prospero, Giovanni quarto, Pompejo Vescovo di Nictic dopò Arcivescovo di Monreale nel 1331. & anco Vice-Rè di Napoli. M. Antonio e Girolamo.

Hanno i Colonnesi governato il Campidoglio Romano, onde trenta, e più Senatori di Roma surono di questa Casa.

Hà havuto Donne imparentate con Famiglie nobilif fime, come Anna moglie di Gio: Antonio Orfino, Principe di Taranto. Paola forella del Pontefice Martino moglie di Gerardo Signor di Piombino. Vittoria moglie di Irancefco Ferrante d'Avalos Marchefe di Pefcara.

La Famiglia Golonna hà imparentato con Famiglianobilifilme, come fono, Conti, Ruffo, Savelli, Calettano, Aragona, Appiani, Rovere, Feltrio, Urfina, Gonzaga. Borromea, Tomacella, Branciforte, Austria, Giojeni, Cardona, Mancino, Cerda, & altre.

Fabritio fu Ceppo de' Marchesi di Brandeburgo, e de' Conti di Tollerant in Franconia nel 458. Ottone V. Co-Ionna maritandosi in Germania con Giultina Contessa di Henneberg Burgravii , e di Herbipol. Ugo Magno Co-

lon-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 279

lonna, fi Signor di Corsica, e Ceppo de i Colonnessi Rè di Corsica. Ottone Signor sa Ceppo de Signorsi di Gallicano. Stefano a, detto il Grande, Senatore di Roma, e Vicario del Rè dir Comani, sotto Bonisacio VIII-su progenitore de i Principi di Palestina. Ottone 21. Authore dei Duchi di Zagarola, Stefano 2. de i Signori di Giannizzano, & Agapito sa Ceppo di Duchi di Zagarolo, Colonna, e Palliano,

Si vede possedere Feudi nel Regno nostro, sin da'tempi del Rè Carlo II. leggendosi di Stefano, e di Pietro Colonna Feudatarii nell'Abbruzzi. Agapito Signor della Colonna, si vede padre di Giordano di Oddo, di Sciarra, e di Renzo; il primo Principe di Salerno, e Duca di Venofa, il qual Ducato passò poi in Gabriello Orsino; il secondo fatto Papa, si chiamò Martino V. il quarto lasciando il terzo, che hebbeche fare nel nostro Regno) Conte d'Alba, e Gran Camerlengo del Regno; di questi furono figliuoli Antonio, & Odoardo, il primo marito di Giovannella Ruffo, Principe di Salerno, e Marchese di Cotrone, e di Nicastro, Conte di Catanzaro, e Signor di Stabia, da cui nacquero Girolamo Duca della Colonna, Prospero Capitano samoso, e Duca di Marsi, e di Trajetto, e Conte di Fondi, e di Morcone. Da. Girolamo nacque Pompeo Cardinale Vice Rè di Napoli, della cui linea discese Gio; che fece il secondo Girolamo,

da cui il II. Giovanni Signor di Campo Chiaro.
Del Cardinale Pompeo fin fratello Ottavio padre di
Martio il vecchio Conte di Marieri, e di Ogento - Del primo Girolamo fi nepote Pompeo Capitano fimolo padre
del novello Martio Duca di Zagarolo, Principe di Gillicano, Conte di Cicoli, e Signor della Città di Sarno. Odoardo Duca di Mafie, e d'Amalie, Conte d'alba, e di Celano,
fi padre di Fabritio Duca di Tagliacozzo, d'Alba, Colella,
già fiate di Virginio Orfino. Da Fabritio nacque Afcanio, che
fece Marco Antonio Vice-Ref, di Cicilia, e Gran Conteffa-

bile del Regno di Napoli, padre di Fabritio Duca di Taglia: cozzo, Palliano, di Marfi, da chi nacque il 2. Marco Antonio Gran Conteflabile, Filippo mariro di Lucretia Tomacello Napolitana, Principe di Sonnino.

Godono in Napoli nel Seggio di Porto, è stato anco nel

Seggio Capuano, di Prospero, mà ivi è estinta.

Hoggi vivono il Contestabile di Napoli Don Filippo Colonna,che gode tutti li titoli riferiti, nella persona di Lorenzo Onofrio suo padre.

Il Principe di Galatro Don Giuliano suo nepote, che

fastanza in Napoli.

Vi sno ancora in Napoli li Márches di S. Giovanniche dicono essere della Famiglia Romana Colonna, che dicono originassi vinel 1123 da Federico Colonna, siglicolo di Giordano, esservi di questa Casa un Authore incerto, stampato in Napoli, ma senza anno in 4. che stà in mio potere... Francesco Toni nel Compennio Historico della Famiglia Colonna di Cicilia.

Sono in Cicilia li Cefarò, Signori di Calatabiano, Baro-

ni di Fiume di Niso, Signori di Montalbano, & altri.

Scrivono di quella Casa Colonna, il Ciacconio, Sanfovino, Francesco Cirocco, Spenero, il Mugnos, il Inveges, il P. Anfalone, il Crescenzi, il Mazzella, il Lelis, Enniuges, Albizio, Domenico de Santis, e mille altri.

## Della Famiglia Conti.

143 L I Conti Romani fono di Cafa Anicia, Pierleonia, Francipane; fi dice, che fii la fteffa, con quella Contidi Tufcolos Segni; delle quali vi fiono fiati Tredici Pontefici Romani, che fono Giovanni XL. XII. XXXXXXIS.ergio III.I V. Alexandro IV. Benedeteto VI.5 V. Benedetto VIII. è VI. Benedetto VIII. è VII. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 29 r' nedetto VIII.detto IX. Dalla Serie de Papi, e Cardinali, si può vedere la Nobiltà di questa Famiglia,

Nel 1067. fi ritrova Bonifacio, Vescovo Cardinale Albano.

Ottaviano nel 1131 fù fatto Cardinale del Pontefice Lucio III. del titolo di 55.5ergio, e Bacco, da Clemente II.creato Vefcovo d'Offia, e di Velletri. Legato della Sedia Apoflolica al Rè di Francia-d'Inghilterra, se in altri luoghi.

Lucido, à Lucio, effendo Protonotario Apostolico, fu creato Cardinale del titolo di S.M. Consmodin, dal Papa.

Gio:XXIII. morì in Bologna nel 1417.

Giovanni essendo Arcivescovo di Consa, fi eletto Prete Cardinale del titolo di SS.Nerei, & Achillei, e poi di S.Vitale, dal Pontesice Sisto IV. morì in Roma nel 1493.

Francesco Cardinale del ritolo di S.Vitale, fu figliuolo di Jacopo, & Elifabbetta Carafa, creato da Leone X.

Carlo figliuolo di Torquato Duca di Polo, e di Violante Farnese, Fù Vescovo d'Ancona, Nuntio al Imperadore, Legato d'Avignone, Cardinale creato da Clemente VIII.

Gio: Nicolò figliuolo di Lotario Duca di Polo, e di Giulia Urfino, fu creato Cardinale dal Pontefice Alesfandro VII. nel 1666.

Sono stati, e sono Signorii di Carpineto, Gorga, Gavignano, Palo, e Rocca di Massimo, & altri Feudi.

In Napāli fi vedono i Conti, tratar negoti infeme con atri Romani, fin daļ tempo del Imperador Federico II. nel 1329. Nel Regno di Carlo I. fi itirova Adenufio, figliuolo di Giovanni Conti, chiamato Confole de'Romani, ficinto Cavaliero, e dichiarato familiare della Corte Reale, e riceve da quel Rè il cingolo militare, & in dono ; il Caftello di Limofano, e fatto Governadore della Città di Firenfe. Nicolo, e Bracchio fratelli, fi leggono militare, con degno grado di guerra, per il Rè Roberto. Huardo in quelti tempi hebbe Nn

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 287

De' Coppoli si ritrova Leone Coppola; fotto l'Impero di Basilio, e di Costantino fratelli. Sergio suo figliuolo possedeva beni in Amalfi. Gio: fotto l'Impero Romano, habitatore nel Castello di Cuma, possedeva beni in Giuliano. Sotto l'Impero di Federico, Attanagio Coppola, possedeva beni in Napoli, nel luogo detto capo di Chino.

Nel 1275 fi ritrova Tomafo Coppola di Scala, con altri, prestare denari al Rè Carlo I ricevendo in pegno la Corona Reale. Guglielmo similmente prestò denari al detto Rè Carlo I. il che ferono ancora Matteo, e Rinaldo e Bonavito. Ligorio Mastro della Zecca delle monete Reali, nel 1316 improntò denari al Rè Roberto, e n'hebbe per pegno, molti argenti.

Gerardo nel 1326 Cap. di Bari. Gio: fu uno de' Sindici della Città di Napoli nel 1355 Francesco su Consigliere della Reina Gio: I.

Nel 1409 Giovannello fu Mastro Rationale della Regia Corte.

Francesco fà Conte di Sarno, e di Cariati, e Gran Ammirante del Regno, creato dal Rè Ferdinando.

Fù quello, che con il Principe di Salerno, Antonello Sanfeverino, e col Secretario del Rè Antonello Petrucci, fè, e maneggiò quella fiera, e potente congiura contro la persona del Rè, tanto bene scritta da Camillo Portio, e da altri nostri Historici, nella quale intervennero i più potenti Baroni del Regno; ma scopertasi tal congiura, su condennato à 3. di Luglio 1486, in una Camera del Castello Nuovo di Napoli, à perdere la testa, con il voto di undeci Giudici, e quattro Baroni, in osfervanza delle. Constitutioni del Imperadore Federico II di Napoli, inhonore del Baronaggio: che fu efeguita,dopò la confiscatione de' beni, avanti il detto Castello Nuovo.

Marco suo figliuolo, vedendo tal vicenna della fortu-

Nn 2 na,

#### FAMIGLIE NOBILI

284

na, fi fe Religiofo Oliverano, e fu Vescovo di Montepeluso.

Filippo figliuolo del Conte Francesco, maritossi con. Francesca Gattola Signora di Gallicchio, e Missanello.

Gio: Jacopo fu il primo Marchefe di Missanello.

Un altro Gio: Jacopo fu quarto Marchefe di Missanello, e primo Principe di Gallicchio.

D. Andrea foldato à tempi nostri di valore, Mastro di Campo.

Siritrovano altri Coppola del Seggio di Montagna. di Napoli,che fono Gio: Giovannello, di Scala, che nel 1407. era Mafro Rationale,e Familiare del Rè Ladislao, e Proveditore Generale delle Fortezze di Calabria. Gio: Battifla Ambafciadore nel 1491 del Rè Ferdinando I. d'Aragona, al Rè di Francia.

Coluccio nel 1490, e 1500. fi Giudice di Vicaria, cpoi Configliere de Configlio di S. Chiara di Napoli, Siporo di Valle Longa, e della Villa in Abbruzzi, che feriffe dottamente fopra le Confuetudini di Nap. della qual linea fi Scipione, morto fenza mafchi, ma folo con una, figliuola femina, e fi eftinfe nella Famiglia Ruggio Salernizana.

Tiberio, Afcanio, Acanco Francefco, della linea d'unaltro Francefco, il di cui Ramo da Scala paísò à Ravello, Città della Cofia d'Amalí. Furono tutti trè nel 1 1777 per fentenza del S.R. C. reintegrati à gli honori della Piazza, della Montagna di Napoli. Fù Tiberio Prefidente di Camera.

Cefare fu Sindico ne Funerali, che si celebrarono in S. Chiara li 20. di Marzo 1645. per la morte della Reina Isabella nostra Signora, su Preside della Provincia di Salerno.

Donato su Giudice di Vicaria, e nel 1646. su Consigliere, e Duca di Canzano, e nel 1653 su Sindico della Città, e NAPOLETANE, E. FORASTIERE. LIB. II. 28 5 Regno, per la Vittoria di Barzellona, poi Secretario del Regno.

D. Andrea suo figliuolo, gran Soldato, e Mastro di Cam-

Po. Hanno impárentato con Famiglie Nobiliflime; comefono Rufola, Offieri, Pironto, Duce, Bonito, Carafa, Boccatorto, Guevara, Venata, Pandone, Caftrocucco, de Ponte, Sanfeverino, Genaro, Sangro, Garacciolo, Trara, Pando, Frezza, Afflitto, Giudice, Bozzuto, Santo Mango, Vicaril, Sifcara, Grifo, Coltanzo, Rinaldo, Pacífico, Barrile, Serfele, Acconcisioco, Mufertola, & altre.

Gode Nobiltà nel Seggio di Montagna di Napoli, e Portanova.

Scrivono di questa Casail Pietri, Lellis, & altri. E Nobile anco in Cicilia, della quale scrive il Mugnos.

Della Famiglia Cofcia, è Coffa, detta ancora Salvacossa.

Uesta Famiglia, Jafciando le favole, è originaria dell'Ilola d'ifchia, & è la steffa, che la Salvacossa. Pietro nel 1362 R. Octobe di Bellante. Si ritrova memoria di questa Famiglia sin dal 1283. Marino nel 1340 si Signor di Procida, quale Signoria stiede inquesta Cas per anni a comentre la perch en 1340 est procida la 121. di Marzo di detto 1340. da Girolamo Pagano di Salerno, Procuratore d'Adenulso di Procida, della steffa Citcia, figliuolo del gran Giovani di Procida, dutore del Vespro Ciciliano, tito rammemorato nelle Historie; E si ritrova nel 1413. 20. Nicolò Cossa di Napoli, Milite, utile Signore della Terra, & liola di Procida.

Baldassare nel 1402 sù creato Cardinale da Papa Bonifacio IX. e nel 1410. sù creato Papa, & hebbe nome Giovanni XXIII.Michele sotto l'Imperador Federico II. sù GeNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 287
Marcellino d'Averfa, che comprò da Francesco Imperato di Napoli, e da Marino Brancaccio Milite.

Nel 1484 frà Gentil'huomini della Cafa del Rèsii trova Antonio Cossa.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifime , Mendozza, Boccapianola, Bozzuto, & altre.

Hà goduto nobiltà nel Seggio di Nido.

Scrivono di questa Casa il Marzalla, Pietri, Marchese, il Padre Borrello, il Conternii, Ammirato par. 1. Vincenti negli Ammiranti; e sono nell'Archivio della, Zecca.

Delli Salvacossa fritrova Giovanni, che con l'altrinobili dell'Isola d'Ischia, improntò charai al Rè Carlo Primo. In tempo del Rè Carlo II. Stefano si Prefetto dell' Arfenale di Napoli. Frà familiari del Rè Roberto i trova Roberto Salvacossa d'Isola Conte di Bellame, Giuffitiere di Terra di Lavoro, e Coatado di Molisi, Piero Salvacossa d'Ischia Milite Ciambellano, familiare, e fedele, Giuditiere di Terra di Lavoro, e Contado di Molisi, Reg. 1333. e 34. D. fol. 214 queslo, ò altro Protontino d'Ischia, nell'isfolo tempo Stefano Viceptotontino d'Ischia, nell'isfolo tempo Stefano Salvacossa Militi nel 1304. Piero nel 1313. Conte di Bellante. Nel 1345. e 46. Giufitirere di Terra di Lavoro, e Cotado di Molisi, nello stefso tempo Signor di Fiumefreddo: La fetivono detti Autari, e fono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

### Della Famiglia Daniele.

146 SEcondo il Magnes principiò quella Famiglia, nella Città di Noto nel 1413. da Perruccio Daniele, che comprò il feudo di Cannicattini nel territorio di Saragula, da Giock Allegrantia Caftelli. Diconoche che sia antica, e nobile questa Famiglia in Saragusa, assai prima del detto Perruccio.

Al detto Perruccio li fuccesse fuo figliuolo Guglielmo nel 1463 al quale seguì Pietro suo figliuolo, à questo Gio: Vincenzo nel 1520.

Per cagione di questo feudo, questa Famiglia passò da. Noto in Siragusa, ove si fondò nobilmente, godendo sem-

pre de' primi officii di quella Città.

Poffedè ancoraquedia Famiglia, il feudo de gl'immaccari,per morte di Rinaldo Sortino juniore, perche effendo morto fenza figliuoli, gli fucceffe la forella Imperia, moglie d'Antonio Daniele di Siragufa nel 1478. e se ne inveltianco nel 1376. E' fiata progenitrice di altri Gentil'huomini, she oltre haver fatto illusfri parentadi, sono flati promosfi negl'officii di Capitano, e di Senatore della lor patria, e parimente in altri officii, e carichi del Regno, e ne vive hoggi il Barone di Cannicatini, con altri Gentil'huomini.

Prima del 1640. fu Auditore della Provincia di Principato Ultra, Francesco Daniele.

## Della Famiglia Diascarlona.

147 E 'Originaria di Catalogna . Pafcafio , ò vero Pafcale fu Guardaroba maggiore del Rè Ferrante Primo, e Caftellano del Caftel Nuovo di Napoli, nel 1462. il Rèli dono la Terra di SPietro à Scafato Ottenne anco Alfi, e vi ottenne anco attiolo di Contenel 1484. viene chiamato Conte d'Alfi, Maggiordomo, e General Riceviore della Regia pecunia, nel 1494. era. Regio Teforiere ; fi fua moglie Lucre tià di tabatamote. Suo figliuolo fu Ferrante Conte d'Alfi, fu marito della bella

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 289 bella Violante Grappins, tanto lodata da Jacopo Sannaz, zaro, Signora dell'Oliveto, e Pietrapertola, che dovette. effere madre del Conte Antonio, che fi cognominava. Itanno 1733. Antonio Grappino Carlone Conte d'Alifi padre della Duchefia di Palliano. Dianora moglie di Gio: Cola d'Arena Conte d'Arena; Ifabella moglie di Petricone Caracciolo Duca di Martina.

Il Conte Antonio fu marito di Cornelia Piccolomini: fuoi figliuoli furono, il primogenito Conte d'Alifi, Alfonfo Bailo di Venosa nel 1542. Marzio, e Marco An-

tonio.

Violante fü Ducheffa di Palliano moglie di Giovanni Carafa Duca di Palliano, un'altra Ducheffa di Bojano, Giulia moglie di D.Giorgio di Lannoy, & un'altra marita; ta à D. Antonio di Lannoy.

Bene imparentò, come si è detto di sopra,

Hà goduto nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli, dove da molto tempo è estinta.

Scrivono di questa Casa il Contarini , l'Ammirato , Lellis, Marra, & altri.

# Della Famiglia Doce.

A Lcuni credono, che sia originaria da Giovanni, cognominato Duca, Signor d'Albi, & altre. Terre in Abbruzzi, sotro Guglielmo il Malo. Altri dicono, che sia originaria dalla dignità di Doce, Magili rato di ciascheduna Repubblica, e propriamente da quella d'Amalsi. Altri dal Doce della Repubblica Napoletana, e che il progenitore sosse della Repubblica Napoletana. Il primo, che si si con console, e Doce della Repubblica Napoletana Il primo, che si ritrova di questo cognome è Berardesca del Doce, che si prima moglie di Riccardo Conte di Castro.

ta, e poi Pietro di Soria nobilissimo Cavaliere Francesc. Di questa si credono fratelli Bertolto, e Rainaldo, che sotto il Rè Carlo Primo, erano ricchissimi Signori Abbruzzeli, e potledevano Forca di Petula, Rocca di Fundi, Bugnano, la Torre, Croce Arnara, Ripa di Corno, Rocca di dentro, Torre d'Aifrido, Arpignano, Torfone, Rocca di Vino, Lumiano, Gifoni, Pifanello, e Cerfona Brancaleone dal Rè Carlo II. ricevè il cingolo Militare,e feudi. Frà coloro, che prestarono denari al Rè Carlo Primo su Pietro. Nel 1272. fu armato Cavaliere Marino dal Rè Carlo Primo, fu Signor de' feudi, e Giustitiere in Napoli delli Scolari; Un'altro Marino fù paggio del Rè Roberto. Trà Cavalieri, che partirono per l'impresa della Tofcana nel 1326.col Principe d'Acaja, fu Bartolomeo. Bartolomeo fuo nepote, detto Zizza, fu Camariere, e Secretario del Rè Ladislao, Presidente della Regia Camera, Vicario del Gran Camerlengo del Regno, Signor di Crifpano, Schifati, Trentola, & Arzano; imprestò denari al Rè Ladislao nel 1398. hebbe in dono due feudi in Calabria, detti Clina, e Siclittario. Jacopello nel 1404. fu Castellano del Castello di Balbano, per il Rè Ladislao, Bofillo fu chiamato dalla Reina Giovanna Maestro della Botticolaria Reale, officio assai nobile. Carluccio su Consigliere, e Maresciallo del Regno. Rinaldo nel 1464 su Regio Configliere. Gio: Paolo fu Signor di Cotrofiano, Aradeo, Noja, Gioja, Mannia, Macchia, e Montedroni. Alfonso ottenne il titolo di Duca sopra Cotrosiano dal Rè nostro Signore Filippo IV. Rinaldo su Capitano della guardia del Rè Alfonso Primo, e tenne trè lancie, in serviggio di detto Rè. Gio: Battista, per sua moglie Antonia Tomacella, fu Signor di Gidi in Terra d'Otranto. Matteo Maria su Signor del seudo di Montaldo in Calabria. vicino Tropea, onde auvenne, che li fuoi fuccessori habNAFOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 291 biano fatto, e facciano dimora, e nella nobileà di quella. Città furono aggregati. Gio: Paolo nel 1627 Barone di Cotrofiano. Gode Nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli.

Hando imparentato con Famiglie Nobilifilme, comefono Brancaccio, Dominimarini di Nido, Cappaliarta, Gadetta, Vulcano, Marchefe, Liguoro, Marra, Toraldo, Saffi: Tomacella, Filomarino, Carafa, Sanfelice, Caracciola, Mar-

ramaldo, Milano, & altre.

Scrivono di questa Casa il Lellis, il Pietri , Elio Marchessi I P. Borrello, Topio il Consarini , il Mazzella, Engenio nella Nap. Sacra, & altri.

# Della Famiglia Falangola.

149 E Nobile della Città di Sorrento, nel Seggio di Porta, e nella Città di Cajeto.

Gli huomini di questa Famiglia hanno goduto nella detta Città tutti gli honori, & officii, che hanno goduto , e godano gli altri Nobili della stessa Città.

Nel 1442. ritrovo Demetrio Falangola di Sorrento, Ar-

civescovo della sua Patria.

Domenico Falangola di Sorrento, fù anco Arcivescovo della stessa Patria, morì nel 1470, e vi è questa inscrittione,

nella Maggiore Chiefs.

Hie jacet Corpus Reverendifi. in Chrifto Patris, & Domini, Domini Domini Archipifeopi Surrentini, fili quondam Domini Francifi Falangole, de Surrento Militis, qui obiti anno MCCCCLXX. die VIII. Menfis Januarii III. Ind.

Vittoria Falangola di Sorrento, nel 1590 era moglie di Gio: Luigi Donnorfo, Nobile fimilmente Sorrentino.

Altra Vittoria, à nostri tempi, è stata moglie del Dottor Francesco Donnorso.

Oo z Ele-

Elena Falangola fu Baronessa di Fagnano, Malvito, Pietra picciola, e Suoli, Cafali d'Albaneli in Calabria, fù moglie di Marcello Pignatello, di chi fù figliuolo, frà gli altri, Di Fabririo Cavaliere Gerofolimitano.

Hanno imparentato con la Pignatella, Carafa, & altre: oltre di quelle Nobili di Cajeta, e Sorrento, Scrivono di questa Casa il Lellis, Giuseppe Campanile, & altri.

### Della Famiglia Farafalla.

G Iovanni Farafalla viveva nel 1260.
Il detto Giovanni Farafalla nel 1268 era Sindico della Città di Napoli, insieme con Matteo Brancaccio, Gio: Zambarella, Cesario Mossellano, Galtieri Siginolfo, Gregorio Scannasorece, e Gualtieri Caputo, insieme con

Mastro Domenico Montri del Populo.

Nello stesso anno Marino Farafalla, detto , ò altro Giovanni Farafalla, con altri Cavalieri Napolitani, improntano denari al Rè, che furono Paolo Siginolfi, Agnello Poderico, Marino Ruffo, Ventura Carmignano, Bartolomeo Carmignano, Marino Galeota, Ligorio Scannasorece, Robino Arcamone, Errico Macedonio, Bartolomeo Macedonio, e Tomaso Origlia.

Nel 1325 si ritrova Bartolomeo Franco, Milite, herede

di Nicolò Farafalla.

Da molto tempo è estinta in Napoli. Ne scrivono il Lellis, il P. Borrello, & altri.

## Della Famiglia Filomarino.

Icono, che sia originaria di Sorrento, e che Gosfredo fosse il primo, che venisse in Napoli, fosse aggregato al Seggio Capuano, e che Matteo figliuolo NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 293 di Goffredo, per la fua Cienza legale folfe, flato fatto Avocato Fifcale da IRè Carlo II. dich fit Cardifmo; e che da, quefto haveffe origine la Nobiltà, e ricchezze di quefla Famiglia; tutto ciò dicono Elio Marchefe, co- il Contarini, mà ciò riprova il P. Borrello dicendo, e provando, chequefla Famiglia ottenne Feodi in tempo del Re Manfredi, enel 1260. Jacopo feniore, e juniore, con altri Feudatarii del Regno, fegiuriono il detto Rèanell'imperio, con

dopò feguitarono ancora Carlo d'Angiò.

Nel 1102 Stefano fu Arcivescovo di Taranto; nel 1240 Marino Arcivescovo di Capua; nel 1305. 1306 possedè Campulo, e Posta, nel 1323. 1324 possedè Civita vecchia., che acquiltò Loffredo, per le doti di Ilaria Gianvilla, il quale Loffredo fù ancora Signor di Lufciano, Colle, Lupo, e de Cafali di Lago, e Potenza, in Monte Fuscolo, Vice-Rè di Capitanata, & in altre Provincie del Regno, del Configlio del Rè Carlo II.e Rè Roberto. Vi fono state ancora Gualdo, Giugliano, Dagazano, Cefa, Rutigliano, Minervino, Cefarano, Terre grandi; Nel 1302, 1303 Carzano, Rosella nel 1304. nel 1346. Aprano n'el 1495 Luffano , Oliveto, la Grotta, e Rocca. Tomaso, in tempo di Ferrante I. d'Aragona, fu Cap. Generale, Sinifcalco, e Gran Marefeial del Regno, fecondo il Mazzella, Gregorio fu Capitan Generale nelle Provincie d'Abbruzzi Matteo Arcivescovo di Napoli, Viceprotonotario, e gran Cancelliere del Regno,& Ambasciadore del Rè Carlo II. al Sommo Pontefice Clemente V. Tomaso Signor de Feudi nel 1180. Gregorio Milite Giustitiere d'Abruzzo ultra nel 1302, e d'Abruzzo citra nel 1304. Goffrido Milite Giustitiere di Capitanata nello stesso tempo, e nel 1309 Matteo Luogotenente del Protonotario del Regno di Cicilia, nel 1343. Bartolomeo Giustitiere di Basilicata nel 1314 Gregorio Giustitiere in Principato nel 1298. Marco Antonio Vice-Rè in Capitanata. nel 1497. JaJacopo, e Tomaso fratellinel 1451, per li loro serviggi, Regii familiari, ottennero annua provisione di docati 200.

Nel 1481. Giovanni servì in Otranto, contro il Turco' con sei Cavalli.

Afcanio nel anno 1641.da Papa Urbano VIII. fù creato Cardinale, & Arcivefcovo di Napoli.

D.Francesco Cavaliere del Tesone d'Oro, Principe della Rocca, Duca di Perdisumo.

Hoggi possiede questa Famiglia la Rocca dell'Aspro, con titolo di Principe, la Terra di Perdifumo, con titolo Duca, Cutri in Calabria, la Torre con titolo di Duca.

Nella Chiesa dell'Arcivescovado di Napoli, vi sono bellissime Inscrittioni di questa Famiglia, riportate dal Lèllis nella 2.p. della Nap. Sacra.

Hà imparentato con le prime Famiglie della Citrà, e Regno, che fono Caracciola, Carafa, Acquaviva, Eboli, Gianvilla, Zurla, Brancaccio, S. Mango, Galeota, Latra, Baraballo, Piciccello, Filinglero, Cabannis, Minutolo, Spinella, Molife, Sangro, Marta, Pignatella, Aquino, Capua, Averfa, Barrile, & altre.

Scrivono di questa Casa Mazzella, elio Marchese, Lellis, il P. Borrello, Contarini, Campanile, Gualdo Priorato, Ughdli, Ciacconio, Chioccarello, & altri.

## Della Famiglia Fondi.

TS 2 Olpitia Fondi, con chi imparentò la Famiglia Carafa, ò fù della Città di Fondi, dalla quale pigliò la denominazione, e non fi sì la Cafata, perciò non fi può deferivere, mà bifogna credere, che foffe nobile, mentre imparentò con detta Cafa, ò di quella Fondi, che fiò Signora di Fondi, e quella è la Famiglia dell'Aquila, che ogni

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.IL 295 un sa che fu Nobilissima, ritrovandosi Riccardo nel 1000 Signor d'un grosso Stato in Terra di Lavoro, nel 1007 dono à Monaci Benedittini quattro Chiefe, & altri beni. Goffredo suo figliuolo herede dello Stato paterno,e Conte di Fondi, marito d'Adeha, forella cugina del Rè Guglielmo il malo. Riccardo Conte di Fondi, Sig. di Cajeta, Carinola, Trajetto, Itri, Guagio, Spelonga, Monticello, Pastena, Valle. Potecorvo, Calvi, e Riardo; Rogieri Conte d'Avellino, Rogieri fuo figliuolo Conte d'Avellino, e Sig.delli Schiani, Giovanna maritata à Roffredo Cajetano figliuolo di Pietro Conte di Caserta, nepote di Papa Bonifacio VIII. portò alla Casa Cajetana la Contea di Fondi, con altre Terre, e perciò inquarta la sua arme, conquella di quella Famiglia. Tomafo fecondogenito del Conte Rogieri, fu Cardinale di S. Chiefa, e Signor di alcune Castella.

O fudi Casa Cajetano, essendo che quella su ancora. Padrona della Citrà di Fondi, più modernamente; & esfendo di detta Famiglia Cajetana, di quella ne havemo scritte le memorie.

Scrivonodi questa Casa dell'Aquila, che hà goduto nobilità in Napoli, e gode in Benevento, Vinentine Protonotarii, Filiberto (ampanile, e Vipera, manoscritto, nelle Famiglie di Benevento, & altri.

## Della Famiglia Francesco.

Uesta Famiglia è Ciciliana d'origine, benche il Mugnos con le folite inventioni, dica, che sia originaria di Capua, benche si possa dire originaria di Genua. E vero però che in Regno si ritrova Cessa, moglie di Francesco di Bologna, fin dal 1387.

Girolamo fi ritrova casto in Cicilia, con una Signora

R Iforfe in Regno questa Famiglia fin dal tempo de Normanni, e prefe il nome da Rahone celebre Capitano appo l'Imperador Bàfilio; effendo che fuoi figliuoli fi differo i: De filis Rahonis:

Nel 1184 fi ritrovano Roggieri de filis Rahonis, e. Leone di Matera, feudatarii, nella platea dell'Arcivescovato di Cosenza.

Questa Famiglia si è detta di Cosenza, de filiis Rahonis,& hoggi si dice Firrao.

Nel 1268. si ritrova Herrico di Cosenza Maresciallo di Francia, & ottiene il pagamento d'oncie cento.

Frà gli Baroni prefi da Carlo Primo, per haver feguitato la parte del Rè Manfredi, furono Gentile, e Bartolomia fua figliuola, e Goffiido de Culentia nel 1269, Nello flessio anno si ritrova Jacopo marito d'Isabella Pandone di Capua. Roberto Milire Signor d'Alareno nel 1269 e Signor del Castello di Morrone nel 1273. Nel 1275. Adelasia moglie di Goffrido di Colenza feudatrai.

Nel 1299. Gualtieri Milite Signor del Cafale di Pañcofa. L'huomo nobile Andrea, figliuolo di Gualtieri, Giufitiere in Valle di Crate,e Terragiordana nel 1291.

Jaqueto nel 1309. Signor del Castello d'Introduco. 1 Roberto figliuolo di Rahone feudatario in Aversa, nel 1322.

Rahone figliuolo di Rahone fra gli Cavalieri creati dal Rè Carlo Primo, nel giorno della Petecoste nel 1272-

Stafino di Cofenza ottiene provisione nel 1271. del pagamento d'alcune quantità in Angiò. Gosfredo possede va beni feudali in Calabria nel 1272. nello stesso Ro-RoRoberto Milite ritenuto nel Castello della Celeza. Nello stesso anno Raimonto seudatario in Squillace.

Francesco Castellano del Castello di Montelupo del Contado di Firenza nel 1326. e nello stesso del 1327. Capitano della gente armiggera della Terra di Capitana.

Gualtieri Signor della metà del feudo di Valentone,

sito nel Casale di Gaurano nel 1319.

Goffridello figliuolo di Rahone denuncia la morte del padre, e dimanda l'affecuratione de' vassalli nel 1319.

Herrico frà contumaci feudatarii, che non pagarono gli releviiin tempo, che Herrico teneva Torre in Contado di Molifiper fuccefilone paterna nel 1306. Quello Herrico in detto tempo era Signor del Caftello di Caftiglione in Terra di Lavoro; e nell'anno 1308. spogliò d'alcuni Cafdili, l'Abbate Caffinenfe.

Nel 1324 Francesco desistè dall'officio della Capitania

di Manfredonia.

Gentile di Cosenza Signor del Casale di Monterone, nel 1274.

Nel 1335. fi ritrova Nieolò figliuolo di Leone, Milire. Nel 1332. fi ritrova Goffrido figliuolo del quondam Rahone Perray di Cofenza, & il Giodice Nicolò de Scutiis fuo parente, turbano, per il jus di vaffallaggio, Andrea di Biafi de Caprariis, e Pietro Pullefe habitanti delli Cafali di Cofenza, huomini liberi, e del Regio demanio.

Il Signor Nicolò Pandone di Capua nel 1322. hebbe da Bartolomeo di Capua alcuni beni feudali, che furono

del quondam Gio: Filrahone di Capua.

Nel 1274. il Rè dono à Marco Baduario di Venetia, è à Marchefa fua moglie, li beni feudali in Capua, che furono d'Aleffandra, figliuola del quondam Gio: Filrahone, e moglie di Roberto d'Azzia.

Nel

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 200

. Nel 1319. Guffridello di Cofenza figliuolo del quondam Rahone de filis Rahonis di Cofenza; feccedè al padre nelli beni feudali della Bagliva di Venerello, Cafale Tezano, e Cafale Crepeffro, e Cafale di Scigliano del tenimento di Martorano.

Nel 1309. Gualtieri Militeottenne annue oncie 24. Nel 1310. Adenulfo di Cofenza era fervidore della. Cafa del Rècon provisione.

Nel 1314 Filippa di Cofenza era moglie di Filippo di Nantolio Milite

Francesco militò in Otranto contro Turchi nel 1481 e poi il ritrovò nell'assedio d'Ostende. Ugo su Cavaliere di Rodi, come su ancora Giulio, e similmente un'altre Ugo.

Antonino Barone di S. Agata, Mattafellone, Sanfofto, Luzzi, e Noce, Marchefe, e poi Principe di S. Agata, titolo ottenuto nel 1654. fu Portolano maggiore della Città di Napoli, e Montiero maggiore del Regno.

¿Vivono hoggi il Principe di S.Agata, e Signor d'altrifeudi, & altri Cavalieri di questa Casa.

Hanno posseduto molti seudi, che sono Venarello, Tezzano, Crepissito, nel Territorio di Monticino, e Diodato nel Cosentino, & in Martirano Scigliano, e Gazzella.

Hanno posseduto ancora Paparone, Massanova, Belmonte, & altri feudi.

Godono nobiltà nella Città di Cofenza.

Hanno imparentato con le Famiglie Carafa della Spina, métre Alfonfo fi marito di Felice Carafa della Spina, da Noi,per inauvertenza, tralaficiata, co la Caracciola, Serfale, Tarfa, Dentice, Vaflo, Nantolio, Pandone, Saracena, Capece, Arduino, e mille altre nobilifime.

Nella Chiefa di S.Paolo di Napoli vi è bellissima, e ric-Pp z chissi-

#### FAMIGLIE NOBILI

chissima Cappella dedicata alla Beatissima Vergine Nostra Signora, con questa inscrittione.

#### D. O. M.

Antoninus Firrao de filis Rabonis
in quo uno exorunndo habuit virius amulam fortunam.
E Firraonia Gentis, filendore lucem natellum austi
E Rabone Normanno antè annos propè quingentos
Longa Heroumferie, per Regerius, Rabones, Godefridos,
Trailes,

Ad Antoninum usque dedutta S.Agata, Mattafellonii, Sansostii, Lutiorum, eg Nucis Dominus

Subiectis maluit prodesse, quàm imperare Splendidissus ilius opibus luxus destuxit Occupavit ejus locum pietas liberdis Extructis Religiose viris amplismis Ædibus Casar Firrao, de filiis Rabonis , Sancia Agata Princeps

Magni parentis non degener filius Nè deesset extinito pietatis officium, quod viventi Semper exhibuit

Expressa in moribus jam essigie animi paterni Corporis etiam simulacrum boc in marmore Exprimendum curavit.

A.S. CIDLOCXI.

Possiede bellissimo Palagio nella Strada della Sapienza di Napoli.

Scrivono diquesta Casa il Sambiase, Giuseppe Campanile, il Martirani, Engenio nella Napoli Sacra, & altri; e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

Della

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 301

**Della Famiglia Gallerana.** Nobile Milanele, secondo il e*Waria* 

E'Nobile Milanele, secondo il Morigia, e Sa-

In tempo di Carlo Primo d'Angiò, si ritrova Nosone, di Galerano Milite, Signor della Terra di Tortorella, lastempo del Rè Carlo II. si ritrova Claudio Galerano.

Fatio figliuolo d'Antonio di Siena, fu nel 1477. Vescovo d'Ascoli, mori nella patria nel 1479.

Di questa Famiglia di Siena vi è il Beato Andrea Galerano morto nel 1251 li 19. di Marzo.

Nel 1492 si ritrova il Magnifico Rainiero Gualano di Pifa, Maggiordomo dell'Illustre Duca di Calabria, marito della Magnifica Blanca Galerana di Milano.

Carlo Galerano di Milano nel 1662. era Marchefe di Galera, e Regente per lo Stato di Milano, nel supremo Consiglio d'Italia, in Madrid.

Verfo l'anno 1520. li nobili del Seggio di Nido fecero procura in perfona del Signor Filippo Galerano, e Signor Gentile della Tolfa appo il Signor Vice-Rè, per lariforma delle doti. Ha goduto nobiltà nel detto Seggio di Nido, dovec' efinta , fecondo il «Maz-kella, multilmamente è flato reintegrato nel Seggio di Nido il Marchefe Galerano Milanefe, come dell'itlefia Famiglia, ne. ferivono il «Marigia,» il Crefenti, il Constanti, es aluti-

Di quelli di Siena Fazio d'Antonio fit Vescovo d'Ascoli, creato dal Pontofice Sisto IV. Vi è il Beato Andrea. Galerano, che nacque verso l'anno 1200. D. Reginaldo fit Cavaliere di Malta, e Canonico Regolare, degnissimo Dottor di legge, conforme si ancora Daniello de Grandi di Siena; di tutti si mentione Frissiporo Ugurgeri nelle Pompe Sancsi.

Se la Famiglia Galerano è la stessa, che la Galerati, questa è altresì nobilissima; imperciòche si crede, che derivaffe da Gallerate Capo della Provincia del Seprio , un. de' quattro infigni Contadi del Milanefe.

Jacopo, maneggiando l'affari della Repubblica Milanefe, rinovò contro l'Imperador Federico Il kineontinciata lega di Lombardia co l'acentini Brefciani Vercellefi, Bolognefi, & Aleffandrini.

Pietro con quella occasione si creato uno de fette. Maestri di Campo, sotto di chi armo la Gittà di Milano 7000 huomini . Lorenzo, e Capta nel 1364, esfendo Castellani di Trezzo, e Vignano, servitono al Principez Bernabò di Milano.

Giovannolo fu , per Bernabò Visconte Principe, Ambasciadore in Mantua

Jacopo fù Configliere Ducale .' Agofino Collaterale, Generale de' Duchi di Milano : Lodovico Collegiato: Giudice della Patria, e Senatore Ducale. Gio: Antonio Sinifeateo del Duca Mafimiliano Sforza.

Jacopo fu de' nobili che à nome del pubblico nel 1470. prestò, con altri, il giuramento di fedeltà, al primogenito. del Duca Galeazzo Maria, fu Decurione nel 1474, e poi Configliere Ducale, e Senatore di Cappacorta, Luigi fin gliuolo fu Questore, Senatore, e Consigliere Ducale .: Jan copo Cavaliere aurato, parente, e Configliere del Duca. Francesco fecondo, suo Senatore in Milano, e Governadore di Lodi, e poi nel 1524, fu creato Conte di Piola, nel 1530. Conre di Desio. Luigi su Capitan di cavalli 1 Francesco Capitan di cavalli : Capoccia Generale nello Stato di Milano. Guido Cavaliere aurato, Conte, e Consigliere Cesareo, e Senatore di Cappacorta di Milano, Governadore di Lodi. Il Conte Lodovico Cavaliere, Configliere, e Senatore in Milano, Governadore di Lodi, e Capocaccia Regio dello Stato. Guido Conte di De-Go, e Piola, Signore di Turbigo.

Gio:

NAPOLETANE, E. FORASTIERE. LIB.II. 303
Gio: Jacopo di Antonio fu Configliere del Duca Francefto fecondo, e Senatore di Cappacorta, e Caftellano di Milano. Profpero Maftro di Campo nell'Armata del RèCattolico. Gio: Angelo Configliere del Duca, e fuo Comifario Generale, e Caftellano di Milano, fucceffore di fino fratello.

Pietro fu Cavaliere aurato, Configliere Ducale, e Senatore di Cappacorta, Ambasciadore del Duca Lodovico à i Rè di Napoli, al Duca d'Orleans, à Fiorentini, & al Pontefice. Hebbe per fe, e posteri , in seudo nobile , la giurisdittione criminale, e civile, con l'imbottaco, & i dazii di Cerrano, Cotio, Carpeneo, Cassolo, S. Angelo, Nicorvo,e pertinenze loro di Lomellina, e Novara. Fù marito di Maria della Rovere, della Casa del Duca d'Urbino. Gio: di Pietro fu Capitan della cavalleria della guardia. del Duca Lodovico, e suo Luogotenente Generale dell' armi. Girolamo Vescovo d'Alessandria . Gio: Tomaso Configliere del Duca Francesco secondo, e Senatore di Cappacorta con una codorta di 200. cavalli, e 2000.fanti; fu Ambasciadore del Duca all'Imperador Carlo V. lo fegui nell'impresa della Goletta,e di Tunesi; su seconella Provenza, comandando à 2000 fanti. L'istesso Carlo V. lo fece Cavaliere, gli concesse l'Aquila dell'Impero, lo dichiarò del Configlio Secreto, e Senatore di Milano; go vernò per sette anni la Città di Vercelli, poi la Città di Cafale, e poi la Città, e Castello di Pavia. Marito due sorelle in Napoli, una in Casa di Capua, ql'altra ne' Carafi.

Gio: Tomafo Castellano di Pavia (Lucio Abbato), c. Presidente Generale in Italia, de Monaci Cisterciensi.

Alfonfo Dottor del Collegio fu due volte Prefetto della Patria, Podefià di Lodi, e d'Aleffandria, Regio Capitan di giulitità nello Stato, Senatore di Milano, e Podefià di Pavia.

An-

Anton Francesco de 60. perpetui Senatorii, Questore di Milano ; Mércorino Mastro di Campo. Gio: Tomaso Conte Palatino, Cavaliere die 60. perpetui Decursoni nel 1604. Prefetto della Città nel 1611. Capitan di giufitti anello Stato nel 1612. Questore del Magistrata ordinario nel 1613. Senatore nel 1614.

Carlo Regio Feudatario di Cotzo, Carfengo, e S.Angelo di Lomellina, Marchefe di Cerrano, Conte Palatino, Cavaliere Pontificio, collegiato Dottore Prefetto dela Patria nel 1643. Paolo di Novara fi Regio Podeffi di Varalle, & Oratore della Patria in Milano, flampò trèvolumi di configili legali.

Di quei di Cremona di ritrovano nel 1270. Jacomino, Guglielmo, Gerardo, e Simonino, de' quiali Gio/Angelo Maftro di Campo in Cremona. Saffo Cavaliere di Malta. Fabio Cavaliere di S. Stefano. Cefate fü Regio Senatore, Podeftà di Pata.

Tomafo Capitano di 900. fanti, Tenente Colonello di D. Ferrante Gonziga, per l'imprefa di Tunifi. Marco Antonio Capitano per il Rè Cattolico. Ottaviano Podefà di Aleffandria fun patria. Jacopo Mainoldo Galerati fervi il Rè Filippo III. emoli Prefidente dell' ecceliosenato di Milano. Vivono hoggi Cavalieri di quefta Cafa. in Milano, he ottoppio il primi podit della Patria.

Vi fono Galerati di questi in Turino, in Piemonte; Galerati d'Ossona, Galerati di Novara, di Alessandria, Cer-

rano, di Canegrato.

Scrivono di questa Casa il Moriggia nell'Historie di Milano, il Crescenzi nell'Ansiseatro Romano; e nella Corona della Nobiltà d'Italia & altri.

Lindy and thinks the

## NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 305

## Della Famiglia Gambacorta,

He fosse illustre,e potente nella Toscana,la Famiglia Gambacorta, non è da dubitarfi. Chi dice, che cominciasse da Pietro, che nell'anno 1369 su Signore di Pifa,e chi dice, che furono huomini illustri di questa Famiglia fin dal 1130 e chi che venisse da Germania in tempo dell'Imperadore Errico IV. e che Gambacorta si chiamava quel primo, che Generale de gl'esserciti 'Alemani,in Pifa, piantò la fua Cafa, Ogn'un creda quel che più gli aggrada. Volendo feguitare quelli, che dicono, che cominciarono dal 1130. in detto tempo si ritrova. Pietro Generale dell'efferciti della Repubblica Venetiana nel 1160. Federico Imperadore, essendo andato in Pifa, fu ricevuto nel Palagio de' Gambacorti. Andrea nel farse i Statuti di Pisa nel 1347. hebbe il primo luogo. Lotto nel 1 5 5 2. fû buon Soldato. Guido fû marito di Marata figliuola del Rè di Tunifi.

Pietro fii Capitan Generale delle Mafnade, & à lui, & à parado fuo fratello, fit concello dall'imperadore, per privilegio, in feudo imperiale la Citrà di Scherlino; e che idificendenti loro folfero, in perpetuo, Cavalieri à fiprone d'oro, dignità, in quei tépi concesse folo ad huomini grandi. Essendo detto Pietro, per alcun tempo, Signore di l'ifa su Patria, narrando il modo, che se ne impadronirono i Gambacorti Gio-Villani nell'Hisson il Capitale. La la s'improto à tradimento insieme con Lorenzo suo figliuolo nato da Orietta Doria fua moglie, da Jacopo Appiano suo Secretario. Mà non per questo perderono la Signoriu, mà la lasciò in libertà Jacopo quatro Signor di l'is nel 1403, per accordo, & in iscambio, n'hebbe il Pontaderacon altri Castelli in Val di Bagno, ne' confini della Tosca-

q na

na, e della Romagna, ove passò, e furono quindi detti Signori di Val di Bagno.

Il Beato Pietro Gambacorta fu Fondatore della Congregatione degli Eremiti di S. Girolamo.

Si ritrova Giovanni, figliuolo di Gherardo, fratello di Pietro.

Gherardo 2. figliuolo di Giovanni, dopò la morte di Pietro, trasferi Suoi in Valdisigno lo Stato. Servì il Rè Alfonfo nella guerra, che hayeva con Fiorentini, e fini grande fiimadi detto Rè. Si ritrova bensi in Regno Bonifacio Vice-Rè di Terra, di Lavoro, fin dal anno 1269. fecondo la Marra, nella Famiglia d'Alneto.

Con questa occasione Gherardo fondò la sua Cafa nel Regno di Napoli, nel 1454, che havendo due figliuole, una chiamata Gineura, diede prima per moglie al Conte Broccardo,e poi à Christostro Cajetano, l'altra detta. Giovanna diede ad un Cicinello, i di cui discendenti si chiamarono della Casa de Gambacorti.

Bartolomeo fu Commendator di S. Gio:Andrea eccellente Soldato. Gio: come marito di Violante Monforte., fu Signor della Ripa,e Loratino,e Celenfa, Pietro fi Sig. di Campochiaro. Marcello Commendatore di S.Gio:

Annibale Signor della Torraca . Fabritio Signor della .
Torraca e di Frasso. Angelo Cesare Commendatore di S.
Giovanni della Padula . Carlo secondo Barone della Celenza.

Francesco Barone di Limatola, & hoggi si possiede con titolo di Duca.

Alfonso Cavaliere Napoletano, servì con sei Cavalli nella guerra d'Otranto, nel 1481. come servì ancora indetto tempo, Andrea Gambacorta.

Archileo Luogotenente della Compagnia del Conte di Madaloni nel 1558.

Bar.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 307

Bartolomeo Napoletano, mà originario Pifano, Caval. Gerofolimitano, e Priore di S. Gio: Gerofolimitano, nella. Puglia, nel 1465.

Nel 1582 Oratio Gambacorta Capitan d'Infanteria dell' Undici, fotto il Coronel D. Francesco Carasa.

Nel 1554 Gio: Paolo Sig. del Cafale di S. Giovanni, e del Cafale Lepuzzane inhabitati.

Ascanio nel 1195 Capitano à guerra in Rossano.

Paolo Capitano d'Infanteria nel 1594.

Gheardo fû gran Soldato, fervi nelle guerre di Lombardida il REN.S. nella guerra di Cafale, fervi in Germania, eliberò con la Vanguardia la Città di Coltanza, nella fanguinola battaglia di Nordlinghen; fi ritrovò in mille altreimprefe, moni nel 1.6 y da due palletrafitto; ne ferive Lorrato Craflo l'Elogio.

Vi è hoggi il Principato di Macchia, & il Ducato di Li-

matola.

Paísò fimilmente in Cicilia quefta Famiglia , prima in-Sacca, e poi in Palermo, dove governò quella Reggia, con gli offici di Pretore, e Senatore, e polícè il Marchefato della Motta di Fermo. Rocco fu Giudice della G. C. del Concilioro . Modelfo fuo fratello fi Giudice della G. C. Maltro Rationale, Regente nel Configlio di Italia in Spagnanel 1583, e Prefidente del Patrimonio in Cicilia, e Michele nel 1602. fu fimilmente Regente, per Cicilia, del Sopremo Configlio d'Italia:

Hanno imparentato con Carrafa, Caracciolo, Guinnazzo, Colonna, Tuttavilla, Sifcara, Agliati, Monforte, Monsalte, Marra, Albritio, Doria, Ratta, Maltrogiudice, Monfolino, Aragona, Acquaviva, Quadra, & altre.

Scrivono di questa Casa il Contarini, Mazzella, il Gualdo, P. Ansalone, l'Inveges, il Crescenzi, Mugnos, il Sansovino, & altri.

Qq 2 Della

### Della Famiglia Gargana.

157 CI stima d'origine Normanda, una delli 12. della. J Città d'Aversa, dicendo l' Abbate Alessandro Telesino, Authore della storia di Roggieri, che si gloriava.. Aversa: duodecim magnatibus militibus, atque immenso Populo, Ha havuto Feudi da tempi antichissimi . Nel 1278. Nicolò di Bari fu Signor di Feudi in Otranto, detto Cafale di Pressa, e Mastro di Zecca di Brindisi, Jacopo nel 1278 Signor di Cafal di Principe, e Quatrapane, Giorgio Cavaliere, e Cilio Feudatario in Averfa, e Mataloni, quali comparsero sontuosamente nella mostra di Bari, con Pietro d' Abenevolo, Matteo Scaglione, Gio:Malachierica, Berardo dello Tufo, & altri Feudatarii Aversani. Lorenzo, e Gio: Francesco servirono in tutte le guerre fatte da Carlo II. Rè Roberto, Jacopo Caval. del Rè Ladislao, fù Governadore di Viterbo, e di Montefiascone, & altri luoghi, di Santa Chiefa, e Capitano à guerra nel Contado dell'Aquila, per li quali serviggi hebbe in dono da Giovanna II. Casal di Principe, e Quatrapane, luoghi posseduti per molto tempo da questa Famiglia. Hebbe per sua fede, e valore, la Castellania di Castel Nuovo di Napoli , sopra l'Isola di Strongoli groffa entrada, & oncie 50. l'anno, fopra la Bagliva d'Averfa, e Venafro, che furono poi confirmate a'fuoi figliuoli da. detta Reina. Giovanni governò, con titolo di Capitano à guerra, l'Abbruzzi, forto li Rè d'Aragona, furono celebri Uliffe, Rinaldo, che per fuoi meriti, e ferviggi, ottenne dal Rè Ferrante I, in dono, la Terra di Marcellino. Pietro Antonio nel 1545 fù Castellano di Cremona, e di Pizzichitono. Hà havuto altre cariche, e dignità, come scrive il Campanile. Nel 1479 Pietro d'Aversa era marito di Lucia Caracciola figliuola di Domitio.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIBII. 309

Ascanio d'Aversa Capitano d'Infanteria nel 1592. Frà Antonio Caval. Gerosolimitano, Baglivo di S. Gio: Battista di Foggia nel 1569.

Hà imparentato con Famiglie Nobiliffime, come sono Gambatesa, Aquina, Pannona, Saracina, Tomacella, Tuso, Seripanna, Scagliona, Altemorisca, Caetana, Dentice, Spinella, Claver, Sangro, Carasa, Carcaciola, & altre.

Dice di più il Campanile, che Gregorio fù Cardinale. fatto dal Pontefice Clemente III. e che Jacopo fù anco gran Giustiriere del Regno, che non riferifce il Tutini.

Godono Nobiltà nella Città d'Aversa.

Hà posseduto Frignano Maggiore, e Prata, possede. Montesalcone,e Durazzano, con titolo di Principe ottenuto nel 1632.

Scrivono di questa Casa il Campanile, Vincenti ne Protonot. Lellis, Marra, Mazzella, & altri.

### Della Famiglia Gattola.

5 Ono originarii di Cajeta. Il primo che fi trova è Goffrida Gattola, che prestò denari al Rè Carlo

I. d'Angiò.

Nel 1380-Erance(co Gattola espensore per una Gales. In tepo del Rè Roberto, Rinaldo Gattola di Napi. Feloriero del denaro del Datio della Carie di Napoli. Filardo Gattola di Gajeta fedele nel 1382. Nel 1400. Antonio Castellano di Bisficeglia. Nel 1322 viveva Rinaldo Gattola Napo Pietro Barone di Seccennara, in tempo del Rè Roberto. Losfredo, in tempo della Reina Giovanna I. Governadore della Provincia di Terra d'Ortanto, con titolo di Millie, e Giambellano. Sotto Rè Roberto Militò Cestre, che per le sie qualità di Gatto Cavaliere. Hà possedore della Provincia di Terra d'Ortanto, con titolo di Millie, e Giambellano. Sotto Rè Roberto Militò Cestre, che per le sie qualità di Satro Cavaliere. Hà possedore per la fie qualità del significatione del Provincia di Terra d'Ortanto, con la Provincia d'Ortano del Provincia d'Ortano d'Ortano d'Ortano d'Ortano d'Ortano d'Ortano d'Ortano d'Ortano d

Bojano; el'Arcivescovato di Trant.

Tadeo Gattola di Cajeta, uno delli esecutori del testamento della Reina Gio: II.

Nel 1443, Jacopo Gattola Sindico, per la piazza di Portanova di Napoli, verfo l'iftefio tempo fi ritrova il nobile, huomo Francefco di Napoli Capitano di Trani. Andrea di Napoli Milite, padre di Francefco Milite. Girolamo Protontino di Cajetto.

Ritrovo, che Gio: Gattola di Cajeta nel 1411 fotto Rè Ladislao, fû Luogotenete del Tribunale della Keg. Camera, fû Capitano, e Caftellano di Tropea, Barone di Carduccio, e Sperlonga; ftà fepellito nella Chiefa di S. Agostino di Napoli. Nel 1447 Carlotto Gattola di Cajeta, fiù Mastro Portolano di Terra di Lavoro.

Lorenzo Gattola di Cajetan el 1410 fi Prefidente di Camera, e per gratia del Rè Alfonfo, fi immune dal pagamentodel diritto, che fpettava alli Prefidenti. Andrea, con ticolo di Dominus, si ritrova Rationale della Gran Corte, intempo del Rè Ladislao. Andrea Gattola Maftro Rationale della Regia Corte nel 1400.

Nel 1343 firitrova notato con titolo di Judex, Pietro Gattola di Portanova, Angelo di Cajeta del quondam Gior Cavalcante, Signor del Féudo, detto Gemma Grossa, nel 1413.

Betolo di Cajeta Castellano di Monteleone, e Tropea nel 1417 Colantonio, Paggio del Rènel 1443.

Jacopo di Cajeta Nobile, e Regio familiare nel 1442. Hà posseduto Alfidena, con titolo di Marchese, ottenuto nel 1411.

Nel 1433 Francesco Nobile di Cajeta, gran Maresciallo del Regno, su aggregato alla Nobiltà del Seggio di Nido di Napoli, & in tale aggregatione lui accettò detta aggregatione,citra pregiodirio della sua Nobilgà, che godeva nella.

fua

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 311 fua Città di Cajeta; come fi vede da li firemento fitipulato per Not, Jacopo Ramulo di Caftello à Marc, àto. Novem, 1435. Ind.4. prefentato nel proceffo d'Ettorre, & aleri d' Alagno, con il Segio di Nido, in Banca di Sarro in Configilio, fol. 80. Summonte Hift.tom. 1501.143.

Andrea fu Giudice della Vicaria Criminale nel 1513.

Presidente di Camera nel 1521.

Scrivono di questa Casa, il Mazzella, Terminio, Topio, Contarini, Marra, Lellis, & altri.

### Della Famiglia Gennara.

T Utti li nostri Historici concludono, che sia originaria di Roma, dell'antica , e nobile Januaria. Il primo, che si ritrova di questa Famiglia è s. Gennaro, che pati nel 305. Nel 492 Celio fu Cardinale. Nel 900. Stefano dona alcuni beni stabili al Monastero di S. Pietro à Castello. Nello stesso tempo si ritrovano Pietro, e Giovanni. Baldassarre su Console della Repubblica Napol. nel 1006, In tempo di Guglielmo II. nel 1150. Bartolomeo possedeva magnifica Cafa, & altri beni. In tempo del Rè Manfredi si ritrovano molti Feudatarii. Adenolfo era Feudatario in tepo del Imp. Federico II. Pandolfo fuo figliuolo f\( \mathbb{I}\) Barone di Preturo in Principato, Aless su Capit di molte Galee, sotto il medemo Federico, e Barone di molte Castella in Principato. Paolo nel 1280 fù Feudatario co altri fette della stessa Famiglia. Jacopo dal Rè Carlo II.hebbe in dono i luoghi della Croce,e di Cunicolo posti in Terra di Lavoro, e Cotado di Molife.Carlone fù Camariere del Rè; Manelago fù Ciabellano del Rè Ladislao, e della Reina Gio: Masotto dotò di molte rendite il jus patronato, che hoggi si possiede da questa Famiglia, del Primiceriato, prima dignità della Chiesa. Arcivescovale di Napoli.ll 2.Menelago fu Vescovo di Can-

ne, e d'Acerno, e poi Arcivescovo di Sorrento. Tiberio su Signor di Marzano, e Marzanello. Gio: Girolamo fu Capitano di Cavalli, in tempo del Vice-Rè il Duca d'Alba-Oratio fù buon Soldato, si ritrovò nella battaglia Navale contro Turchi nel 1571. con sei altri di detta Famiglia, e poi su Capitan di Cavalli. Pompeo fervi il Rè in Fiandra, fù Mastro di Campo, del Consiglio di Stato di Napoli, di Fiandra; hebbe l'habito di Calatrava, il titolo di Duca di Belforte, fù Preside, e Governadore dell'armi di trè Provincie. Vincenzo nel 1636 fù Sorgente Maggiore, Matteo fù Capitan di Cavalli in Orbitello, Marco Antonio fu buon Soldato fu Mastro di Campo nel soccorso d'Orbitello, e di un terzo Napoletano, in Ispagna, & ultimamente nella guerra di Melfina fù Maltro di Campo Generale . Fabritio fù Signor di Baraniello. Felice fù Barone di S. Elia, Monacelioni, della Città di Civitate, e di S. Paolo. Pietro Jacopo Signor di S. Massimo. Antonio Signor di Crispano, e Presidente del S. R.C. e Viceprotonotario, fù Ambasciadore, per il Rèalla. Repubblica Venetiana, al Pontefice Alessandro VI.morì nel 1521 Sta sepellito nella Chiesa di S. Pietro Martire, conflatua marmorea, & inscrittione. Gio: Antonio su Ambafciadore per la Città di Napoli al Rè Cattolico . Scipion fù buon Soldato, e Maggiordomo del Imperador Carlo V. Pietro Jacopo fu Signor del Castello delle Fratte, Ambasciadore à Pesaro, e poi Presidente della Camera. Alfonso fù Signor di Musciano. Felice nel 1630. fù Regio Consigliere del Configlio Capuano, e Marchefe di S. Massimo, Andrea nel 1623 fù Regio Configliere,e nel 1635 Regente la Real Cancellaria, Morì nel 1638.

Vi è hoggi il Ducato di Cantalupo, il Marchefato di S. Massimo, il Ducato di Belforte, & il Principato di S.Martino, e gode nobiltà nel Seggio di Porto, ha bene imparetato.

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Pietri, Lellis, Elio Marchese, il P. Borrello, Marra, Contarini, Pietro NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 313 Vincenti nel Historia particolare di questa Famiglia stampata in Napoli nel 1620 in fol,

### Della Famiglia Gentilcore.

160 I N tempo del Rè Ladislao nel 1398 si ritrova Fendatario Jacopo Gentilcore della Polla, nel Reggi-

ftro del detto Rè, nell'Archivio della Zecca di Napoli, fol.122.

In tempo della Relna Gio: II. si ritrova Jacopo Gentilcore di Marsico.

Gio: Maria Gentilcore, e Jacopo, della Terra della Polla, del quondam Malitia, pagano il relevio, per un Feudo nominato dello Maltino, nel Territorio della Polla, e per unaltro nominato della Gefina, e per due altri Feudi, nel 1494.

Si ritrova verso l'anno 1550 Gitolamo, di Cecerale del Cilento, Rettore di S.M. di Campoluca

Nel 1557. Ascanio, del Cilento, figliuolo del quondamo Giovanni Antonio, paga il relevio, per il Peudo detto di Corbella.

Sono Baroni della Terra di Cecerale nel Cilento. Si ritrovano queste notitie nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia Giordana.

161 Q Uesta Famiglia si ritrova nella Città di Melsi; Venastro, & Avellino.

Quelli di Melfi vennero in quella Città,con occafione, che il Principe d'Oranges, in riconoficimento de fuol ferviggl, li fe conceffione di molti beni, che furono di ribelli in detta Città, e particolarmente la Maftrodattia. R r QuelQuelli di Venafro fono già eftinti. Antonio fii famofffi.
mo Legifla, leffe publicamente in Napoli, ove nel 1321 era
Lettore della prima Catedra della Sera, con provisione di
doc. 400. l'anno. Leffe anco in altre Accademie d'Italia. La.
Repubblica di Siena l'eleffe prio Predide, e la governo per
qualche tempo. Fù Configliere in Napoli; e fii mandato
più volte Ambaficiadore alli Pourefici 'Alefiandro VILeone
X. e Clemente VII. & à Massimiliano Imperadore. Fù fepellito nella Chiefa di S. Severino di Napoli, nella sua Cappella con bellissima Inferiente.

Tallio, e Nicolò Giorgio Giordano della Provincia di Principato Citra, creati Cavalieri aurati, e come nobili di quattro quarti paterni, e materni nel 1536 exècut. 41. di detto anno, fol. 64.67.

Gio: Berardino della Terra di S. Giorgio nel 1 740. Signor

d'un Feudo rustico.

Fabio fù quel grande Scrittore delle cofe Antiche del noftro Regno, al quale molto dovemo, fecondo Pietro La-fina nel Ginnafio Napoletano, cla fua Hifloria fi rittova, manoferitta nella libraria de SS. Apoltoli, in Nap.

Nella Chiefa di S.Severino, e Soffio di Napoli, tengono

bellissima Cappella, con Inscrittioni.

Hà imparentato con la Famiglia Strambone, Anna, Aleffandro, & altre.

In Messina sono Nobilissimi, si ritrova Jacopo, che nel 1314 era Giudice di Messina, Federico Milite: hanno posseduto da tempo antichissimo, Feudi, che sono Mazzarrà, Venetico, i Longarino, Signori del Troino di Milazzo, del jus del Naufragio, della Gabella, e Jus del rotolo della Carno della Cirtà di Messina.

Scrivono di questi il P. Anfalone, & altri.

## Della Famiglia Giudice di Genova.

Uesta Famiglia è aggregata all' Albergo della. Famiglia Uso di Mari di Genova, che sù chiarissima in tempi antichi . Imperciòche nel 1122. Gnglielmo Giudice su uno de quattro Consoli, e nel 1128. 1129 , e 1165 Errico, e Giovanni Giudice, furono due de dodici Consoli, che governarono la Città di Genova, con Simone Doria, & altri. In Genova si divise in trè rami, uno de'quali s'aggregò nel Albergo de'Vivaldi, e portò per arme una banda azzurra, con trè gigli d'oro dentro, in campo d'oro. L'altro si congiunse con la Famiglia de Calvi, e tolse per arma una banda d'argento dentro un campo diviso, sotto azzurro, e sopra tosso; e l'altro come si disse, con la Famiglia Uso di Mari, il quale fece per arme mezzo Scudo di forto, diviso in due Campi, il destro tutto rosso, & il sinistro azzurro, con una banda d'argento attraversata; il mezo Scudo di sopra tutto d'oro, con mezza Aquila nera coronata... Di questi tre rami, quello aggregato a'Vivaldi, e già estinto in Genova. Gli altri due fono vivi quello aggregato a'Calvi è vivo in Napoli, nella persona del Signor Principe di Cellamare Antonio figliuolo di Don Domenico Giudice Duca di Giovenazzo, figliuelo, che fù di Nicolò Giudico Principe di Cella à Mare, Signor di Giovenazzo, e d'altre. Terre, come sono Terlizzi, e Castello Garagnone, Corriere Maggiore, e Maestro delle Poste in Napoli, e del ordine di 'S.Jacopo, e Configliere di Stato del Regno di Napoli.

La congiuntione di detta Famiglia à quelle di Uso di Mati, Calvi, e Vivaldi, fù nel anno 1528, per le cause ben.

note à gl'Intendenti.

Mà fi spararono poi nel anno 1576, per decreto fatto per ordine del Papa, del Imperadore, e del Rènostro di Spagna Filippo II. & ogn'uno pigliò l'antica fua Famiglia, come nota il Foglietta, nel discorso della sua Repubblica,e le ne

vedeno in detto anno stampate le leggi.

E vero ancora, che per non pregiodiche alla loi Famiglia, quelli della Famiglia Giudice non la ficiavano il lor coguome, mà infieme non l'aggregato, ponevano il loro proprio, come à dire Paolo Battifla Giudice, fi diceva Paolo Battifla Calvo di Giudice, che ne l'1576 fû, e mod Doge. Come fù Battifla Giudice, figliuolo di Giergio, che fi congiunie con Ufo di Mari, cafandofi con la figliuola di Gio: Agoftino Ufo di Mari

Il fudetto Battifla Gludice s'aggregò à gli U/o di Mari nd 1718. Vogliono alconi, che derivasse da Diano, e cossi, ancora il Ramo aggregato à Calvi, e detta Famiglia essere stata portata in Genova, dal detto Guglielmo nel 1120, che poi nel 1718. 1129 fu uno de'Consoli, che reggevano allo-

ra quella Repubblica.

Di detto Battiffa furono due figliuoli, Agostino, e Michele, di Michele, che passò in Palermo, sono gli Discendenti in Palermo. Di Agostino, che restò in Genua, sono

ancora gli Descendenti.

Il Ramo, che è in Napoli, nelle persone del Duca di Giovenazzo patre del Principe di Cellamare figiuolo, e nel Cardinale D. Francesco fratello di detto Duca, creato dal Pontesce Alessando VIII. Hà mostra to, e mostra l'antico fisedatori di detta Casa, mentre, oltre de l'acqui, e citoli fiadetti, il sudetto Duca è stato Ambasciadore in Savoja, & eletto al Rè di Francia. Aggregara quella Famiglia al Seggio Capuano di Napoli pochi anni sono.

Hoggi detto Duca è del Configlio di S, Maestà Cattolica

Nostro Signore in quello Supremo d'Italia.

Hà imparentato in Napoli con Famiglie Nobiliffime., come sono Carasa, Caracciola Pignatelli, Somma, Marra, Palagano, Caracciola, e Pappacoda. Scri-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 317 Scrivono di questa Casail Mugnos, il Franzone, e gli Historici di Genua, er altri.

Vi è anco la Famiglia Giudice di Napoli, la quale si crede, che tragga il nome da alcuno Giudice, ò fopremo Magistrato della Repubblica Amalsitana. Si legge, che. fotto l'Imperadore Isacio Conneno Greco, Sergio del Giudice dona molti fondi, e beni di conto nel Caltello di Stabia e nel Cafale di Conca à Gio: e fratelli del Giudice. Nel 1100. Roggieri Duca d'Amalfi concedè à Sergio del Giudice figliuolo di Costantino, alcuni poderi vicino le mura della Città d'Amalfi. Ne' medemi tempi fi ritrova in Napoli, essendo che sotto l'Impero di Costantino Greco, Orfo del Giudice, chiamato Conte Morone, filegge, possedere case, e poderi in Napoli, nel loco, detto Campagnano. Nell'inquisitione de Baroni, e seudatarii, sotto i Duchi di Puglia Normanni, si trovano figliuoli di Ricciardo del Giudice, Guidone, Rahone, e Gio: del Giudice. Roberto dall'Imperador Federico fù fatto Castellano di Bari. Sotto Manfredi, frà Baroni, si ritrovano Martuccio, e Landolfo. Sotto il Rè Carlo Primo si ritrova Marino Collettore, e Secreto di Terra di Lavoro,e Contado . di Molisi, di chi anco su Capitano Nicolò, Cossigliere, Bofillo, che persuase à quella Corona, la divisione frà la nobiltà, e la plebbe. Frà nobili della Costiera d'Amalfi, che prestarono denari allo stesso Rèssorono Bartolomeo, e Filippo; Jacopo, e Marino Frà Baroni, che comparvero con lor cavalli, in serviggio del Rè Roberto, su Gio: Tomaso fu Vicario del Gran Camerlengo del Regno. Luigi, c. Carlo furono Camarieri del Rè Ladislao, da cui hebbero provisione annua d'oncie 200 per ciascheduno. Aldemaro hebbe in governo l'Abbruzzi. Andrea fu Camariere. del Rè, Signor di Montesano, Agropoli, Castello à Mare della Bruca, e della Rocca dell'Aspro, su Governadore di Prin

Principato Citra, di Calabria. Bofillo fu Camariere del Rèse Signor della Città di Capaccio, di Trentenara, e del feudo dell'Orta. Andrea juniore fu paggio del Rè Alfonfo Primo: Bofillo il terzo fu paggio del Rè Alfonfo, Capitan Generale del Rè Luigi II. e Conte di Castro, nella. Francia, Marino fu Arcivescovo di Taranto, e creato Cardinale dal Pontefice Urbano VI. Un'altro Marino fu Arcivescovo d'Amalsi, in tempo della Reina Giovanna. Prima, e nelli stessi tempi vi furono Giovanni Arcivescovo di Salerno, e Roberto Vescovo di Cassano. Sotto Guglielmo II. si ritrovano sendatarii Guidone, Nicolò,e li sigliuoli d'Agerio. Tomafo fu Luogotenente del Gran-Camerario nel 1382. fotto Carlo II. Nel 1475. fi fecc. duello frà il Magnifico Bufillo dello Giudice, eD. Giulio Luigi de Pisis Regio Conduttore d'armi. Barteraimo, & Ettorre di Napoli, figliuoli di Bofillo Milite,e di Cobella Caracciola. Fabritio della Città di Nola, Signor d'un feudo ruflico in S.Paolo di Nola nel 1572. Francesco di Nola nepote di Scipione morto nel 1613, possessore d'un. feudo in S. Paolo. Francesco Signor di Lauriano nel Cilento, che il figliuolo Antonio la vendè ad Alfonso Sanfelice. Posseggono hoggi la Terra del Galdo nel Cilento . Hanno imparentato con le Famiglie Carafa, Brãcaccio, Wlcano, Guindazzo, Capece, Marra, Capuana, Rummo, Alagno, Brancia, Bonito, Afflito, Pezzo, Cafiriota, Frezza, Pignatella, Pagano, Majo, Rafcica, Seinbica di Salerno, Ponte, & altre. ... de 15.00 5...

Sono nobili di Napoli nel Seggio di Nido, Lecce, Amalfi, Salerno, Nola, & in Cicilia, della quale ferive il Mughose delli Cavalleri, e dignità ottenute, & il Padre amfalone dice, che siel 1440. Antonio fu Maftro Rationale del Regno.

Scrivono di questa Casa Pietri, Topio, Freccia , Lellis, Marra, & altri. Della

# Della Famiglia Gomez di Figueroa.

163 T A nobiltà della Casa Gomez è molto qualifica-

L ta& approvata con moltic diverfi habiti, che tiene delle Religioni Militari; La fua origine è Cafa Soleriega è nelle Montagne , & ufa di fei fœudi d'Armedifferenti , che riferifee lo Croniffa Alonfo di Santa-Cro-cent figa Noblitario nel foi so. Quella voce Gomez nella lingua antica di Cantabria fe interpreta, Gran Signore, ò Signor de Vaffalli . Fin dal 770- di Noftro Signor Giesa Chrifthofi trirova in Ifpagna,il Riccohomo Gomez.

In tempo, che il Rè D. Alonfo il Seflo, guadagno Toledo, frà li Cavalieri, che lo feguitarono, furono li Gomez. In tempo del Rè D. Alonfo il Nono fi ritrova D. Vafco

Gomez de Monterroso, che era ricco huomo.

D. Pietro Gomez Barrofo era in tempo del Rè D. Alofo il Sesto, Commendatore maggiore dell'Ordine d'Alcantara.

D.Rodrigo Gomez fa Signore di Trassamara.

Nel 1241. D.Gil Gomez era Commendatore di Torre di Zafra, dell'Ordine di S. Jacopo

In tempo del Rè Alonfo il Decimo Fr. Rui Gomez de Villalobos era Commendatore di Zurita, dell'Ordine di Calatrava.

In tempo del Rè D. Sancio, D. Pietro Gomez Chirino fu fuo Ammirante, che fu il quinto in ordine.

Nel 1338. Alvaro Gomez de Sarria fi Maggiordomo del Gran Maestro dell'Ordine d'Alcantara.

Fernan Gomez de Deza Augran Privato della Reina. D.Beatrice, seconda moglie del Re D.Giovanni il Primo, di Castiglia.

Consalo Gomez de Gallinato su familiare del Rè D. PieD.Pietro. Nello stesso tempo viveva Fr. Diego Gomez de Gajangos, dell'Ordine d'Alcantara, Commendato re. delle Case di Badajoz.

Nel 1364. viveva il Maestro dell'Ordine istesso d'Alcantara, D. Guttiere Gomez de Toledo.

D. Diego Gomez Sarmiento fù ascendente delli Conti di Salinas.

In tempo del Rè D. Errico il Secondo, era Commendatore dell'Ordine d'Alcantara, Fr. Diego Gomez, Commendatore di Benquerencia.

Nel 1303. D. Diego Gomez Barrofo fü eletto Maeftro dell'Ordine d'Alcantara. Nello stesso tempo fù Commendatore di detto Ordine Fr. Fernan Gomez Chirino.

D. Diego Gomez de Rivera su il progenitore delli Duchi d'Alcalà, con mille altri, che si ritrovano nell'Hi-

storie di Spagna.

In Regno nel 1639, D.Michele fu Auditore nella Provincia di Salerno, e Bafilicata, e Commissario di Campagnas e nel 1643. e 1647. Giudice di Vicaria, & anco nel 1650: e poi Regio Consigliere nel 1650: nel mese di Ottobre. Mon nel 1658, si sepellito nella Chiese di 57copo delli Spagnuoli di Napoli nella sua Cappella, supersitit D. Antonio, e D. Giuseppe suo i figliuoli, morti senza fuccessione.

Della Famiglia Figueroa, fi ritrovano i Cavalieri di quefia Famiglia fin dall'anno 770 di N. Signore, e frà gli altri, in detto tempo, fil Lope Andres di Figueroa, Ambafciadoredell'Arcivefcovo di Toledo, al Rè di Galitia, & al Rè dell' Afluria.

D. Lorenzo Suarez di Figuera fervi in tempo del Rè Erico II. Fù Maftro di S. Jacopo, morì nel 1409, generò con D. Ifibella Mexia, Gomez Suarez di Figueroa, gran Soldato, fu Maggiordomo Maggiore della Reina D. Catelina, maNAPOLETANE, É FORASTIERE. LIB.II. 321 dre del glorioso Rè D. Giovanni III su Signor di Zafra, e Feria, la Parra, e Villalva.

--In tempo del Re D. Errico IV. D. Lorenzo Suarez de, Figueroa, figliolo di detto Di Gomez Suarez de Figueroa, figliolo di detto Di Gomez Suarez de Figueroa, ficreato Conte di Feria, del detto Rè, che con D. Maria. Manuel Signora delle Ville di Monteallegro, e Menelsa fe. D. Gomez Suarez de Figueroa, che fiz a Conte di Feria, D. Gio: Signor di Salvisleon, & altri figliuolie, figliuole.

D.Gomez 2. Cente di Feria, fi casò con D. Maria di Toledo, figliuola del Duca d'Alba, con la quale fece D.Lorenzo Sharez Figueroa, che fuccedè nella Cafa, e figliuole fe-

mine.

D. Lorenzo terzo Conte di Feria Signor di Zafra, Villalva, e la Parra, fi cafato con D. Catelina Fernandez de Cordua 2. Marchefe de Priego, con la quale fece D. Pietro Fernandez de Cordua, e Figueros, che fuccede nel Contado di Feria.

D.Gomez Suarez de Figueroa, che fù il primo Duca di

Frà Lorenzo Vescovo di Siguenza del ordine di S. Domenico, & altre Signore figliuole collocate altamente.

C. D. Pietro Fernandez de Cordua Figueroa, quatro C onte di Feria, Cavaliere del ordine del Tefone, mori fenfa fucceffione mafchile, mafolo con D. Catelina Fernandez de. Cordua, che venne ad effere Marchefe di Priego, el fuccede D. Gomez Suarez de Figueroa fuo fratello, che fu quinto Conte di Feria, che fu Commendatore di Seguera, e fi decimo terzo del ordine di SJacopo, fu del Configlio di Stato, e guerra, e Capitan della Guardia Spagnola del Rè Filippo II, che, per li fuoi meriti, li diede iltitolo di Duca di Feria, nel 1502, che fu marito di D. Giovanna Dormer, Dama della Reina Maria d'Inghilterra, del fangue Reale d'Inghilterra, free D. Lorenzo Suarez de Figueroa, che fuccede nella Cafa;

Questo sù 2. Duca di Feria, primo Marchese di Villalva, Sigi de Zafra, e la Parra, e dalla Casa di Salvaterra, e Commendatore di Segura; nell'anno 1594. sù Ambasciadore al Papa, e poi al Rèdi Francia, e poi nel 1598. sù Vice-Rèdi Calabria, e poi di Cicilia.

Fù casato con D. Isabella di Mendozza la 2. volta, quarto Duca dell'Infantado, con la quale fece D.Gomez Suarez de Figueroa, che succedè alla Casa, morì D. Lorenzo in Na-

poli nel 1607.

Fù D. Gomez Suarez de Figueroa, e Cordua, terzo Duca di Feria z. Marchefe di Villalva, Signor di Zafra, e la. Parra, e Cafi di Salvaterra, & altri Vaffalli, e Cavalieri dell' ordine di S. Jacopo, e Comendatore de Segura de Leon, fù Ambafciadore d'Obedientia al Pontefice Paolo V. & alla, Reina di Francia, Maria di Medici, per il pefame, per la morte del fuo marito Errico IV. poi Vice. Rè di Valenza, e poi di Milano, che cafato con D. Francefca de Cordua, figliuola del Duca di Seffa, fece D. Lorenzo, che nacque nel 1616.

Di questi Signori fi D. Gomez de Figueroa Vescovo di Cadice, che moi Eletto di Segovia, e furono li Signori de Batres, e Cuerva, & altri Signori in Guadalaxora, Elfremadura, Seviglia, Cordua, & Andalucia, & altre parti, & anco nel nuovo Regno di Granara; fri quali fi D. Antonio, che-fi casò nella Città della Zacateche della nuova Galitia, chendi 1611. fi Governadore, e Capitan Generale delle Provincie de Yucatan, e Campace, & altri valorofi Soldati.

Gio: Figueroa nel 1533. fu Regente della Real Cancellaria del Regno di Napoli, secondo il Topio, fin' all'anno

1518.

Scrivono delle Cale Gomez, e Figueroa, tutti gli Hiflorici di Spagnasi P.M.aeftro F. Filippo de la Gandora, nelli Trionfi di Galitia, Alonzo de Haro, Argote di Molmasil Conte D. Pietro di Portogallo, f. Luthore delle Famiglie del nuovo Regno di Granata, co-altri.

Della

# Della Famiglia Gonzaga.

Origine di questa Serenissima Famiglia è incertiffima, effendo che altri dicono, che ella sia discesa già 700. anni sono da un Lodovico Tedesco, nato di sangue Reale. Altri, che ella pur derivi da Tedeschi, mà cacciati di Germania da Carlo Magno, e venuti ad habitare in Lombardia . Altri, che i Longobardi usciti dall'Isola Scandinavia, venuti in Italia, essendo morti i lor Capitani, elessero per Rè Agilmundo figliuolo d'Agione, dell'antica Profapia de Gongingi, riputata da. loro,nobilissima stirpe,e da questi dicono alcuni, che vennero i presenti Gonzaghi; altri dicono, che pigliasse il cognome da Gonzago gran Soldato, che venne in Pavia da Alemagna, per andare al S. Sepolcro, e che tal Gonzago fosse chiamato da Mantuani per loro Capitano. Altri dicono altrimenti. In questa confusione di cose non ci è lecito dire il nostro fenfo, rimettendoci a' Lettori, che conqualche tempo conciliino queste opinioni, mentre à Noi, per le continue occupationi, ci manca. Quello, che è certo, è, che essendo stato ammazzato Passarino Bonaccolsi. ò Bonaccorfi, Signore, e Tiranno di Mantua, (e dicono alcuni da Luigi Gonzaga.) il Popolo, per configlio determinato dal lor Comune, pose al governo, come Capitano Governadore, e Capo fuo, Luigi, detto ancora Lodovico, figliuolo di Guido nel 1327. huomo illustre,per diverse cose oprate, per le quali si venne à detta elettione.

Figliuolo di D. Luigi fu Guido, che li fuccesse l'anno 1362. quale morto li succedè Ugolino, & essendo quello ammazzato da Francesco suo fratello, li succedè nel

1382. Lodovico, similmente suo fratello.

A Francesco succede Gio: Francesco suo figliuolo, l'an-

no 1407. fi eccellente nell'armi, onde guerreggiò contro i Vifconti, & allargò molto lo Stato fuo, dalla parte del Cremonefe. Fi Generale della Militia del Ponefice, e-Generale ancora di quella de' Vinetiani ; e per il fuo valore fia creato Marchefe di Mantua, da Sigifmondo Imperadore, l'anno 1433. En hebbe ancora l'Aquile negre intempo bianco, con una Croce roffa.

Li successe Lodovico suo figliuolo l'anno 1444. e fu fecondo Marchefe, il terzo Marchefe fu Federico fuo figlipolo nel 1473. à chi fuccede Francesco suo figlipolo. che fu il quarto Marchefe di Mantua, per morte del quale li succedè Federico suo figliuolo, primo Duca di Mantuz, e Marchefe di Monferrato "creato Duca, con follennissime cerimonie, dall'Imperador Carlo V. all'hor che. ricevuta la Corona dell'Imperio in Bologna dal Pontefice Clemente VII. nel 1530. passando per Maneua su ricevuto splendidamente . Li succede Francesco, che su il fecondo Duca di Mantua, à chi fuccede nell'anno 1550. Guglielmo fuo fratello, che hebbe titolo di Duca di Moferrato da Massimiliano Imperadore nel 1573. à chi succede Vincenzo, che su gran Soldato, costrusse la Cittadella di Cafale S. Evafio in Monferrato; nel 1608. instituì l'Ordine de' Cavalieri del Redentore, in memoria dell' Ampolla del pretiofo Sangue di Christo, che vi lasciò Longino.

Furono fuoi figliuoli, procreati con Leonora de' Medici, forella di Maria Reina di Francia, Francefco, Ferdinando, e Vincenzo Cardinali, Leonora Imperatrice, e. Margarira Ducheffa di Lorena, Francefco mori fenzamafchi, if fuecedè Ferdinando Cardinale; à chi fuccedè Vincenzo, fimilmente Cardinale, à chi fuccedè Carlo Duca di Nivers, & Humena figliuolo di Lodovico, fratello del fudetro Guglielmo. Li fuccedè Carlo II fuo nepoNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 325 te, che cáfatofi con l'abella Clara d'Aufria, forella dell' Arciduca d'Aufria, hà generato Ferdinando, Carlo hodierno Duca di Mantua.

Con il Ducato di Mantua possiede ancora il Marchefato di Monferrato, feudo Imperialedi Signoria assoluta, come discendente, per linea seminile, da Signori Paleologi Imperadori di Constantinopoli, e per intermezza persona di questi, dalli Duchi di Sassonia, per la persona di Alerano figliusolo del Duca di Sassonia, per la persona di Alerano figliusolo del Duca di Sassonia, per la persona glie Margarita Paleologa herede dello Stato predetto, verso l'anno 1535.

Lo Stato di Mantua confiste nella Città di Mantua, co Revere, Ostia, Viadana, & altre Terre grosse, e popolate, di rendita poco meno di ducati cinquecentomila.

Lo Stato di Monferrato confifieva in quattro Città, Cafale, Santo Evafio, Nizza, Aqui Alba con duccento, e. più Terree, Cafella in maggior parte murate, di rendita di ducati duccento cinquanta mila, mà hoggi fi ritrova. privo di Cafale, oltre Alba, & altri luoghi ceduti al Duca di Savoja nella pace di Cherafco.

E' divisa questa Famiglia in sette Rami: i Gonzaghi di Monserrato, Principi di Molsetta, Dushi di Sabioneta, Conti di Novellara, Marchesi di Castiglione, Signori di San Martino, e Principi di Bozzolo, Duchi di Guastalla.

Diremo de Gonzaghi di Napoli, che hanno goduto nel Seggio di Nido-della noftra Cirtà di D.Ferrante. È in quello di Portanova di Velpafano, e hora godono folo à Nido. Un Ramo di effi venne in Napoli da trecento anni in circa, il primo fi Francesco crezo Cōte di Novellara, che venne in Napoli, in compagnia di Ercole Marchese di Ferrara, fposto con Eleonora, figliuola del Rê Ferdinando d'Aragona, e restandovi alquanti mesi à diporto, con Girolamo Principe di Bisgnano, morì in No-

vellara la moglie, e così à richiesta di detto Principe, fi ammogliò in Napoli un'altra volta. Creacolo posthumo del Conte Francesco hebbe dal Principe di Bisignano per riconoscimento de' beneficii fatti dal padre à quella Casa/che essendo stato fatto morire il Principe per la cogiura de Baroni contro il Rè, egli falvò la moglie, e figli in Francia, la Baronia di S. Stefano, e di Prato in Calabria, si maritò con la figliuola del Barone di Valentino, dalla. quale nacquero Minicuccio, e Lancellotto; & in questa. maniera si diede principio alla Famiglia Gonzaga, in Regno . Gio: Girolamo figliuolo di Minicuccio fu eletto Ambasciadore al Pontesice Pio IV. per concludere il matrimonio trà il Principe di Bisignano, & Isabella Feltro della Rovere figliuola di Guidobaldo Duca d'Urbino, e. perciò ne fù rimunerato di quattro feudi in Calabria, c. doppo visse in Mantua Senatore, co grand'opinione d'integrità. Sertorio con Ottavio Gonzaga si ritrovò nella. Vittoria Navale contro Turchi l'anno 1571. Fabritio fu Barone di due feudi nobili nella Città di S. Marco, detti Prato, e Scarniglia. Hanno goduto diversi Habiti, e Commende.

Vi è stato il Ducato di Ariano, e Principato di Molfetta, il Ducato di Trajetto, Marchesato di Specchio, Contado di Fondi, Contado di Giovenazzo, & altri Feudi, e Si-

gnorie.

Vi fono flati molti gran Giufititeri del Regno di Napoli. D Ferrante in tempo del Imperadore Carlo V. effendo Principe di Molfetta, D. Cefare fimilmente Principe di Molfetta, fotto le Hefio Filippo III. cipe di Molfetta, fotto le Hefio Filippo III.

Ne (crivono il Bianco contro kossi, il Contarini, il MalzellaZazzerail Conte Lofchi, l'Henninges, l'Hi forie di Mantua, l'Albizi, il Crescenzi, lo Speneroil Rettersuso, ge altri.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 327

E vero però, che la donna Gonzaga, che entrò in Cafa Carafa, fiù Hippolita, moglie prima del Duca di Taglicozzo, e poi del Duca di Mondragone, la quale fii figliuola di Ferdinando Gonzaga Duca d'Ariano, e Principe di Molfetta, figliuola di Francefco, quarto Marchefe di Mantua, ed 'liabella figliuola d'Ercole, primo Duca di Ferrara.

In Cicilia / del Ramo di Mantua, un Terzogenito del Marchefe di Mantua, governò il Regno, col carico di Viee Rè, e Fr. Francefco Gonzaga fu Vefcovo Cefaludenfe, nel 1588. fecondo l'Inveget.

# Della Famiglia Griffa.

165 CI dice originaria della Grecia, altri dicono di Nap. J Il primo, che si ritrova in Napoli è Andreotto Cavaliere, il quale militò fotto Federico Barbarossa, dal quale ricevè per impresa il Griso vermiglio, in campo d'Argento. Gio: Griffo si ritrova Console della Città di Napoli, in tempo di Tancredi Normando. În tempo, che l'Imperadore Corrado, venne con l'Effercito di Saracini, e Tedeschi, all'assedio di Napoli, vi furono gli Griffi, che gli fecero gagliarda relistenza. In tempo de'Rè Angioini, crebbero di numero tale, che per essi soli si sabricò un Seggio, quale ritennero fino alla venuta degli Aragonesi, nel qual tempo detto Seggio si uni con la piazza di Porto. A tempo di Rè Manfredi, vi fu un Cavaliere Matteo Griffo, che castigò un Saracino Capitano della Guardia del Rè. Severo fu Camariere del medemo Rè Tancredi . Raone nel 1272. hebbe dal Rè Carlo I trè Galee, & un Galeone, per andare alla Cicilia, per importanti affari, e poi paísò in Corfù, ove rimale Castellano, e sù Signor di molti Feudi.

Tomafo anco fu Signor di Feudi vicino Marigliano. Cajomario nel 1273 hebbe penfiero di far fabricare Galecin ferviggio del Rè. Rialdonel 1306. hebbe l'officio di Protentino . Ligorio nel 1314. fu Vice-Rè di Bafilicata: Raimondo nel 1346. fu Cavaliere, Cameriere, Garfellano del la Reina Giovanna 1 Andreolo nel 1386 fit mandato infleme con altri Signori Ambafciadori à Luigi, d'Angiò in Provenza . A tempo di Rè Ferdinando LGuglielmo fu Signori di Silvical d'Unredi, e Pietro Cauletlano di Rigio jin Calabria, Pollo allura di gran confidene, 22. Ha havuto Feudi, e cariche, riguardevoli, & hà fervitoil Rè in tutte l'occorrenze.

Hà imparentato con Famiglie Nobilissime.

Vive hoggi unico rampollo di si nobile Famiglia, D. Matteo,gentilissimo Cavaliere.

Scrivono di questa Casa, che gode al Seggio di Porto di Nap. Lellis, Marra, Mazzella, e ne sono pieni l'Archivii della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia Grimalda.

166 L Nobile Genuefe, dove è originaria di Narbona. dodde venne da labitare in Genova nel 1070 Ingo figliuolo di M. Grimaldo, che perciò poi da elfo fi differo Grimaldi, alla quale s'accoflarono quelli di Cafa. Ceva, di Caftro, ò Cafello Jafchiefoni, Oliva, Crefpiniche fono tutti Nobili Genovefi, facendo it ruti nominare Grimaldi, E benche altri dicono, che originaffe da Grimaldo Germano, per opinione di Fanufo Campano, quella, opinione non fi deve feguitare, perche Fanufo e libro apocifio, inventato da Affano Circarello. E vero però, che altri il danno altra origine, come fi può vedere apprefio Carlo de Venafque, che fall Hellotto di quelle famini, ce tiferifec otto opinioni. Ma ogn'uno quelle clamin,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 329 feguiti quella opinione, che più li piace.

Ugo nel 1079, in tempo di Papa Urbano II. fu Capita-

no di Galea, con altri nobili Genovefi.

Nel 1162. Grimaldo uno de gli Ambasciadori mandati dalla Repubblica al Imperadore Federico II.detto Barbarof fa. Nel 1244. Ugone Configliere.

Jugo uno dell'otto nobili del Podestà di Genova, & uno de due Capitani, che oppugnarono Monterano, Castello di Dertonesi. Luca uno degli Ambasciadori mandati à Sua. Santità, Perrino, e Paschetto, Mallone, Capitani di 25. Galee Genovesi contro Vinetiani. Borrello Ambasciadore à Clemente IV. & al Rè Carlo di Gierusalemme, Luchetto Cap. di 25. Galee contro Venetiani . Nel 1271. Anfaldo Ambasciadore al Rè di Francia. Nel 1319. Gasparre Cap. di 22. Galee, per la fattione Guelfa di Genova, contro Gibellini. Nello stesso anno Rainaldo Antiano di Genova. Nel 1332. Antonio Cap, di 22. Galee, per la Repubblica, contro Catalani. Nel 1333, Antonio Ambasciadore della fattione Guelfa al Rè Roberto di Napoli, per la pace con Cebellini. Nel 1244. Luciano fi fece Signor di Monaco, si come haveva fatto fuo padre. Nel 1353. Antonio Capitano di 60. Galee Genovesi contro Venetiani, e Catalani. Nel 1354. Visconte. Capitano di 10. Galee sotto il Generalato di Pagano Doria, contro Venetiani, quali sconfissero, prendendo l'Armata con lo Stendardo di Venetia, e 1400. priggioni, e la. Città di Parenzo, & in quella li Corpi di San Martino, & Eleuterio; e posti nella Chiesa di San Matteo. Benedetto Confole nel 1557.per la Repubblica in Caffa. Nel 1579. Antonio Capitano di grossa Armata cotro Venetiani. Nel 1397. Gentile Podestà di Peraper la Repubblica . Nel 1395. Gio: Signor di Bogiolo occupò Monaco . Nel 1400. Gentile Antiano di Genova. Nel 1403. Antonio Capitano di trè Galee della Repubblica . Nel 1406. Cof-

Τt

Cosmo Capitano dell'Armata Fiorentina contro Pisani. Da questo tempo fin'al 1500. Ila havuti mille Cavalieri con lisselli, e la letto officii maggiori, che si lasciano per bervità. Nel 1500. In un consiglo si trovarono in Genova 15. di ettara Famiglia. Nel 1510. Rafele Capitano d'una Nave, dell'armata Genovesc. Nel 1504. Agostino Ambasciadore, à Giulio II. Nel 1512. Giolamo Cardinale. Nel 1522. questa Famiglia si posta sirà il 28. di Genova. Nel 1522. Antaldo Ambasciadore à Carlo V. in Bologna, con altri Nobili. Nel 1531. Sucopo Ambasciadore al Rè di Francia. Nel 1530. Antaldo Ambasciadore à Carlo V. in Bologna, con altri Nobili. Nel 1531. Sucopo Ambasciadore al Rè di Francia. Nel 1530. Antaldo Ambasciadore à Carlo V. in Sarzana; E perche donò al Pubblico di Genova doc-go.m.e sovenne in diverse volte la Patria, li furono erette Statue di marmo, come si alzata in S. Giorgio à Battisa per la felia causa.

Nicolò fi Duca d'Eboli, e Principe di Salerio, fatto dal Rè Filippo II. Nel 1738, & l'anno apprefio Anfaldo, Jacopo, Nicolò, Monfignor Domenico Ambafriadori. Nel 1777. Battifia uno de fei Deputati della Nobiltà vecchia, nelle di fordic civili. Nel 1607. Luca Doge della Repubblica nel

Idos.

Raintero Principe di Monaco, fù Signor dell'Ifola Cefalonia, Leucata, S. Maura, Giacinto, Valle compare, è altrenella Geccia, Più Generale di Mare, e di Terra, della Reina. Gior I. Senefcallo del Piemonte, per il Rè di Francia Ammirante del Mare Mediterranco, e Generale delli efferciti terrefiri. Legato al Rè d'Inghilterra. Domenico Vefcovo di Navona, poi Gabellicenfe, e poi Arcivefcovo d'Avignone. Gio: Battifa Commiffario Generale dell' armi Genovesi contro Savoja, e poi dell'armi Ecclesiastiche del Pontesfice. Urbano VIII. Gio: fù Conte di Boleo, e Sacro Cefarienfe nella Francia, che ciene fotto di se più di mille Feudi, fù Mareficiallo della Francia, e Governadore d'Aquitania. HonoNAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 331
rato Principe di Monaco, fù Cavaliere del Tefone d'oro.
Vi fono stati l'Ordini di S.Michele, dell'Annunciata, di Mal-

ta, e di Spagna. Molti Vescovati, & Arcivescovati.

Vi è hoggi il Principe di Monaco, che è Signore Affolato, per effere quello Feudo Imperiale, e possiede in Regno la Città di Campagna, con titolo di Marchefe, & thà possieduto Canosia con titolo di Conte, Terlizzi, & altri Feudi. Vi è la Signoria d'Antipoli. Vi ê stato il Marchefaro di Bovese, e Penerano. La Signoria di Leventio, e Raimplatio, vi è il Marchefato della Pietra, vi è stato il Marchefato di Modugno, la Baronia di S. Pele, tutti trè in Regno.

La Baronia di Belforte, la Signoria di Massimerio, & altri Feudi. Vi sono stati nel Contado di Nizza, li Signori di Castel Nuovo, e di Gattieres. Hà havuto molti Cardinali.

Sono Nobili nella Terra di Seminara, in Çalabria.

Sono nobili anco in Bologna, dove andò nel 1589. Pairide, dove fi casò con Anna Catanea, nobile Bolognefe.

In Cicilia andò fin dal anno 1397. Errico, che fù in tempo del R è Martino, Configliere di que I è, e Ciambellano: per fuoi ferviggi ottenne la Baronia de Buzzetta, e Scitiblalino in Cicilia, e per il Rè, Overnadore della Città di Caflelgiovani. Simone Barone di Carangiava, e Forefta.

Pietro Andrea fu Barone di Rificalla, Carangiara, e Foresta, Giudice della G. C. e Maestro Rationale, comprò nel 1552. Ia Baronia di Monaco, e Fuzzellino. Giulio fondò il Cafale di S. Caterina, Un altro Pietro Andrea fu Principe di S. Caterina, Carea dal Rè Caterloico, fondò il Cafalelo Grimaldo. Vi è stara la Baronia di Pasquasia, la Baronia di Manicapo. e Passanello, di Artesina, e Vallelonga. La Baronia di Golisia, e Carroppio, la Baronia di Fasquasia, la Baronia di Giromi, della Guzzetta, è altre. Delle quala Baronie sono passa e altre. Delle quala Baronie sono passa e altre, poste quala superio della Guzzetta, è altre. Delle quala Baronie sono passa e altre per via di matrimonii, in altre Famiglie. Necesivono, à logosi Mangnas, il P. Ansfalone, Marras, et altri.

#### FAMIGLIE NOBILI

Si ritrova un Ramo di quelli di Genova essere venuta nel Regno di Napoli. Nel 1253. Principalle Grimaldo di Genova era nella guerra mossa dal Pontefice Innocentio al Rè Manfredi, Capitan Generale dell'effercito Ecclesiastico in Basilicata. Ranieri cinquanta anni doppo fu fatto del Configlio del Rè Roberto, e Capitan Generale dell'Armata, che quel Rè madò à danni di Cicilia doppo l'anno 13 10. nel qual tempo era Grande Ammirante del Regno di Francia, & era Signore della Baronia di San Demetrio in Calabria. Della quale era fimilmente Signore nel 1340. Vinciguerra Grimaldo di Genova . Gabriello, e Luciano furono Signori di Policastro in Regno. Gabriello stesso in tempo di Roberto nel 1315. era Signor di Policastro, e Governadore di Napoli, poi Vice-Rè dell' Abbruzzi nel 1328. & Ambasciadore al Pontesice. Antonio Maitro Rationale di detta Reina. Galeotto Ambasciadore per il Re Roberto, al Pontefice, e Vice-Rè d'Abbruzzi nel 1327. Rainero fù Ciamberlano della Reina. Giovanna Prima, come di sopra, nel qual tempo Giosuò era anco Signore di Policastro; l'ultima di questo Ramo fu Caterina, che le ricchezze tutte di questa Casa trasportà fin dal 1420 in Casa Ruffa, mentre su moglie di Carlo Ruffo Conte di Sinopoli, Gerace, e Terranova, da. chi discende il Principe di Scilla. Questa Casa imparentò con la Casa Russa più volte, Marra, Amendolia, & altre Famiglie nobiliffime del Regno , non potendofi dubitare, che questa Famiglia sia una delle più conspicue, & antiche della Città di Genova della vecchia nobiltà.

E' stata nobile anco nella Città d'Aversa, dove hoggi è essinta.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

Dicono molti, che li Principi di Geraci, con li quali hà imparentato la Casa Carasa, fossero di Casa Oliva, nobile Genovese, ascritta nella Grimalda nel 1448. Quella è antica Cittadina Genovese, sono in Genova fin dal 1160. Nel 1188. Robaldo, e Gandolfo d'Oliva furono di quelli cittadini, che giurarono la pace fatta con l'ifani-Nel 1447. Morvello, Jacopo, e Leonello Oliva furono Configlieri Guelfi . Nel 1448. parte di essa Famiglia si fece dire Grimaldi . Nel 1528. ne fù parte ascritta in Famiglia Catanea. Nel 1561, parte ne fù ascritta nelle. Ufufmari, e nella Grimalda, cioè Antonio, Antonio quondam Fietro, con quindeci altri . Nel 1562. Gaspare Oliva Cataneo fu dell'illustrissimi Governadori . Nel 1618. Gio: Tomaso Oliva su dell'illustrissimi Governadori Girolamo Oliva Grimaldo fù il primo Barone della Città del Monte di S. Angelo in Regno, donde discendono li Principi di Geraci , Duchi di I erranova , Signori di S. Angelo. Gio: Francesco Marchese di Gioja. Andrea Conte della Rocca grimalda, nel Ducato di Milano.

Scrivono di quelta Cala l'Autore manoscritto delle Famiglie di Genova, il detto V en asque, Giuseppe Campanile, Riccioli, Ciaccon. Argote, Franzone, er altri.

# Della Famiglia Grisone.

167 E' Originaria della Cirtà di Ravello, nella Colta vedova, figituola di Matteo Grifone di Ravello, e finomina Sirgiovanne fuo nepote, figiluola di Leone fuo fratello nel 1286 mel 1293, if vede ancora Sergio figituola di detto Matteo, e finomina Sirgiovanne fuo nepote, figiluolo di Leone fuo fratello nel 1286 mel 1293, if vede ancora Sergio figituola di detto Matteo, e fratello di detta Bafilia. Nel 1365: firittova Nicolò figliuolo di Sirleone, Sergio fil Arcivefcovo d'Amalfiche mori nel 1392.

Angelo fu Signor di Mariglianella, Signor della Bagliva di Cofenza, d'un feudo in Capoa donatogli dal Rè. Nel 1394- fu Luogotenente del Gran Camerlengo, che fi chiama di Napoli, e fi crede, che questo trasferisse la fua Famiglia in Napoli. Federico fu eccellentissimo nell', arte di cavaleare, e ne compose un libro stampato.

Nel 1419. nel privilegio concesso dalla Reina Giovanna II. d'immunità alle nobili Famiglie di Ravello, sono nominate la Grisone, Frezza, Confalone, Accongiajoco, Appendicarii, Pironti, Bovi, Rufoli, Muscettoli, Al-

fano, Campanile, e Justi.

Antonio fu molto caro al Rè Federico , anco prima di effera Rè di Napoli, e ricevè nel 1492. effendo fuo Guardarobba, la Gabella del Canape di Napoli , fua vita durante, che poi, effendo Rè, gli l'ampliò per heredi, e fueceffori nel 1496. chiamandolo fuo primo Camerlingo, e Configliere, gli dono per fuoi meriti Ginofa Caltello in Terra d'Otranto. Comprò la Coletta, chiamato dal Rè Cavaliere, fuo maggior Guardarobba, e generale Percetore. Fù fuo Ambalciadore al Rè di Francia nel 1498.e nel 1700. un'altra volta al Rè Luigi nel 1301. comprò dal Rè Montefaggiofo, e Pomarico.

Federico fuo figliuolo fu privato de' feudi fudetti, re-

stando solo Signor di Ginosa.

Antonio fuo figliuolo fa fimilimente Signor di Ginofa. Vive hoggi unico di tainobile Eamiglia Federico, che non è flato mal cafato, & ineffo fi eftingue quefta Famiglia; che gode à Seggio di Nido di Napoli, Scala, e Ravello.

- Hà imparentato con Famiglie nobilifime, come fono, Galeota, Sanfeveriña, Carafa, Tomacella, Monforio, Dura, Pignone, Annichino, Afflitto, Caracciolo, & altre-

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, Mazzzella, Elio Marchese, Lellis, P. Borrello, Contarini, & altri.

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 335

# · Della Famiglia Guarina.

168 S I ftima originaria di Francia; gode nobiltà nella.
Città di Lecce. Il primoche fi ritrova è nel 1239.
Roberto Guarayno Barone nel Giuflitierato di Terra d'
Otranto, fotto Federico II.

Nel 1268. Pascale di Guarino Protontino di Brindisi. nel 1274. và nell'Acaja col Principe dell'Acaja.

Guglielmo Guarino fi ritrova Valletto, e familiare del

Rè nello stello anno 1268.

Pascale forse lo stello nel 1278. Capitano di due Galee,
& un Galeone.

Nel 1300. il Rè Carlo II. dona annue oncie 80. à Gio: Guarino Milite,per ferviggi fatti, sopra il Contado di Lecce.

Pascale Barone di S.Cesareo nel 1302.

Guglielmo figliuolo del quondam Pafcale di Guarino, di Brindifi, Padrone d'una Vigna Feudale, nel 1305. Nello stesso anno è Maestro Giurato di Brindifi.

Nel 1307. il Religiolo huomo Frà Goffredo di Guarino, Maestro delle Case di S. Lazaro in Terra di Lavoro. Gio: e. Bertrando Militi in Calabria nel 1303.

Il Rè Carlo II. dona annue oncie 20. à Giovanni di Guarino Milite nel 1308.

Gio: Ciambellano, Familiare, e Fedele, ottiene il Feudo di Paliano, nel 1316;nel 1326. il Feudo di Casamassima. Jacopo Guarino Cavaretto del Castello Capuano, nel

1324.

Nel 1329 si concede un annua provisione à Giannotto di Guarino Ciambellano, e familiare, e Signor del Feudo di Casamassima, nel Castello Paleano, e del Feudo di Matina, in Brindissi.

Gio: Ciambellano, Signor di Macchia nel 1331. Giovannotnotto Signor di Castel Nuovo, & anco di Palmula, nel 1333.

Ugone Guarino Ciambellano, Feudatario nel 1335. Gio: di Guarino possiede Feudi in Striano nel 1335.

Francesco di Guarino di Brindisi, Arcidiacono d'Hostuni nel 1343.Guglielmo Milite Signor di Caprarica, nel 1346 Berardo Mastro Giurato di Brindisi, nello stesso anno.

Cobella ottiene dal Rèil Cafale di S. Sofana an nel 1398. nel 1404. I Signor Pafcale di Guarino Signor del Cafale di S. Gio: Il Signor Gio: Pietro Signor di Sorano, Monterone, Fautzezano, Guglielmo Feudatario nel 1417. l'Huomo nobile Pafcale di Guarino, Millie Barone di Caparica parte di S. Cafario, nel 1419. l'Huomo nobile Antonello Guarino di Lecce, Barone di Terra d'Otranto, Signor del Cafale di Novola nel 1423.

Nel 1444 Agoltino di Guarino comprò Loseto, per Battista di Guarino.

Gio: Pietro Barone di Pogiardo, Ortella, Specchia, Minervino, Senarica, Lequile, Cassiano, Aquarica, de Lama, C Feudo di Nicoletta, nel 1463.

Il Signor Gio: Pietro Guarino Signor di Sorano, Monterone, Faurezzano, Caprarica, Capite, Caftel Guarino, Lecce, Lequile, Pujardo, S. Cassano, e Torre, S. Sosanna, dopo l'anno 1488 Gabriele Guarino nel 1488. Sig. della parte di S. Cesario.

Nella guerra d'Otranto nel 1481. erano Gabriele, Nardo, Rafaele, Monfignor Gio: Pietro, & altri Guarini che custodiscono Brindisi, con altri Baroni.

Gio: Paolo Barone di Mallone nel 1494. Il Magnifico huomo Nardo Signor di Carasole, Palombario, Nercile, e Specchia, nello stesso anno.

Antonio Guarino, marito di Maria Carafa, privil 5. Magui Capit fol 11. tralafciata, per inavertenza nell'Historia.

An-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 337

Antonio figliuolo di Gio: Pietro nel 1504. ottenne la confirma di Pogiordo, Ortella, Specchia, Minorbino, Senarica, Lequile, Caffiano, Aquarica di Lama, e Feudo di Nicoletto.

Gio:Carlo figliuolo di Vincenzo Barone di S. Cefario marito di Giovanna di Maromonte Baronessi di Campis nel 1515. Gio: Antonio Padre di Vincenzo, vende il Feudo di Alerico nel 1518.

Fabritio di Guarino nel 1527. Compra il Cafale di Vanca con li Feudi di Cafamaflima, Spongano, Ortella, Maglie, e Dofi.

Gio: Paolo Barone d'Aquarica del Capo, nel 1528) Emilio di Guarino marito di Laura della Monaca, con dotedel Caftello Pugiardo, nel 1545:

Nel 1547. Vincenzo di Guarino Barone di Calopatio. Nel 1548. Gior Maria comprò Aquarica, per doc. 1500. Nel 1559. Fabio padre di Ottavio, e Vespesiano Barone di Aquarica, e Cicinitio.

Pomponio fu Alfieri in Fiandra, e poi Capitan di Cavalli, conforme fu anco Giufeppe fuo figliuolo.

. Vi è flato in questa Cassil titolo di Duca sopra Alessano, ottenuto nel 1937, che da D. Laura Guarino Duchelfie d'Alessano, siglianda di Emilio, e di D. Maria Paladino
Marchese di Campi, passò à gli Ajerbi, essendo che detta.
D. Laura sti mogle di D. Filiberto, secondo Principe di
Cassano, e Duca d'Alessano, è sig d'Aquara.

Hanno bene imparentato, con la Cafa Carafa, Ajerba d'Aragona, Miraballo, Maramonte, Castromediano, Paladi-

no, Acaja, & altre simili.

Scrivono di questa Casa la Marra, Lèllis, Pietri, Giufeppe Campanile, Magifris nelli Monumenti Napol. 3' altri, e ne sono pienil'Archivii della Zecca di Napoli, & altri.

٧v

Della

# Della Famiglia Gusman.

169 C I filma, che la Famiglia Gufman venga da ReOglali della Gozia, Joda 'Duchi della Normannia,
ò dagl'Imperadori dell'Alemagna; altri dicono dalli Còti di Caltiglia; altri dalli Duchi di Brettagna, e che an.
Cavaliere, chiamato Goglielmo, fratello del Duca di
Brettagna, veniffe in Ilpagnasa la guerra delli Mori,conforme vennero altri Principie, Eignorie, ficasò nella Cafa del Conte D. Nugno. Signor di Roa, & in quefto modo fi mifchiò il fangue de Brettagna con la Cafa Gufman;
e fi continuò il nome di Goglielmo, che in Cafaigliani fi
dice Guillen, il quale nome fi rittova nelli Duchi di Brettagna, e Normandia di quel tempo.

Ñel 950. popolò à Cân di Roa il Conte D. Nugno Magnoz, che fù il primo Signor di quella. Quefto è il Solare delli Guimani; chi fù padre di quefto Conte D. Nugno non ben fi sà, mà perche tutti il Conti di quel tempo erano, per la maggior parte, del Tronco della Cafa Reale, nepoti, e pronepoti delli Rè di Spagna, ò difoendenti delli due Giudici di Caliiglia, ò finalimente partenti della Corona, fi fitma, che anco effi fuffero di detta Cafa Reale.

Il primo, che fi ritrova di quefta Cafa è Alvaro-Diaz de Guíman, che viveva nel 1068. nel qual tempo la Cafa, e Torre de Guíman era delli Cavalieri di quefta Cafa, e dalla Signoria di quella pigliarono al cafato, come fecero molte altre Famiglie Spagnole, che pigliarono il cognome dalle Terre, e Cafella.

In tempo dell'Imperador D. Alonfo, cento anni doppo, firrova Alvar Ruiz de Gufman, e che il Conte D. Pietro di Portogallo fi fipire di quefta Cafa, fi fuo figliuolo D. Pietro Ruiz de Gufman, del quale fi figliuolo D. Nugno NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 339
Perez de Guíman, e D.Guglielmo Perez de Guíman, che
nel 1212 fi ritrovarono nella famofa battaglia di Ubeda.

Nell'anno 1213. si ritrova D. Pietro Nugnez de Guiman Adelantato maggiore di Cafliglia, cafato con D. Urraca Alfonso forella del Rè D. Ferdinando. Fù suo sigliuolo D. Alonso Perez de Gusman il Buono, che su gran Cavaliere in armi.

Per fetivere tutti gl'huomini illutlri di questa Cafa, e' le dignità, e titoli di quella, ci vogliono non pochi foglis come havemo proposto di fare in questa nostra Opera., mà volumi intieri, perciò ci restringemo alle seguenti ri-

strette notitie.

In questa Casa vi è il Contado di Teba, in tempo delli Rèdi D.Giovanni II. e D. Errico IV. suo figliuolo, conferito in persona di D. Diego, il Marchesato d'Ardales, inpersona di D. Luigi Gustian secondo Coate di Teba, conferitoli dall'Imperador Carlo V. e Filippo II.

e: Il Contado di Villaverde dato à D.Lope de Gusman.,

dal Rè Filippo III.

- Il Contado d'Orgaz in persona di D. Alvaro Perez de Gusman, conferito dall'Imperador Carlo V. ma possede va questa linca detta Terra d'Orgaz da tempo antichissimo.

-: Il Marchefato dell'Algava havuto dal Rè Filippo II.

Il Marchefato de Fuetes dato à D. Gomez de Guíman,
dal Rè Filippo III. di Toral à Don Gabriele Nugnez de

Gulman,

i Il Contado di Niebla, nella persona di D. Gio: Alonso de Gusman terzo Signor di S. Lucar di Barrameda, conferitoli dal Rè D. Errico nel 1371.

il Ducato della Città di Medina Sidonia, conferito dal Rè D. Gio: II. in persona di D. Gio: Alonso de Gustinanterzo Conte di Niebla, che sono stati Signori di S. Lucar

V 2

de Barrameda, Marchena, Chiclana, Puerto di S. Maria. Huelba, Santi Ponce, & altre Ville . Et hoggi vi è il Duca prefente di Medina Sidonia, che è Vice-Rè di Catalogna.

Vi è la Casa delli Signori di Torralva, della quale, frà gl'altri Cavalieri, vi è stato D.Gio: Bailio, e Generale dell', Armate.

Vi è la Casa di D. Gio: Gusman, chiamato il Postumo, per esser a dice a di poste di D. Gio: Alonso de. Gusman suo padre, primo Conte di Niebla, e della Contessa D.Beatrice di Cassiglia, s sigliuola del Rè D. Errico.

Vi è la Cafa, e difcendenza delli Signori Gufman, che, popolarono nella Città di Guadalaxara, e fua Terra.

Vi è la Cafa del Conte Palatino; qual titolo lo diede il Rè D. Gio: il Secondo, à Conzalo de Gufman Signor della Villa di Torija.

Vi è stata la Casa del Duca di Medina della Torre, che è spenta in D. Nicolas Gusmano Carafa, Principe di Stigliano, e Duca di Medina della Torre, per essere morto senza figliuoli nel passato anno 1689. In questa Casa vi è stato il Grandato di Spagna tato come Principe di Stigliano quaro come Duca di Medina della Torre, vi è stato il Ducato di Sabioneta, Signoria affoluta, e tanti altri Titoli, di quanti havemo fatta mentione nel Principe di Stigliano Carafa, nella prefente Historia, questo D. Nicolas è stato dell'Ordine del Tesone d'Oro, e del Consiglio di Stato di Sua Maestà, in Madrid . Il padre di detto D. Nicolas fu-D. Filippo Ramires de Gusman Grande di Spagna, somegliere di corpo del Rè Filippo IV.il Grande, e Vice-Rè di Napoli. Questo imparento con la Casa Carasa, essendo che pigliò per moglie D. Anna Carafa Principessa di Stigliano, Duchella di Sabioneta, di Trajetto, e Duchella di Sabioneta.

D. Aniello suo figliuolo terzogenito si pigliò per moglie la figliuola primogenita del Marchese di CastelrodriNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

drigo,e come tale fù Gonte di Lumiares, e doppo la morte del Socero, Marchese di Castelrodrigo, Grande di

Spagna,e Vice-Rè di Cicilia, dove morì.

Di questa Casa è stato il Santo, e Patriarca Domenico, Fondatore dell'Illustrissima Religione Domenicana, alla. quale deve molto la Religione Cattolica, che su figliuolo di D.Felice Guíman, e D. Gio: d'Aza, nativo della Villa di Calervega, luogo Solariego delli Signori d'Aza.

Vi è stata D. Ximana Nugnes de Gusman madre di D. Teresa figliuola del Rè D. Alonso il Sesto, che portò in dote il Regno di Portogal con D.Errico della Cafa de Lo

rena, e Buglion.

Dogna Mayor Guillen de Gusman madre della Reina D.Beatrice, figliuola del Rè D.Alonfo il Savio, che portò in dote il Regno dell'Algarve con D. Alonso Terzo di questo nome, Quinto Rè di Portogallo.

D.Leonor de Guíman figliuola di D.Pietro Nugnez de Gufman, à chi il Rè D. Alonfo l'Undecimo hebbe al Rè

D.Errico il Secondo.

D.Gio: Alonfo de Gufman fu nel 1326. uno delos Ricos homes delli Regni di Spagna, per Privilegio del Rè D Alonfo l'Ultimo.

D. Alonfo Perez de Gufman Signor di Gibraleon, fu

Alguazil maggiore della Città di Siviglia.

D. Diego de Gusman fu Patriarca dell'Indie, e Presidente della Santa Cruciata. Hà havuto mille altri infigni Cavalieri.

Scrivono di questa Casa Alonzo d'Haro, Argote di Molina, Quintana, il Nobiliario del Conte D. Pietro, Acariz nel Nobiliario del Regno nuovo di Granata, Giuseppe (ampanile,il Gangara, il Salazar nelle Dignità di Cafiglia, e tutti li Nobiliarii, & Historici di Spagna, lo Spenero,l'Henniges, & altri.

## Della Famiglia Indelli.

170 E Nobile della Città di Monopoli. E fitata antica Signora della Terra di Cesternino, in Terra d'Otranto.

Francesco Indelli su eletto Vescovo della Guardia nel 1575, morì nel 1580.

Gio: Battista fu eletto Vescovo di Marsi nel 1624, morì enel 1630. Vi è stato un Vescovo di S.Marco.

Hà bene imparentato.

Scrivono di questa Casa l'Ughellio, e si ritrova nelli Regifiri dell'Archivio della Regia Camera di Napoli, Real Cancellaria, e Quinternoni de Fendi.

## Della Famiglia Lamberti.

171. Uefta Famiglia gode Nobiltà nella Città di Bari, e nella Città di Nocera & Aversa nel Regno, e

1 Si ritrova , che Mazzao di Lamberti Napolitano, fù mandato Legato dal Pontefice Innocentio VII, in-Polonia.

Nel 1336. la Signora Francefea di Lamberto era moglie del Signore Maffeo Don Marino di Napoli Milite. Nel 1409. Ericchello Lamberto era Mafro Retionale della Regia Corte.

Sotto il Rè Alfonfo d'Aragona, fi ritrova nel i 150. Glowonni, che fù Teforiero della Chiefa di S.Nicola di Bari,che. ¿Jos Patronato del Rè N.S. e Nicolò fratello fù Priore 180: Arciprete di Mitra,e Baculo nella Terra di Rutigliano.

Nel 1383. morì Antonio di Lamberto di Napoli Arcivescovo di Trani, e stà sepellito nella Chiesa di S. DoNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.IL 343

menico maggiore di Napoli, dove vi è epitafio.

In tempo della Reina Giovanna II. si ritrova Battista d'Aversa, figliuolo di Bartolomeo.Bernardo della Cava. nel 1507.huomo d'armi.

Jacopo Lamberto di Bari viveva nel 1488, secondo il Duca di Monteleone negli Annali.

Marco Antonio di Lamberti di Arezzo Reggio Configliere, à contemplatione del Cardinale di Ravenna Legato Apostolico, & Amico di Rè Ferrante, ottiene, per suoi fervigi, un'annua pensione d'oncie 50. execut. 23. del 1460.fol.165.

Scrivono di questa Casa Beatillo nell'Hist. di Bari, Marra nella Marzana, Eng.nella Nap. Sacra, Lellis, &

In Cicilia è anco nobile dove venne da Milano. Pietro fu Giurato di Palermo nel 1441. 1448. 1451.

Suo figliuolo Nicolò nel 1469.1475. Pier Gio: Giudice Pretoriano nel 1510.cofsì ancora suo fratello Filippo, che fu ancora Avocato Fiscale del Tribunale del R.P. nel 1514. Ne scrive il Mugnos.

# Della Famiglia Lannoy.

E Originaria della Fiandra: pigliò la denomina-tione dal dominio del Castello, e Signoria di Lannoy,in detta Provincia. Delli Signori di detta Provincia , scrivono Spenero nell'Historia dell'Illustri firpi , . Giovannile Carpentier nell'Histor. di Cambray, & astri.

In Regno ritroviamo, che fono venuti Cavalieri di questa Famiglia, in diversi tempi. La prima memoria, che sitrova e di Herodona, di Noveant Aja, che su, e Maefira di Maria, Duchessa di Calabria, madre della Reina. Giovanna I. che dice il Summonte, che fosse di Casa di Lannoy.

Gilberto di Lannoy Siguor di Vulernal, e di Francienes, Cavaliere della Cafa, e Camariere del Duca di Borgogna, Fidal detro fuo Signore inviato à prefentare al Rè Alfonfo I d'Aragona, la Collana del ordine del Tofon d'oro, novellamente da lui inflituito; e queflo i mandò per lo fleffo, la divifa di Stola, e Grarra.

D.Ridolfo di Lannoy Baglivo d' Amiens, fi, per il Rè Lodovico XII di Francia, Gran Cancelliere del Regno di Napoli; e venne col detto Rèanco Giovanni di Lannoy, Cap, di non poco grido, all'acquifto del Regno.

Dovendo poi parlare di quelli, che fecero continua. residenza nel nostro Regno, che imparentarono con la Famiglia Carafa, dicemo, che il primo fu Don Carlo, derto Don Ciarles di Lannoy, che fu fecondogenito figliuolo di Giovanni, Signor di Mognovalle, e Ruvalai in Fiandra, e di Filippa Lavana, feconda moglie di esso Giovanni, fervì l'Imperador Carlo V. Suo naturale Signore, dal quale hebbe, per li fuoi ferviggi rilevanti in guerra, & in-pace, il Contado d'Asti, nello Stato di Milano, su fatto Caval. del Tesone, e per morte di D. Raimondo di Cardona Vice-Rè del Regno di Napoli, che feguì li 10 di Marzo 1523. vi fu mandato per Successore D. Carlo, che. fu ricevuto in Napoli nel mese di Luglio dello stesso anno,e per la guerra, che si mosse nel Milanese, trà il Rè Frãcesco di Francia, e l'Imperador Carlo V su egli eletto Capitan Generale del fuo effercito, che teneva in Lombardia, dove effendo fuccedura, forto Pavia, la rinomata. battaglia trà gli due efferciti Imperiale, e Francese, restò rotto l'efferciro Francese, e preso bistesso Re Francesco, il Rè di Navarra, e quello di Scotia ; & essendo portato in. Spagna il detto Re Francesco dallo stesso D. Carlo, il detto Imperadore, per un tanto ferviggio, li donò la Città di Solmona con titolo di Principe, Ortona, e la Dohanella.

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 345 delle pecore d'Abbruzzi; Mà tornato in Napoliritrovò, che era infeftato dall'effercito Francese fotto la condotta di Monsignor di Valdemonte. È havendo quello scacciaro dal Regno, si morinella Città d'Aversa nel 1527, e si portato à spellire in Napoli, nella Chiesa di Monte Oliveto, nella sua Magnisca Cappella.

Fù sua moglie D. Isabella di Monbel di Famiglia principalissima Fiamenga-che era stata Balia.c Nutrice dello stesso Imperador Carlo V. con la quale procreò cinque sigliuoli, D. Carlo, che nato succedà alli Stati di Fiandra, D. Filippo, che si Principe di Sulmona, D. Ferdinando, D.Giot.D. Spon-

peo, e D. Clemente.

Ottenne D. Isabella, per li serviggi di suo marito, il Ducato di Bojano, e Contado di Venafro, Baronia di Prata, re-

nunciando essa il Contado d'Asti in Lombardia.

D.Filippo fi Principe di Sulmona, Signor d'Ortona, Cote di Venafro, fi fimilmente gran Soldato, Generale della, Cavalleria, in Germania, contro il Duca di Saffonia, per ricompenza hebbe una delle Compagnie de Cavalli ordinarie del Regno, he final'all'ultimo Principe fi è mantenuaznella Cafa. Fi fatto Cavaliere del Tefone d'Oro, hebbeconceduto il Cafello Capuano, ma perche D'ierro di Toledo Vice-Rè vi volfe unire tutti i Tribunali, il diede, in efsibio, il bel Palagio alla firada dell'Incoronara, che hoggi è del Duca della Bagnara. Fù marito di D. Ifabella Colonna Ducheffi di Trajetto, che il diede in dote la groffa Terra di Caramanico in Abbruzzi.

D. Carlo fuo figliuolo fii il terzo Principe di Sulmona, & il fecondo Conte di Venafro, che morto fenza figliuoli con D. Coftanza delle Carrette de' Marchefi del Finale, li fuccedè D. Oratio fuo fratello, che fii ornato dall'Imperador Carlo V. dell'Ordine del Tefone, cafato con D. Antonia d'Avalos figliuola di D. Alfonfo Marchefe del Vasto, e Piscara, Generale Capitano dell'Imperadore, Carlo V.

D.Filippo (uo figliuolo fu il quinto Principe di Sulmona, e quarto Conte di Venafro, fu cafato con D. Portia di Guevara Contelfa di Potenza, con la quale fece D.Filippo, che mori fanciullo, effendoli cafcato sù la tefla, un pomo della trabacca di notte, mentre dormiva in letto, perciò tutte le Terre fi devoluirono alla Regia Corte.

D. Ferdinando figliuolo ancora di D. Čarlo Vice-Rè di Napoli, fil Duca di Bojano, al quale fuecede D.Giorgio fuo fratello, à chi fuccede D.Carlo fuo figliuolo che catatofi con Beatrice Follera, gli recò in dote la Baronia della Guardia, e di Capriatie, con quella fece D.Gioche mori fenza figliuoli. D. Francefca, che fuccedè al Dueato, maritata al Duca d'Andria D.Antonio Carafa, che poi renunciò il Ducato à D. Giulia fua forella, moglie prima di D. Antonio Caracciolo, e poi di D. Gio: Carafa Duca di Noja.

D. Clemente figliuolo del primo Principe di Sulmona D. Carlo Vice-Rè del Regno, fi Signor di Prata del Gallo, e del Tino, cafato con D. Ippolita Calfriota, fece due figliuoli, D. Cefare, e D. Girolamo, che cafati con Signore. Sanfeverine non fecero mafchi, mà D. Caterina maritata à D. Lorenzo Pappacoda Marchefe di Capurfo, e D. Ippolita à D. Gio: Carafa Marchefe di Montenegro.

D. Costantino figliuolo di D. Giorgio sudetto, fu Vescovo di Vico Equense; & in questi s'estinse questa Fami-

glia in Regno.

Scrivono diquella Cala il Lellis, Mazzella, Spenero nell'Histor. delle Stirpi illustri, e nella Nobiltà d'Europa, Ponto Heutero, Carpentieri nell'Histor. di Cambray, & altri.

Della

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. L'IE.II. 347

## Della Famiglia Lanza, ò Lancia.

173 L'A Famiglia Lancia fi ritrova in Lombardia, Mapoli, e Cicilia. Dicano, che lia originata da' Duchi di Bavierada un Privilegio, che fi dice confervarfiin Napoli: Ex Regibria Magni Prontettri Regibria Mapoli: Ex Regibria Magni Prontettri Regibria Mapolicia Capito non vi che vi è flato mai, duaque ciò che fi dice non è vero « E perciò quello che dicono l'Inveges. Rocco Puris, craltri, appogigiati a quello Privilegio, è muto favola.

Quello, che è certo, è, che questa Famiglia è una delle più infustri della Lombardia. Il Rè Manfredi figliuolo dell'Imperador Federico Secondo, fu figliuolo d'un Mar-

chese Lancia di Lombardia.

Gualvano Lautia fervi molto tempo l'Imperadore Federico, e quello per la fua gran fede, e prudenza, lò creò fuo Vicario nella Tofcana, e Lombardia, per molto tempo, Ambafciadore del Rè Manfredi fuo nepote al Pontefice, e fuo Martefciallo in Cicilia. Fù Signore di molti Statinel Regno di Napoli, e di Cicilia.

Federico Lancia fratello di detto Guidvano , fu ancoregli bene rimunerato del Contado di Squillace; sv. río
Panno 1256. fu Vicario Generale nella Calabria, e nella
Cicilia, nel qual Vicariato il Conte Federico fece grandi
ferviggia I Rè Manfredi, in Cicilia, come narrano il Fazzello, el Turoget nell Hifforie.

13 Vi fu ancora Recetto Lancia fratello di Gualvano, e Federico.

Esimilmente Manfredi Lancia lor parente, che fu creato dal Rè Manfredi Capitano in Terra d'Otranto, e Signor di Camerota.

Nell'istessi tempi vi su Giordano Lancia Côte di Gio-X x 2 vevenazzo, che fu gran Sòldato, e fecé molti serviggi al Rè Manfredi, nel 1260. fu anco Gran Contestabile del Regno di Napoli.

Mà effendo stato rotto il Rè Mansredi dal Rè Carlo Primo d'Angio è, e temendo quello Rè la potenza di questi Lancia, e la gran sedeltà di questi all'Imperadore, & al Real sangue Suevo, li bandi dal Regno, e li consisso tutti loro beni:

Mà comparendo nel feguente anno 1267. il Rè Corradino armato in Italia contro il Rè Carlo , il Conte Gualvano, e Galeotto Lancia fuo figliuolo, fubito feguirono le parti del detto Rè Corradino, mà furono rotti, e fatti prigioni, e nel Mercato di Napoli fatti morirenel mefe di Ottobre 1269.

Si ritrovano due Corradi Lancia, che fuggirono al Rè-Pietro Primo d'Aragona, e di Cicilia, fi il primo, detto il Vecchio, famofo Capitano, fervì affai bene trè Rè di Cicilia del fangue Aragonefe, Pietro, Jacopo, e Federica II. Ga' quali hebbe Stati in Aragona, & in Cicilia, e fi Ammirante del detto Rè Pietro, dell'armata, che mandò in Africa. Fù Generale dell'imprefa di Malta, e la prefe, che accompagnò il Rè nel duello di Bordeose, nell'imprefa di Majorca, e d'Augufa in Cicilia. Fù fatto Mafro Giafticire di Cicilia, Ambafciadore del Rè, al Pontefice Bonifacio VIII, per conceffione del Rè, fù Signor del Caftello, e Terra di Calantanizzetta; la linea di quefto Contado s'eftinfe in alcune figliuole collocate altamente.

La linea del fecondo Corrado continua in Cicilia . Nel 1502. il Rè di Cicilia concede à Corrado la Terra di Longi col fuo Gaffello, el i Cafali della Caffagna Rendacolo, e. S. Marina: Fà Maftro Portolano, e Maftro Rationale del Real Patrimonio di Cicilia; fà fuo figliuolo Nicolò fecondo Barone di Longi, Maftro Rationale.

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 349

In tempo di questo su ancora un terzo Corrado Lancia, Signor di Mongelino.

Di detto Nicolò fù figliuolo Valore Lancia Barone terzo di Longi, che generò due figliuoli, Blatco Barone quarto di Longi, e Manfredi. Di Blasco sù figliuolo Corrado secondo Barone, quinto di Longi, dal quale discendono i seguenti Baroni di Longi. Corrado secondo nel 1479. Perio nel 1508. Antonino nel 1529. Baldaffarre nel 1563. Francesco nel 1585. Baldassarre nel 1642. Pietro Maria in appresso.

Il Barone Blasco generò Manfredo juniore, dal quale. trahe origine un'altro Ramo, cioè i Principi della Trabia, che procreò molti figliuoli, e figliuole, e trà questi il samoso Configliere Blasco secondo Lancia, che su primo Conqui-

statore, e Barone della Trabia.

Di questo Ramo Blasco sù Consigliere supernumerario, creato dall'Imperador Carlo V. che fece D. Cefare Lancia fecondo Barone della Trabia, e di Castania, su Mastro Portolano del Regno avanti il 1536. Servi l'Imperadore nell' affedio di Vienna, fù nel 1541, con l'Imperador Carlo V. nell'impresa d'Algieri.

Ritornato in Cicilia acquistò la Terra di Mussumeli con ventiquattro fendi. Doppo fu cinque volte Pretore di Palermo, cioè nel 1550. 53. 60. 65.e mentre governava, impetrò per suoi serviggi Militari, dal Rè Filippo II, titolo di Conte di Muffumeli.

Figliuolo di D. Cesare fa D.Ottavio, che servì il Rè Filippo in molte guerre, onde impetrò il titolo di Principe della Trabia.

Figliuolo di D.Ottavio fù il secondo D.Ottavio, che sù Principe di Trabia, Signor di Bonpenserito, Spinola, Duca. di Camastra, Conte di Sommantino, e Barone di Damisa. Nelli tumulti del 1647. e 48. fù fatto Vicario Generale, che con suoi vassalli,e spesa, restitut all'obedienza Reale, la Terra di Burgio, Nc,

Ne' tempi de' Rè Federico, e Martino il Giovine, vi fu un'altro Ramo di questa Famiglia, cioe de Baroni della. Ficarra.

Dal fudetto Manfredi feniore discese un'altro Ramo, cioè i Baroni del Mojo, & i Principi di Malvagna, di Messina.

Questa Famiglia hà governato il Regno con la carica di Vicario, e di Presidente, e la Regia, con gl'officii di Capitano, Pretore, e Senatore.

Questa Famiglia è stata nobile nella Città di Capua, effendo che si veden el 1541, Gio: Battista Lanza Sindio de detta Città, secondo il Manna nella Cancellaria di Capua nel fol. 124-àt., e vi sono stati altri Nobili di detta Città.

Scrivono di questa Casail Zurita, il Fazzello, l'Inveges, il Padre Anfalone, la Marra, il Mugnos, Giuseppe Campanile, Rocco Pirri, & altri.

# Della Famiglia Laudato.

174 Rà le Famiglie nobili, che prestarono denari al Rè
Carlo Primo nel 1274, vi sù la Famiglia Laudato.

Nel 1382. l'huomo nobile Francesco Laudato di Cajeta, Milite,e familiare.

Nel 1483, ritrovo Agostino Laudato, della Città di Cati jeta, nobile, execut. 9. di detto anno, fol. 76.

Nel 1496 il Magnifico Agostino Laudato di Cajeta.

Nel 1501. Vincenzo Laudato della Città di Cajeta nobile, Custode, ò vero Guardiano del maggior Fundico di detta Città, executo di detto anno, fol. 13.

Nel 1520. il Magnifico Andrea di Cajeta ottiene annui duc 200. fopra la Dohana di Nap. execut. 17. di detto anno, fol 204. Nel

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 351

Nel 1582. ritrovol'Alfiere Fabio Laudato d'Aversa.

Vi è stato, da molti anni, e vi è il Ducato di Marzano con la Terra di Marzanello, quale Terra di Marzanello ultimamente è passata alla Famiglia Mariconda per transattione fatta con detti Laudati, & altre-

Gode nobiltà questa Famiglia nella Città di Cajeta, & ha bene imparentato,e sono in diversi Archivii di Nap

Della Famiglia Laurito Monforte.

175 L A Famiglia Laurito è antica, e nobile, ritrovandofi fin dall'anno 1483; il nobile homo Giovannello de Laurito, marito della nobile donna l'abella, de Alitto, e fi ritrova havere prefo in dote da detta l'abella-notic fessanta, nel Privilega, di Ferd folkgo in Cancellar. e ben si sà la nobiltà della Famiglia d'Alitto, detta ancora de Pappasidero.

A tempi nosfri vi è stato Francesco Laurito Monsorte, Dottor delle leggi, Napoletano notitiossissimo delle antichità del nostro Regno, che lascio le sue scritture, e libri, al Monastero delli Scalzi di S. Teresa di Napoli. A tempi nostri si ritrova ancora Gio: Francesco Laurito padrone.

della Portolania della Terra di Cafalalbore.

In quanto poi alla Famiglia Monforte non fi può difficulture, che è nobliffima, effendo he viene dalli Rè Fracefi, mentre Roberto Pio Rè di Francia figliolo di Hugo Capeto, oltre de' figliuoli di Coffanza fua moglica fun altra Contefi. Francefe, generò Almerico, che dal padre. hebbe i Territorii di Monforte nella Gallia Geltica, & edificò la Città di Monforte, fopra di cui Simone fuo figliuolo, vi nebbe poi li titolo di Conte.

E fi vede, che fosse di sangue Reale, che li Rè Angioini davano titolo di confanguinea, à quessa Cosa, cosa, che no facevano, falvo che à Famiglie Reali, ò vero illustrissime, ad essi di sangue congionte, come surono la Monsforte, Tuzziaca, Balza, & alcune poche altre, secondo il Lellis, nella Sabrano. Un'al.

Un'altro Almerico fii il fecondo Conte di Monforte, un finto Simone fit terzo Conte di Monforte, che fit marito di Arnico, forella, & hertede di Roberto Conte di Liceltre in Inghilterra, e perciò divenne anco effo. Conte di Liceltre, che fit padre d'un'altro Simone, che fit il quarto Conte di Monforte, e per fiti madre, anco Conte di Liceltre, huomo molto efperto nella Militia, che perciò fit due volte Generale Capitano nella Siria, contro Infedeli: lafeiando gl'altri in Francia.

Ritroviamo, che Filippo venne col Rè Catlo Primo d'Angiò, e si ritrovò nella conquista del Regno contro Manfredi, e poi dallo stello Carlo, si mandato sino General Vicario nella Cicilia. Almerico suo siglinolo venne, anco in Regno, e da Carlo II. si creato Consigiiere di Stato, suo miniare, e del Reale Hospitio, so ottenne ottocenso.

to oncie d'oro.

Similmente venne con Carlo Primo d'Angiò Guido, fratello del Conte Almerico, che fu gran Soldaro, e principale autore della conquilla del Regno, che perciò ottene la Città di Nola, Cicala, Monteforte, Atripalda, Forino, con tutti i lor Cafali, quali feudi portò alla Cafa Orfina Anaflafia fua figliuola, per efferti cafata con Ramondo Orfino, figliuolo di Gentile, da chi fono flati posseduri, per lo fratio di duccento anni.

Il detto Simone similmente ottenne la Città d'Avellino, con tirolo di Conte, & insieme Calvi, Francolisi, e. Riardo, in Terra di Lavoro, e Padula nel Principato.

Giovanni figliuolo di Filippo, effendo venuto, come gl'altri, alla conquilta del Regno col Rè Carlo Primo d'Angiò, n'hebbe in dono la Contea di Squillace, in Calabria, e le Terre di Geraci, Granugi, e Caflelluccio in Ciciliain cambio delle quali ottenne poi S. Mauro, Ipficrò, hoggi detta Zirò, Fulcaldo, Bollita, e Montepavone in Calabria,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

e poi il Caftello di Belvedere, nella fteffa Provincia Si casò con Margarita di Belmonte figliuola primogenita di Pietro di Belmonte, e Conte di Montefcagiolo, e d'Albi, e Gran Camerlengo del Regno, per cui pervenne al Conte Gio: la Contea di Montefcagiolo, e fi fatto anco effo-Gran Camerlengo. Queflo morì fenza fuccessori, e perciò detti feudi furono conceduti ad altri.

Sì ritrovano ancora Gio: Monforte Signor di Fragnito, di S.Maria à Toro & altre Terre.

Manfredi Signor di S. Croce, e Cafalvatica.

Guglielmo figliuolo di Riccardo, figliuolo del detto Giovanni, e Sibila Gambatela fit Conte di Campoballo,e. Vice-Rè di Campagna di Roma, e Maremma, e Configliere di Stato del Rè Ladislao.

Nicolò fuccessore si anco Côte di Termoli, oltre l'antichi feudi paterni. Li loro successori nel 1495 perderono detti seudi, perche venuto Carlo VIII. alla conquifla del Regno, seguirono le parti Francesi, perciò, quelli superatiperderono ogni cosa.

Riccardo fu Configliere di Stato del Rè Ferdinando Primo, e Signor di Mirabello, e della Tufara, mà anco per ribellione fu privato. Guido Monteforte fu Cardinale. nel 1342.

Si crede ancora, che da Francia venisse la Famiglia. Brunforte, della quale si ritrova Antonio, detto Villanuccio Capitan Generale del Rè Carlo III.e suo Consigliere. di Stato; su Signor di Caivano, Sarno, Ruvo, Terlizzi, Cellino, & Elice. Federico suo cugino succede nella Città di Ruvo, Terlizzi, e comprò la Terra di Palo, su Ciamberlano del Rè, e Marescial del Regno, poi creato Conte di Bisceglia. Sergio suo figliuolo, per sua moglie Giovanna di Celano, su Signor di Rajano, e Pugnanello, Rocca d'Evandro, e Camino. Nicolò suo figliuolo murò il cogno-

me di Brunforte, in Monforte. Federico primogenito di Nicolonella venuta de Francefi, perdè lo Stato, e fe ac, ufcidal Regno con Giovanni fuo primogenito. Guido, e Carlo fuoi figliuoli per la lor povertia andarono in Benevento, e Guido prefe per moglie donna di cafa Griffo, e moi fenza prole. Carlo tolle Margarita della Vipera e n'hebbe Filippo, che moi fimilmente fenza priender maglie: con la morte de qualif e filine detati dilufte Famiglia. In Napoli godè nel Seggio di Nido, e Pottanova, e flata anco in Cicilia, e governo la Regia con titolo di Vicegerente.

E' vero però, che ritrovo una incolanza in Giufeppe.
Campanile, hen el fol 10. dice, che quella Famiglia s'eflinfe in D. Fulvia figliuola di Carlo, e forella di Frà Filippo, che fi fosfa di Jacopo Lettirer, & effendo decaduta.
dall'antiche grandezze, polfedeva Rocca d'Evandro, Camino, Rajano, e l'uglianello, ricaduto alla Corte, per fellonia,come dice veder lin Camera, e priarure Camillo de
Meditis, e Pado Starbano, e' polifici fol 4701 dice, che Ettorre Pignatello Duca di Mônteleone nel 1764; vende
Laurito a Valente Grafio del Gilento, che ita dono à Scipione Monforte nel 1615; e gi'heredi fuoi ne prefero
titolo di Duca nel 1644.

Scrivono-di questa Casa il Summonte, il Terminio, il Campanile, l'Ammirato, Sacco Histor. Topio, Vincenti negl'Ammiranti, (ontarini, Bianco contro Rossi, Capaccio,

Inveges, & altri.

E' stata in Catalogna fin dal tempo dell'Imperador Carlo Magno, secondo l'Inveges.





# NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 155

# -organia and Della Famiglia Logua ( a complete strans on the ACI of the

176 . I Scono, che sia originaria dell'antichi Conti di Rioja, Grognori, Ogna, e Bureba, che procederono dal gran Conte Fernan Gonzalez di Caftiglia), che viveva nel anno 9 10: di N. Signore Giesù Christo: su suo fia glluolo terzogenito D.Sancio Fernandez da chi difeendono li Conti di Rioja, Gragnom, Ogna, è Signori della Cafa de keyva, vivea nel 944- fù fuo figliuolo Di Martino Sances, di chi fu figliuolo D. Sancia Martinez, di chi fu figliuolo Da Garzi Martinez, di chi fu figliuolo D. Martin Martinez, el grande Conte similmence di Bureba, Signor di Maragnon. Fuenes, Cezo , Leyva, & altri popoli nella Rioja, fu grana Soldato . Suo terzo genito fu Sancio Martinez Signor in. Leyva, e fùil primo, che con cognome di Leyva fi ritrova nell'Historie e privilegii regali fi Signor di molti Podoli In Rioja, e nel Regno di Navarra, possedè il Vaglie di Lizarbe, la Cafa de Avalos, e la Baronia di S.Felice d'Avalos. I - Fù fuo figliuolo Martin Martinez de Leyva 2. Signor do

Fu fuo figliuolo Martin Martinez de Leyvaz. Signor do la Cafa de Leyvaz & Avalos, e ricco huomo in Navarra, fervi bene il Rè D.Sancio il fettimo.

Di chi fa figliuolo primogenito Sancio Martinez, posseffore delli stessi titoli del Padre.

Fù di quello figliuolo primogenito Garzi Martinez, e di

quello Martin Ruiz 5. Signor della Cafa, e Stato di Leyva., hebbe titolo di Contes e fi Ajo del Re D. Alonzo il Savio. . El Sancio Martinez festo Signor della Cafa, Adelantato

majot di Caffiglia. Adelantato majot di Caffiglia. Martinez della Caffiglia. Martinez della Caffiglia. Martinez della Caffiglia della Caffiglia della Caffiglia della Caffiglia della Caffiglia Caffiglia della Caffiglia Caffigli

la Cafaje Stato de Leyva. Fa Merino magiore di Caftiglia.

Velafco Perez fuo fecondo genito y heredito la Cafa per
morte del primo genito.

Yy 2

Jo:

Jo: Martinez suo figliuolo primo genito, su nono Signore della Cafa, fi Adelantato maggiore, e Merino maggiore. Camariere maggiore del Rè D. Alonzo II. suo Guarda Maggiore, e suo Capitan Generale, in diverse imprese, 2 1

Suo figliuolo primogenito Sancio Martinez 10. Signor de la Cafa, e Stato de Leyva, e Valdescara, per sua forza, fu

chiamato braccio di ferro, fù gran foldato.

Gio: Martinez fu l'undecimo , Sancio Marrinez, il 12. D. Sancio Martinez il 13. Ladron il 14. Gio: Martinez il 15. Sancio Martinez il 16. Don Dionifio il 17. D. Sancio Martinezi il 18. D. Alonzo Martinez il 19. D. Sancio Martinez il 20. D. Mariana la 21.che fi casò con D.Giovan de Leyva.

D.Sancio di Leyva fù Vice-Rè di Navarra, Capitan Generale delle Galee di Cicilia, Napoli, e di Spagna.

D.Gio: fu Marchefe di Ladrada, D. Mariana Contessa de Bagni.

D. Antonio de Leyva, fecondo genito di Gio: Martinez 15. Signor di questa Casa, da chi discese la Casa de Levva nel Regno, fù primo Principe di Ascoli, Marchese d'Avella. Conte del Imperial Casa di Monza, Sigidelle Terre di S. Fele. Tegora, Labriola, Maida, e Villamaina, del Configlio di Stato del Imperador Carlo V. suo Luogotenente, Capitan Generale di tutta Italia, primo Governador di Milano, Generalissimo della Santa Lega.

Fù suo figliuolo primogenito D. Luigi secondo Principe d'Ascoli, Castellano del Castello di Cajeta,e Carinola,e Capitano di genti d'arme, Capitan Generale delle genti d'armi dello Stato di Milano, fu gran Soldato , moni nel 1557. D. Antonio suo primo genito su 3. Principe d'Ascoli, Antenio Luigi 4. Principe, fu anco Duca di Terranova, fu Mastro di Campo Generale nel Piemonte, e poi in Napoli, Antonio Luigi 5. & ultimo Principe d'Afcoli, gran Soldato, Capitan Generale della Cavalleria di Milano. Mastro

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 357

di Campo Generale in Napoli, per morte di fuo Padre, mori in Napoli nel 1618. & in questo si chiuse la linea de' Principi d'Ascoli, che sarà sempre viva nella memoriade potteri.

Vi è stata discendenza della Casa delli Conti di Mon-

za che si chiuse in Cicilia.

In Regno vi sono stati di questa Casa Duchi di Bagnuoli, e San Cesarco, che imparentarono con la Casa Carasa della Stadera.

Li cinque Principi d'Afcoli , furone tutti Grandi di

Spagna.
Sono di quella Cafa in Grecia, e nella mova Spagna.

Hà havuto quefta Cafa Trenta Capitani Generali. E redici Cavaliteti, hanno havuto polit circa la perfonade fuoi Re, Martin Martinez Cavallerizo Maggiore del Rè D. Sancio il 3. Martin Martinez Maefiro di Calutrava-Sancio Martinez Camariere maggiore, & Armero Maggiore, D. Ordogno Martinez Merino Maggiore. Garci Martinez Ambafciadore in Francia. Martino Ruiz Ajo del Rè D. Alonzo il Savio. Sancio Martinez Adelantato Maggiore, di Caltiglia. D. Sancio Martinez Merino maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore, Merino Maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore, di Caltiglia. D. Sancio Martinez Merino maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore. Merino Maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore. Merino Maggiore. Giorattinez Adelantato maggiore. Merino Martinez Maggiorofomo maggiore. Beltrano Ambafciadore al Re di Danimarca. D. Diego Camariere Maggiore del Imperadore Mailimiliano II.

Di tutti l'altri Cavalieri di quesla Casa, scrive a lungo, D. Pietre V. strone nell Historia di questa Casa, stampata in Napoli il 1654, ne scrivono ancora edionzo d'Haro, Argot di Molina, Acavic, e gli altri Nobiliarii di Spagna Lellistof altri.

Della

### 

Icono, che sia originaria di Francia, venuta col Rè Carlo I d'Angiò , dal quale hebbela. Contea di Montesarchio; Altri dicono, che discenda das Goti, per caufa che si ritrovano in Regno, prima de'Rè Franceli, fin da'Rè Svevi, ellendo favorita dal Rè Corral do. Nel 1269. in tempo di Carlo I. Guglielmo fu Maria scalco della Francia, e del Regno di Napoli, e Vice-Rè della Provenza, e con Rogiere Arcella firitrova Prepofto all'armara Navale di quel Rè. Nel 1278. possedè Monremarano, Piedimonre d'Alife, Montefuscolo , il Castel di Franchi, Roccaguglielma, Vairano, & altre Terre . Neb 1278, possedè Salpe, Airola, Canosa, Panderano, Leon cello Cervinara, Campia, Montefarchio, & Orta. Nell 1131. Rajano, e Fenocchito, S. Niradro, S. Martino : Nel Nel 1272. Filippo fu Marifealco, e Capitan Generale dell'Effercito Regio in Lombardia, à favor della Chiefa. Nel 1278 Gio: fu Marifealco del Regno Catlo nel 1298 fu anco Mariscalco del Regno, Senescalco, e Maestro Stationario, ò vero General di Prefidii, e Proveditor delle. Fortezze del Regno, e nel 1282, Gio: fu Mariscalco del Regno, Fabio fu Arcivescovo di Consa,e Nuntio Apoltolico in Francia.

Hà havuto il Contado di Montesarchio, sotto il Rè Alsonso, il Ducato di S. Martino, & altre cariche, e Diagnità.

Di questa Famiglia appareno monete di rame, 'che dall'una facciata have l'infegne. Regali di Corlo Ile dall' altra quella della Famiglia Leonessa.

Godono la lor Nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli, entrati nel 1498.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 35

Hoggi vi è il Principato di Sopino, ottenuto nel 1625. & il Ducato di Ceppalune, ottenuto nel 1653.

Scrivono di questa Casa l'Ammirato, Mazzella, Beltrano s Consarini, Giuseppe Campanile, Piesri Histor. Ciarlanti, es altri.

# Della Famiglia Loffreda.

A Leuni dicono, che fia originaria di Francia, altri di Normandia, come parche lo refufica il nofiro Re Filippo II. nel privilegio del Marchétor di Boulino, & il Rè Filippo IV, nel privilegio del vitolo di Principe, di Amaculo, sia persona di Franccio Loffredo. Anzi atri vogliono, che fia la feffa, che quella degli antichi Contidi Normandia nella Francia; che poi sintitolarono Duchi della feffa Provincia, e che però deriva da Rè Normandi, di 
Dania, e Norveggia.

... Nel 1187. forto il Regoa di Guglielmo II. fi rirrovano in Napoli, e fotto il Rè Saevi, e furfe, fin dal 1141. per unprivilegio del Rè Rogieri, in perfona di Aleffio Loffredo, eper un altro privilegio del Imperador Federico Rè di Napoli, del 1246 in perfona di Guglielmo. Anzi dicono, che fi rittova Ugone, e fino figliaolo Ottaviano, fin dal 1002. èfettova Ugone, e fino figliaolo Ottaviano, fin dal 1002. èfe-

condo altri, fin dal 1045, e prima ancora.

Dicono haver possedure Trani, con titolo di Conte, sin dal 104, Lojeta con titolo di Conte, sin dal 104, Lojeta contitolo di Duca fin, dal 1072. Capaccio con titolo di Conte, fin dal tempo di Catlo Primo, Montescaggioso, Lecce, eSessa coll'istesso in dal 1070. Ilernia nel 1074. Modugao, e Martina fin, da tempo simile, Cafano, Carovigao, e Loco rotundo in tempo di Ferrante Primo, nello stesso rotundo in tempo di Ferrante Primo, nello stesso controlo di Duca, e Canna con titolo di Marchele, Montesorte, Car

dito nel 1627 Montefalcone, e Zuncoli nel in tempo di Carlo V. Trivico con titolo di Marchefe, S. Agazacollo flesfo titolo, Grotteria, Bovalino, con lo flesfo titolo, Amorofo con titolo di Principe, conceduto dal Rè Filippo IV. Montefaglio fo con titolo di Principe, Condejanni con titolo di Conte, Maida con titolo di Principe, Amato con titolo di Marchefe.

Et in tempi anco antichi Camillo Maresciallo di Lodovico VII. Rè di Francia. Napoluccio nel 1196 in tempo dell'Imperadore Errico fu creato Escalario Imperiale, cioè Proveditore di tutte le Fortezze dell'Impero. Arrigo nel 1119. fu Gran Protonotario del Regno, secondo dicono alcuni, nel 1223. su Gran Giustiriere del Regno di Napoli. Paolo nel 1225. Signor di feudi, e Vicario Generale del Regno di Napoli. L'anno feguente Lancellotto fu anco Vicario del Regno. Guglielmo Signor di molti feudi, e Generale dell'essercito Italiano di Federico II. Nel 1267. Francesco eletto à consignare le chiavi della. Città al Rè Carlo Primo. Zampaglione gran Soldato in tempo del Rè Carlo III. Luigi fotto il Rè Ladislao. Francesco su Generale, e Vicario in Acaja di Roberto Imperadore di Constantinopoli nel 1343. dal quale hebbe molte Castella in Grecia. Pirro di gran maneggio su Vice-Rè di Basilicata, di Principato, di Terra d'Otranto. In tempo di Ferrante Primo d'Aragona. Sigifmondo in tempo dell'Imperador Carlo V. fu Regente della Real Cancellaria, Cecco, Ferrante, Carlo, & un'altro Ferrante hebbero lo stesso officio. Hà havuti molti Vescovi. Ferdinando in. tempo dell'Imperador Carlo V. fu Capitan Generale nella Provincia di Lecce, contro l'armata Turchesca, sotto il comando di Barbarossa, e poi nel 1357. Capitan Generale nelle due Provincie d'Abbruzzi contro Francesi, de' quali era Capo il Duca di Guifa. Nell'età d'anni 70 nel

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 361 1571 fu eletto Affiflente alla persona di D.Gio:d'Austria,

Generale dell'armata della lega Christiana, cotro Turchi, Hoggi possedono Trivico con titolo di Marchese,

Monteforte con titolo di Marchefe, Mugnano, S. Agata, con titolo di Marchefe ; Cardito con titolo di Principe; Lacconia con titolo di Duca, Potenza con titolo di Conte, Curinga, S. Pietro, Cortale, Jacurfo, Vena, S. Sofio, il Cafello di Lecce, & altre.

Gio: Battilla nel 1547. fit Capitan Generale di Moleasse Rè di Tunisi. Et hà havuto mille altre cariche simili, così Ecclesiassiche, come secolari.

Hanno impatentato con le Famiglie Caracciolo, Orfino, Carafa, Piccolomini, Dentice, Filomarino, Spinello, Cantelmo, Eboli, Guindazza, Miroballo, Capua, e. fimili.

# Della Famiglia Lombarda.

179 SOtto Guglielmo II. Sicardo possedeva seudi in-Bitonto. Emerico similmente, in detti tempi, seudatario. Nicolò fotto lo selso Rè Guglielmo. Anselmo sotto Federico II. Giovanni similmente seudatario. Guglielmo similmente seudatario sotto lo sesso Rè.

Sotto Carlo I. d'Angiò si ritrova in Napoli Venuto Lombardo.

.. In tempo della Reina Giovanna Seconda firitrovano

Roberto, di Diano, e Stafio, di S. Severino.

Nel 1459. Vincenzo Lombardo di S. Croce di Venosa nobile, execut 22 di detto anno, fol 12.

Nel 1463. Pietro Lombardo di Troja nobile, per haver cooperato à ridurre detta Città alla Regia fedeltà, ortenne ricompenfa d'oncie 10. l'anno per fe, e fuoi heredi in perpetuo, e Raimondo nobile ottiene un Castello inhabitato, nomine Castelloccio de' Sauri, per servigi prefitir, execue. 24 fol. 5. at. 8. at. 12 at.

Antonio, Cefare hebbero in dono dal Rè Ferdinando d'Aragona, la Maftrodattia di Flumare, & il feudo de' Cafelleciis. Berneoro efercito la carica di Luogotenente di Gio: Antonio Orfino, nella rotta di Ravenna. Pontiano fi Signor della Castelluccia de' Greci. Jacopo fi Vescovo d'Aversa.

Carlo fà manito di Caterina Pignatella . D.France (ca Conteffà di Gambatefà fi casò con D. Antonio di Mendozza gran Soldato, Caffellano, che fi del Caffello di S. Eramo di Napoli', del Configlio Collaterale, e Prefide in più Provincie. Caterina Lombarda hebbe per marito D. Girolamo Pifanello Cavaliere di SJacopo.

Antonio, di Troja nobile Castellano del Castello di Lucera in Capitanata nel 1529, execut. 28 fol 3. åt. nel 1481. in Otranto. Gio: di Troja huomo d'armi con fei cavalli.

Hà posseduto il Marchesato di Tusillo, di Rosito, el Contado di Gambatesa

Nel 1557. Annibale, di Troja, Luogotenente della compagnia di Camillo Pignatello.

Nel 1529. Antonio, di Troja nobile.

Nel 1588. Francesco, di Troja Alfieri figliuolo di Annibale

\* Nel 1558. Berardino, di Troja Alfieri della compagnia di Fabritio Gefualdo. A temNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 363

A tempi à noi vicini Imperia fù moglie di Vespasiano Cajetano Cavaliere Napoletano

Hà imparentato con Famiglie nobiliffime, Cajetano, Pignatello, Carafa, Mendozza, Pifanello, & altre.

CQuella Famiglia è nobile anco in Milano, Pifa, Arezzo, Correggio, e Cicilia, venne in Palermo da Pifa, come fi vede nell'inferittione, nella Cappella delli trè Rè in
S.Francefco di detta Città, che dice così di Battifa Lombardo: Clara-Lombardorum Familia Ptfs orta 1495. Dove questa Famiglia governo la Reggia con gl'offici di
Capitano, Pretore, Senatore. Et Antonio Lombardo Arcivefcovo di Messina nel 1985. Vi è fiata la Baronia della Gabellina, li feudi di Cosmano, Pergola, Salvavecchia,
Jaccafi, la Baronia di Serravalle, i feudo di Francavilla;
di Mistretta, la Baronia della Scala, & altre, la

Scrivono di questa Casa Giuseppe Campanile, Lellis, Marra, Mugnos, Ansalone, I nveges, & altri.

## Della Famiglia Lopez Suarez.

180 DElla Famiglia Suarez feriveremo appreffo.
Della Famiglia Lopez, rittoviamo nel 1328.
Commendatore dell'Ordine d'Alcantara D. Fr. FernanLopez; e D. Fr. Suero Lopez Commendatore delle Cafe,
di Calatraya

In tempo del Maestro Gio: Nugnez de Prado, era Commendatore dello stesso Ordine D. Frei Garci Lopez, delle Case de Talavera.

Martino Lopez de Cordua fu Maestro dello stesso Ordine.

Altro Martino Lopez de Cordua fu fimilmente Maeltro, Repostiero maggiore del Rè, eletto nel 1364.

Nel 1504. fil Presidente di Camera Pietro Lopez de. Agoczer Spagnuolo.

Zz 2 Nel

Nel 1528. fù Giudice di Vicaria Tristano Lopez Doz Spaguolo.

Nel 1538. fu Giudice di Vicaria Giovanni Lopez de.

Alcalà.

Nel 1588. fu Presidente di Camera Giovanni Lopez Berricano.

D. Diego Lopez Suarez fu Proregente della Real Cacellaria di Napoli nel 1624, e poi Regente nel 1626, li 28, di Aprile, che visse fin'all'anno 1633, e nell'anno

1630. fu fatto Duca di S.Pietro di Scafata.

D. Carlo Lopez (no figliuolo fi Giudice di Vicaria. nel 1639, poi nel 1647, un'altra volta, nel 1655. Regio Configliere del Configlio di S. Chiara. Morì nel 1658. fi fepellito nella Chiefa della Cafa Profeffa del Giesà di Napoli, lafciò figliuoli, che non hanno lafciato fucceffione, e quattro fratelli, D. Girolamo Duca di S. Pietro di Scafta, Francefco Marchefe di S. Marzano, Cefare Cavaliere di Malta, Commendatore di Riggio, e Giufeppe dell'Habito di S. Jacopo Capitano, e buon Soldato.

Sono hoggi li Marchesi di S. Marzano, e Duchi di S.

Pietro; Hanno bene imparentato.

Ne scrivono li Scrittori Spagnoli, il Topio, Argote di Molina, Alonso d'Haro, Ocaril de Flores, & altri.

In Cicilia vi funel 1399. Martino Lopez. Castellano del Castello della Terra di Mineo, à chi su dato il feudo di Ricalbruca in Valle Mazzara, secondo il Padre Ansalone.

## Della Famiglia Luna.

181 L A Famiglia di Luna è nobile in Aragona , Valenza , Napoli , e Cicilia . Dell'Aragonefe di ce Benter, che frà gli Cavalieri, che furono con li trè Rè nella NAFOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 365 nella batraglia de Lofa nella Serra Morena, vi furono gl' Aragonefi Lopez de Luna, D. Blafco de Alagon, D. Ferdinando de Luna, D. Lopez de Luna, Conte di Segorbe, che hebbe per moglie una figliuola del Rè. Ordinò nel fuo teflamento, che fe fua figliuola fi mariafe con il Rè, ò con un figliuolo del Rè, fuccedesse nel Contado il secodogenito, con che portasse il cognome di Luna, e l'infegne.

Quella Famiglia è divisa in trè Rami, discendenti da uno stefio Ceppo, ma frà loro hanno disferente arme, come dice Girolamo Blanca dels cose d' ragona. El Escolano dice nell Historia di Valenza, che quella di Valenza discende da quella d' Aragona, così : Lignages de. Valentia, que era n ricos hombres de estragon en el Reyno de Valentia, que era n ricos hombres de estragon en el Reyno de Valentia, Lunas.

Si ritrova D.Alvaro de Luna Coppiero maggiore del Rè D. Errico terzo, Signor della Valle di Cagnette, Cornago, e Jubera.

Si ritrova Alvaro de Luna Cavaliere Aragonese, discendente di detto D. Alvaro.

Si ritrova altro D. Alvaro Conte di Santiflevan di Gormaz, Duca di Truxillo, Conteftabile quarto di Caftiglia; il Contado l'hebbe nel 1423, dal Rè D.Gio: II. hebbe per jure de heredici la Città de Ofma, e le Ville de Sepulve dad, il Tiemblo Frezno, e I Fortezza de Malvicino, Reglion, Madervelo, Efcalona, Adrada, Caftil de Baynela con fua Terra, pertinenze, e Caffella, e la Codofera, e la Villa de Alburcherche, il Colnumar, Montalban con le Ville di Cuegliar, Roa Macheda, S. Silvefire, Langa, Rejas, Horadero, e tutte le Ville de Infantadgo, S. Martin de Valdeiglefias, e la Villa Dazagala, con altremolte, e lo creò anora Marchefe di Vigliena, Duca, d'Ecalona, e Maefiro di S. Jacopo.

Si ritrovano ancora li Signori di Almodavar del Prinar di Cafa di Luna.

Della qual linea fi D. Manuel Governador, e Caftellano di Cremona, nello Stato di Milano, e poi Governadore, e Capitan Generale de Alessandra de la Paglia, & altri Cavalieri, che hanno servito molto bene i Cattolici nostri Rè, e Signori.

In Castiglia vi sono li Marchesi di Camarasa, Conti di

Ricla, & altri Cavalieri.

Ritrovo ancora in Aragona D. Jacopo Martinez di Luna, che viveva nel 1463, era Signore d'Illueca, del luogo di Moratta, del luogo di Porroy, del luogo di Dorrojofa, del luogo di Chodes, del luogo di Villanuova, del luogo di Valcorres, del luogo d'Aranda, e del luogo di Arandiga, era Alfiere maggiore del Regno d'Aragona, Vice-Rè, e: Capitan Generale del Regno di Catalogna. D. Pietro suo figliuolo primogenito si casò con D. Elionora di Lanuza figliuola di Mossen Ferrer di Lanuza, Giustitiere Maggiore del Regno d'Aragona, D.Pietro Marsinez de Luna, fu primo Conte di Moratta,e Vice-Rè, per anni quindeci, d'Aragona. Di questa linea fù ancora D. Gio: di Luna , Signor di Porroy, che fù Castellano del Castello di Milano, in tempo del Imperador Carlo V. Governadore di Siena, e suo Capitan Generale nella Toscana, e Commendatore Maggiore di Montalbano. Di quelta stessa linea, per via di donna, sono discendenti li Duchi di S.Arpino, in Regno, e suoi fratelli.

In Napoli in tre tempi fi ritrovano i Luna. La prima memoria, che fi ritrova è di Rodrico di Luna, nel 1290, e fù uno di quel Cavilieri, che dal Rè Pietro d'Aragona, furono. deflinati ad eliggere il luogo del duello trà detto Rè, e Carlo I. La feconda è fotto il Rè Roberto, nel quale Alfonzo di Luna fù creato Camariere del fudetto Rè; e Francefco fùuno degli Ambafciadori, per lo matrimonio trà Ramondo NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 367 figliuolo del Rè Jacopo d'Aragona, e Bianca nepote del Rè Roberto. L'ultima è Artale di Luna, Gran Ammirante del Regno di Napoli, nel 1413, nel regnate della Reina Cio; II.

e d'Alfonzo I.d'Aragona.

Quefit Famiglia paísò due volte in Cicilia. Il primo paflégio il fece Ximenez l'anno i 282. con il Rè Pietro Ldi chi fù legato al Rè Carlo Ld'Angiò. Il fecondo lo frec Artale, nel 1386. col Rè Martino, e Maria, & il Farz. s.ello la chiama parente del Rè, qual parentela ad Artale proveniva, perche il Rè Martinoili giovine, era figliuolo del Duca Martino, e di Maria Luna Contefia. Quefto Artale fi filma diferndente di Ferreuch di Luna, che fù il fecondo ramo trà le trè LuneSpagnole riferite di fopta-fiendo conformi nell' arme, e quefto è il Ceppo delle Lune Ciciliane.

Questa Famiglia governo il Regno col carrico di Presidente, e posseditivo di Duca di Bivona, e Montalto, e. Conte di Calatabilotta, e Calanagesta, e d'altri Stati.

Pietro di Luna Arcivescovo di Messina nel 1474. Gio: Vescovo di Catania, nel 1355. Artale Conte di Calatabilotta, Ammirante di Cicilia, sotto il Rè Ferdinando I.

Godono li Luna in Napoli nel Seggio di Nido.

Scrivono della Ciciliana I Inveges, il P. Anfalone, e Mugno, e della Spagnola, e Napolitana lo Zaritane gli annati d'Aragona, Argote di Molina, Alonzo d'Haro, l'Acatiz, il Nobil avio del Conte D. Pietro di Portogallo, Lellas, Marra, Maïzella, Gangara, co altri.

## Della Famiglia Macedonio.

182 V 18, chi dice, che fia originaria di Macedonia Provincia della Grecia, ma fi crede originaria della noftra Città; Si ritrovano Cavalieri di quetta Cafa, fin dal tempo de'Rè Guglielmo il buono; e fotto il Regnare del ImImperadore Federico. Nelle Scritture de Svevi si legge Nicolò, e Bartolomeo, Feudatarii del Regno, come si vede dalla nota de Feudatarii, fatta dal Rè Carlo I. Nel tempo del detto Rè si ritrova Teseo Camariere, e familiare del detto Rè, e del Rè Carlo II. & hebbe in dono, per suoi servigi, la. Terra di Mola, e Faggiano. Bartolomeo improntò denari al Rè Carlo I, Francesco hebbe carica di esiggere le collette frà gli altri Nobili, per causa del maritaggio di D. Isabella. Imperatrice di Costantinopoli . Formello Sindico della Ointà di Napoli. Pietro preposto alla riparatione delle Galee di Napoli, come fu Arrigo Volendo il Rè Roberto alterare le leggi comuni, facendo statuto contra gli Rattori delle donne, volle il consenso della Città, e trà li nobili del Seggio di Porto, fi ritrova Cataldo Macedono, Galeotto Macedonio Governadore della Provincia di Principato ultra. Galeazzo figliuolo di Cataldo, fù dalla Reina Giovanna I. creato Giustitiere di Taverna, e Capitano nella guardia di Cajeta. Nella Chiefa di Messina stan sepolti Nicolò, e Bernardo Macedoni, Ciamberlani del Rè Lodovico, di Taranto. Pietro fù Marescial del Regno, & hebbe in dono Budnalbergo, Apice,e Carifi, fu mandato Ambasciadore dal Rè Ladislao, al Rè di Cipro, morì nel 1437. come si vede dalla Inscrittione nella Chiesa di S. Pietro Martire di Napoli,

Famofo Soldato fi Nicolò fuo figliuolo. Ne'tempi de'Re Aragonefi, Leone Sindico della Città , fit dal Re Alfonfo I. fipedito fuo Vicario nella Calabria. Lancellotto fi mandato Ambaficiadore nel 1478 dal Re Ferrante, per dar la nepotedel Re di Francia Lungisfigliuolo del Duca di Sovoja, à Federico fuo figliuolose poi al Re di Spagna-Sono flati gra Soldati, de hanno havuto carichi d'importanza, Gio/Lacopo, Gio: Francesco. Gio: Vincenzo fratelli, detto Gio: Vincenzo fi Colonnello, Maltrod Campo, & Ambaficiadore, e Capitano di Giudittia in Milano. Un altro Gio: Vincenzo gran odi Giudittia in Milano. Un altro Gio: Vincenzo gran

Giu

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II. 369

Giurisconsulto, e Regio Consigliere,

Hà havuto titoli, come di Marchese, fin dal 1624, sopra Roggiano, e di Duca sopra Grottolella, fin dal 1646. Luigi Maria fu Regio Configliere del Configlio di S. Chiara di Napoli, D. Filippo suo figliuolo fù Giudice di Vicaria.

Hanno imparentato con Famiglie Nobiliffime.

Vi è anco un altra Famiglia Macedonio, che sa arme diversa, & hà havuto anco huomini segnalati, e tutte due godono nobiltà nel Seggio di Porto della Città di Napoli.

Scrivono di quelta Cafa Mazzella, Contarini , Pietri, Lellis, Marra, & altri. .

# Della Famiglia Macris.

183 CI stima derivare dalla Montefuscola . Il primo co-J gnominato di Macris fu Algrafio nel 1490. chia mato Algialio di Mazzeo di Montefulcolo, detto di Macris: benche altri dicano, che il primo fosse Guarino padre d'Algiafio.

Detto Algiasio hebbe due mogli successivamente, Angelica d'Aquino, e Madalena Minutolo, dalla prima generò Leone, dalla feconda Guarino, Antonio, e Gio: Battifta... Lione fù Signor di S. Maria, del Feudo dishabitato, detto Corte d'Igneca, della Ginestra, e Castel muzzo, sua figliuola unica Giulia, per docati mille, che doveva, come herede del padre, à Caterina della Marra sua madregna, vendè à Guarino suo Zio la Ginestra,e Castel muzzo, per doc. 1 800.00ntradicendo,e protestandosi Antonio similmente suo Zio,ad ogni modo Guarino nel 1491. s'intitola Signor di Castel muzzo, e della Ginestra, & havendo fatto ricco matrimonio con Girolama d'Angelo, e figliuola d'Andrea Cavaliere,di quello, e della Famiglia di Macris, non fi vede altro, perciò si crede, che s'estinguesse in Guarino, & Antonio. Cossi dice la Marra.

#### FAMIGLIE NOBILI

Ma fecondo quello, che diffe Carlo de Lellis, che offervò quello, che non offerrò la Marra, Giulia fudetta effendo rimafta Signora della Gineftra, e di Patronati di S. Felice, e di S. Paulina, fi casò con Roberto di Roggieri Giudice della G. C. della Vicaria.

Guarino figliuolo d'Algiaflo, e di Madalena Minutolo fua feconda moglie, fi Signor di S. Maria in Crifone, per fucceffione mazerna, e di Caftel muzzo, e della Gineftraper vendira fattali da Giulia di Macris fua nepote, hebbe per figliuoli: Algiaflo, Francesco padre di Gio: Vincenzo naturale, Madalena moglie di Gio; Berardino Moccia, Lucretia, & Ippolita,

Algiafio fà Signor di S.M.in Grifone, & hebbe per moglie Emilia Griffo, Signora del Caffello di S. Nicola di Manredi, con la quale fece Antonio, che fù finilmmente Barone di S.M.in Grifone, Marcello, che, cafato con Camilla Griffo, non fece figliuoli, Gio; Carlo Abbate di S. Paulina, e S. Peliero, Ottavio, Cafrae padre d'Otravio, e Carlo naturali. Coflanfa moglie di Fabritio di Roggieri, figliuolo di Cola Leone, Barone della Ginefira, & Habella moglie di Gio: Berardino Griffo Barone di Calvi.

D.Antonlo fratello del fudetto Guarino, eon Altobella di Tocco, generò Madalena, & Ippolita, la prima moglie d' Annibale Capaffo, la feconda d'Aleffandro Carafa.

Dal che si vede quanto bene hà imparentato questa Cafa, della quale scrivono la Marra, & il Lellis, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

## Della Famiglia Majorana,

184 N El 1136, fl rittova Giovanni Majorano, e Sica, fua moglie, rifiutano à Ducibile Baraballo, e. Crufa fua moglie, ana Terra, che tenevano in Feudo, nel Ca-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII 371
fale di Trallara, e Timozzano.

Nel 1300. Jacopo di Madio di Napoli,marito della nobile donna Biancafiora Maragona, figlioola di Chriftoforo Merogano di Napoli, Milite,dimanda l'affitenza,per il do dario di effa Bianca Fiore, fopra li beni Peudali.

Nello steffo anno Signor Leone Marogano, Sindico con

altri Cavalieri di Napoli.

Nel 1334. France(co di Loffredo di Napoli Milite, per oncie 40 debite, per Guidono Marogano di Napoli, Milite al quondam France(co di Loffredo Milite, Avo fuo paterno, ricevè la Terra Feudale nel Guidod di Napoli, dove fi dice. La Roccula, e quel più, che vialeva, fi dono per detro Guidona, à Bannella Marogano di Napoli, nepote (ua , e moglic, di detto France(co, ...).

Nel 1302. Gaita Marogana vidua di Griffo Carmimano.

Nel 1327. fi ritrova Ligorio Marogano.

Nel 1340.e 41. si ritrovano Errico, e Lisolo Marogani.
Nel 1340. si ritrovano Marcello, e Nicolo Majorana,
Macstri delle Razze del Rè Roberto.

Nel 1343. Bartolomia Marogana di Napoli, e Tomalo

Marogano Milite.

Nel 1481. Angelo capo di Cinquanta Celate, nella guerra d'Otranto, & ivi morì, dove fù ancora Alessandro, come dice il Galateo.

Nel 1515. Nicolò fù creato dal Rè Cattolico, Configliere Regio.

Andrea Majorana de Baroni di Sangineto, Caval. Gerofolimitano, nel 1 644.

Nicolò Majorano di Milpignano in Otranto, nel 1553. fù Vescovo di Molfetta.

Marcello Napolitano, Clerico Regolare Teatino, fu Vefcovo di Cotrone, e poi nel 1581. Vefcovo di Acerra.

Aaaa Que-

#### 372 FAMIGLIE NOBILI

Questa Famiglia in Napoli gode Nobiltà nel Seggio di Montagna. Gode nobiltà nella Città di Rigio in Calabria., della quale è il Marchefe di S. Ginito, titolo havuto nel 1845. questa tiene lite di reintegratione col Seggio di Montagna di Napoli.

In Cicilia Fabritio nel 1597. A Senatore di Messina. Lancellotto nel 1436 più volte Giudice di Messina della Corte Regis; I dovice Velcovo di Stabia, che flampò Clipeus Militaris Ecclosia, est Tractatus de vero Sacerdorio, ad

Reginam Anglia, secondo il P. Ansalone. Scrivono di questa Casa Lellis, P. Ansalone, Mazzel-

la, Marra, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

Hanno imparentato in Napoli, con la Carmignana, Faiella, Carafa, e limili.

#### Della Famiglia Mariconna.

185 N On ben sisa l'origine di questa Famiglia, chi dice, che è Normanda, chi Longobarda, chi Greca, ogn'un creda lo che piace.

Nel 1338. in tempo del Rè Roberto si ritrova Toma-

fo Mariconna di Salerno, Milite.

Nel 1408. il Giudice Nicolò Mariconna, Cap. di Teano, e Feudo di Galluccio

Nel 1497. Andrea era Mastro Rationale, per il suo Seggio Capuano,& era similmente Diomede.

Nel 1345.46 era nobile nella Città di Gragnano la Famiglia Mariconna.

Nel 1459. l'egregio huomo Giudice, Andrea Mariconna Giurifperito.

Nel 1493 il Signor Diomede Dottore, figliuolo del Dottor Andrea.

Nel

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIL 373

Nel 1484 il Reverendo Lifulo Mariconna, Abbate di S. Pietro nella Città d'Arena, della Diocefi di Milito in. Calabria

Nel 1486 & apprefisid Dottor Andrea Configliere, e-Luogotenente del Gri Protononario del Regno, Goffredo Borgia d'Aragona, Principe di Squillace, & anco di Onorato Cajetano Conte di Fondi. Effendo fiato prima fin dal 1461. Prefidente di Camera, e Maefiro Rationale della Gran Corte. Eù ancora più volte; ha affenza di 'Antonio d'Aleffandro Viceprotonotario, fuo Proviceprotonotario.' Fù del Collegio de Dottori di Napoli, havendo Iafciato due figliuoli Dionuede, e Nicolò, dottiffimi Giurifconfulti, mori verfo Tanno 1508.

Nel 1508. Diomede Regio Configliere,e Prefidente della Regia Camera della Summaria di Nap.

Nella Chiefa della Santiffima Annunciata di Napoli, vi è belliffima Cappella di questa Famiglia, ove s'adora il Crucifisso, con questa inscrittione.

## D. O. M., B. M. V. Philippo IV. Rege.

Noscitt Majorum ingenia, qui nos ad onne decus exercitant Mariconda, Andreas, & Diomedes filius Trobacuinffenes, curuli Regii Sancta Clare Confilii, Andreas Regia Gamera Presidens, Diomedes Sago inspense Martial. Nicolaus Maria, Antonius, y'incenius, y' spenjanus, Jos Thomas, pace comus boni, cg' bello boni infulii. & Thiana Georus Julius Cafar Epsfeopus Trivent do-drina, g' morbus praslans plurimaque, su praclar ane-dia ab spirpe soboles, sed bos forens, cg' militarirecimitus Laurea Album in boc retuit D. Franciscus Aequestis Ordinis S. Jacobi, cui opes, cy safees ssuava virus vosa praslans.

clara, quam obfecutus Regis est, Regii Stabuli prasectus Neapoli, unus ex quatuon stabuli prasectus Radridi, nbi Philippo Regi Hispaniarum IV. regendo Dux, Magister aguo non inglorius enum, cum Rege explevit, reserte alios inalbo Posteri. Anno saluiis MDGXXXV II.

Vi è hoggi il Ducato di Marzanello. Gode nel Seggio di Capuana di Napoli, e godè anco nel Seggio del Campo

Calenda, di Salerno. Hà bene imparentato.

Ne scrive il Topio, Lellis, Marra, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, Napoli Sacra del Engenio, O altri.

#### Della Famiglia Marifcalca.

Uesta Famiglia è nobile in Regno, sin dal tempo de Ré. Normandi, mentre in detti empi si ritrova Guglielmo, Feudatario del Feudo di S. Angelo, nel Contado d'Andria, mandò due Soldati armatial servigio Militare di Terra Santa, fotto il Rè Guglielmo il Buono Tomaso Barone nel Contado di Lecce mandò altri due Soldati, foccorse anco Roggieri, in detta Impersa.

In tempo del Imperador Federico, nel 1239, si ritrova Roggieri, che ricevè Hostagio, Lombardo Russino di

Som. P. & à Nicolò, Jacobino Rosso Milanese.

D. Filadelfo Mugnos nelle Famglie di Cicilia ponc. Matreo Barone di Calfroreale, che gli finceeffe Riccardo Barone di Currafi, che li fuccelle fuo figliuolo Nicolò, & a quello fucceffe Riccardo fuo figliuolo. Guglielmo fratello di Riccardo, fip padre di Bartolomeo, che fin Barone di Furnari, il quale procreò Guglielmo 2.e Riccardo 2. Da. Guglielmo 2.nacquero Batrolomeo 2.e Riccardo 3. Antonio, e Nicolò, che furnon de' primi Baroni di Siraguía. nominato nel serviggio Militare del Rè Lodovico.

Corrado fu Giurato della Città di Siragusa nel 1400.
413. 414. Guglielmo su Barone di Grotta Perciata, che se ne invessi nel 1430. Vivono hoggi altri Baroni.

Se questa Famiglia Mariscalca, è la stessa, che la Mariscalca di Cicilia afi ritrova nella Città di Messina, nobilissima fin' dal tempo del Rè Manfredi, ritrovando i Jacopo di Messina Milite, e Gio: Sindico di detta Città, che dinotano effer Nobili da molto tempo. Bartolotto fi ritrova prima del 1285, possedere il Casale, e Feudo Furnaro. Bartolomeo Capitan Generale de Messinesi, nel Rollo di Foderico, del 1342 si tassa in due Cavalli. Riccardo Milite nel Rollo de'Baroni dell'anno 1343, fi tassa in tre. Cavalli, per il servigio Militare; con titolo di Signore Maestro Bono in tempo del Rè Alfonso, Collettore della Camera Apostolica, e della mezza annata, in beneficio di detto Rê,per indulto del Papa. Guglielmo Vescovo di Bettelem, prima del 1351. Genuifo frà gli Baroni, in tempo del Rè Martino. Nicolò nel Rollo de Baroni, in tempo del Rè Lodovico, del 1343. Gio: Signor di Catalamita, e S. Andrea nel 1446. Mastro Notaro della G. C. e Luogotenente del Protonotario del Regno, nello stesso anno.Guglielmo Barone del Feudo Gruttaperciata,nella. Valle di Noto, nel 1513. & altri referiti dal P. An-Calone.

D. Ferrante della Marra dice, che è la stessa la Marifealea, che la Maresealla, che imparentò con la sua Cafa. Et oltre delli referiti da noi fopra, dice ritrovarsi Jacopo tra Baroni di Terra d'Orranto, al servigio del Rè Carlo I. nel 1268. nel 1273. ricupera una Terra, con altri beni fabili occupati dal Principe di Taranto; nel 1291. era Sigdi Vassalli dentro Lecce, e di Lequile, con titolo di Domipuse di Milit.

#### FAMIGLIE NOBILI

376

Guglielmo fu Ciamberlano Regio, e familiare del Rè Ladislao nel 1414.

Fra Guglielmo nel 1456.era Cavaliere Gerofolimitano, Ambafciadore della fua Religione, conchiufe la pace con il Turco.

Giovannuccio, forse fratello del detto Frà Guglielmo nel 1477: era marito di Menga della Marra Baronessa, nel tenimento di Nardò.

Hanno posseduto Lizzaniello, Malandugno, Pioviano, Tavella, Cervoso, Capograsso, Fione, Siano, e Petrivello, nella Provincia di Lecce. Hoggi sono Signori di Maglie, Arnesanoe S.Elia, che pretendono essere discendenti delli sudetti.

Scrivono di questa Casa Marescalla, la Marra, Lellis, & altri, ne sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & in altri Archivii.

## Della Famiglia Marchese.

187 L Afciando l'origine di questa Famiglia, riportata L con fortili, e forse vere prove da D. Ferdinando della Maera, dicemo credersi d'origine Normanda, e forse l'issessa della Molise, della quale havemo scritto nelle Famiglie imparentate con la Carafa della Spina.

Il primo, che fi ritrova di quefta Famiglia, fit Ugonc. fotto Roggieri Primo Rè di Cicilia, Signor di Lupara, di Campo di Pietradi Calcabottaccio, e d'altre Caffella, nel Contado di Molife. Giovanni ne' tempi del Rè Guglielmo fit Signor de' feudi sù'l Bitontino. Guglielmo nel 1268. militava per il Rè Carlo Primo. In tempo del medemo Rè fi legge Goffredo, Ugone, e Riccardo Signori di Limofano. Arrigo nel 1291. vien nominato V' rimobilis, et Dominus, carifitmo del Conte d'Artois, figliuolo.

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 377

di Lodovico il Santo di Francia,e cugino del Rè Carlo II. e di quello fu Camariere, e familiare , & ottenne alcune, entrade feudali dentro Napoli. Fù anco del Rè Carlo II. Caftellano di Tranie, poi signor del Caftello di S. Lorenzo in Principato. Fù cinto Cavaliere dal detto Rè Carlo.

Jacopo fotto lo sesso Rè Carlo II. militò, morendo in-Napoli nel 1303. si sepellito nella Chiesa di S. Ressitu-

ta, dove si vede il suo sepolero in marmo.

Raone Signor di Cucito, e di Calcabottaccio viveva nel 1309. Inappreflo vi fono flati altri Cavalieri di valore, godendo tutti i Magifleri, che hanno goduto gl'altri Cavalieri di prima sfera.

Paolo fu famofo Giurifconfulto, Configliere del Rè Ferdinando Primo . Berardino Prefidente della Regia Camera, Ambafciadore alla Repubblica di Vinegia

Domitio fu gran soldato, Capitan di cavalli, e poi Coronello, Luogotenente del Capitan Generale di là del Pò. In tempo di Lautrech fervi molto bene il Rè. Morì in. Bruffelles, dove il Rè li fece fare fontuofe esequie. Fù Signor di Calfel Pagano.

Oratio fit gran soldato. Fù Sargente maggiore, Luogotenente del Mastro di Campo Generale in Fiandra, su Coronelloe, Capitan à guerra in Bari, per timore de Turchi, e poi, per l'istessa aragine, nelle Marine del Cilento, e di Basilicata. Andò in Ispagna, dove ottenne dal Rènostro Signore, titolo di Marchese sopra la Terra di Camerota. Fù più volte Preside di Provincie.

Fabio fi infigne Giurifconfulto, à cui, per la fua grandottrina; ricorreva tutta l'Italia per haverne il parere nel·le fue caufe, come ad un'oracolo. Andò in Roma, dove, fia ammitata la fua dottrina, per effere andato come Ambafciadore della Reina di Polonia, al Pontefice Gregorio XIII. Da' Vice-Rè del Regno fit tenuto in grande filma,

ь 1

li furono offerti li posti di Avocato del Real Patrimonio. e di Presidente del Consiglio, e li ricusò. Morì in Napoli nel 1593. fù Signor della Città di Lettere.

Tomaso su Signor di S.Angelo à Fasanella, Ottato,

Corleto.

Andrea fu similmente gran Giurisconsulto, Lettor de' feudi nelli studii di Napoli, Regio Consigliere, e poi degnissimo Presidente del supremo Consiglio di S Chiara. Godono nobiltà nella Città di Capua, Napoli, fuor Seg-

gi,Roma, Cicilia, Verona, e Genova.

Vi è hoggi nella Famiglia il Principato di S. Vito, il Marchesato di Camerota, il Vescovato di Pozzuoli nella. persona del Padre Frà Domenico Maria Marchese, de' Padri Domenicani, Maestro degnissimo della sua Religione, e notissimo per i libri dati alla luce.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, come sono Carafa, Caracciola, Marieri, Dragone, Orlina, Sanframondo, Cossa, Doce, Pagliara, Pandone, Evoli, Imperiale, Marra, Ratta, Alagni, Belprato, Sangro, Azzia, Cafatina, Capua, & altre.

Scrivono di questa Casa il Campanile , la Marra , il

Sansovino, Lellis, & altri.

In Cicilia questa Famiglia si stima, che trahesse origine dalla Lombardia,& il primo,che sotto i Rè Normandi vi venisse fosse stato Riccardo. Altro Riccardo sotto il buon Guglielmo fu Castellano di Toromena . Saglimbene fu Secretario del Rè Lodovico, e del Rè Ferdinando III. per ricopesade serviggi, ottene i seudi di Maligini, di Bimiini, e di Bivifcari,posti nella Valle di Noto-Altro Saglimbene fù Ambasciadore al Potefice, e nel 1400 Straticò di Messina. E nel 1399. fu Signor della Scaletta. Nel 1406. fu Mastro Rationale, nel 1415. Protonotario del Regno, su Signor della Scaletta, Foresta di Traina, e d'altri feudi, la.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 379 Terra, e Baronia di Castelluzzo, gli feudi di Rappisi, di Galteri, e Baruni.

D. Gio: fu Vescovo di Patti nel 1494.

Un'altro Saglimbene hebbe per moglie la figliuola di Pietro Speciali, figliuolo di Nicolò Vice-Rè di Cicilia.

D.Felice fù Marchefe di Gerace.

D.Giovanni Marchele, e Speciali, fu fettimo Principe, dell'Accademia della Stella di Messina.

La Famiglia Marchefe di Palermo deriva dalli Principi della Scaletta, della quale Marco Antonio fi diverfe volte Giudice della Gran Corte. Gio: Salvo fi Giurato di Palermo nel 1482. 87. & 89. Gio: Tomafo ancora fuo figliuolo, nel 1493. e 1512. Salvo hebbe l'ifteffa carica, nel 1544. e Bartolomeo nel 1562.

Vi è il Principato della Scaletta, & altre signorie, se condo il Mugnos, che la descrive à lungo, conforme sa ancora il Padre Ansalone.

## Della Famiglia Martino.

Uesta Famiglia è originaria del nostro Regno. Si ritrova Francesco Capitan di cavalli nel Piemonte nel 1331. Giot Caporale di gente d'armi nel 1338. Bertrando milite nel 1274. Il Dottor Guglielmo Inquisitore Provinciale nell'Abbruzzi nel 1275. Bartolomeo milite nel 1272. Gio: Martino signor d'una Galea nel 1348. Simone di Martino, e l'Abbate. Nicolòs ritrovano nel 1343. Gerardo fervi con due fue Galee nel 1291. Il Signor Simone familiare Capitano di Cajeta milite. Simone Signor de'beni feudali nel 1310. Huomo nobile Petrillo de Martino nel 1417. Fiorillo familiare della Reina Giovanna II. nel 1415. Angelillo, e-Petrillo nel 1415. ottenento rodine dalla Reina Giovanne Petrillo nel 1415. Ottenento rodine dalla Reina Giovanne II. nel 1415. Regelillo, e-Petrillo nel 1415. ottenento rodine dalla Reina Giovanne.

na II. che si mettessero in possesso d'un cerro seudo, comprato da Pietro Mircino. Huomo nobile Petrillo de Martino di Massa amiliare » Mastro delle Provincie di Valle-di Crate », e Terragiordana hebbe in commissione l'esatione delle Collette, imposse per il Regno, per maritaggio della Reina nel 1417. Huomo nobile Gasparo ettenne in dono da Cubella Russo un seudo, detto lo seudo del Conte di Mont'alto in Sessa nel 1423. Petrillo Massa della Crate nel 1415. Giossa di Martino nel 1484, si marito di Gizzula Baraballo del Seggio di Capuana ». Angelo di Cuccaro nel 1465. clente da' pagamenti fistali.

Galzerano ricevuto in Confegliere nel Regio Hospitio, e del fecreto Configlio nel 1475. execut. 6. d. anno, fol. 234.

Sebastiano di Martino, di Vico, nobile Regio familiare nel 1471 execut 5 fol. 156.

Magnifico Francefco di Tiano nel 1498.execut.4. foll 57. nel 1512. habitando in Napoli ottiene immunità per li tenimenti in Tiano, execut.17. fol. 429. Nel 1493. I-honorato huomo Renito di Nola. Nel 1481. N. Marrino di Maffa Lubrenfe pigliò per moglie Zizula Baraballo con dote di duc.300. Nel 1415. il nobile huomo Fiorillo di Martino di Vico familiare, fedde di letto. Nel 1494. Salvatore, di Vico, Eletto della fua Cirtà.

Gabriele fil Signor di Faicchio, che poi rifiuto à Pietro fuo primgenito, che fi casò prima con D. Ifabella Carafa della linea di Stigliano, e poi con D. Emilia Laudati figliuola di Francesco di Cajeta, Cavaliere di S. Jacopo, c. di D.Gio: Carafa della Cafa di Paolo IV.

A tempi nostri Francesco Signor di Faicchio, Avocato ne' Regii Tribunali, Auditore di Provincia.

E' nobile questa Famiglia in Teano, e nel 1275 impronNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 381 prontò detta Famiglia al Rè denaro, secondo l'uso di quei

tempi.

Si ritrova nobile in Vico, e Notar Errico di Vico ottiene in dono dal Rè, la gabella della Bagliva di Vico i Inobile Fiorillo, e fratelli di Martino poffeggono la gabella. della Bagliva di Vico, e la gabella dello scandaggio dell' ifteffa Citrà nel 1423. E la Famiglia Martino di Vico poffiede l'officio di Protontino di detta Citrà di Vico nel 1400.

Si ritrova Pietro di Martino di Portugal ricevuto in familiare, e fu milite nel 1268. Orlando di Martino di Fi-

renze nel 1331.

Hanno posseduto ancora Civitaquana, e Genestrola. Hanno imparentato con Famiglie nobilissime, come, sono Carafa, Brancaccia, Vulcana, Brancia, Dominimarte, Gattola, Laudati, Baraballo, & altre.

Di questa Casa se ne samentione nelli Registri dell' Archivio della Zecca di Napoli, ne scrivono il Capaccio nel Forastiere, Lellis, Historia di Massa, & altri.

Quelli del Configliere Scipione di Martino godono nell'Amantea.

E' anconobile in Cicilia, dove fiori fin dal tempo del Rè Federico II. dal quale Nicolò fit eletto Capitano di Piazza, di Minco, e dell'Ilola di Malta. Guglielmo nel 1335 fit Senatore di Palermo,ne ferivono à lungo il Mugnos, cril Padre Anfalone.

Della Famiglia Mastrojodice.

189 Code nobilità in Napoli nel Seggio di Nido, mà
è originaria di Sorrento: in detta Città furono gl'huomini di quefla Famiglia Dogi, e Confoli. Sergio nel 1071.che fi lima di quefla Famiglia, fi Confole,
e Doge di Sorrento, e doppo lui fi Sergio fin figliuolo.
Barnabò fi figliuolo di queflo Sergio ficondo, e fi il pri-

mo Sergio suo figliuolo, Barnaba si figliuolo di questo Sergio 2. e fà il primo Prefetto. Di costoi nacque Sergio 3., padre di Giori, di cui furono figliuoli Jacopo, e Riccardo padre di Matteo, li quali furono successivamente Prefetti, da Jacopo, per diretta linea, difices Annibale, huomo di giuditio raro, Barone di Prefenzano, e delli Camilli , e marito di Gio-di Franc. Gambacorta. Da costeili nacquero Vincenzo, Sergio, & Ottavio; Da Gurrello fratello d'Aitoro, Avo d'Annibale sopradetto, discendeno Paolo marito di Cornella, sforella di Fabritio Martamaldo, e Marino; daquelto nacque Giovanni Barone di Ripalimofano, marito di Giulia Pappacoda; da quello nacque il Barone di Pietra Valrana, marito di Portia Sanseverino, e padre d'Oratio Antonio, Marcello, Paolo, e Esbrito, Paolo, e Tabrito.

Nel 1488. ritroviamo Antonio marito di Antonia Bran-

caccia figliuola di Marino. Onefta Famiolia ha havore

Queña Famiglia ha havuro molti Vasfalli, angarii, e perangarii, nel Piano, e Masffa, nel tempo del Rè Federico, e di Manfredi, e durarono sin al tempo del Rè Ladislao, e si vede, che fotto il Rè Roberto nel 1913. Nicolò di Sorrento Milre, ne fà instanza al Rè, dicendo, che esso ne sava in posfesso, e ne stavano i suoi antercessioni.

Et in tempo di Carlo I. hebbe Mignano, Belmonte, Tinci, Aquara, Laurino, Gioja, Oppido, e S, Giorgi, Zaccaria fit molto caro al RèLadislao, Ferdinando, ad initanza di Vincenzo Maftrojodice, perdonò à tutta quefla Fàmiglia-perche in favore di Carlo VIII. havvea prefo l'armi contro di lui, Marino nel 1530. fil Avocato Fifcale della G. C. della Vicaria.

Hà imparentato con la Famiglia Cossa, Carasa, Origlia, Marramaldo, Pappacoda, Sanseverino, Brancaccio, & altre.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 383

Hoggi sono Marchesi di S. Mango, e di Montorio,

Si veda l'Archivio della Zecca di Napoli , e l'Engenio nella Nap: Sacra, Lellis, Marra, Capaccio nel Forastiere, Giuseppe Campanile, Topio, Contarini, Ammirato, & altri.

## Della Famiglia Mendozza d'Alarcone.

190 E 'Spagnola dovce antichifima, e nobilifima nella Cartabria, e Bifcaglia, fin da'tempi del Rè Gio:
II. di Caftiglia, che regnò intorno à gli anni 1440. fin à nofiri tempi, fù quefta Famiglia honorata de i titoli del Principato di Miletto, pie noftre Regno, del Ducato dell'Infartado in Spagna, e di quel di Francavilla nel noftro Regno di
Napoli, de i Marchefati di Santigliana di Montejir, che gode il grandato di Spagnad Almazan, d'Hinojola, di Montefelarosadi Centet, ò Zenete, di Gualdalific, di Cagnatectutti in lipagnadi S. Germano, d'Agropoli, della Valle Ceiliana, e di Rende nel noftro Regno, de i Contadi di Real, di
Monfenares, di Saldagna, di Tendiglia, e di Priego, di Crugna, di Conteagudo, di Lodofa, di Caftelnuovo, di Galves,
di Gid, di Caftrogeriz, e di Ribadavia, col Vefcovato di
Turrija.

Fù tre volte freggiata dell'ordine del Teson d'oro, cheottennero D. Diego, e due D.Innici, terzo, quarto, e quinto Duchi dell'Infantado,

D.Innico Lopez di Mendozza primo Marchefe di Santigliana, fù Capitan Generale del Rè D.Gio: Il. Rui Diaż de. Mendozza i ſcalvo fù Capitan Generale del Rè di Navarra 1430. D. Pietro Hurrado di Mendozza s ſū Cap. Generale. della S. Chiefa di Toledo. D. Innico Lopez di Mendozza, primo Conte di Terriglia s ſū Capitan Generale dell'Andalotia per il Rè Errico IV: Il figliano D. Innico 2. Conte di Tendiglia, e primo Marchefe di Montejar s ſū Capitan Ge-

#### FAMIGLIE NOBILI

384

nerale nell'Alhambra, di Granata, e d'Andalutia, del qual titolo, per privilegio godeno tutti i Marchesi di Montejar. D. Diego Hurtado fu Ambasciadore appò del Pontesice in Roma, e Cap. Generale della Toscana.D. Berardino suo fratello Capitan Generale del Mare. D. Gio: figliuolo Generale delle Galee di Spagna, D. Antonio fimilmente fratello fù Vice-Re, e Cap. Generale della nuova Spagna nell'India, nel Perù, per l'Imperador Carlo V. D. Francesco figliuolo generale delle Galee di Spagna. D.Innico Lopez 3.Marchese di Montejar, siù Ambasciadore in Roma, in tempo di Pio IV.e poi Vice-Rè del Regno di Valenza, e poi di Napoli. D.Lorenzo Suarez Conte di Crugna, fu Vice-Rèdella nuova Spagna, e poi de'R egni del Perù, per il Rè Filippo II. D.Fracesco Hurtado Marchese d'Almazan Vice-Rè di Navarra, come vi fù ancora un altro D.Francesco Hortado.D. Alvaro 3. Conte di Castrogeriz , Vice-Rè di Galitia , poi di Navarra, morì eletto Vice-Rè di Napoli, D. Gio: primo Marchefe di Hinizofa, Governadore dello Stato di Milano. D.Gio:Manuel 3. Marchefe di Montefelaros, Vice-Rè della nuova Spagna, e poi del Perù. D. Diego primo Marchefe di Cagnete, Vice-Rè di Navarra . D. Andrea suo figlinolo del Perù, e D. Garzia, figliuolo, fimilmente del Perù.

D. Pietro Gonzalez Cardinale nel 14,7 3, era Arcivefcovo di Seviglia, poi di Toledo, primate delle Spagne, e Cancelliere maggiore di Calliglia. D. Gio: Cardinale, fatto dal Papa Sifto V. D. Francefco eletto Cardinale nel 15,44. D.Diego Cardinale fatto dal Pontefice Aleffandro VI. D. Francefco, effendo Vefcovo di Burgos, f\u00eda fatto Cardinale.

La Famiglia Alarcone, è limilmente nobilifima Spagnola, fono della Cata de Siguori di Valverde, che hoggi regono titolo di Marchefe di detta Terra. Vi fono ancole Cafe di Boonache, quei di Valera, di Bafeio, & i Signori di Valera di fopra i Signori della Puente, Talay vedro, e quei di PaNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 385 Iomares, affai filmati in quelle parti, Dicono alcuni, che origini dalla Cafa di Zervallo.

D.Ferdinando R uiz d'Alarcone, fiquello, che venne in Regno à fervire il Rè Cattolico, con il Gran Capitano Consalvo, fervi valorosamente da Soldato , Capitan di Cavalli, Maltro di Campo, l'ImpoZarlo V. lo chiamava il Signor Alarcone; per tanti ferviggi il donò la Baronia della Valle Ciciliana, pola nella Provincia d'Abbruzzi, che contiene molte Terre, e l'erigè in Marchesato, nel 1526. lo sè Consigliere di Stato, Alcaide del Carlello di Cajeta, e Castellano del Castello Nuovo di Nap.

Maritò una unica (na figliuola d'anni a.c. con Pietro Gonzalez di Mendozza, Signor della Terra d'Eflavan d'Ambran nel Regno di Toledo, figliuola di D. Alvaro, fratello di D. Innico Duca del Infantado, quefto fuccede à tutti li Stati del Socero, morì in Milano con titolo di Generale di detro Stato.

detto Stat

Fè luo figliuolo primogenito D. Ferdinando z. Marchefe della Valle, padre di D. Ferdinando z. Marchefe della Valle, e di Rende . Li fuccedè D. Pietro Gonzalez fuo fratello, detto poi D. Ferdinando, che fù il 4. Marchefe, Barona del la Baronia di Fiume freddo e di Urfo Marfo. D. Francefco detto poi D. Ferdinando fù il f. Marchefe. D. Paolo, chiamato poi D. Ferdinando fù il 6. Marchefe.

D. Àndrea figliuolo di D. Pietro Gonzalez 4. Marchefea della Valle, fervì S. M. Cattolica molto tempo, fù Castellano del Castello di Gallipoli, e poi di Capua, Preside di Pro-

vincie.

Vi sono stati altri Cavalieri di questa Casa de secondogeniti, che similmente hanno servito eggregiamente de hanno havuto honorate cariche militari.

Scrivono di quelta Cafa il Lellis, Haro, Argote di Molina, & altri-

Ccc Della

Della Famiglia Mirella.

North El 1382. firitrova Antonio Mirella di Positano, figliuolo di Tomaso, habitante nella Città di Corso.

Nel 1464. firitrova Antonio, e Bartolomeo di Mirella. fratelli, della Città di Rossanonbili, & eggregii, ottengono estrattioni à parti amiche execut. 26. danno, fol.69.åt. Francesco Dottore, Avocato Napoletano; suo figliuolo

D.Carlo fimilmente Dottoresè Marchefed Galitri, Avocato Pifcale di Camera di Cappacorta Togato, cafato co D.Maddalena Carafa, dalli qualai, frà l'altri figliuoli è nato D. Fracce feo Maria Mirelli Carafa, che l'auno 1699, ha ottenuto il fopremo titolo di Principe di Teora. Una figliuola dello fteffo Doc. Fracefeo, e forella di detto D.Carlo, chiamata D.Anna, è moglie di D. Oratio Carafa di Monte Calvo, del Seggio di Nido di Napoli, du naltra chiamata D.Cofanza fo cafata con D. Giufeppe di Mioj, ed Seggio di Montagna, da quali fono oggi viventi D.Bartolomeo, e D.Mutio di Majo.

In Cicilia nella Città di Messina, Jacinto Caval.di S. Jacopo della Spata, per la sua gran Virtà si creato Mastro Rationale, e si on si si oli oli ottenenco titolo di Marchese scondo il P. An salone. Altri di questa Famiglia di Cicilia sono in-Palermo venutivi da Genova, al parere del Mugnos nella seconda parte, dove scrive di questa Famiglia Cicilia ad foli 156.

Della Famiglia Milana.

192 S Ono originarii di Spagna, e propriamente di Valenza, dove fi dicono Milhae possiceno il Contado d'Albaida. Di questi, in tempo del Rè Alfonzo d'Aragonancevennero molti, in compagnia d'Alfonso Borgia, Vescovo di Valenza, e Consigliere di detto Rè, che dopò si Cardinale, e Papa, chiamato Califo Ill. parente di detti Milà. Frà essi sù Pietro, che sù Consigliere del medemo Rè Al-

NAPOLETANE, B FORASTIERE. LIB.II. fonso nel 1448. su Governadore, e Castellano di Tropea, e nel 1451. Governadore, e Castellano di Monteleone, e nel 1452. fu Castellano d'Hischia; Antonuccio fu Cavaliere della Casa Reale, e ne' medemi tempi Caterina su moglica di Lancellotto Macedonio . Falconotto , e Balbo nel 1446. fervivano il Rè Ferdinando, con molte lancie, mà di questi non fi.trova discendenza. Auxia di Milà fù nepote del Pontefice Califto III. figliuolo di Caterina Borgia, forella di detto Pontefice, è di Luigi di Milà Caval. Valentiano, i di cui discendensi vennero in Napoli, e possedeno il Marchefato di Polistina, e S. Giorgio, Si vede nel 1450. Auxia esses re Cameriere, favorito del Rè Alfonfo, hebbe per moglie. Luifa d'Alagno Sorella di Lucretia, per la sua bellezza, e

virtù, molto cara, & amata dal Rè Alfonfo, per questo matrimonio hebbe dal Rè mille oncie d'oro, da perciperfe dalle collette del Contado di Venafro. Fratello d'Auxia, fi foppone, che fosse Luigi, che su Vescovo di Sogovia, e poi fatto Cardinale, da Califto III. Iuo Zio, & un altro, che fù padre di Gio: Conte d'Albaida in Valenza.

-.. Sotto lo Resso. Pontefice vi fu un'altro Cardinale del titolo di S. Aquila, e Prisca, Vescovo Zanocenze, chiamato Gio: di Milà., Procreò Auxia con Luifa d'Alagno fua moglie Baldassarre, e Jacopo, Jacopo fu Signor della Scala in. Calabria, suo figliuolo maschio su Baldassarre Signor di S. Giorgio, e Polistana. Da questi discese Jacopo juniore, che. ottenne titolo di Marchele sopra S. Giorgio, fin dal anno 1597. e discendeno l'hadierno Marchese di S. Giorgio, e. Polistana, Sig. di Postiglione, & altre terre altri fratelli, & altti della stessa Famiglia. Hà posseduto anco la Terra di Palo, in Terra di Bari, e ne fu Sign, Claudio. Hà imparentato con Famiglie Nobiliffime; Macedonio, Toraldo, Alagni, Carafa, Caracciola, Sances, Vintimiglia di Cicilia, Capua, Minutola, Luna, Pignatella, Forma, Tufo, Somma, Sangro,

Tolfa, Franco, Castrocucco, Castella, Miroballo, Carmignana, Galluccio, Leonessa Azzia, Bologna, & altre,

Scrivono di questa Casa, Ammirato, Mazzella, Elio Marchefe, P. Borrello, Contarini , Lellis, Escolano , P. Anfalone, & altri.

Della Famiglia Missanello.

193 CI credono Normanni, così detti dalla Terra di Missanello, posta nella Provincia di Basilicata. Il primo, che si ritrova è Ofmondo, che dicendosi de genere Normandorum, edificò, à proprie spese, la Chiesa, e. Badia di S. Stefano nella Città di Marlico, in Principato Ultra, la donò poinell'anno 1071, al Vescovo di detta. Città Giovanni. Suoi figliuoli Guglielmo, e Giliberto, che similmente s'intitolavano de gener e Normandorum, nel 1083. donarono fotto Roggiere Normando Duca di Puglia, al Monastero della Santifsima Trinità della Cava, alcuni poderi loro, fiti nel Castello di S. Giorgio in Principato Citra. Guglielmo filegge Signor di Missanello. Alessandro suo figliuolo Signor di Gallipoli in Basilicata, e di Missanello. Berengerio, detto ancora Berlingiero Signor di vassalli nel Contado di Conversano, e nel 1187. intervenne con altri Baroni à dar soccorso nella lega stabilita tra il Pontefice, e'l Rè Guglielmo, & altri Principi della Christianita, per la ricuperatione di Gerusalemme, da mano degl'infedeli.

Guglielmo Signor di Missanello diede anco agiuto per Terra Santa. Roggiere Signor di Missanello marito di Sibilia di Castigliana Signora di Castigliana in tempo dell'Imperadore Federico II. Lamberto Signor di Missanello, e Castigliana, acquistò altre Terre, come sono Gorgoglione, Origliano, e Petradacino. Angelo fuo figliuolo primogenito Signor di dette Terre, hebbe per moglie Maria di Pipino, figliuola del Cavaliere Gio: Configliere

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 389 del Rè Carlo II. Generale del fuo effercito, Signor di Minorbino, & altre Terre.

Americo suo figliuolo secondogenito si Signor delle Terre di Montesorte, e di Filitto, in Principato Citra, e Vicario del Regno, eletto dal Duca di Calabria figliuolo del Rè Roberto.

Bertolto primogenito di Angelo succedè alli sudetti feudi. Jacopo figliuolo di quello fi dal Rè Ladislao cinto Cavaliere, succedè à quei medemi feudi. Nicolòaggiunse alle Terre paterne, la Terra de Lateana in Bassiscata, nell'anno 1364.

Jacopo figliuolo aggiunfe ancola Terra di Gallicchio, e Castellano.

Roggiero fi ancora Signor di Ruote in Bafficata, chehavendo generato molti figliuoli, gli rimafe folamente. Mafella, che portò nella Cafa Copyola, Mifamello, e Gallicchio, che ne furono Marchefi, e Principi di Gallicchio paffati ultimamente detti feudi per fucceffione nella Cafa Carafa de Principi di Belvedere. I.

Antonello Signor della Teana, e d'altri feudi. Jacopo fuo figliuolo, Signor della Teana nel 1445 intervenne co gl'altri Baroni, nel Parlamento radunato, per oridine del Rè Alfonfo, per giurafi Rè Ferdinando Primo fuo figliuolo naturale. Salvatore in tempo della. Reina Giovanna II. fiò Signor della Pietra dell'Acino.

Lasciando gl'altri , Fabio fu fettimo Signor della. Teana, Ottavio ottavo Signor della Teana, Ottavio ottavo Signor della Teana, Ottavio ottavo Signor della Teana, Ottavio di Marchefe Sopra detta Terra, acquifò la Terra di Castellano in Basilicata : Fabio nono Signor di detta Terra, e secondo Marchefe . Domenico Alessando retzzo Marchefe.

Hanno imparentato con Famiglie nobilissime, comediono Carasa, Bologna, Caracciolo, Capua, Frezza, Arcella, Evoli, Castrocucco, Minutolo, Castromediano,

Cop-

Coppola, Gattola, Morra, Montefalcione, Nissiaco, Pipino, & altre.

Scrivono di questa Casa il Lellis, Mazzella, Marra & altri; e fono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

Della Famiglia Moccia. i shekirin épusa ra

194 T Rà le altre Famiglie imparentate con la Cafa Carrafa, è la Moccia, della quale parentela, si è dovuto far mentione nell' Historia.

Nel 1298. Gentile, e Gio: Moccia fratelli, di Napoli, pofsedeno beni, giusta il bagno di S.Severino, il Monastero di S. Marcellino, e lo giardino di Tomaso Cicinello . Errico di Aprano, Bartolomeo d'Arco, Leone Marogano, il Giudice Ligorio de Griffo, Gentile Moccia, e Filippo Carmignano

Sindici dell'Università di Nap. nel 1 200.

Sergio Pignatello, e Tomalo Moccia nel 1301. Collettoriper la Piazza di Nido Il Sig. Pietro Moccia di Nap. del Hospitio del Duca di Calabria, milita nelle parti della Toscana nel 1326. Ità sepolto nella Chiefa di S. Pietro à Majella di Napoli. Il Rè destinò, per la costructione del Porto di Napoli, Ligorio Minutolo Gentile Moccia , Bartolomeo d'Arcu, Herrico Ferrillo, Lighro Griffo, & Atanalio Sanario nel 1304. Net 1905, Marino Moccia, fu relegato in Ifernia., & Herrico fratello di Marino Moccia.

¿LI Savii huomini Gentile Moccia, Tomaso Piscicello, Bartolomeo Franco el Jacopo Venata Militi, deputati al Rè, peralcuni Capitoli, in particolare, per ottenere l'effercitio della giurisdittione, frà Militi nel 1331. Lionardo di Napoli Segreto di Principato, e Terra di Lavoro, nel 1332. lo stefso, ò altro Gabelloto della Gabella del buon denaro, paga. per ordine del Rè oncie 700.per la Casa comprata dal Rè, per serviggio della Zecca, vicino la Chiesa di S. Agostino di the Carles course the

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 351
Napoli nel 1332. Nel 1329. Gentile di Nap. Milite, fi riceve
in Confieliere dal Rè Roberto.

Martucco Moccia vivente nel 1335. Lionardo imprenta à Francesco della Ratta, Conte di Caserta, oncie 50. per l'andata all'Armata di Cicilia.

1 Andrea Sconnito Milite, Gio: Moccia, Roggiere Boccapianola Milite, il Signor Pietro Moccia polledono bentina. Napoli, vicino la Chiefa di S. Gio: Maggiore nel 1345.

"Beroldo Moccia di Napoli a Affitearore della Gabella. della Zecca nel 1347.nel 1347. Cicco Moccia, fratello di Marino Moccia, e Bartolomia Cozzula di Nap. moglie ci detto Marino. Nello feffo anno And e ad i Abarbulo di Averfa, il Signor Pietro Moccia; il Signor Sergio Mortula; France co Minutolo, e Xaltri, fibricilifori della nobile donna Odolina di Chiaromonte, Conteffi di Montaldo.

Nel 1381.6 concedono annue oncie 50, per fe, & heredi, à Mafello, detto Matacchia di Napoli, Milite, e Familiare, e Fedele.

L'huomo nobile Francesco Moccia di Napoli Milite, compra il Castello di Joha in Terra di Lavoro nel 1390. & Antonio Milite nello stesso anno.

Antonio Moccia, di Rocca, Milite Ciambellano, Giufitiere di Terra di Otranto nel 1398.

L'huomo nobile Antonio Moccia di Napoli Milite, Ciambellano, Sig. di Certa parte del Cafale di S. Maria in Grifono di Principato ultra nel 1404, per concefione Regia, poffiede Feudi, e certi Cafali, che furono di Nicolò di Montefufcolo, Dottore S. Angelo, e Soffo in Principato.

Alessadro Moccia di Napoli, destinato Commessario, per il Rè, alla Città d'Ascoli, nelle parti della Marca d'Ancona nel 1415.

L'huomo nobile Francèsco Moccia di Napoli Milite,e
Familiare nel 1417.
L'huo.

L'huomo nobile Trottolo Moccia di Napoli, Milite, Maîtro Hostierie del Regio Hospitio, e Ciambellano, Cap.di S. Flaviano nel 1420.

Nel 1457. Pietro Moccia di Nap.Mastro Portulano di Napoli, nello stesso anno Galiotto di Napoli Signor del Castello di Carillano, liriga con Guglielmo della Marra Milite, Conte d'Aliano.

Vivono hoggi D. Antonio gentilifimo Cavaliere. D. Scipione fuo figliuoloche è flato Prefide di Provincie. D. Pietro March. di Mötemari anco Prefide di Provincie. D. Domenico Auditore di Provincie, & altri Cavalieri.

Scrivono di questa Casail Contarini, il. Terminio, il Mazzaella, il Tutini, Lellis, la Marra, Vincentine Prothonot. Craliri, e fono nell'Archivio della Zecca di Napoli. Gode questa Famiglia nel Seggio di Porta Nova in Napoli.

Della Famiglia Morra.

195 SI crede, che tragga il fuo principio da quel Morra Capitano de Goti, mentovato da Procopio, dal Biondo, eg altri Scrittori, ò pure dal dominio del Caflello Morra negl'Irpini.

Giuzzolino lotto i Duchi di Puglia Normandi fi legge Signor di Morra, e di Castiglione, di cui su figliuolo Roberto Capitano di Roggiero Primo Rè di Napoli, che li succedè ne' feudi.

Alberto figliuolo di Sertorio Morra Beneventano, su dal Pontefice Adriano IV. fatto Cardinale, e dal Pontefice Alessandro III. Cancelliere della Sedia Apostolica; su poi nel 1187, eletto Sommo Pontefice, e chiamossi Gregorio VIII.

Pietro creato Cardinale dal Pontefice Innocenzo III. Legato nella Francia, intervenne nel Concilio da lui celebrato, nel 1204.

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 393

In tempo de' Principi Suevi, Arrigo Gran Giuftitiere, dell'Imperador Federico - Jacopo frà Baroni del Regno, Capitano dell'Imperadore Federico, e Vicario nella Marca Trivigiana, e nel Ducato di Spoleti . Goffredo, e Gualtieri Baroni.

GioCancelliere dello ſteſſo Imperadore Federico Vicario Imperiale nella Provincia di Bari, & Otranto. Arrigonel 1252. Pretore della Repubblica di Bologna. Roggieri ſeśondo paggio della Corte Imperiale. Onofrio trâ ſeudatarii, Ambaſciadore de Baroni del Regno al Ponteſice Aleſſandro IV. contro Corrado Re di Napoli.

Il terzo Roggiero Signor di Morra, di Cafella, & altri

feudi nel Cilento.

Roggerono Capitano à guerra nel Principato ? Roggieri quinto Signor di Morra, Cafella, e Rocca Glorio fa. Goffredo Camariere del Rè Roberto, e Governadore della Puglia.

Jacopo Signor di Morra,e poi di San Severino,detto di

Camerota.

Paolo discendente di questi, & altri, Signor di S. Severino, della Podaria, e di Centola, su padre di Mario, che. nel 1570. ottenne la reintegratione alla Piazza di Seggio Capuano di Napoli, nel giuditio incominciato da Girolamo il vecchio.

Nicolo figliuolo di Francesco ultimo Signor di Morrasti padre di Bartolomeo Cavallerizzo del Rè Ferrante, costui, tolta per moglie Monocca Bevilacqua, si fece Signor della. Baronia di Favale, padre d'Antonio z. Barone, di chi nacque Gio: Michele 3 Barone, che di Liugia Brancaccio hebbe. M. Antonio, quarto Barone di Favale, Scipione Secretario di Caterina di Medici Reina di Francia. Si chiuse questa linea in Fabritio Clerico.

Mà Camillo figliuolo del 1. Gio: Michele, e di Luigia. Ddd Bran-

#### FAMIGLIE NOBILI

394 Brancaccio, tolta per moglie Giulia di Morra, ultima reliquia della Casa del Pontefice Gregorio VIII. e di Francesco marito dell'Epifania, procreò M. Antonio Reg. Configliere. Vi fono hoggi Cavalieri di questa Cafa.

Scrivono di questa Cafa,il Pitri, Mazzella, Contarini, Marco Antonio Morra nell'Histor. di questa Famiglia, stampata in Napoli, nel 1629. fol.

# Della Famiglia Muscettola.

O Uesta Famiglia si ritrova,da tempo antichissimo, nella Città di Ravello G'Amalfi, donde venne in Napoli . In quella si ritrova fin dal tempo della Reina Gio: II. Francesco hebbe due figliuoli, Gio: Antonio, che su di grandissimo valore, e su, sette anni, Ambasciadore à Roma, per l'Imperador Carlo V. e morì prima, che havesse il premio delle sue fatiche: solo impetrò dal Papa il Baliagio di S.Stefano di Monopoli,per Frà Camillo suo fratello, del ordine Gerofolimitano.

Questa Famiglia dal tempo del Imperador V. sin hoggi è stata un Areopago di Ministri togati, mentre Ascanio su Configliere di S. Chiara nel 1448. Gio: Antonio Presidente di Camera nel 1530. dopo nel 1532. Regente di Cancellaria, e morì nel 1537. li 26.di Marzo. D. Michele Configliere di S. Chiara, e creato poi Presidente di Camera, morì

nel 1687.

Gode questa Famiglia nobiltà in Napoli, nel Seggio di Montagna. Una linea di questa Famiglia, chiamata di Bartolomeo, per li Feudi, che possedeva ne Salentini, e molti Burgensatici in Taranto, per molto tempo si trattenne colà, onde venuta in Napoli li bisognò litigare col detto Seggio, mà in breve, conosciutasi la verità, senza molto contrasto, godè gli honori di detto Seggio tralasciati. Vi è di questa linea il Principato di Leporano, havuto nel 1624.

Dell'

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. Dell'altra linea, vi è il Ducato di Milito, ottenuto nel 1667. & il Ducato di Spezzano.

Hanno imparentato con Famiglie nobiliffime.

Scrivono di questa Casa il Mazzella, Vincenti negli Ammiranti, Lellis, Marra, Terminio, Contarini, Giuseppe Campanile, Topio, or altri.

# Della Famiglia Norcia.

TL parentato, che fece la Famiglia Carafa; con la. Famiglia di Noscia, fu perche una Signora Carafa,figliuola di Giovannello Carafa,e Mariella Marifcalco,fu moglie di Marino di Norcia, Alunno di Jacopo Caldora, gră Soldato; mà perche l'Historia di detto Matrimonio nonesplica di qual Famiglia fosse il detto Marino, potendosi credere, che havesse pigliato la denominatione dalla Città di Norcia, sua patria, perciò non vi è stato possibile descrivere la di lui Famiglia, che dovemo simare, che fosse nobiliffima, mentre vedemo l'altre fue forelle imparentate con la Famiglia Guindazza, nobiliffima Nap.come havemo detto, l'altra imparentata con la Lamberto di Bari, e l'altra con la Sicarda di Castell'à Mare, anco nobili, come similmente havemo scritto.

## Della Famiglia Origlia.

Ice Elio Marchese, seguitato dal Contarini, che sia originaria di Catalogna di Spagna, c. che venisse in Regno nel 1297, in tempo, che il Rè Roberto figliuolo di Carlo II si sposò con Violante sorella del Red'Aragona . Il Sommonte , & il Costanzo dicono, che venisse da Francia con Carlo Primo. Mà perche prima di detti tempi si ritrova nobile in Napoli, mi pare, che Ddd

la più vera opinione sia quella del Tutini, che dice, che sia originaria di Roma; e che sia la stessa, che l'Aurelia. Nel 992. questa Famiglia fioriva nella persona di Giovãni, e Pietro Aurelia figliuoli di Gregorio, che fotto l'Impero di Basilio Magno vengono honorati con titolo di Dominus, titolo folito darsi folo à nobili: Sotto l'Impero di Michele circa l'anno 1057. si ritrova Landulfo, figliuolo di Giovanni, marito d'Isabella Capuana. Nel 1088. c. 1130. anco si ritrovano Gregorio, e Leone. Nel 1197.e. 1260. si ritrovano Pietro, e Giovanni. In tempo del Rè Carlo Primo detto Giovanni si trova honorato frà Baroni,e feudatarii del Regno,insieme con Jacopo, Tomaso,e. Roberto di questa Famiglia. Cesario milite frà Baroni fotto il Rè Carlo Primo nel 1275. Antonio fu Mastro di Cafa, e Camariere del Rè Carlo III nel 1384. e Capitano à guerra di Sorrento, & hebbe in dono dal Rè Ladislao 70. oncie d'oro l'anno.. Orlando fu familiare dell'Imperador di Costantinopoli, e Camariere della Reina Giovana Prima nel 1390, fu Signor del Castello di S. Sufanna. Pietro hebbe, per suoi serviggi, dalla Reina Giovanna II. nel 1419, la Tonnara di Tropea. Annibale fu buon. Soldato fotto Alfonso Duca di Calabria; dal quale su mãdato Ambasciadore a diversi Principi d'Italia . Jacopo suo fratello fu Vescovo di Canne, poi Arcivescovo di Nazaret, e Configliere del Rè Ferdinando Primo. Pier Luigi fu gran soldato. Vi fono stati in questa Famiglia da detti tempi, l'officii di Tesoriere, Maggiordomo, Consigliere, Ambasciadore, Camariere del Rè, & altri officii-

Hà havuto soldati di valore. Urbano fu prima del 1417, Marefciallo del Regno, Gurrello nel 1405 fu Gran Protonotario del Regno, e nel 1408. fu Vicario, ò vero Vice-Rèdal Regno, e nel 1411. fu aggregato, con tutti fuoi difeendenti, alla nobilità Venetiana. Girolamo fu nel

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 1525. Nuntio in Napoli, per il Pontefice Clemente VII. Da tempo antichissimo hà posseduto questi seudi con titoli, Bajano, Dragone, Ricigliano, S. Zagerefi, Conturfi, in tempo del Rè Ladislao, Alife, che nel 1411. comprò dal Rè, con titolo di Conte. Detto Gurrello nel tempo di Carlo III. possedeva, trà Città, e Terre al numero di sesfant'uno. Cajazza con titolo di Conte, Acerra, Ottajano, Sovillo, Mignano, Roccapipirozzi, Maranola, Castellohonorato, Campello, Cafal di Scauli, Scarafea, S. Antimo, Campoli, lo Sesto, Gioja, Striano, Brienza, con titolo di Conte, Camerota, Volturara, Fossacieca, Faicchio, Congliano con titolo di Conte, S. Mauro, Cafal di Principe, S. Maria della Fossa, Quatrapane, Alvignano, Arnone, Pisticcio, Montealbano, Alvito con titolo di Conte, Mastrati, Pettorano, Savignano, Pomigliano, Marignanella, Potenza con titolo di Conte , Cajanello , Marzanello, Corneto, Rofcigno, Pupone, Arbufto, Cafacellare, Ricigliano, Lauria con titolo di Conte, & altri feudi. Carlo ottenne dalla Reina Giovanna II che li suoi discendenti, anco dalle donne, potessero godere in tutti li Seggi della. Città di Napoli, perciò la Famiglia Silva entrò à Seggio Capuano, per esfer D.Marcello marito di Vincenza Origlia.

Altre dignità di questa Famiglia, e li parentati fatti, si possono vedere appo Elio Marchese, P.Borrello, Terminio, Tutini, Contarini, Zazzera, Lellis, Marra, & altri.

D.Martio, à nostri tempi, è valorosssimo soldato, che doppo varcato tutti li Posti della militia, è arrivato al Posto di Generale dell'Artegliarie del Regno di Napoli.

Della Famiglia Orifianio, ò Rifianio. 198 SI ritrova questa Famiglia da molto tempo nobile, e padrona de'feudi; essendo che si ritrova. nel nel 1309. Arrigonel 1346. Ramondo litiga per alcune. Caffella. Bertirando nel 1310. Scutifero del Re Roberto línardo nel 132. Giufititiere di Capitanata, nel 1333. Vicario per il Re Roberto, in Genova. Aldiberto, e Gior Capitano d'huomini d'armi nel 1343.

Nel 1423. si ritrova l'huomo nobile Antonio de Restaino Signor del Casale di Massicella, nel le pertinenze di Cuccaro, in Principato Citrà, e dell'Ascea, e Montano.

Gafpare vicino à detto tempo, fi Signore delle Terre delli Bonati, Montano, Mafficella, Maffalentifchi, Santo Pietro, e Cuccaro: di quefto Gafpare fi figliuolo Luigi, dal quale, sopra dette Terre, dimandò il paragio Oriftela Oriftano nell'anno 1924- come fi vede dal processo del Sacro Consiglio nella Banca, all'hora di Mondellis, intivolato, Pro Oriftella Oriffanio cum Paulina de Lesfredo. Madre di detta Oriftella fi Margarita de Scortiatis, ene suoi capitoli martimoniali, intervenne per lei Gio: Francesco Caracciolo soo parente, per mano di Not. Gregorio Rosso di Navali del in dal Aprile 1927.

Girolamo si casò con Vittoria Carafa figliuola di Baordo, e forella di Gio: Luigi, qual Baordo era figliuolo se-

condogenito di Malitia Carafa.

Una Signora della detta Famiglia è stata Caterina, madre dell'Avocato celebre Pietro di Fusco, uno de' primi Giurisconsulti della nostra età, e di Francesco Antonio anco Dottor delle leggi.

Si vede imparentata nobilmente, in particolare con la Caracciola, e Carafa, Morra, Gambacorta, Ratta, Origlia, Sanfeverino, Scortiatis, Bilotta, Sciabica, Fedullis, Sebastiano di Scala, & altre.

Scrivono di questa Casa il Lellis, & il Regente de Marinis nella resol. 29. n. 23. lib. 2. & è nell'Archivio della Zecca di Napoli, Cancellaria, e Quinternoni de' seudi.

Della

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 399

# Della Famiglia Orsina.

Paria l'opinione de Serticiori, cicca l'origine di quefta Famiglia, mentre alcuni dicono, che diferenda da Goti, altri dalla Grecia, altri dalla Reali di Francia, altri dall' Umbria, & altri dall' Gipiori di Bifcaglia, altri da Cantabria, & altri da Altra parte. Non fi può difficulta-re, che fia una delle prime d'Italia, & una delle quattro di Roma, che fono, la Colonna, Orfina, Savelli, e Conti. Noi in quefto luogo non poenemo tutti gli huomini illutri di quetta Famiglia, perche farebbe cofa impoffibile, mà per fare conofecre la fua grandeza a, diremo, in compendio, gli huomini illutri, e le dignità di quella.

Si stima, che da Roma uscissero gli Orsini, Signori dell' Umbria, e Conti di Romagna, vi sono hoggi li Duchi di Bracciano, i Conti di Pitigliano, e di Nerola, i Duchi di S. Gemini, e di Gravina. Principi dell'Amatrice, Coti d'Oppido.

In questo Regno di Napoli hanno posseduto buona parte di quello; Vi hanno posseduto i Principati di Tarano; e. Salemo, i Ducati d'Amalsi, di Venosi, e di Gravina, il Marchefato della Tripalta; i Contadi di Nola, di Lecce, d'Albi, di Sarno, di Tagliacozzo, edi Manupello; ne quali stati erano sici Città Metropolizane, cioè Taranto, Brindisi, Bari, Oira, Amalsi, e Salemo, oltre à 30. Città de' Vescovati, & à 400. e più frà Terre, e Castella, oltre il Principato di Piombino, di Scandiglia, e del S.R.I. per lo Stato di Pitigliano; oltre del Ducato d'Ascoli, e di Montefinavino, del Contado di Suano, di Galeri, dell'Anguillara, di Monteritondo, e di Bumarzo, e d'Emilia, nello Stato della Chiefa.

Gli Orsini sono stati sì potenti nel Regno, che quando hanno aderito alla parte contraria del Rè, i Rè sono stati cacciati dal Regno, ò sono stati in pericolo di perderlo, e. quando li fono stati favorevoli, sono stati sempre vincitori in tutte le controversie succedute; per questa causa alcune, volte hanno imparentato con detta Famiglia. Ladislao fu marito di Maria vidua del Principe Raman dello Orfino. Il Rè Alfonso diede al Conte di Nola una sua cugina per moglie, co'l Ducato d'Amalfi in dote; e la Reina Isabella. moglie di Ferdinando I. nacque dalla Sorella di Gio: Antonio Orlino Principe di Taranto, del qual Ferdinando poi Gio; Giordano Orfino hebbe una figliuola per moglie.

Clarice Orlina fù madre di Papa Leone X. e Zia di Papa Clemente VII. e D. Ifabella di Medici figliuola di quel gran Cosmo I. Gran Duca di Toscana, sù moglie di Paolo Giordano Duca di Bracciano, da cui nacque D. Virginio Orfino, per madre, fratel Cugino della Reina Maria di Francia, così il Cardinale Orsino, il Duca di Bracciano, e gli altri suoi figliuoli, per la medema cagione sono in terzo grado,fratelli del Rè Arrigo IV. di Francia.

Il Conte di Pacentro hebbe per moglie l'unica figliuola.

di D. Luigi di Toledo Vice-Rè di Napoli.

In Francia vi sono i Duchi di Rems, il Signor della Ciappella, quei di Nivella, e quelli di Armintiers, i Marchesi di Trinel hebbero già 370 anni à dietrose forse nel 1240, per capo un Napoleone Orfino.

In Germania due fratelli Orlini, già Signori di Spoleto. 400. anni prima cacciati dall'armi Romane, e quivi ricoverati, diedero principio al Dominio di Rocchespoletin, detto hora corrottamente Rapolistein, & à i Duchi di Orselinga.

Secondo Ponto Heuthero Delfio, intorno al 900. anni ivi erano gli Orsini Signori di Cleves, & altri Signori in Po-

In Boemia da Gentile Orlino genero,e General degli Efferciti dell'Imperator Vincislao, discesero i Sig. di Rosemberg

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 401 berg, Guglielmo fù Vice-Rèdi Boemia, in Inghilterra il Rè inquartò nell'armi reali, quella degli Orfini.

Questa Famiglia ha havuto due Pontefici Romani Celefino III. nel 1191. Nicolò III.nel 1278. Trentacinque Cardinali, oltre tanti Vescovi, Arcivescovi, & altre dignità.

Hà havuto due Santi Martiri, S. Volusiano Arcivescovo di Tolosa, & il P. S. Benedetto fondatore della vita Monastica, & un S. Orsino.

Sono ufciti da questa Famiglia 3 o Senatori di Roma;dignità equala aRR, e prima di quelli vi fii Orfo Confole di Roma nel 1099. e dopò due Prefetti, Francesco Duca. di Gravina, e Giovanni Conte di Tagliacozzo nel 1430. e 1432.

Hà havuto intorno à 40. Generali d'Efferciti foraftieri, 10. di S. Chic fi 5, rdel Popolo Romano, 4 de i Rè di Napoli, 4 de Rè di Francia, 5 di Fiorentini, 4 de Venetiani, & altri di Perugini, d'Orvieto, e di Sanefi.

Hà havuto un'Bettifta Orlino, Gran Maestro. di Rodi, e Priore di Roma nel 1467.

Si crede, che Orfo Orfino, di Monte Rotondo nel 1452, fosse Vice-Rè di Napoli,

Hà goducto in Napoli tutti i fette Officii del Regno, Gioi Antonio Principe di Taranto, Gran Conteflabile, Raimondo Principe di Salerno, e Conte di Nola, Gran Giuftitiere., Orfino Orfino gran Cancelliere, Roberto gran Cancelliere, Gabriele Duca di Venofa, gran Sinifaclaco nel 1420, Carlo Conte di Tagliacozzo, gran Conteflabile nel 1420, Gentile, à Virginio col medemo officio nel 1420, Camillo Pardo gran Camerlengo nel 1550, Vi è il Duca di Bracciano, e Principe di Vicovaro, & altri Titoli riportati dal P. Gamuerrimi, al quale mi referifico.

Hà goduto tuttigli ordini delle Militie, antiche, e Moderne, come dell'Armellino, del Dragonico, di S.Micheles, E e e del del Tesone, dello Spirito Santo di Francia.

Vivono hoggi i Duchi di Bracciano in Roma, In Regno i Duchi di Gravina, Principi di Solofra, Conti di Campagna, e Terlizzi, de'quali vi è il Signor Cardinale P. Vincenzo Maria, dell'ordine de'PP. Predicatori, Arcivefovo di Benevento, chiamato nel fecolo D. Pietro Francefo, i Duchi di S. Gemini, i Principi dell'Amatrice, i Conti d'Oppido, e quei de Duchi di Pacentro, de'quali fono D. Ottavio, e D. Antonio;

Quefla Famiglia fu aggregata alla Nobiltà Vinettiana fin dalli 24.di Ottobre 1426. nelle perfone di Carlo, e Giordano, da quali dificende la Cafa del Duca di Bracciano. Nell' anno poi 1671. li 24.di Gennaro furono aggregati alla detta Nobiltà, D. Domenico Duca di Gravina, e D. Pietro Francelco, hor Frà Vincenzo Maria Cardinale, fuo fratello,

In Napoli godono nobiltà, quelli di Bracciano, nel Seggio Capuano, quei di Gravina nel Seggio di Nido, quei del

Conte di Pacentro non godono.

Scrivono di questa Ĉasa, il Sansovino, il Zazzara, Ammirato, il P. Cammurrini, che forive à lungo di quefla Famiglia, Marra, Ciacconio l'Abbate Giustiniani nelle sue Lettere, (resenzi, Mazzella, Vybellio, Panvinio, l'Henninges, Spenero, è mille altri.

## Della Famiglia Palma.

200 SI filma d'origine Normanda, e che haveffe prefo il nome dalla Terra di Palma, che hi posfieduto, & havutaper feviggi Militariti, i primiche in tritrovano fono Tancredi, e Riccardo nel 1190.nel 1222. fi ritrova Elena Sanframonda vedova, Signora di Palma, forfe moglie di detto Riccardo. L'ifteffa nel 1224. fil una donatione, sonconfenso di Goglielmo di Palma, detto di Castiglione, suo

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 403 nepote; dal che si vede, che questi di Palma, si dissero anco de Castiglioni, dal dominio di Castiglione, in Calabria, che ricadde alla Corte, per essere estinta detta Famiglia nel 1306. Guglielmo figliuolo di Rinaldo nel 1236. Barone di Palma, e custodisce Ostaggi Lombardi: Fù Giustitiere, per l'Imperadore Federico II. Matteo fuo figlipolo Arcivescovo d'Otranto. Un altro Guglielmo, fotto Carlo I. Giustitiere di Terra di Bari, e per havere aderigo alla fattione contraria, fù privato della Terra di Palma, & altri beni Roberto fecondo genito di detto Rinaldo rimale Signore di 4. Feudi ; cioè del Cafale di Vico nel Territorio di Palma del Cafale di Vignolo, in Nola, e di due altri Feudi senza Vassalli, militò con armi, e Cavalli à prò del Imperadore Federico II. Frà Gregorio uno de'suoi figlinoli su Cavaliere Gerosolimitano della gran Croce, Baglivo della Trinità di Venosa. Pascale su Signor di Campo Gattaro, e Monterone, nel 1191. fù Capitano à Guerra in Foggia, morì nel 1301, Guglielmo di questa Famiglia di Palma nel 1326. Capitano di Sorrento, Egidio Giustitiero, Vicario, e Procuratore. di Principato. Berardo Signor della Foresta, Consigliere. del Rè Roberto, e Vescovo di Rapolla, e fà, uno dell'esecutori del testamento di Carlo Duca di Calabria, Roberto Vicario, per la Reina Sancia,nel Regno. Frà Celio Caval. Gerefolimitano, Castellano del Castello di S. Angelo in Malta, e Commendator di Sorrento. Ottavio, à nostri tempi, fu Regio Configliere, D. Nicolò Caval di Calatrava.

Godono Nobiltà nella Città di Nola, dove andò nel

1438 mentre prima habitava in Napoli.

Hanno imparentato con Famiglie nobilifilme, comefono, Sanframundo, Gefualdo, Aquila, Filingera, Carafa, Pignatella, Capece, Maftrillo, Saflone, Pandone, Villana,, Cefarini, Macedonio, Gatta, Mariconda, Sifola, Suarda, Guevara, & altre.

Ecc 2 In

#### FAMIGLIE NOBILI

In Nola poffiede per Cappella l'Altare Maggiore della Catedrale, e conferisce beneficii di buona rendita. Scrivono di questa Casa il Lellis, Marra, & altri.

Vi fono ancora in Napoli altri Palma, che fono Duchi di S.Elia, e quelli del Configliere Onofrio. De'Duchi di S. Elia, Francesco verso l'anno 153 1. ottenne la Cittadinanza Napolitana, fuo figliuolo Ferdinando fece Marco Antonio, che fu il primo Duca di S.Elia, che genero D.Ferdinando, e D.Giuseppe, che morì Commessario Generale. in Fiandra. Compro nel 1610. S. Elia, e Moncilione, per docati 86500. comprò ancora in Abbruzzi, lo Stato di Luccolo, per docati 30. m. imparentò con la Casa Cajetana.

Possedè anco detta Casa le Terre di Villamagna, Marfico Vetere e Castileti , & altri Feudi.

Vive hoggi D. Francesco, Aggiato de beni di fortuna, gentilifimo Cavaliere:

Ha imparentato con Nobiliffime Famiglie, che fono Tocco, Ramires, Montalvo, del Marchese di S. Giuliano, Pignatella, & altre.

Bartolozzo di Palma huomo d'arme della Compagnia del Conte di Popoli nel 1507.

Scrivono di questa Casa Giuseppe Campanile, Lellis, Marra, Tutini, Ambrosio di Leone, & altri,e sono nell' Archivio della Zecca di Napoli, & in altri Archivii-

In Cicilia Federico nel 1326. era Notaro, secondo il P.Anfalone.

### Della Famiglia Palmieri.

Uesta Famiglia è nobile in molte parti d'Europa, come in Inghilterra, Napoli, fuor di Seggio, Capua, Monopoli, Firenze, Bologna, Siena, Cicilia, e Milano,

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 405

Di quella d'Inghiltetta ne fa certi il P. Silvesfro Pietrafanta nelle T'esfere gentilinte, fol-70, e. Rocco Pirri nellenotitie Ecclesiafiche della Cicilia, nella Chiessa di Si racufa: ivi: Riccardau Palmeri Anglus vir generis nobilitate insgrius, parlando di Riccardo Palmieri Arcivescovo di Messina nel 1183. regnando Guglielmo Normando-L detto il malo.

Si fuppone, che con l'occafione di detto Riccardo Inglefe, fosse venuta in Cicilia detta Famiglia,dal Inghilterra, e che poi governò il Regno, col carico di Vicegerente, e la Regia con l'officio di Pretore,fotto il Rè Martino;

fecondo l'Inveges,nel Palermo Nobile.

Sono anco II Palmieri nella Città di Naro in Cicilia, dove fi crede, che venifiero da Crvieto, rittovandofi Angelo Palmieri, con 3 9 altri Soldati nel 1 201. combattere con altretanti Sanefi, & ottenne la vittoria. In Cicilia Falcone Milite nel anno in circa 3 367. Signor del Feudo, o Maffaria detta de Militi, la gabella del Fumo pane, e Mortella di Palemo, li Terraggi di Leccata. Monterulfo, Indigalgana, e Janaxo, il Cafele, e Feudo di Ravanofa, posfede ancora li Tenimenti delle Terre Aynirbuna, ol vero Nirbuna, nella Valle Mazzara, il Caftello di Bonifati, la terza parte del Cafale di S.Filippo, & il Caftello di Gandigattino, fecondo il P. Anglone, e di Mygnos.

Di quelli di Napoli fi ritrovano Giolio Palmiero Maefiro di Campo Generale del Rè Ferdinando. Antonio Palmiero Ambalciadore del Rè predetto Federico alli Sig. Venctiani, nel 1499- questo Antonio, sti Consigliere dello stesso Rè, si marito di Elisabetta Macedonio, I alciò molte opere legali manoferitte.

Nel 1489. il Mag. huomo Signor Giulio Palmiero Regio Conduttiere d'armi, Barone del Cassello di Latronico, marito di Serra Poderico, con dote di doc. 1000. Mattia Palmieri di Capua nel 1334 era moglie di To-

Nel 1533. Gio:Vincenzo fratello del Cardinale Palmieri, hebbe l'habito di S.Jacopo, dal Imp.Carlo V.

Siritrova nel 1541 lo Magnifico Francesco de Palmeriis, Credenziero della Dohana di Nap.litterarum reg. 9. fol.105. àt.

Nel 1506. Antonio Palmiere era Presidente di Camera.

Si ritrova nell'anno 1546. Donato nobile della Città di Lucera, Credenziero della Puglia, execut. 45. fol. 187.

Si ritrova fin dal 1239 in tempo del Imperador Federico II. Jacopo figlinolo di Guglielmo Palmieri, frà Baroni di Terra di Lavoro.

Gifmondo di Giovanni di Capua Milite, Feudatario in Madaloni, padre di Cervo, marito di Margarita Pandone, Milite, nel 1278 detto Cervo, nel 1300. fi afficurò da Vaffalli, per peni feudali.

Felicita, e Margarita figliuola del quondam Francesco Palmieri di Nap.nel 1301

Il Dottor Matteo Palmieri di Barletta, Assessore di tutta la Calabria nel 1295.

Simone Feudatario nel 1343.

Cervo di Capua nel 1343 comprò da Gio:d'Olia, alcuni beni Burgenfatici, per oncie cento.

Lionardo di Napoli, Registratore in Cancellaria nel

Nel 1352. l'Abbate Benedetto di Capua, & Andrillo suo fratello, figliuoli del quondam Cervo, possededeno alcune Case, vicino quelle di Griffi, in Nap.

Cervo di Capua ottenne nel 1345 licenza di dividere li beni Feudali, in Madaluni, e Caferta.

Claritia di Franco moglie di detto Cervo di Capua, e

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII: 407 convenuta da Bartolomeo di Capua fopra la Baronia di Joja con Cafali

Nel 1400 si ritrova Teodoro, di Ostuni.

Nel 1500 la nobile Signora Urfina Palmieri di Napoli, vidua del nobile Luigi di Cajeta di Napoli vende un' annuo cenfo fopra i beni, fuori Grotta, al nobile huomo Alberico Baci.

Not. Angelo Palmieri di Napoli Notario della Cancellaria nel 1381.

Nicolò Palmieri di Trapani, milite, si riceve in familiare nel 1302.

Pietro figliuolo di Cervo Palmieri di Capua milite frà li Baroni di Terra di Lavoro, e Contado di Molife, chiamati dal Rè Roberto nel 1216.

Nicolò del quondam Pietro, di Capua, feudatario nell' anno 1324.

Cervo del Signor Cervo di Capua, nel 1324. litigava per uno spoglio de' beni in Capua.

Cervo Palmieri di Capua feudatario nel 1340. Cervo Palmieri di Capua, e Nicolò Palmieri nepote,

feudatarii in Caferta, e Madaloni nel 1346. Benedetto, di Capua Arcidiacono della fua patria Capua nel 1311.

Gio: Palmieri di Capua huomo d'armi nella guerra. d'Otranto nel 1481.

Andrea fi Cardinale di Santa Chiefa, creato dal Pontefice Clemente VIII fià fepellito nella Chiefa di S. Catarina a Formello di Napoli. Vincenzo fi Arcivefcovo di Matera nell'anno 1483 fepellito in detta Chiefa.

Francesco fratello del Cardinale Vescovo dell'Acerenza nel 1528.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli vi è bella Cappella della Famiglia Palmieri, e Minadoa, Er altra della-Famiglia Palmieri ove è l'Imagine del Salvatore del Mondo, con belle inferittioni. Una Una Signora Palmiera la ritrovo maritata con D. Vincenzo Guevara Cavaliere Napoletano. Vittoria Palmieri con Tomafo di Gennaro fimilmente Caval. Nap.

Gio: Antonio Palmieri Secretario delli Eletti di Napoli ottiene tratta di 50 carra di grano, franca, nel 1541-

nelli capitoli di Napoli, fol. 146.

Gol'Aniello Palmieri cittadino Napoletano alloggiò trè huomini d'armi, à lue ripele, per fevriggio della Cattolica, e Cefarea Maestà, supplica di potere fare una taverna nella sua massaria: à Marano nel 1536. Capit-di Napoli, fol. 111.

Antonio Palmierl nel 1506. fü Presidente della Regia Camera, nelli Capit. di Napoli, fol.59.

Un tale Palmieri di Termoli, milite nel 1300.

Nel 1269 firitrova questa Famiglia in Aversa, nella. Porta di S.Maria

Scrivono di questa Cafa, il Topio, il Lellis, l'Engenio nella Nap. Sacra, il Panvinio, Bianto contro Ross, il Padre Borello, il Mugnes, Tutini, & altri, e ne sono pieni l'Archivii della Zecca di Napoli, & atri.

# Della Famiglia Pappacoda.

202 Ode nel Seggio di Porto della Città di Napoli . Alcuni dicono, che fii originaria d'Ifchia,
altri nata in Napoli. Sotto il Rè Carloll. fi ritrova Valente, buon soldato. Gughielmo ben viito, peremiato dal
Rè Roberto. Linotto Giufficire della Provincia di Principato. Artufo Seneficalco del Regio Palagio, Signor di
Barbaro, Cropano, Zagarifi, Pappaidero, Carlello dell'
Abbate, Abbate Marco, e Vermicaro. Banordo figliuolo
di Linotto foldato del Rè Ladislao, & adultero della Reina Giovanna II. e rè quella bella Cappella vicino S. Gio
Maggiore di Napoli. Annibale ottenne dal Rè Frante,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. Primo, Ajeta, e Tortorella. Artuso secondo hebbe dal Rè Massafra. Girolamo Vescovo di Tropea. Baldassarre. Cavallerizzo Maggiore del Rè Federico, e n'hebbe la Città della Cedogna. Ettorre carissimo del Rè Federico, e n'hebbe la Città di Lorino. Angelo Vescovo di Martorano. Gio: Lorenzo fu in tanta gratia della Reina di Polonia Bona Sforza, che quella lo feguitò in Italia, lasciado il Regno al Rè suo figliuolo, e le figliuole femine, mà venuto in Bari, il secondo anno morì, e per opera di Gio: Lorenzo, lasciò herede nel Principato di Rossano, e nel Ducato di Bari,il nostro Rè Filippo, e lasciò legatario esfo Gio: Lorenzo di Noja, e Trigiano; e di più li lasciò l'argenti lavorati, oro, mobili, e bestiami, che ascesero al valore di ducati duecentomila, & il Rè Cattolico per remunerare detto Gio: Lorenzo di questo serviggio, li diede il titolo di Marchese sopra Capurso. D. Federico su Signor di Trecase in Terra d'Otranto.

Hà havuto quella Cafa buoni Soldati, come fi Scipione, che morì in Milano apprefio il Signor Profpero Colona, e Trojano, che fegui le parti Francefinella guerra di Carlo VIII. che fi comunemente frà i primi perfonaggi Italiani di quella parte, come dice il Govio, 8 il Rè l'haveva donato tutto lo Stato, che hebbe poi Andrea di Capua, cioè il Ducato di Termoli, fia anco Signore della, gran cafa, cheè frà la ſcala di S. Gio: Maggiore, e la fontana del Seggio di Porto, la quale il Rè Ferrante II. dopò

la vittoria la donò à Fabritio Colonna. .

Hoggi fono Principi di Trigiano, e di Centola, Marchefi di Capurfo, Cafellani della Fortezza della Città di Bari, Marchefi di Pifciotta, titolo havuto nel 1617, e Signi di Cuccaro.

Hanno bene imparentato.

Scrivono di questa Casa, il Cotarini, t'Ammir Lellis il Mazzella, Elio Marchese il P. Borrello, Marra, eg altri. Fes Della

### Della Famiglia Petrillo.

203 CE la Famiglia Petrillo è la stessa, che la Petrelli di Cicilia, è nobiliffima, essendo che si ritrova frà i Baroni del suo tempo, in tempo del Rè Gio: quando era Duca di Pandazzo di Noto, e di Piazza, Nicolò Petrelli figliuolo di Giovanni, che fu figlinolo del chiariffimo Barone Parifi Petrelli, Barone del feudo Rabiato nel 1360. che fu tanto caro al Rè Pietro II. e Federico, che li diede oncie 30: annue in feudo, fopra le Gabelle della Città di Piazza nell'anno 1375. Qual Nicolò fu Castellano, durante la fua vita, del Castello della medema Città , e Tesoriero di tutte l'entrade delli Stati del medemo Duca Giovanni, che poi fu confirmata la Castellania nella persona di Gio: Luigi suo figliuolo; & il suo fratello Parisio fu Canonico, e Vicario Generale della Città di Catania nel 1478. Hanno vissuto, e vivono i suoi discendenti con decoro della loro nobiltà, secondo il Mugnos, & il Padre Anfalone.

Nel 146 2 si rittova Roberto de Petrillo di Bari nobile, execut. 26 di detto anno, fol 469.

# Della Famiglia Pettenata.

Uefta Famiglia Pettenata è stata antica, e nobile della Città di Capua, dove è estinta.

Nel tépo del Rè Carlo II.nel 1 27 24 si rirova
Stefano figliuolo di Simono Bettenato di Capua militere.
nel 1296 sti armato Cavaliere del Rè Carlo II. Altro
Stefano su milite Giustitiere di Terra di Barinel 1395.
totto la Reina Maria.

Nel 1310 il detto, è altro Stefano Petrenato di Ca-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 411 pua, e Matteo Tortello di Napoli, militi Portolani della. Puglia.

Nel 1292. l'Abbate Cubello figliuolo del quondam. huomo nobile Petrillo de Vineis, e la quondam nobile dona Maria Pettenata di Capua, Ava paterna di detto Cubello, che vendè certa cafa à Fanello Confiantino, di Capua, vicino lo cortile di Filippo di Roccaromana, e Lionardo di Cajazza milite. Regiltr. 1292.e.93. fol.45.e.94.

Mentre visse imparentò bene.

Scrive di questa Casa il Tutini, e sono nelli nostri Archivii.

### Della Famiglia del Pezzo.

205 L'Originaria di Amalfi. Ha poffeduto, e possiberino, Calvello in Abbruzzi, & altri feudi; la Terra di Santo Mango nel Cilento è fixa antica di questa Casa. Hà possibeti do di Duca, ottenuto nel 1650.

Hà havuto molti Habiti Cavallereschi di Malta, S. Jacopo,& hoggi è infignita dell'Habito di Malta.

Firro del Pezzo fu gran Leggilta, Signor di Calvello in Abbruzzi, Balio d'Alfonfo II. Piccolomini d'Aragona. Duca d'Amalfo, Iservi be pei le Corre di Carlo V. che molto fitmò il fuo configlio, & in particolare nel paffaggio di Monfignor Odetto di Fois, come fi offerva in una ferittura confervata dalla Famiglia, enunicata adll'Imperadore, in Bologna à 31. di Dicembre 1537, dove, frà l'altro, fi legge: @ x robis accurato friddo optima volunt ats, aique omni diligentia, es folicitamini, tamp ace, quano bella, er prefertim paneis ab hine annii, tam Regnam nostrimo. Neapottanum à nostris tuni temporis bastibusi, bello ; to fift del proposition del pro

absidione prameretur non sine evidenti fortunarum, es rerum,vitaque disti Pirri periculo, es-ela sepoltura di queslo Pirro si vede nella Chiesa di Monte Oliveto di Nap.

Ottavio fervi puntualmente il nostro Re, nelle revolutioni populari dell'anno 1647 nella Città d'Aversa conalcuni pedoni, e cavalli, à sue pese e doscio ancoranobili di Tiano, e nell'altra di Pozzuolo, dove si trattenne due mesi. Ottenne, per detti serviggi, sopra la Terra di Cajanello, titolo di Duua, si 22. di Maggio 1650. el'Habito di S. Jacopo.

Vi è il Principato di S. Pio, titolo ottenuto à 5. di Luglio 1645. il Marchefato di Civita Rotenga, ottenuto à 12. di

Febraro 1630.

Monfignor Cefare del Pezzo fu Vescovo di Solmona. Camillo fu Configliere del Configlio di S. Chiara di Napoli nel 1622.

Francesco Maria nel 1611. possedeva beni seudali in

Agropoli.

Gode nobiltà nella Città d'Amalfi, e nella Città di Salerno, nel Seggio di Portaretefa, & in quello del Campo.

Hà imparentato con Famiglie nobiliffime, che sono Carafa, Brancaccio, Capana, Forma, Seripanna, Sinibaldi, Muta, Silveria Piccolomini, Lagni, & altre.

Scrivono di quella Cafa, il Mazzella, Giufeppe Campanile, Topio, Ughellio, Engenio nella Napoli Sacra, & altri.

### Della Famiglia Piccolomini.

206 Sono originarii di Siena, i nostri Piccolomini fono di due specie, una è propriamente Piccolomini, che è quella che flà in Siena, l'altra è della Casa Todeschini, e Casa Guglielmi, che anco son nobili, mà furono adottate.

#### .. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. II. 413

'in Piccolomini, effendo,che Enea Silvio Piccolomini, chepoi fù Pontefice, chiamato Pio II: terendo doe forelle, una, chiamata Laudonia,e l'altra Caterina, la prima maritò in-'Nanni Todefchini di Sarteano, e la feconda in Bartolomeo Gogileimi, e volfe, che il difecendenti di dette fie due Sorelle,fi cognominaffero Piccolomini, e li diede molte ricchezze.

Di quella di Siena, ritrovo il detto Pontefice Pio II. nato nel 1406. Nel 1484. ritrovo Francesco Piccolomini Diacono Cardinale di S.Eustachio, & Archidiacono di S. Chiesa. Antonio de Signori di Modanella, e Grandi di Siena, su l'ultimo Vescovo di Siena, & il primo suo Arcivescovo nel 14 ro. Giovanni fù Arcivescovo di Siena nel 1 roz.che morì. Frà Giulio della Religione de Servi, fu Arcivescovo di Rossano. Nicolò su Arcivescovo di Beneve tocreato da Papa Paolo II.nel 1464 mori nel 1468. Frà Gabriele dell'ordine di S. Francesco, dell'Osservanza, sù Vescovo di Chiuci nel 1461. e poi Arcivescovo di Siviglia, morì nel 1483. Alesfandro Arcivescovo di Patrasso,e Coadiutore di Siena, morì nel 1573. Alesfandro Vescovo di Pienza nel 1530. Francesco Maria Vescovo di Montalcino nel 1514. Aldello Vescovo di Sovana nel 1492. Aleffandro fù Senatore di Roma nel 1460. Nicolò nel 1531. fu Auditore della Rota Romana.. Gaspare su Camariere del Pontefice Pio II. Frà Ambrogio fù Abbate Generale della Religione Olivetana.

Francesco su della Compagnia di Giesù, Secretario di quella, del P.Vitelleschi Generale.

Frà Francesco d'Angelo Piccolomini fù Gran Ammirante della Religione Gerofolimitana, e Priore di Barletta.

Celio Piccolomini fù creato Cardinale del tirolo di S.Pietro in Monte d'oro dal Pontefice Alessandro VII.

Il B. Ambrogio Piccolomini, fu uno degli Fondatori della Religione Olivetana, e Beato, verso l'anno 1407. Ottavio à tempi noîtri , fit valorofiffimo Soldato ; fervi l'Imperadore nell'Ungheria , e nella Tranfitvania , in Germania , contro Golfavo Adolfo Rè di Svetia , fit Succeffore del Galafío Generale dell'Imperadore . Nella biatraglia di Lipfia; itrovofficol Arciduca d'Auftria . Servi il noftro Rè in Fiandra . Ritornato in Germania morì in Vienna nel 1676 di questo ferive Lovenzo Grasfo me și Espei.

Di quella adottata da Pio II.de Todeschini, Francesco su Arcivescovo di Siena, e Pontesice Massimo, chiamato

Pio III.

Si ritrova, che habbino gli huomini di quefta Famiglia, ilicafito d'Aragona, per canlenche D. Jacopo Configliere di Ferdinando d'Aragona Rè di Napoli, ricevè da quello Irami d'Aragona, & effendo poi fiato honorato dal Rè Errico Rè di Callèjia, dell' infelh honore, comminciò detnominarfi del Cognome di dette Reali Cafe, e honorati dellellora arme; intitolandofi: Piccolomini d'Aragona, e Cafiglia.

Antonio Piccolomini d'Aragona, Duca di Selfa, Gran-Giufitiere del Regno, in tempo di Ferdinando I. Luogotenente Generale delle Genti d'arme,e Configliere Collaterale, genero del Rè, nepote del Papa Pio II. marito di Marià d'Aragona, figliuola del Rè Ferdinando Lepe contemplatione del matrimonio, ricevè il Ducato d'Amalfi, sil Contado di Celano nel 1463. Antonio Duca d'Amalfi, fiù Caftellano del Caftello di S. Angelo, nel Pontificato di Papa. Pio II. fiso Zio.

Alfonso Duca 2 d'Amalfi , Conte di Celano , e di Capeftrano , Gran Giustitire del Regno in tempo di Carlo V.

marito di Maria d'Aragona.

Alfonso Duca 3 d'Amalfi, Marchese di Capestrano, Conte di Celano, Gran Giustitiere, marito di Costanza d' Avalos. NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II.

Innico 4 Duca d'Amalfi, Marchele di Capeltrano, Conte di Celano, Gran Giultitiere di Filippo Il marito di Giulia Piccolomini. Gio: Barone di Scafata.

D. Alfonso Conte di Celano, Barone di Scafata, marito di Lucretia Carasa.

Pompeo Vescovo di Tropea. Antonio Marchese di Capestrano, e Conte di Celano. Francesco. Vescovo di Bisgnano, nel 1498. e Regio Consigliere del Consiglio di S. Chiaranel 1517. e sti quello; chesa proprie spele, sece stampare l'opere di Gioviano Pontano. Federico Vescovo.

Gio: Marchefe d'Illicito. Antonio fuo figliuolo Marchefe d'Illicito. Alfonso Marchefe d'Illicito. Berardino fu Verscovo di Teramo nel 1542,e poi Vescovo di Selfa.

Aleffandro Duca d'Amalfi V. Enea Signor di Montemalo. Silvio Signor di Montemalo.

Scipione Cavaliere Gerofolimitano, Priore di Pifa. Alfonfo Sig. di Montemalo.

Andrea Signor di Castiglione, della Pescara, e del Isolad del Giglio, Gio: Arcivescovo di Siena, e Cardinale del titi di S.Balbina. Alessandro Sig.di Alma.

Il Rè nostro Filippo IV. diede il Ducato di Amalsi ad Ottavio Piccolomini d'Aragona, mà non hebbe effetto tal concessione.

Di quelta Cafa hoggi vi è il Conte di Celano, Principe di Valle, Signor di Scafata, e vi fono altri Cavalieri.

Hanno imparentato con Famiglie Nobilifime, Pico, Carafa, Colonna, Savelli, Orfino, Acquaviva, Appiano, Caracciola, Sanfereimo, Aragona, Toraldo, Boggia, Cardines, Afflitti, Sifcara, Avalos, Loffreda, Tolfa, Tufo, Falangola,, Bartilotti, Lanario, Carretto, Tomafi, Paluzzi, Santa Croco, Marefoctari-Franchi, Sórvaz, Avogadri, Trecerchi, Bogghefe, Conti, Tolomei, Palmieri, Zatti, Gallerani, Baglioni, Baldeschi, Monaldeschi, Buoninsegni, Marzano, Enri-

quez, Farnele, & altre

Di quelli adottati da Pio II. di Guglielmi, vi fă Enea Signor di Sticciano. Silvio Sig.di Sticciano. Un altro Enea Sig. di Sticciano, altro Silvio Sig.ni di Sticciano, Priore di Pica. Antonio Ascivelcovo di Rodi, e poi di Siena. Frà Ottavio Cavalier di Malta, & altri. Afcanio fà Arcivelcovo di Siena verfo l'anno 1617.

Afeanio figliuolo di Enea Signor di Sticclano, fù Arcivefcovo di Rodi, e Coadiutore nel Arcivefcovado di Siena, e poi Arcivefcovo, refle quella Chiefa fin all'anno 1597.che morì.

Questo ramo hà imparentato con le Famiglie, Pecci, Tolomei, Placidi, Marilli, Simócelli, colla nostra Adimari, & altri-

Scrivono di quelta Cala, il Mazzella, Giulio Orlandimi nella ciita del Pontefice Pio II. il Ciacconio, il Panvinio, il Crefcenzi il Gualdo, il Lellis, la Marra, il Tutini, I Laubore delle Pompe Sancfi, e tutti l'Historici d'Italia.

# Della Famiglia Pico.

Per dimostrare la Nobiltà di questa Famiglia, bafità dire, che sia Signora affolura della Mirandola, e della Concordia, che sino Peud Impersiali; Mà acciò,
che si veda, che è una delle prime Cafe di talia; & è Nobilissima, ancorche non fosse signora della MirandolaConcordia, dicemo, che la sua origine dicono, che fosse di della
cordia, dicemo, che la sua origine dicono, che fosse di ele
che essentia di Costanzo, figliuolo di Costantino Magno,
che essentia di contenente di Manfredo PrincipeGermano, Camariere del detto Costanzo Rè di Italia suo
padre, se ne signoro per si possifi si sercaramente, e giuntero in Ravenna, donde partirono per la malignità della cere,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 417

e si ritirarono sul Modonese in Valle Nomoros, dove ritrovati con certa occasione dal padre, ottennero la Tenuta frà il Pò, Panaro, e Secchia, assegnandoli in oltre per donativo Ventimila Biolche di Terreno, con potettà di potete comsitiutire Rocchese Castella, con giurissiticione d'impero, & authorità di sangue non dependente, che dall'alto dominio de Cestri.

Figliuoli di detti conjugi farono Pico , Pio, e Manfredo; da Pio dificefe la Cafe Pio di Ferrara, da Manfredo quella di Manfredi Signori d'Imola, e Faenza, eftinta in tempo del Duca Valentino, e da Pico la prefente, della quale difcorremo. Di quelti,

Francesco nel 1312. fù fatto Vicario di Modena, Prendiparte suo figliuolo nel 1390. Capitano di Fiorentini,e Saneuse de Duchi di Milano Gio:Francesco nel 1462, militò con Sigilmondo Malatelta, con nome di Capitano infigne, recinsela Rocca di Mura. Gio: Francesco, detto Fenice, su un mostro d'intelligenze, e dottrine, e persetto professore di 24. scienze. Morì in età d'anni 33.nel 1494. lasciando memoria eterna di se, nelli libri, che diede alla luce del Mondo. Antonio Maria fratello fu Capitano illustre, Gio: Francesco nel 1513. portò nome di Filosofo insigne, diede alle stampe molte opere, su marito di Giovanna Carafa, figliuola del Conte Diomede fù ammazzato nella Mirandola avanti un Crucififfo, dove stava ingionocchiato, insieme con Alberto il figliuolo, e la moglie, Gio: Carafa fù imprigionata con Paolo, e Gio: Tomaso suoi figliuoli, da Galeotto, figliuolo di Lodovico suo fratello di padre.

Galeotto subentrato al dominio, lo tenne sino al 1548! tempo nel quale, posto si in protettione di Francia, ricevè il presidio, & agiuti di quella Corona, da quali li su defesa la piazza.

Lodovico 2. fuccedé al padre Galeotto,e visse sicuro fot-G g g to to la protettione di Francia, morì nel 1574. con fama di buon Capitano.

Fulvia Contessa di Correggio, nepote del Cardinale, moglie di Lodovico, su donna di gran cuore, e generosa.

Galeotto, per indispositione comitiale, prese la Gran Cro-

ce di Malta, e lasciò il governo al fratello.

Federico, che assume il titolo di Principe della Mirandola, e Marchese della Concordia, su marito d'Ippolita, d'Este, forella di D. Cefare, Duca di Modena, ma non seccifigliuoli, perciò li successe il fratello.

Alessandro, che nel 1618 assume il titolo di Duca, concesso il da Ferdinando II.con nobilissima Imperiale patente, si Cavaliere del Tesone, sua moglie su Laura d'Este, sorcila

del Duca Alfonfo di Modena, li fuccesse

Alessandro 2. che casarosi con Anna Beatrice d'Este , sorella del Cardinale, sece più figliuoli Francesco, & altre semine, delle quali D.Fulvia stà casara in Nap.con D. Tomasod'Aquino, Princ. di Peroleto, Conte di Martorano, sigliuolo primogenito del Principe di Cassiglione.

Nel fecolo passato il detto Gio: Francesco Pico, diedela sua figliuolase di D.Giovanna Carasa, chiamata Bestrice Pico, al Conte di Montechirugolo, Paolo Torello, della-

qual Cafa fono in Napoli li Baroni di Romagnano.

E nel anno 1420. Gio: Antonio Pico Conte della Mirandola,diede fua figliuola, Giulia, Sergio Sifola, Patritio della Città di Trani, famofiffimo Condottiere de genti d'armi, con dote del Caftello di Poppano, & altri beni

Ritrae dallo Stato docati cinquantamila l'anno. Questi Pichi goderono nobiltà nella nostra Città di Napoli nel Seggio di Portanova, & in Cicilia.

Scrivono di questa Casa il Crescenzi, il Zazzera, il Loschi, il P.Gamurrini, il P. Ansalone, Lellis, il Rittersusio, & altri.

Della

### Della Famiglia Pistacchio.

208 Cl vede originaria dalla Famiglia Castelli di Teron i dell'Umbria, esfendoche da un nome proprio, chiamato Pistacchio Castelli, trasse la fua origine,
come si dice ritrovarsi nella Cancellaria di Terni, di Zenone suo sigliuolo, e Berardino suo nepote, ritrovandosi
scritto: I sem babet demes, justa bona beredum Zenonis
Pistacchi de Castello: trem babet Terrana, justa è Fornelum medii Berardini Pistachi de Castello. Da questa li-

Piflacebi de Caffello: Item habet Terram, juxta Formellum medii Berardini Piflachii de Cafello Da quefla linea vennero in Napoli due fratelli, Berardino, e Vincenzo, ne' ferviggi di Rè Ferrante d'Aragona, fotto lo patrocinio di Girolamo Triflano Caffelli, lor parente, molto favorito dalla Maeflà Sua; col quale patrocinio fii fatto Bernardo Cameriere della flessa Maeflà, nominandolo di Casa Piflacebio.

Sotto il Regno del Rè Ladislao, si ritrova Melchior

Conte di Montedorifi, Vice-Rè, e Capitano à guerra nelle Provincie d'Abbruzzi Citra, & Ultra.

Nel 1493. Vincenzo fu Vescovo di Bitetto, e poi di Conversano, e fu Nuntio del Sommo Pontesse in Regno. Cossimo suo nepote fu similmente Vescovo di Conversano nel 1518. che li succedè in detta Prelatura. Si leggememoria di questi nella Chiefa di S. Girolamo delle Monache di Napoli.

Gio:Francesco su Dottor delle leggi, marito di Girolama Brancaccio, e D. Antonio suo fratello su dottissimo

Teologo, nella Congregatione Teatina.

D. Angelo similmente Teatino, Teologo degnissimo, dopò havere esfercitato tutti li carichi cospicui della sua Religione, stampò diversi dottissimi Volumi.

Hanno imparentato con Carafi, Brancacci, Allegro, Pappacoda, Corriale, & altre.

Ggg 2 Scri-

Scrivono di questa Casa, Vincenti ne' Protonotarii, fol. 129. Zazzera ne' Castelli, dove pone l'Arme, es' altri.

# Della Famiglia Ponte.

209 CI crede originaria da gli antichi Castaldi , e Côti J di Terni, e della Valle Narina nell'Umbria. anno verati frà le più nobili Case Romane; si chiamava. prima Castelli, che poi prese il nome dal Castello di Ponte, patria del Pontano, che fu posseduto da questa Famiglia fin dal 930. ò poco appresso. Per causa poi del parentato contratto con i Conti di Marsi, nell'Abbruzzi, inquartarono le loro Armi con quelle, usate da detti Coti, & ivi divennero Signori di molte Castella, & anco edificarono quello di Santa Maria, detto de' Ponti. Il Sanfovino dice, che sia la stessa, che l'Ottone, la Ponte; si ritrova questa Famiglia possedere feudi in tempo di Guglielmo Secondo e prima, cioè Matelica, Morano, Sculcula, la metà d'Auricola, la quinta parte di Parete, di Fossacieca in. Garzoli, d'Entramorte, e del Poggio, il Ponte, Dragonara, Castel della Vipera, e di Chiusano. Nel 1256. Jacopo fu mandato dal Pontefice Alessandro IV al governo di Messina, in tempo, che i Messinesi s'eran tolti dall'obedieza del Rè Manfredi. Andrea fu Signor di Pietra Auricola, del criminale dell'Amatrice, d'Arqueta, Arumalo, e. della Montagna in Abbruzzi fotto il Rè Manfredi,e fotto Carlo Primo. Roggieri nel 1272. era Signor di S. Lupo in Abbruzzi. Francesco ottenne in dono dal Rè Carlo II. la Rocca d'Acerno in Abbruzzi. Guglielmo, per dono del Rè Carlo Primo, fu Signor di Capurfo. Andrea juniore Signor d'Auricola, Tagliacozzo, e Piroti. Gualtieri fu Signor di Castelluccio in Abbruzzi, Castel del Giudice, Molfuso, S. Nicolò di Calvisa, Casamendola, e Santa Ma-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. 11. 421 ria; fu del Configlio, e Maggiordomo maggiore del Rè Carlo II. e Contestabile di Capitanata Roggieri, per il Rè Carlo II, Vice-Rè d'Abbruzzi. Rinaldo Cavaliere. Gerofolimitano, Prior di S. Eufemia in Calabria, e Capitan Generale de' Mori, che servivano Carlo II. Agoto, per lo stesso Rè, su Capitano Generale de Provenzali, che erano in Regno. Odorisio Signor di Pettorano. Nel 1327. un'Arcivescovo di Salerno. Gio: Proveditore Generale. delle Fortezze d'Abbruzzo, per il Rè Ladislao nel 1398. Gualtieri, come ribello, privato di tutti fuoi beni, perciò Nicolò fu forzato ritirarsi in Majuri, Città della Costa. d'Amalfi; Mà la Reina Giovanna II. li restitul ogni cosa, e volfe che la stanza di Majuri non pregindicasse alla nobiltà, che godeva in Napoli, e li diede per moglie Laura. Mormile tua Dama. E prima di questi vi eran'altri Ponti in Majuri. Di Roggiere slipite della Famiglia stà provato, che discendesse il Marchese di Morcone, che su Regente di Cancellaria, il Marchese di Collenisi suo fratello,il Marchefe della Padula fuo figliuolo, il Marchefe di S. Angelo Presidente del S.R.C. Gio: Andrea, e Cesare; c. da questi discendono i Duchi di Flumari,& il Configliere,e poi Regete eletto, Raimo de Ponte,e fratelli, che per sentenza del S.R.C. nel 1650, furono reintegrati all'honori nel Seggio di Portanova di Napoli. Dal sudetto Nicolò figliuolo di Gualtieri si dice discendere D. Antonio de Ponte Duca di Casamassima, Regio Consigliere del Configlio di S.Chiara:e per effere stato già dichiarato, per decreto di Collaterale, e conclusione della Città di Majuri, esfere della vera Famiglia Ponte di Majuri, quale decreto di Collaterale, sicome io hò osservato, su prolato à 8.d'Aprile 1669 e perciò pretende essere reintegrato alla stella nobiltà di Portanova di Napoli.

Hanno goduto Habiti di Malta,e di Spagna,hanno im-

parentato con Famiglie nobiliffime, che fono Carafa, Marra, Colonna, Barrile, Grandinata, Corbana, Cantelma, Molife, Acugno, Medici, Alvito, Coppola, & altre.

Sono nobili li Ponti di Roma, Venetia, Ispagna, Padua., Vicenza, Genua, Cicilia, e di Galitia. Di quelli di Genua scrive à lungo l'Autore manoscritto delle Famiglie di Genua.

Scrivono di quella Cala, Marra, Gizzio à Capecc. Latro dec. t. co. Mazzella, Molino, Triunfos de Galicia, Lellis, Tutini, & altri; e sono nell'Archivio della Zecca. di Napoli.

## Della Famiglia della Porta.

210 CI dice, che siino di origine Longobarda. Gaiso-J rio, & Alberto Conti Longobardi , parenti di Gifulfo IV. di questo nome, Principe di Salerno, che regnavanel 1068. Da questi, si crede, che nascessero Pietro, Sergio, Eufranone, Matteo, & Eufranone secondo. Questo circa l'anno 1199. fu, per l'Imperador Federico Secondo Governadore di Cicilia, ò vero Tesoriere di quella, come dice il Summonte, Matteo, ò Mazzeo Milite, visse, nel tempo del Rè Corrado, e Manfredi, si ritrovò nella. giostra fatta in Bari; per honorar l'Imperador Balduino. Tomaso, nel tempo di Carlo Primo, Giudice della G. C. e. nel 1285, fù Configliere, e familiare del Rè Carlo Secondo, nello stello tempo di Carlo Primo Errico Milite Castellano del Castello di Nocera, Capitano di Cajeta. Bartolomeo Giustitiere di Cicilia Ultra. Gio: frà quelli, che prestarono denari al Rè Carlo Primo. Matteo figliuolo di Tomafo nel 1305. fù Consigliere, e familiare del Rè Roberto. Matteo Arcivescovo decimosesto di Salerno, morì nel 1277. e stà sepellito nel Duomo di Salerno, con inscrittione; Regale edificò la Chiefa di Santa Maria della Porta di Salerno nel 1274, Giovanni Milite Giudice morì nel NAFOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 423

1329. Francischetto sis Capitano del Rè Roberto, Cavaliere à sprone d'oro, che insieme con altri, ando in Grecia con Gio: Principe della Morea, per l'acquisto d'alcune fue Terre. Rubino si Capitano del Rè Renato. Errico di Porta milito Signor del Castello di S. Severino in Principato, in tempo del Rè Roberto. Un'altro Matteo si Mastro Rationale della Regia Corte, fotto la Reina Giovanna Prima nel 1343. Guiduccio Vescovo di Mutro morì nel 1423. Nicola Matteo Signor di S. Mauro fotto il Rè Alsonso Primo.

Hà havuto la Famiglia della Porta due Ardiceni Cardinali, uno creatoda Martino V. e l'altro da Innocentio VIII. benche dal *Panvinio* vengano chiamati Lombar-

di Novareli.

Questa Famiglia su aggregata al Seggio di Capuana, e di Porto di Napoli, dove è già estinta. Si vede nella Chiefa di S. Pietro Martire di Napoli, Cappella di questa Famiglia con l'istesse armi di quella di Salerno. Passò questa Famiglia anco in Lecce,e di quella su Lucretio illustre Capitano in tempo dell'Imperador Carlo V. servì sotto il Duca d'Alba nella guerra di Roma,e perciò hebbe buon. foldo, fua vita durante. Giorgio Antonio nel 1563, era. Barone di Serrano. Francesco Antonio nel 1600 era-Barone dell'Episcopia . A questi, l'Abbate Paolo della Porta discendente delli sopradetti, donò l'Abbadia di S. Marco di Salerno, e da' Frati di quella Chiesa n'ottenne la possessione. Avanti la Porta grande del Duomo di Salerno fono cinque Avelli di marmo, nelli quali fono l'arme di questa Famiglia. Nella Chiesa di S. Lorenzo di Napoli si vede la sepoltura d'Ercole della Porta con la sua arme, e d'altre di questa Famiglia. Il Palagio di Salerno, dove rifiede la Regia Audienza tiene ancora nell'angoli della porta di marmo l'arme di questa Famiglia, donde si può argomentare lo splendore di quella.

Hoggi vi è il Marchese della Piscopia, che gode nobiltà in Sorrento.

... Hanno imparentato con Famiglie nobilissime, come,

fono Alemagna, Carafa, Tricarico, & altre.

Eleonora della Porta della Città di Nardò, figliùola, di Francesco, morto nel 1589. Barone del Casale di Serrano,e feudo di Persona.

E'nobile anco in Piacenza; si crede, che discenda dalla

Savelli; ne scrive il Crescen (1.

Scrivono di questa Casa, Topio, Giuseppe Campanile, Padre Borrello, Lellis, Tassone, Vincenti ne Protonotarii, & altri.

## Della Famiglia Primicile.

S Omo Baroni antichi della Terra di Cecerale, nel Cilento, & hanno bene imparentato.

## "Della Famiglia Quadra.

212 Coriginaria della Città di Siviglia, nella Spagna; me, in Bifcaglia, e pretendono i Cavalieri di quelto nodifeendere da i Rè d'Aragona.

Il primo, che venne in Napoli fiul i Dottor Jacopo, ne, tempi del Rè Cattolico, e fi vede la Nobilcà di detta Famiglia, dal vederfi simmeffia al Collegio di Bologna, fondato dal Cardinale Albernoz, con legge, che li Colleggiali debbano fare prove d'antica Nobilcà și îu Jacopo Dottor dottifimo delle leggi, e per antonomafiam, fichiamava il Dottor Quadra: dal Imperador Carlo V.nel 1 și p. fi fațte Configliere di S.Chiars, fû Delegato contra ribelli in tempo del. la guerra di Monsii di Lotrech, per remuneratione de fuoi

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

serviggi, hebbe dal Imperador le Terre di S.Severina, Centola, Foria, e della Podoria, & annui doc. 400 detti del Sole, fu marito di D.Anna Serrone, nobiliffima donna Spagnola, forella del Secretario del Regno. D. Alvaro fu Abbate di S. Antonio di Napoli, che tiene doc. 3000; e più di rendita. ogn'anno, indi fù Vescovo di Venosa, e poi dell'Aquila; fù adoprato dal nostro Rè Filippo II.in cariche d'importanza, egli portò à firmare le capitolationi della pace, frà il Pontefice Paolo IV.& ello Rè Filippo: fu poi mandato Ambalciadore appò la Reina d'Inghilterra, per il medemo Rè Filippo. D. Mauritio fratello Capitan di Cavalli in Milano, D. Girolamo Capitan di Fanteria, mori nella guerra d'Ostia. D. Lodovico Configliere di S Chiara. Un altro D. Girolamo Abbate di S. Antonio. D. Antonio Giudice di Vicaria, e morì d'anni 23. D. Diego Vescovo di Lavello. D. Ferrante Regio Configliere di S. Chiara nel 1617. D. Alvaro Straticò di Salerno nel 1608. D. Antonio Signor di Carpinone, per sua. madre Polisena Cicinella; da sua moglie D. Fulvia Carafa., ha fatto D. Alvaro Avocato primario nelli Tribunali Napolitani, Presidente di Camera, e poi Regio Consigliere, cafato con la Signora D. Vincenza Gambacorta Duchessa di Limatola, & altri fratelli, frà quali D. Luigi Vescovo di Mo-

Hà imparentato con Famiglie Nobilissime, come sono Martiale, Avalos, Martirano, Prato, Carafa, Cicinelli, Gambacorta, Gonzalez, Serone, Diano, Sis, & altre.

Tengono belliffima Cappella nella Chiefa Arcivescovale, per successione della Famiglia di Diano, estinta in essi della Quadra.

Scrivono di questa Cafa il Lellis, Engenio, e li Scrittori Spagnoli.

### Della Famiglia Ram.

'Uesta Famiglia è Catalana, Aragonese, Napoletana, e Ciciliana, e si dice Ram, Rams, e Ramo, la Catalana è d'antica nobiltà, secondo il Barellas nell'Histor.de'Conti di Barzellona, dove dice. nel fol. 101. che nelle Feste, che nel 810.si fecero nella Coronatione del Conte di Barzellona, il Visconte di Rocaberti giocò con 29. Cavalieri, e trà questi vi su D. N.Rams.

Della Nobiltà dell'Aragonese ne discorre il Zurita negli Annali p. 3. nel fol. 72. dicendo, Lope di Ram và por Embaxador del Reyno de Aragon à dar la obediencia al Rey D. Hernando, el anno 1412. e nella p.4. fol. 126. Jayme Ram. fobrino del Cardinal, y Arzobispo de Terracona, el anno 1467.

Domenico Ram nativo della Terra d'Alcanniz del Regno d'Aragona, fù Vescovo d'Osca, poi di Lerida, poi Arcivescovo di Tarracona. Fù Ambasciadore del Re Ferdinando I. Infante di Castiglia, e 22. Rè d'Aragona, al Rèdi Napoli, e su Vice-Rè di Cicilia, su Cardinale prete di S. Chiesa, creato nell'anno 1425. ò 1426. dal Pontefice Martino V. morì in Roma nel 1445, sepolto nel Laterano, con Epitafio

Hic Jacet Reverendiss. in Christo Pater , & Dom. D. Dominicus Ram Episcopus Portuensis S. R. E. Cardinalis Tarraconen. nuncupatus , qui obiit anno Domini MCCCCX LV . Menf. Aprilis, Etatis fua centefimo, vel circa.

In Cicilia si ritrova nobile da molto tempo, governo il Regno col carico di Vice-Rè, e la Regia, coll'officio di Schatore.

Nella Chiefa, seu Cappella delli Stimati di S. Francesco di Falermo, si vede, che quella di Cicilia era Aragonese ivi: Viri

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE LIBII. 427
Virigenere insigni, ex Calatajuta Regni Aragoni Urbo

1761.

In Napoli vi è flata quefla Famiglia, che hà goduto il Contado di S. Agata; Luigi nel fecol paffaco fi Conte di S. Agata, e Maeftro di Zeccae per alcuni misfatti ne fi privato, come dice il R. Reverterio nella decif, 561. In tempo del Rè Alfonfo, Ferrario Ram Milite, fù Vicecancellieredel Regno.

Francesco sù Secretario della Reina Gio: III. sorella del Rè nel 1507 execut.8 sol.68. àt.

Nel 1516, il Magnifico Lodovico era Mastro Portolano in Principato Citra , & Ultra, execut.17.fol. 52.

Nel 1530. Mag Luigi della Città di Bovino Regio Configliere, riceve alcuni Cafaii nel Territorio d'Averla, per ribellione di Pietro, e Martino Stendardo execut. 31. fol. 118.

Questa Casa s'estinse in doe donne, una maritata in Casa Caetana, chiamata D. Giovanna, un altra in Casa Cesarini di Nola.

Scrivono di questa Casa, Bianco contro Rossi, Lellis, Reverterio nella decissi st. Ciacconio, Contelorio, Panvinio, & altri.

### Della Famiglia Ramirez.

214 I LSolare di Ramirez è in Calde Mugnon . Il primo di quetto lignagio è Gonfalo Ramirez , da chidiferendeno li Garrigli , di quetto cognome fi ritrovano alcuni Grandi in Castiglia, e nel 1101. Gio:Ramirez. In tempo del Rè D. Fernando il IV. si ritrova Diego Ramirez. Nel 1342. Fritrovano D. Giose D. Diego Ramirez frài Grandi di Castiglia, Gio: Ramirez fü Prefetto del Ordine di Calateva. E vero però, che dicono ritrovari fin dal 720. un va-

lorofo Caudillo, D.Garcia, ò Gracian Ramirez, che tolle. da mano de'Mori la Villa di Madrid. Discendente di questa Linea fù D. Gio: Ramirez, che havendo, per unica figliuola. D. Maria Ramirez, quella casò con un Cavaliere de Cobreces, persona principale della Montagna, con la quale detto Cavaliere fece D. Catalina Ramirez de Cobreces, che succedè nella Cafa delli Ramirez, naturali di Madrid; Questa. fù cafata con Gio: Ramirez de Orena, nobili in S. Vincente. de la Barquera, fu fuo figliuolo Francesco Ramirez de Orena, che fù buon Soldato, e del Configlio di Stato, e Guerra, e Secretario, fù suo figlipulo D. Gio: Ramirez. Fù il sudetto D. Francesco Ramirez Capitan Generale dell'Artegliarie nella conquista del Regno di Granata, li comandò il Rè, che combattesse le Torri del Ponte de Malaga, l'apparse S.Onofrio, e consequi la Vittoria; in rendimento di gratie edificò Tempio, e Cappella al Santo, & in una occasione acquistò, e foccorrè la Fortezza di Salobregna, morì nel 1501. Fù fuo figliuolo D. Fernan Ramirez Comendatore dell'Ordine di S.Jacopo, e Cancelliere di quel di Alcantara.

Don Diego fu Alcayde de Salobregna, fu buon Soldato.

D.Francesco Cavaliere del Ordine di S.Jacopo, Alfiere, Maggiore di Motril,

D.Diego Ramirez de Haro, Caval.del Ordine d'Alcantera, e Gentilhuomo della Camera del Serenissimo Infante D.Carlo. Servi S. M. firittovò per comando di quella, nella giornata del Brasile.

Discendente dello stello Gracian Ramires si Antonio Ramires, che fervi il Rè D. Errico II. con molta sodisfattione, perciò li fece mercede delle Terze Regali, & altri beni del Pozuelo de Torres. Antonio Ramires de Robres si Alcaide dell' Alcazari della Villa di Madrid, che mon nel 1403. Luigi Ramires de Robres Alcaide della Forme!

NAPOLETANE, E FOR ASTIER E. LIB.I. 429 taleza di Santorcaz, e dell'Alcazerez de Madrid, Gio: Ramirez de Robles, e Tovar, Signor delle Ville del Castigliexo, Villarubia, Azebron, e Solera, e suoi annessi.

Gaspare Ramirez de Vargas Alcaide de Arbeteta. Reggidor di Madrid, e suo Procuratore di Corte. D. Alofo Ramires de Vargas fu Reggidore di Madrid, fu Capitano d'infanteria con il Signor D. Gio: d'Austria in Leváte, e poi Capitano di cavalli, & Alcaide de Arbeteta. D. Gaspare Ramires de Vargas, e Zunica, su Procuratore di Corte, e morì fenza cafarfi, perciò fuccedè alla Cafa Don Majora Ramirez de Zunica sua sorella, che essendo succeduta à quella di suo zio D. Fietro di Zunica, Marchese. de Flores, Davila, Commendatore del Corral de Almaguer, Gentil'huomo della Camera del Rè, suo Cavallerizzo, & Ambasciadore al Re d'inghilterra, del Consiglio di Stato, e guerra . Si casò con D. Antonio della Cueva Commendatore del Regno, nell'Ordine di S Jacopo, figliuolo del Duca d'Alburquerque.

Nel 1540. fù in Regno D. Bernardo Ramires Commessario Generale del Tribunale della Fabbrica di Sana Pietro in Napoli . D. Ferrante Configliere nel Configlio

Capuano di Napoli, à tempi nostri.

D.Gil Ramires eletto Vescovo di Galahorra. D. Garci Vescovo di Oviedo, Presidente d'Ordini, D. Sebastiano Vescovo di S. Domenico, nell'Indie Occidentali, Governadore del Messico, Vescovo di Tuy, Leon, Cuenca, c. Prefidente della Real Cancellaria de Vagliadolid. D.Antonio Vescovo d'Orense, Ciudad Rodrigo, Galahorra, c. Segovia. D Diego Vescovo di Pamplona. D Carlo Vescovo di Girona . D.Giuliano Vescovo di Guadix D.Pietro, e D. Alonfo Ramirez de Vergara Vescovi delle Ciarche, e D.Diego Vescovo d'Astorga.

Sono nobili anco in Cicilia, fecondo il Mugnos, che. numera alcuni Nobili, e ve ne fono in Calabria nella Città Que-

di Reggio,e di Gerace.

#### FAMIGLIE NOBILI

Questa FamigliaRamires è nobilissima in molte Città della Spagna, & anco nella nuova Spagna, il volere scrivere di tutti gli huomini illustri, e fatti egregii di quelli, ci vorrebbe un volume, perciò ci cotentiamo del riferito.

Scrivono di questa Casa, Quintana nella nobiltà di Madrid, Haro, Argote di Molina, D. Gio. Florez, de Ocariz nelle Famiglie del nuovo Regno di Granata, Mugnos, Histor. de Goti Re, Gangar, & altri.

## Della Famiglia della Ratta.

E' Originaria del Principato di Catalogna : Il primo, che venne in Regno, secondo la verità, benche altri, per errore, vogliono altrimenti, su Diego. con Violante d'Aragona, moglie del Rè Roberto, all'hora Duca di Calabria, fu Conte di Caferta, e Gran Camerlingo del Regno. In tempo del Rè Carlo II fu Maresciallo del Regno, e Signor della Terra di Bajano, in Terra di Lavoro, ò di Rajano, fu Ciamberlano, del fuo Configlio. Fù Conte, o Signor ancora di Montuoro; fù Vilitatore Generale di tuttil'Officiali del Regno. Nel 1311.hebbe la carica di Generale della Taglia di Tofcana.

Fù suo figliuolo, frà gl'altri, Francesco secondo Conte di Caserta, che hebbe l'investitura del Rè Roberto, della Città di Caferta, e Cafali, del feudo di San Martino, della Rocca, e Terra di Montuoro con Cafali, e d'un feudo, che fudi Riccardo di Sorrento; fu gran Soldato.

Luigi Antonio su terzo Conte di Caserta . Francesco fù quarto Conte di Caferta, e Gran Giustitiere, e Gran. Camerlingo del Regno nel 1400. Giovanni fu Conte di Caserta, sesto di Alessano, e di Sant'Agata. Francesco su Conte di Caserta settimo di Alessano, e di Sant' Agata. Caterina fù Contessa di Caferta ottava, d'Alesſa-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. sano, e S. Agata, su prima moglie di D. Cesare d'Arago-

na figliuolo del Rè Ferdinando d'Aragona, e poi di Andrea Matteo Acquaviva Duca d'Atri, mà con nessuno fe-

ce figliuoli. ·

Antonello fù Configliere della Reina Giovanna II. fù Signor del Sesto in Terra di Lavoro, Signor della Baronia di Formicola, di Ponte Landolfo, della Rocca d'Evandri, della Rocca di Perozzo, di Strangolagallo, e di Mignano,e secondo la Marra, Vice-Rè di Nap. nel 1425. Marco suo figliuolo su Signor del Sesto, e d'altre Ter-

re. Jacopo Arcivescovo di Rossano, e poi di Benevento. Pompeo signore di s. Vincenzo, e Cafale nuovo. Ca-

millo famoso Dottore, che scrisse molte opere legali, ac-

cette appo i studiosi, e su Giudice di Vicaria.

Nicolò fu Signore di Durazzano. Hà posseduto ancora questa Famiglia, Ducenta, Cirignola, il Vallo di Vitulano, Tocco, Ugento, Specchio, Minorvino, Marzano, Campagna, Evoli, Madaloni, & altre.

Tengono belliffima Cappella nella Chiefa della Santissima Annunciata di Napoli, con bella inscrittione. Godono nobiltà nella Città di Capua, e di Sessa.

Hanno imparentato con Famiglie nobiliffime, come fono Aragona, Balzo, Acquaviva, Caracciolo, Carafa, Alneto, Marra, Capua, Orlina, Sanseverino, Gambacorta, Marzano, Origlia, Marchefe, Barattuccio, Moles, Braida, Capece-scondito, Frappieri , Stendarda, ò Boffa , Loffredo, Filomarino, Transo, Galluccio, Coscia, Sandalari di Monopoli, & Ostuni, & altre.

Il parentato, che hà fatto questa Famiglia con la Casa Carafa, è stato, che Annibale della Ratta figliuolo di Tomaso, figliuolo di Luigi, figliuolo di Sandalo, discendente di Jacopo terzogenito figliuolo di Francesco, quarto Cote di Caserta, su marito di Beatrice Carasa, come dice il Lellis nella detta Famiglia della Ratta, quale Beatrice no havemo ritrovato di chi fia flata figliuola,perciò non l'havemo posta nell'Historia della Famiglia Carasa.

Scrivono di questa Casa, l'Ammirato, il Marra, il Lellis, Filiberto (ampanile, Tristano Caracciolo, &

altri.

Frà le Famiglie con le quali hà imparentaro la Cafadella Ratta è la Sandalaro quale è nobile della Città di Monopoli,dove fi ritrova nobile da tempo antichiffimo,e tiene ivi Palaggie. Cappelle de jupatronati, che fono, una nella Chiefa di Santa Maris Malistana, antichiffima, e Collegiata, con il fuo Capitolo, con molti Preti, e n'è capo il Rettore, deccarto del titolo di Abbate, un altrafotto il titolo del Crocififlo, dentro la Chiefa di S. Angelo,anco Colleggiata, è un altra fotto il titolo della Santisima Triniti, dentro la Chiefa de' Padri Domenicani di detta Città de benefici della quale n'e hoggi Rettore, c. Beneficiato De Fabio Sandalaro, oltre dell'Hofpidale di S. Jacopo della flessa Città, fondato dal Dottor Abbate Frácesco Antonio Sandalaro, Primicerio della Catedrale, c. Vicario Generale, che fi del Vescovo di detta Città.

Si ritrova di detta Città nel 1311. Tiberio Sandalaro militecche possedeva casie in Nap. come si vede nel Registro del Rè Roberto nella Zecca di Nap.nel sol. 146-àt.n tempo di Carlo III. nel 1381. si ritrova il nobile Marino Sandalaro, figliuolo del nobile Jacopo, di Monopoli, militec, che fir ricevuto per familiare, e Camariere del detto Rè, & è chiamato fedele, e diletto, nel fol. 157.

Di questi, Nicolò Marino Sandalaro nell'anno 1612. si casò in Napoli con Giovanna della Ratta, figliuola di Camillo, Giudice della G. C. della Vicaria.

E Marino, havendo habitato, per qualche tempo, nella

Città d'Ofluni, dove fece parentela detta Famiglia con la ZacNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII.

Zaccaria di detta Città, & altre Famiglie nobili, poffeddovi beni fabili, e vedendo, che la nobilità di detta Città de ferrata, nè in quella entrano Dottori, ò Medici, mà per Privilegii Regali, non vi poffono entrare a godere nobilità, altre perione foraftiere, fe non godono nobilità in altre Città, dove vi è feparatione da popolari, à ceguali à detta Città di Offuni, i fice a ggregara nell'anno 1634 nella nobilità di detta Città d'Offuni, effo, fuoi dificendeti, in infinitum; nella quale a ggregatione concorrendovi li fudetti requifiti, richiefti da detti Privilegii Regali, vi finiterpolto decreto dal Regio Collateral Configlio, cai cognitione di caufa, il due del mefe di Maggio 163 63pp po lo Scrivano di Mandamento, Francefco Antonio Lombardo, in decretorum 97.

Vivono hoggi di quefta Famiglia D Ifabella, Monica, Inel Monaftero di S. Benedetto di Offuni, dove l'anni paffati fii Abbadeffi. Il Dottor Abbate D Giufeppe Marino, Teforiere dalla Catedrale d'Offuni, Il Dottor Barto-lomeo Lorenzo, Avocato nell' Tribunali di Najoli, il Padre Mario, Religiofo Professo della Compagnia di Giesù. D. Profepero, Sacerdote, D. Fabio, Beneficiato delli beneficii della Famiglia in Monopoli, Gio Battista, e D. Emilia vedova di Luca Antonio Petrarolo, nobile di detta Città d'Offun.

**5** "

### Della Famiglia Recea.

216 SI stima originaria di Genua, e l'istesta, che la Recco di quella Città, dove è molto antica, e nobile, fin dal 1188. secondo Paolo Interiano nell'Historia da Genua.

Il primo, che si ritrova di questa Famiglia è Guglielmo nel 1292. nel 1309, si ritrova con titolo di *Dominus*. Il i Gio: Con titolo di militi Rinaldo,e Filippo. Frà Ugo Recco Cavaliere Gerofolimitano, e Priore di Barletta.

Francifchino Recco di Genua, in fervigio del Rè Robetto, nel 1314 Gioanco di Genova, Governadore di Barletta nel 1316 Barchetti feudatario. Emiliare nel 1426 e 27. Nicolò cafato con Giulia Serfale, del Seggio di Nido, nel 1330. Gefuè Recco caro al Rè Ladishao, marito di Catarina Caldora. Si dice, che Pietro, come uno de nobili del Seggio di Capuana, intervenne nel 1421. per uno de militie Baglivi di quella Città. Gefuè Senefcallo della Reina Giovanna II.

D. Ferrante servi molto bene la Maestà di Ellippo IV. essi nello Stato di Milano, come nella Fiandra, e fi uno del sette capitani, che soccorfero il Cafello di Steni, ti poi Sorgente maggiore, è ultimamente eletto Tenente Generale della cavalleria, per lo Stato di Milano. Gio: Antonio fi Capitano di cavalle in Fiandra, dove morì servendo.

Gio: Antonio fu tel 1502. Barone di Cafale nuovo, nel 1512. comprò la Baronia di Valle maggiore, confifiente in Valle maggiore, Celle, Faito, e Caitelluccia, nel 1524. comprò lo feudo di Tetribeti con la fua giurifdittione, e Caftello.

Batrolomeo fi Capitano di fanteria dell'Imperador Carlo V. Tomafo fufimilmente Capitano di fanteria, c. fi ammelionel 1372. al Senato Romano. D. Gio: Cavaliere Gerofolimitano. Ettorre Barone della Terra di San Batrolomeo in Galdo. Francefeo Antonio fi Cavaliere, di S. Jacopo nel 1337. e Capitano di cavalli leggieri. Don Gio: Battifia fi Capitano di cavalli l. D. Giufeppe Cavaliere di Calarava Duca dell'Accadia. D. Guglielmo più volte Giudice di Vicaria, e Commelfario di Campagna, fuoi figliuoli Frà D. Nicolò, Frà D. Domenico, e Frà D. Gio: Battifia Cavalieri di Malta.

Han-

#### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 435

Hanno imparentato con Famiglie nobilifilme, comefono Carafa, Colonna, Capece Galeota, Severina, Gennara, Maftrojodice, Serfale, Capece Latro, Majo, Grifio-Cerda, Braida, Moles, Aquino, Ratta, Brancia, Latro, Paladino, Andrea, Blanch, Caldora, Pagano, Capece, & altre.

Scrivono di quelta Cala Giufeppe Campanile, D.Frãcefco Capece Latro Marchefe di Lucito, nel difcorfo di questa Famiglia, Marra, Lellis, & altri.

### Della Famiglia Riccio.

E D'origine Amalfitana; il primo, che si trova è Giovanni, che frà Nobili della Provincia di Principato Citrà improntò denari al Rè Carlo I. & anco Sergio, Nello stesso tempo si ritrova Prancatio, nel Regno di Carlo II: fù N. Riccio Amalfitano morto nel 1400. e fepolto in Amalfi. Indi questa Famiglia pervenne à Castello à Mare di Stabia, legendofi negli ultimi anni de Rè Francesi, di Francischello Riccio Regio Tesoriero in quella Città nel qual tempo vissero il primo Giuliano, chiamato di Napoli, Caval.di conto, che morì nel 1452. & il primo Michele chiamato di Stabia, gran Giurisconsulto, che visse in tempo idel Rè Ladislao, e della Reina Giovanna II. intimo Configliere del Rè Alfonso I. Luogotenente del Gran Camerlengo, e del gran Protonotario del Regno, Confervatore del Regale Patrimonio, & Ambasciadore di quel Rè, in. molte gravissime legationi, e frà l'altre al Pontefice Romano infieme con Marino Caracciolo Conte di S. Angelo, per la pace d'Italia nel 1453,e poi per la pace universale frà Principi Christiani . Fù anco Ambasciadore del Pontefice Pio IIal Imperadore, da chi impetrò privilegio di legitimar bastardi, e spurii. Si legge nel 1444. frà nobili Napoletani della.

Piazza di S.Giorgio, Antonio Fratello di Michele fu Arcive. scovo di Riggio. Jacopo sù uno di quelli, che tennero lancie, in servigio del Rè Alfonso L Giuliano 2. di Stabia, si legge frà Nobili della piazza di S. Giorgio, Estauritario di quella Chiefa, con titolo di Milite, e fu Presidente della Regia. Camera, Michele 2. ottenne tutti li officii del primo, fu Signor del Castello della Trecchiena, si vede frà Rationali della piazza di Nido nel 1493 e passato con il Rè Luigi XII. in Francia, divenne sopremo Senatore del Consiglio Reale di Borgogna, Prefidente della Provenza, e Senator di Milano. Fù Ambasciadore al Pontefice Giulio II. à Genovesi, à Fiorentini, scisse de'Rè di Napoli, e di Cicilia lib.4.de' Rè di Spagna 3. di Francia 3. d'Ungheria lib. 2. e di Gierusalemme lib.1.morì in Francia nel 1515. Da questo discesero Gio: Luigi Barone di Colli, e Giulio, di Trencenora, Vi furono anco Angelo, e Francesco, il primo Regio Consigliere, il 2. Presidente di Camera. Gio: Luigi su Vescovo di Vico Equense. Si leggono Epitafi in S.M.della Nova, Monte. Oliveto, e S.Domenico di Napoli. Di Gio:Luigi si vede la sua dottrina, per tanti libri impressi. Nel 1452. viveva Giuliano Riccio di Castello à Mare di Stabbia Milite, Gio: Ricci di Giugano, Cafale di Trentenara, in Principato Citra, ricevuto in familiare, & esente da' fiscali nel 1468.

Godono nobiltà in Capua, Nap. nel Seggio di Nido, Caftelli à Mare, Giovens 220, per la quale vi è bellifilmo privilegio spedito dal Rè Assona de 1451 nel exec. 8.f. p. 1 at. & Seq. Chieti, Lanciano, & al. (1, 1) ritrovando si in tempo della Reina Gio: Ill'huomo Nobile Pippo Riccio di Lanciano, & anco Achille nobile huomo d'arme della Compagnia di Fabrico Colonna nel 1508.

Sono anco Nobili in Firenze, Ravenna, Montepulcino. Scrivono di questi Ammirato nelle Famiglie di Firenze. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 437 Crescenzi nella Nobiltà d'Italia, Gammurrini nelle Famiglie Tosche, Umbre, & altri:

Vi è stato ultimamente il Cardinale Riccio

Di quelli di Castell'à Marc, nel 1351. viera Giuliano Regio Dohaniero del Maggior Fundico della Città di Cajeta, executa, f.ol. 123. Angelo Dottore Regio Configliere; Castellano della Città di Polignano, in Terra di Bari, execut. 3. del 1485. f.ol.

Di Lanciano, Tuccio, Ricci, Caval. Configliere, e Regio Commellario nel 1466 execut. 1. fol. 77.86 il Magnifico Pietro, provilto di doc. 1701 anno, fopra la Dobnas di S. Vito, e Ferie di Lanciano, execut. 1. 1702. fol. 163. Filippo nel 1794 ettiene annui doc. 300. fopra la Bagliva di detta Cirtà di Lanciano, execut. 2. fol. 83. àt. Nel 1751. morì Riccio di Riccio di detta Cirtà, fenza figliuoli, e possedava beni Feudali.

Scrivono di questa Cafa il Nicolini , Mazzella , Elio Marches, P. Borrello, Contarini , Capaccio Histor Lellis nella Prefatione alle V ite de Rè di ficilia de Michele. Riccio, e nella Famiglia Marra, Napoli Sacra del Engenio, 5° altri.

### Della Famiglia del Rocco.

218 L'Originaria Napoletana Si ritrova nel 1272. Filippo Rocco prestare denari al Rè Carlo I. insieme con Falcone Spina. Bartolomeo, e Filippo del Giudice, Leone, e Filippo Frezza, Stefano, e Japoco Mufectrola, Bartolomeo, e Tomaso d'Angelo, Andrea Maggio, Sergio Cappalana, & atri.

Si ritrova Giovanni Rocco Milite, Maestro Maresciallo, in tempo del Rè Carlo II. dal quale ottenne in dono, il Castello di Rocca di Baucia. In tempo del Rè Roberto nel 1332 Marco Rocco era Giudice della G Cdella Vicaria, che inseme con altri Nobili, della Piazza di Somma Piazza, comparve per lo statuto, che sece detto Rè, contro quelli, che sotto colore di matrimonio, robbavano le Donzelle Vergini.

Nardo Rocco era Giufitiere in Terra di Lavoro, fotto lo ftefio Rè, come fi vede nella Napali Sacra dal tumolo, che anticamente era in mezzo della Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, Marino Rocco Cavaliere dell'habbito della. Leonza / In tempo del Rè Ladislao, Andrea Rocco fi Macfiro Rationale della G. C. Simonello fi Cavaliere di molto valore, ámato dal Rè Alfonfo, e Ferdinando fi Configlière di Stato, e Prefidente della Regia Camera, adoperato ne maggiori maneggi del Regno. Jacopo fios figiulo fi mandato dal Rè Federico al Turco. Frá Girolamo Cavaldel habito Gerofolimitano,e Commendaçure di S. Tomafo di Lauro nel 1488.

Gio: Tomafo Promotore de Parlamenti Regali, & Affemblee, che si facevano in Regno. Frà Fabio, e Fra Marcello Caval di Malta.

Mattia ricevè in dono dal Rè, la Terra di Cafella nel 1498 ricaduta al Rè, per ribellione di Guglielmo Sanfeverino Conte di Capaccio.

Detio prefe per moglie Camilla Carafa, con la quale non fece figliuoli, fu Prefide, Governadore delle Provincie di Capitanata, e Contado di Molife. Cefare fi Capitano d'una Compagnia di 300. Lancie Albaneli, fu Condutiere, peo i Governadore di otto Compagnie d'Infanterie Napoletane, nello Stato di Milano, e fi marito co Ippolita Carafa, Ferrante Caval. Gerofolimitano Sorgente Maggiore fotto D.Camillo delli Montie, dal Duca di Ferra eletto. Sorgente Maggiore, e Governadore di tutto il Terzo, in Milano. Ottavio Sorgente Maggiore del Battaglione, in Terra d'Otranto.

#### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIBII.

Pietro Rocco prefe per moglie Porfida Molofachia difeendente da Sangue Reale, figliuola del Sereniffino D. Gio: Difpoto dell'Epiro, e Signor dell'ona, e dell'altra Molofachia, che dopò privato dello Stato, sene passò, con tutta la, fua Cafa in Napoli nel 1436. come si vede in un Epitafio nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, nella Cappella de'Rocchi, à man destra dell'Altare Maggiore.

Si legge ne gli antichi marmi, che erano nel Pavimento, avanti l'Altare Maggiore della detra Chiefa, un-Tumolo di Andrea Rocco Milite. Nel Indulto della Reina Gio: I nel 1380. frà Cavalieri indultati fi legge Simone. Rocco.

Dice Lellis, nella Famiglia Rosso del Barbazale, che è estinta nel Seggio della Montagna di Napoli, dove godeva Nobiltà.

Hanno Imparentaro con la Ferrella , Caracciola, Cara-63, Cofcia, Gattola, Mormile, Sangro, Molefacchia, Roffo del Barbazzale, & altre. Vi è fiato in Napoli un Seggio particolare detto de Rocchi, chiaro argomento della, fua. Nobiltà.

Vi è data in Napoli un'altra Famiglia Rocco, del Configirer Francesco, e Presidente di Camera Giovan Battilla, fon siglionolo-che godeva Nobistà nella Città di Lettere, che è estinta; e si vede di detta Famiglia Nobilissima Cappella di S. Anna, mella Chiesta della Pietà de Torchini, in Napoli. Vi sono della Famiglia Rocco in Cosenza, Rossano, Gallipoli, & altre Città.

Scrivono della Famiglia Rocco, il Lellis, Mazzella., Tutini, Terminio, estaltri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

> a Disconfields of the profutous Land Life says 5

## Della Famiglia Roggieri.

219 TN tempo di Carlo Primo si ritrovano due Ch-L valieri di questa Casa, Matteo, e Giovanni, Gio era Maresciallo per esso Rè, in Roma, l'anno 1271. Matteo fu del Configlio Reale nel 1269. Vice-Rè della Calabria, e della Cicilia del Rè Carlo II. fu Proveditore, e. Prefetto di Navilii, e Vascelli,& Arsenale di Terradi La voro, e Mastro Rationale della G.C, officio sopremo in. quei tempi, benche armato Cavaliere per mano del Rè Carlo Primo, vedovo della moglie, volfe effere anco armato Cavaliere di S. Giovanni, fotto il quale habito esfercito l'officio di Mastro Rationale. Tomaso fu armato Cavaliere dal Rè Roberto, per cui nel 1316, era non folo Mastro Ostiario del Regno, mà anco Vice Rè della Capitanata, fu Signor di Lorignano, Lazono, e Puzzolano. Guglielmo, figliuolo di Matteo, fu Signor d'Acquaviva, Terra donata a fuò padre dal Rè Carlo Primo. Gio: figliuolo fu Cavaliere nel 1324 fu Mastro Ostiario del Regno, e Vice-Rè di Terra di Bari, e familiare del Rè Roberte, net qual tempo fu ancora Pietro milite. E Gio: milite nel 1 134. nella di cui Cafa si reggeva la Corte Straticotiale. Guglielmo figlinolo di Gio: armato Cavaliere, dal Re Roberto Vice-Re, e Capitan Generale in Terrad'Otranto, pervenne vecchio fin'à tempi del Rè Carlo III. da cui hebbe l'anno 1381. duecento fiorini annui inperpetuo, sopra la gabella del sale in Salerno. Suo figliuolo fu forfe Carlo, ricevuto per Ciaberlano nel 1384. nel 1391. si ritrova Jannotto di Salerno. Sotto il Regno di Ladislao si ritrova Giuliano, che l'anno 1417. su mandato Commessario nella Dalmatia. Ne' tempi della Reina. Giovanna II. l'anno 1417. Frà Pantaleone era Cavaliere Dis

Temple Line

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 441 di S.Giovanni, e Commendatore di Sulmona. Ne' tempi à noi vicini Giofuè fu Signor di Bietto, e Maggiordomo maggiore, & amatifilmo della Duchefia di Milano DIfabella d'Aragona. Nel 1494. Carlo di Salerno fi Anbafciadore di Sua Maestià à Venetia. Nel 1496. Gio:Tomafo, e Gio: Cola di Salerno Cortigiani del Rè, che parti per fo, e Gio: Cola di Salerno Cortigiani del Rè, che parti per

Cajeta.

Vi è stata la Baronia di Lancuso, e Laurenzano.

Carlo nel 1487. fu Regio Configliere.

Bernardino nobile Salernitano Signor dello feudo delli Lancui inhabitato, fito nel Territorio di Sanfeverino in Principato Citra, pervenutoli da Caterina Lombarda fua moglie.

Nel 1557. Gio; Alfonso Capitano d'infanteria.

Godono nobiltà nella Città di Salerno, nel Seggio di Portaretefa.

Hanno imparentato con le Famiglie Bologna, Tufo, Vicariis, Cioffo, & altre.

Scrivono di questa Casa la Marra, Topio, Lellis, & altri; e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

## Della Famiglia Rosa.

220 L A Famiglia Rosa è antichissima nel Regno di Napoli. Non ben si sà, se hà dato, ò ricevuto il nome dalla Terra di Rosa in Regno.

Il primo, che fi ritrova è Riccardo, in tempo dell'Imperador Federico II. Signor de' feudi in Valle di Crate, che ricevè in custodia ostaggi Lombardi nel 1239.

Guglielmo nel 1272 fü Signor della Terra di Rofa, & ottenne il cingolo militare dal Rè Carlo Primo, fi Governadore dell'armi, e Capitano à guerra, nelle marine, di Cotrone, & hebbe in cuftodia la Città di Cotrone, in

Kkk

tempo della guerra del Rè Pietro di Durazzo. Ragone, ò Raguccio suo figliuolo su successore in detto seudo, e. Signor del feudo di Gaurano, di chi fù figliuolo primogenito Andreotto, Guglielmo fecondogenito, e Riccardo terzogenito, e Tomaso quartogenito. Christofaro di Roma milite figliuolo di Caprolio. Riccardo milite Signor del Castello di Rosa nel 1337. Matteo di Rosa Falconiero del Rè nel 1260. Tomafa moglie di Sinibaldo feudatario in Abbruzzi nel 1275. Nell'anno 1275 frà quelli, che improntarono denari al Rè, fu la Famiglia di Rosa. Berengaria di Rofa moglie del Signor Roberto d'Archis feudatario nel 1322. Un'altro Guglielmo fu Signor di Rofa, e milite nel 1343. Nello stesso anno Riccardo di Rofa s'afficura da' vaffalli del Cafale di Rofa. Roggieri di Rosa ottiene annue oncie otto nel 1316. Nel 1314, si restituisce à Roberto milite, la Terra di Soverato in Calabria.

Si ritrova Gio: di Rofa d'Ajerola Sindico nel 1274. Giovanni di Rofa feudarazio in Lucera nel 1343. Luigi di Rofa Maftro dell'Hofpitio del Duca di Venofa nel 1407. il nobile huomo Nicolò Antonio di Caftello à Maredi Stabia, Capirano della Città di Tranina il 423. Pietro Rofa di S. Angelo à Fafanella Vefcovo di Ruvo nel 1432. morì nel 1443. Nel 1459. Filippo nobile, & egregio Maestro Rationale, execut. 22 £01.144.

Nel 1474, firitrova Nicolò Rofa. Carlo della Gatta nobile Napoletano era marito di Ippolita di Rofa, figliuo-la di Laura Sonnino, quale Ippolita era nepote di Honorato Captano d'Aragona Duca di Trajetto, e Conte di Fondi. Li Magnifici Gio: Battifia, Fabritio, e Marco Antonio de Rofa della Città dell'Aquila, nel 1546. ricevuti in familiari Regij, domeflici, e continui commenfali, exeques, 56,1175.

Frà

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 443

Frà Bernardo fervì il Rè Alfonso con quattro lancie., Francesco con sei cavalli, & Antonello con quattro lacie.

Riccardo di Rofa marito di Caterina di Pietrafefa.Antonio fuo figliuolo fia Dotto di legge,e di grandifilmo
fapere,e prudenza negli affari del Mondo,ondeil Re Alfonfo II. & il Rè Ferdinando Il fuo figliuolo, & il Rè Federico fe ne fervirono in molte Ambaficarie, e negoti di
molta importanza. Ferdinando fuo figliiolo eletto Prefidente di Camera dall' Imperador Carlo V. il di cui figliuolo Gramatio fie eletto alla cittadinanza,e nobilità Comana. Gio: de Rofa,ò vero Rofano Vefcovo di Melenopoli e poi nel 148 s. Vefcovo di Ariimii.

Vi Îono fimilmête în Nap. D. Aisfrea figliuolo di Confrio, Avocato, nell'anno 1688 ottene l'Habito di Calarrava. Carlo Avocato Nap. hâ făpato l'additioni, e gloffe alle Confuetudini di Napoli Girolamo Avocato Nap. & autote delle offervationi legali felette, stampate în Napoli nel 1689, vi ê Îtato un Barone di Matonti nel Cilento.

Giuseppe della Città della Cava nell'anni passati su creato Reg. Consigliere del Consiglio Capuano, & Avocato Fiscale di Camera.

Carlo Antonio suo nepote, similmente Avocato fiscale di Vicaria, e nel presente è degnis. Reg. Configiere, reintegrato alla nobilità della Città dell' Aquila, hà stampato la prattica criminale della G. C. della Vicaria, in ductomi in foglio.

D. Tomaso fratello di detto Consigliere Carlo Antonio, Vescovo di S. Angelo, e poi di Policastro, che hà stampato molti libri legali.

E' nobile la Famiglia Rosa in Ispagna, come si vede appo D. Gio:Flore Za'Ocariz, nel Nobiliario del nuovo

Regno di Granata.

Scrivono di questa Casa Filiberto Campanile, il Lellis, Gius Campanile, il Padre Borrello, sono nell'Archivio Kkk 2 della

#### FAMIGLIE NOBILI

della Zecca di Napoli, Ughellio, & altri.

In Cicilia è anco nobile quefla Famiglia; ritrovafi fin dal 1353. Andrea Caftellano di Palermo . Andrea Senatore di Palermo nel 1475 e 79. Antonio Senatore di Palermo nel 1574. Divincenzo Senatore nel 1584.91.e 97. e poi Ambaciadore del Senato Palermiano al Rè Fi lippo III. nel 1604. Vi fono stati, e vi sono altri Cavalieri di questa Famiglia, riferiti dal Padre Anfalone, e dal Magnas.

### Della Famiglia Ruth.

121 E Originaria di Francia, altri dicono di Borgogna; Franceico venne in Regno con Monfignor di Borbone, à fevire l'Imperador Carlo V. & havendo fervit to detto Imperadore affai bene, per li fuoi ferviggi, li donò lo Stato di Quarati, in Terra di Bari, Chento toffe, per ribellione, à Lanzileo d'Aquino Marchefe di Quarati, e li diede titolo di Marchefe fopra detta Terra.

D. Beatrice Ruth, ultima di quella Cafa, Marchefe di Quarati fi casò con D. Antonio Carafa, come havemo detto. Hoggi detta Terra di Quarati fi poffiede dalla Cafa. Carafa de Duchi d'Andria.

Nella Chiefa della Santiffima Annunciata di Napoli, nella Cappella del Marchefe di Corati, à man manca, quando s'entra al Teforo, vi e questa Inscrittione:

#### D. O. M.

Antonio Carafa, ex (omitibus Murconi, Marchioni Curati, hic cineres humantur, qui, ut genere, ex Religione illustris, stà Pontificits, ac regits fascibus I llustrissmus, Magnus Regni Admirati pecuniarum in Daunia manceps.

### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIBII. 445 os. Protonot. Apostolic. Camera Clericus Havedem ii

ceps. Protonot. Apostolic. Camera Clericus Havedem infissuit Xenodochium Virginis Annunciata,alsaque mukta pia legavit. Anno etatis LXX.Sal. Mem.MDCXXII.

### D. O. M

D. Beatrici Rut Columna clarissmo genere Orta, uxorà concordissma, us quas una l'ides, unaque volunias conjunxerat Sacer quoque locus simul custodiret, hic Economes beneficii memores humari posserunt. Anno Domini, MDEXXXII.

Scrivono di questa, Casa il MaZzella, Engenio, & altri

### Della Famiglia Salvo.

222 L A Famiglia Salvia, sta ammessa reta le Famiglico Romança-avanti l'impero di Cefare Augusto. Di questa Famiglia in Assisti si leggono molte memorie, godendo in cesta anticamente i primi Magistrati, come su quell'Eticio Salvio, e C. Fonio Salvio, e pol ottenne l'Impero del Universo, come si legge in tutte l'Historie, e ne parlano Falvico Orsino, es il P. Gamurrimi nelle Famiglie Tofiche, es Umbre.

Salvo Salva di Perugia fù eletto Vescovo della sua Patra nell'anno 1231. morì nel 1244. secondo l'Ughellio.

Delli nostri, Pomponio su Regio Consigliere del Consiglio di S. Chiara di Napoli , Françesco su Auditore di Principato, Sposo di Portia di Trano, e poi di Cornelia Contefiabile, nobile Beneventana.

Nella Chiefa di S.Maria di Monte Vergine di Napoli, vi è bellifima Cappella di questa Famiglia, con queste Inferittioni, riferite dalla Nap. Secra: Francisco Antonio Jure Consulto, Provinciarum Principatus Anditori, Secundis mupitis à Portia de Trano, ex Tutinosum Dominis, gemina prole aucto; Et Joanni V incentio filits, pracocifato, surbatoque ordine peremptus Cornelia; item Contefabiti Matri fuacussima, Benevento clairs, natablus orimoda, Pomponius Salvus Regius Conssiiarius XL. annos publicis functus muneribus, in bac Rac nomen, numenque fecutus, Beate Maria Montis V irginis, cupius in odique fiss, supra Mercuriale Templo V incentius pater Philosophus celeber. cum majoribus quisssii. Tumulus Genetrieis marens ssiiis stens ssib, ac Posteris ejus, dotavit. Anno Salutis (III) CXVI.

Hieronima (itarella, qua lucem hancessa, nuamuenitifiliam primigera requieverat sses comansuramain lucem, qui partier, ac ssilie puerpera peritt, strevique Francssem Antonium Salvum confugem codem tilexit, I fabella de Fallis voltater Bartolomais Citreella primumapost Pemponio Salvo Regio Consiliario, maritata, triplici triftisma luciu, suit, ac Viri sunpribus expressam lacrimisurama P. Annes fallatis. MDCXVI.

In Mellina è nobile quelta Famiglia,e li ritrova nel 1453. Pietro Signor del Feudo lo Catulo in Valle Mazzara; il Sig Alduino era Barone del Feudo Catalimita,e Gurafi.

In Napoli, il prefente Marchefe di S. Angelo D. Francefco e figliuolo di Antonia Roffo, che gode à Montagna, e fuaforella è moglie di Don Partenio Roffo, della steffa Famiglia.

Il titolo di Marchese s'hebbe nel 1622.

# Della Famiglia Salazar.

223 L A Cafa Salazar è di Caftiglia la Vecchia, & era, dove flavano alcune Torri buttate à Terra, nel luogo de Salazar, e fu una delle quattro di Caftiglia, la vecchia; Dicono, che difecte da Laino Calvo, altri da un Cavaliere delli Goti.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 44:

Il primo, che fi ritrova di Salazar de Caltiglia la vecchia, fi

Lope Garzia naturale de Salazar, che fù ricco huomo,
grăde del Cattolico Rè D.Bermudo il II.Del qual cognome
Garzia nel 1148. Fù Fernando Garzia Maggiordomo della
Reina D. Uraca, e del Rè, è di Emperador fuo figliuolo; en el

1156. Il Conte Padro Garzia fù ricco huomo, grade. Beche
altri dicano, che il primo foffe D.Galindo nepote d'Eudon.
Gran Duca di Aquizania.

Delli Salazar Ñ Lope Garzia de Salazar Signor di questa Casa, che su padre di Gonzalo Garzia de Salazar, benche, altri dicano, che sosse de lo Galindo, ò Martin Galindez de Salazar suo sigliuolo.

Un'altro Lope Gazzia de Salazar dificendente, nel 1255. fi molto valorofo Cavaliere, gusdagnò ad un Cavaliere. Moro, che lo vinfe in battaglia, le 13. ftelle dell'arme, fu uno delli ricchi huomini del Rè D. Alfonzo il Savio.

Un'altro Lope Garzia poneva in Campagna effercito di 3000. huominie 300. Cavaline; fi Ambalciadore del Infante D.Sancio, che fià Rè di Caftiglia III. morì di cento anni, e li fuccede fuo figliuolo maggiore legitimo, e naturale Gior Sanchez de Sazzedo, e li fuccede nello fato di Salzar, e nella dignità di Preflamero, e Merino maggiore di Vifcaja, e Ilicartatione con la preminenza di Ricco Huomo.Quefto, e fuoi dificendenti lafciarono il cognome di Salzzar, e il chiamarono de Salzedo. Hà poffeduto quefta Cafanel tempo di detti Cavalieri, molte Terre, come fono Olma, Mioria, Villanueva Defegnades, Corro, Villaenquera, Biboto, Celada, Delofa, Cavañas de Ivan Sanchez, Villaventin, Ayega, Quincoces, Oteo, Cafro de Vareo, las Heras, Montecillo, e la Cafa, e luogo de Varzena, e lo fteffo luogo di Salzzar.

Gio: Lopez de Salazar figliuolo naturale de Lope Garzia de Salazar, e di una donzella del Signor de la Cafa de

Nograno, fú per il Rè D. Pietro, Juftità maggiore, che fù à popolare in Sommorrosftro nel fine del Regno del Rè D. Alfonzo il Savio, e fondò la Cafa de Salzazt, e di S. Martino; fù Preflamero, e Merino Maggiore di Vifcaja, e l'Incartatione; fi cabo cou Unes de Muñascones, figiloula di Diego Perez de Muñatones, Signor della Cafa de Muñatones. Ochoa de Salzazt fù Signore della Cafa di Salzazt, e Mugnatones, di quella di S. Martino. Giodi Salzazt, e S. Martino, che fi chiamò ancora de los Campos, perche populò nelli Campi di ela Ilanas de Somorroflto, da quale dificendeno molti, con il cognome de S. Martino, Salzazt, y los Campos, Lope de Salzazt de Montzño, che popolò in Montaño, Vi fono nobilifimi ni Potrogallo, e Burgos.

Il Detto Ochoa de Salazar, figliuolo maggiore de Juan-Sanchez de Salazar fucecde hella Cafi di Salazar, è Sar. Martino, e Mugnatones, fi casò con D. Terefa de Mugnatones, figliuola de Ochoa de Mugnatones, Signor della Cafa de Mugnatones, Fi fuo figliado, fri gli altri. Lope Garzia. de Salazar, e Fernando de Salazar, che viffe in Napoli con il Rè de Aragona, effendo fuo Gentil'huomo.

Un altro Lope Garzia de Salazar, filiuolo legitimo maggiore d'Ochoa de Salazar, filiucceflore della Cafa, fenflel'Hifforia, e Nobiliario dell'guaggi, haverà 200, anni à dietro, fi casò con D. Giovanna Yuagnez de Moxicae Butron figliuola de Gonzalo Gomez de Butron, e di D. Maria Alfonfo de Moxica. Signor della Cafa de Moxica, che per queflo cafamento fi unirono quefte due Cafe de Butron,e Moxica, e fono fatic Conci d'Art mayona, con la quale fece-Lope de Salazar Signor delle Cafe de Portgalete, e Sagnin de Somorroftro, Giocie Salazar, che fioccedè nelle cofe dea Salazar, e Mugaratones, & altra

D.Giovanna de Salazar, e Mugnatones, per morte de Maschi, hereditò questa Casa, e si casò, secondo si dice, con NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 449 il Secretario Gio: de Salazar Cavalier del Ordine di S. Jacopo, e e Signor della Villa de Alcolea, e Recettore Generale delle pene di Camera.

Lope de Salazar figliuolo maggiore di detto Lope Garzia de Salazar, e D. Goi: Yagnez de Moxica, e Button, fü Signor delle Cafe de S.Martin, e di quella di Salazar de Portugalete, fi casò con una figliuola di Diego. Lopez de Salzedo, e li diede in dote la Cafa di Nograno, ò Nograto: da, quali fono difcefi li Signori delle referite Cafe de Salazar de Portugalete, e Nograno, ò Nograto: E perche diquelli fisherede una Signora di Salazar, che fi casò con D.Lope de Vagnares, difcendente de la Cafa de Vagnares, pafò la robba in Cafa Vagnares. Li Signori di quefla Cafa hanno fondato le Cafe de Salazar de San Pelayo, de Largacha, de Ovalle, e Valpuefla, con il cognome di Ovalle, e Valpuefla, laciando quella di Salazar.

Di questa Casa di Salazar, hoggi vi è il Cardinale Pietro Vescovo di Salmatia, creato dal Pontesice Innocentio XI.

Si crede, che sia stato di questa Famiglia il Martire S. Lorenzo, che sù Martirizato nell'anno del Signore 261.

Scrivono diquesta Cala, Argote di Molina, Frà Martino de Coscipiles, D. Michele Antonio de Avalos Hercilla, e Gliano nel Nobiliario di Case, e Lignagei di Spagna, il Nobiliario del nuovo Regno di Granata. D. Felix de Lucio Espinosa, in un memoriale di questa Famiglia..., si fampato in Madrid nel 1082.in fol Aponte nel Nobiliario, & altri.

D.Alfonfo Salazar nel 1559.fü Giudice di Vicaria, e nel 1568.fü Prelidente della Regia Camera, e fü Regente di Cancellaria in Napoli,nel anno 1574.fucceffore di Ernando de Montenigro, che andò Regente in Hispagna, morì nel 1581.

D.Dianora fua figliuola fi casò con Francesco di Braida, de' Conti di Carisi. Nel 1600. Andrea fu Secretario del Regno.

Nel 1590, si ritrova in Milano Regente nel Sopremo Consiglio d'Italia, Diego Salazar.

In Cicilia è anco nobile, dove D.Andrea nel 1480. fu Castellano di Castello à Mare di Palermo. Hà governato la Regia con l'officij di Pretore, e Senatore; ne scrivono l'Inveges, Mugius; & altri.

## Della Famiglia Saluzzo di Genua.

224 E Nobile Savonese, donde andò in Genua, & ivi fu acrita fra le Famiglie Nobili; e nel 1528. entrò nell'Albergo de Calvi. Questa Famiglia Carasa della Spina, essento nel anno 1690. con la Famiglia Carasa della Spina, essendo che D. Gio: Filippo Saluzzo hà preso per moglie D. Lucretia figliuola di D. Gennaro Carasa de' Conti di Policastro.

Nel 1202 fi ritrova Antonio di Savona Vefcovo della fua Patria ma perche fi ritrovò fiampato il Tronco della Famiglia Carafa della Spina, non fi ha poffuto ponere. nel fuo luego, perciò fi è poso in questo ramo della Stadera.

Nel 1443, ritrovo Giorgio figliuolo d'Euflachio Sigdi Vallegrana, e Monteoroxio Vescovo di Agustia Pretoria. Nel Concilio di Bassica fiu no dell'Elettori, per la. Natione Italiana, e legato al Rè di Cicilia. Fù Consigliere del Duca di Savoja, e trasserito nella Chiesa Lausanense.

Federico verso l'anno 1670. fu eletto Doge della Repubblica di Genova.

Vi è in Regno il Ducato di Corigliano ottenuto nel 1649. e vi è in detta Famiglia il Principato dell'Equile.

Ne scrivono il Franzone, l'Ughellio, e li Scrittori Genovesi. Della

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 451

### Della Famiglia Saluzzo di Bitonti.

E Nobile nella Città di Bitonti, nella Provincia di Bari.

Nel 1309. si ritrova in Regno Giovanni di Saluzzo Cavaliere.

Nel 1598. Jacopo Saluzzo di Bitonto fu Giudice di Vicaria: nel 1600. fu Avocato Fiscale di Camera: nel 1610.1611. Presidente di quel Tribunale.

Vive hoggi in Napoli Don Jacopo gentilissimo Cavaliere.

Hanno bene imparentato con la Carafa, & altre.

Nescrivono il Topio, l'Anthore della descrittione del Regne di Napoli,& altri Authori.

## Della Famiglia Sammarco.

Nella Chiefa della Santiffima Ánnunciata di Napoli, vi è bellifima Cappella, fondata da Portia Pignatella, che è la prima nell'entrare, che fi anella Chiefa, man dritta, che poi fi donata da detta Signora à Fabritio Sammarco Dottor di legge, & Avocato famofo di quei tempi, fecondo Nicolo Topio nel fecondo tomo dell'origine de Tribunali al fol. 91. che l'haveva difefo nelle fine liti, perciò detto Fabritio, per fegno di gratitudine, pofe il fequente Epitafio.

O nobile liberalitatis, & gratitudinis certamen. Fabritius Sammarcus II. cum hoc Sacellum à Portia Pignatella dono accepiffet, cui ille diù plurimifq; caufis tuendis officia prelititi i, liberus posterifque eduxeris, n'e quis hine illustris femina insignia, sepulcrumque amovere audeant,

#### 52 FAMIGLIE NOBILI

munificentiam grato animo prosecutus. Anno Domini MDLXI secondo Engenio nella Napoli Sacra.

Della Famiglia Sammarco ritrovo, che Ciriaco Autor Mantuano ne si venti Confessi incominciando dalla controv. 180 sin alla 2004 nella controv. 196, al n. 29. si chiama nobile detta Famiglia.

## Della Famiglia Sanfelice.

227 Dicono, che sia Originaria Normanda, venutal da Martiglia nel nostro Regno, à tempo de Rè Normandi. Si ritrovano di questa Famiglia con Feudi, e titoli, sin dal tempo de Rè Svevi Pietro Conte di Corigliano nel 123 9. sicevè per ordine del Imperador Federico II. Ostaggi Paduani, e prima di questo tempo Tancredi Sig di S. Felice.

Sotto Guglielmo II. offerisce al detto Rè souventione anco per altri Feudi. Lionardo creato Cavaliere dal Rè Carlo L e dal Conte di Leccio, fu fatto fuo Vicario Generale, Guglielmo fu familiare del detto Re Carlo I. & hebbe da quello in dono la Terra di Borrello in Calabria. e l'officio di guardiano de passi di Terra di Lavoro al quale officio andava annella anco la graffa. Giordano Caval. e familiare del Rè, nel 1269 per molti serviggi riceve in dono il Castello di Lacconia, S. Leone, Scandolo, e Tirioli in Calabria, Berlengieri Signor dell'Ammendolara, in rempo di Carlo I. Nel 1272, fù mandato dal Rè Generàle Visitatore nel Isola di Corfu, e nel 1291. fu Vice-Rè in Basilicata. Giordano suo figliuolo su remunerato dal Rè Carlo II.per aggiuto de Studii legali, e nel 1309. fu fatto Giudice dell'appellationi della G. C. & hebbe in dono Brianello in Basilicata, fu anco Signor di S. Leone, c. Amendolara in Calabria . Boemondo, che si dice es-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 453 fer di Marsiglia nel 1317, su dal Rè Roberto fatto Ca-

val. Cameriere Maggiore, e familiare.

In tempo di Carlo III. Paride Signor di S. Felice fu Cameriere del Rè, e Vice-Rè in Terra di Lavoro, e Contado di Molife, e Luogotenente del Gran Camerlingo. Angelo fù Vescovo d'Alife. Jacopo fù delli Rè d'Aragona Consigliere Collaterale, e Scrivano di Ratione. Pietro Vescovo della Cava. Gio: Vincenzo Signor di Bagliuolo.

Un altro Gio: Vincenzo in tempo del Conte di Lemos, fu Sorgente Maggiore della nuova Militia in Calabria, dopò del terzo del Marchese di Camerota in Lombardia... Un altro Gio: Vincenzo Mastro di Campo in Italia, Fiandra, Alemagna, nel Mar Oceano, nel Brafile, fu creato Conte di Bagnuolo. D. Marco Antonio fecondo Conte di Bagnuolo, fu similmente Mastro di Campo nel Brasile, ottenne titolo di Principe di Monteverde, & altre mercedi. D.Fabio fimilmente Mastro di Campo d'un' Terzo vecchio Napoletano, morì nel soccorso d'Orbitello. Cesare su creato Duca di Rodi dal Rè Filippo nel 1623. D. Tomaso su Vescovo di Montepilofo. Altro Tomafo Vescovo della Cava, e di Venosa, Commessario Generale nel Concilio di Trento sotto Paolo III. e Pio IV. Ambasciadore per la Città di Napoli al Papa Pio V.e Governador di Peruggia, dove fu aggregato, con tutta la sua Famiglia, à quella Nobiltà Jacopo gran Soldato, e Colonnello. Camillo Configliere del Configlio di S. Chiara, in tempo di Filippo II. Gio:Francesco Avocato Fiscale della G.C.Consigliere Prorogente di Vicaria, e Regente la Cancellaria, noto per le dottissime sue Decisioni, c. Prattica Civile, già stampate, D.Alfonzo Duca di Lauriano, Gio: Francesco Duca di Lauriano, Signor d'Agropoli, e S. Mango nel Cilento.

D. Giufeppe Arcivescovo di Cosenza, che poco mancò ad effere Cardinale, effendo frato Vicelegato di Ferrara, Governadore di Fermo, Peruggia, e Nuntio in Colonia, e di queflo Prelato ferive, e porta il fuo rittatto, Chiftiano Adolfo Thuldeno nella 3, p.dell Hiftor. de nostri tempi, stampata in Colonia al fol. 2,4.

D.Gennaro similmente Arcivescovo di Cosenza, viven-

te, Prelato meritevole del fommo grado.

Hà imparentato con Famiglie Nobilifime, come fono Dentics, Carafa, Monti, Cicinelli, Caracciolo, Pícicella, Palagano, Chrimini, Origlia, Alvito, Teltha Spicciacafo, Caflagas, Capua, Canclino, Stendardo, Scondito, Afflitto, Mufecttola, Capua, Albertuno, Tufo, Gaffelle, Aleffandro, Sorgente, Pignatello, Moranie, & altre.

Gode la Nobiltà nel Seggio di Montagna di Napoli. Nella Chiefa di S. Chiara di Napoli, tengono belliffima.

Cappella, con Inscrittioni.

Scrivono di questa Casa, Campanile, Lellis, Vincenti, Mazzella, Ciarlanii Contarini, Marra, P. Borrello, Engenio nella Nap Sacra, & altri.

## Della Famiglia Sanframondo.

non ben si sì se i Sanframondi havestero dato, o ricevuto il nome dal Castello di Sanframodo.

Raone, è pure suo padre passo con Roberto, e fratelli Guiscardi dalla Normandia in Italia, come si vede in un-privilegio del 1151. dove si vede ancora Guglielmo di Sanframondo. Signor di Cerreto, della Guardia Sanframondo, di Limata, di Pietra Roja, di SLorenzo, di Ponte, di Faischio, di Massa superiore, & inferiore, & altre Terre. E si vedono ancora Cavalieri di questa Casa anco sindall'anni 1088. 1105. 1112. 1173. 1183. e 1187.

Guglielmo nell'anno 1286. era Signor della Baronia di Sanframondo, marito di Adolitia di Dragone, fu Vice-RèNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL 455 Rè, e Capitan Generale di Terra di Lavoro,e Contado di Molife.

Gionata nel 1330. fu Signor di Cerreto . Gio: nel 1285. fu ornato Cavaliere, e Vice-Rè di Abbruzzo.

Tomaso su marito di Francesca Fossacieca, e poi su Cote della Terra, e poi Signor di Fossacieca, per detta sua moglic.

Guglielmo nel 1430, era Conte di Cerreto, marito di Caterina della Ratta, figliuola di Antonello Vice-Rè di Napoli,e Signor di Formicola,e di Margarita Marzano.

Giovanni nel 1309 era marito di Giovanna di Sus.

Nel 1452. Gio: di Sanframondo Conte di Cerreto intervenne nel Parlamento fatto per la nafcita del fecondo figliuolo di Ferdinando di Calabria, che poi fu Rè.

Francesca Camariera della Reina Giovanna Primazdella quale nel 1366. fi fatra Castellana del Castello di Pescara, su moglie di Pietro Catenato Regente della Vicaria. Covella su moglie di Ramondo del Balzo nel 1470.

Berarda fu moglie nel 1350 di Jacopo Missanello Signor di Missanello.

Berardone nel 1343. era Ostiario, ò Camariere maggiore della Reina Giovanna Prima.

Beatrice fu nell'anno 1427. moglie di Pietro Origlia. Conte della Cerra, e di Cajazzo.

In tempo del Rè Ladislao fi ritrova Algiafi di Sanframondo soldato di valore, che militava per detto Rè in Puglia, con feffant'orto cavalli, il Duca d'Andri con feiceto, Gentile di Monterone con feicento. Ottone de Caris con cento trentadue, il Conte di Bifegglia con trenta, Antonio di Gefualdo con vent'orto, Giot d'Acquavivacon trenta, Benedetto Acciajoli con quarantacinque,, Cicco di Gagio con vente, vicolò di Pefeo con venti.

Gio-

Giovanni fu Conte di Cerreto · Nicolò Conte di Cerreto fecondo. Guglielmo terzo Conte di Cerreto. Gio: quarto Conte di Cerreto · Filippo Signor di Cufano , &

altre Terre . Pietro Signor di Pietraroya.

Sono flatiancora Signori di Quatrano, Goffiano, Ducenta, Lorotello, S. Giuliano, Fosfacieca, Castello di Cannapino, che comprò Nicolò nel 1407. da Lembo Stella, Signor della Petrella, Sopino, Caslalvatica, Rialdo, Monterotario, Saltinoro, Telesia, Castello di Ponte, Torello, Collalto, Castelluccio, Cantalupo, Civitella, Prata, Capriata, Pratella, Gallo, Tino, Valle, Spineto, Cantalupo, Cornachiso, Campochiaro, Sarcini, Olivola, Casignano, Casoria, Corneto, e Perticaro.

Hà imparentato con nobilifime Famiglie del Regnoe fono S. Croce, Carafa, Dragone, ò Balbano, Goffiano, Evoli, Sus, Palmieri, Fosfacieca, Caracciola, Ratta, Vasfalla, Gianvilla, Balzo, Capuana, Cippoy, Molife, Tortella, Castelle, Origlia, Filingiero, Cataneto, Mormile, Pandone, Lagonessi, Missaello, & altre.

Scrivono di questa Casa, l'Ammirato, la Marra, Lel-

Scrivono di quetta Cata, l'Ammirato, la Marra, Leilis, Mazzella, & altri, e fono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

# Della Famiglia SancheZ de Luna.

Ode la sua nobiltà nel Seggio della Montagna I di Napoli. È originaria di Spagna, dove si rittova da tempo antichi simo, havere ha vuto dignità, cariche, e ricchezze, à par d'ogn'altra Famiglia. Hà havuto la dignità di Ricos hombres, che in quei tempi era appunto, come sono hoggi li Grandi di Spagna, firmavano li privilegij, e patenti Reali; In tempo de' Goti havevano la voce attiva, e passiva nell'elettione del Rè, come, di

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 4

dificendenti da fangue Reale, Si ritrova fin dal 9 39. fecondo il Beuter fol. 79. dove dice così: El año 9 39. vieneron. los Normandos en Galicia , pelio con ilco el Condego for al Condego for al Condego for al Condego for Ago Sanchez, y matò a Gunderigo fiz Rey. Nel 9 31. Fottenne Fortun Sanchez. Nel 1028. (il il Cone D. Garzia. Nel 1037. (il un'altro Fortun Sanchez Signor di Nafeera l'ottennero Afmar, Lope, D. Ramiro, Ferran, Nugno, Dia Sanchez de Fines. Nel 1136. (il trivora D. Lope, Sanchez Signor d'Aynarez. Nel 1228. andando il Rè D. Ptetro all'affedio di Majorica, red glaltari Gavalieri, Faccompagnaron oi Conte D. Rofellon, D. Nugno Sanchez.

Nell'origine delos Ricos Hombres del Regno d'Aragona, composto da D. Gio-France fo Montemayor de Cuenca nel fol. 148. dr. fi deferivono molti Cavalieri di questa, Cafac. hanno havuto tal dignità, e fono D. Sancho Sanchez Rico Hombre d'Aragon fervio en la guerra de Balbafro al Rey D. Pedro, Galin Sanchez Senior en Sos; Yingo Sanchez Senior en Montelus, ambos Ricos Hombrest. Lope Sanchez Rico Hombre fue el que compaño à Catilla el Con-

de D.Ramon Bereguer Principe de Aragon.

Vincenzo Blasco di Lanuza nella parte prima, cap 15. fol. 48.4. frà i Ricos Hombres d'Aragona sepelliti nel Monadero di S.Gio: della Pegna, vi pone D. Pietro Sanchez, che guadagnò Huesca, e vinse la celebre battaglia d'Alcoraz.

Appreflo Girolamo Zurita, come prontamente si osferva nell'Indice de' Jusi Annali, molti di questa Famiglia sono celebrati con titolo di Rico Hombre, e di sangue Reale, frà quali si legge D. Fernan Sanchez hijo del Rey D. Jayme el Primero, và por Embajador en Sicilia el año 1169.

D. Alonso Sanchez hijo del Rey, qual nome d'Alonso si

vede continuato in questa Famiglia di Napoli.

D. Nuño Sanchez hijo del Conde D.Sancho armole Cavallero el Rey D.Pedro, hizo guerra à D.Ramon de Moncada.

Mmm

Nel

Nel 1319. D. Pedro Sanchez fuè Gran Privado del Principe D.Jayme de Aragon.

Nel 1325. un'altro D.Pietro Sanchez andò Ambasciado-

re del Rè di Castilla al Parlamento d'Alcañiz.

D. Gio: Sanchez fu destinato per determinare la oausa.

della successione del Regno d'Aragona.

D.Luigi Sanchez Cavaliere, e Comendatore dell'Habito di San Giacomo, Teforiere Generale di tutti i Regna della. Corona d'Aragona, Configilere del Rè Cattolico, Signore d'Hueffa, Segura, & altre Terre, fù nel 1503. In lervigio del Rè ferito da Francefi nell'affedio di Salfas. Zurita par. 5. lib. 5. cap. 54. fol. 309. l'officio di Teforere, passo à D.Enrico di Toledo fuo cognato, Signore delle cinque Ville di Manzera, della Camera dell'Imperadore Carlo V. e nipote del primo Duca d'Alba. Lopez. d'Haro nel fuo Nobiliario nella Cassa d'Toledo.

Nelle hiftorie di Salazar di Mandozza, di Prudentio Sandoval, e di Beuler, graviffini Scrittori fi legge haver havuto Titoli fin dall'anno pop. feudi, Vaffalli, Hibiti, Comende, Governi di Regni, Officii preminenti di Grandi Ammiranti, Sinificalchi, Gran Giuftitieri, Gran Proconcari, Capitani Generali, Ajo di Perfone Reali, & Ogni altra cari-

ca, e dignità di prima classe.

Quella Famiglia però allignata in Napoli appare effer verace Rampollo della Cafa di Luna, fecondo fi à mentione nel Privilegio spedito nel 1532. dalla Reina Giovanna. Madre di Carlo V. che si conserva con altre scritture, e Privileggi di quella Cafa nell'Archiviose propriamente nella. Camera prima let. 5, senzia 5, che per maggior chiareza za habbiamo stimato qui in parte trasportarlo.

Nos Joanna, & Carolus ejus primogenitus, DEI gratia Reges Castella, Aragonum, Legionis, utrius q; Sicilia, & e. Nostrum est , & ad nostram Regiam muniscensiam spe-

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

Etat recognoscere, & semper pra oculis memoriam tenere de benemericis, fidelibufque hominibus,qui non folim nobis, fed Majoribus nostris cum labore, fidelitate, es obsequio, nullis parcendo periculis servierunt, ut voracitate. temporum, eorum gesta non deleantur. I deò nos memores tuorum pradecessorum Magnifice, dilecte nostro Alphonfo Sanchez, & pracipue tui patris Alphonfi SancheZ, qui in utroque fortuna eventu Serenissimo Regi Catholico nostro patri, & Avo clara memoria in nonnullis legationibus inservivit, simul cum Francisco Sanchez Equite Divi Jacobi tuo patruo, qui pro acquirendo Neapolitano Regno in omnibus praliis periculosioribus inter primos fuit. Respicientes quoque magna servitia eodem Regno Citrà Pharum gesta per Joannem Sanchez tuum Avom in obsequium Serenissimi Ferdinandi Primi, ejusdem Regni Citrà Pharum Regis dum vixit, à quo dignus sua amicitia reputatus, insignitus, or decoratus fuit, ac etiam servitia eximia PETRI SANCHEZ DE LUNA tui Tritavi, qui Legatus fuit à Rege Martino Regni Sicilia Ultra Pharum ad Summum Pontificem Bonifacium IX. fancta veneranda memoria ad varia, 65 ardua pertrastanda. negotia, in qua Legatione fidelissimum, ac sagacissimum se prastitit. Et denique respicientes claram, & nobilems tua Familia, & Prosapia, & conditionem perpetua serie per plura sacula conservatam. (ujus Progenitores ex ANTIQUISSIMA LUNARUM, ET RICORUM HOMINUM STIRPE Aragonensis Regni initium habuerant.

Come si verificò similmente nelle prove di Frà Girolamo Cavaliere Gerofolimitano , figliuolo del primo Marchese di Grottola, che si fecero nella Città di Saragoza, Metropoli del Regno d'Aragona, quali si confervano nell'Archivio del Priorato di Capua, la quale Casa di

Mmm 2 Lu-

Luna, secondo Girolamo Blancas fol 412. si diffuse in più Rami, e si distinse con varii nomi Patronimici, frà quali Sanchez di Luna.

Et quandoque apud nos, dice egli, dium plares er ant Familis ex e adem gente propagate, a de est diftinguendas, quemadmodum Romani cognomina cobie entil Properta que, ut diximus; ex Cornelius, alii Scipiones, alii Lensuli furrunt nuncupati, buighmodi Familiarum varietates, vel cognominibus adverfii Oppidis fumptis, notabantur, qualia fuerunt in Zapatarum gente illa de Cadret, de Thous, est dia, quar retulmus, vel fola Partonimesi pique nominis mutatione, ut in LUNARUM Gente, inter quos alii Admerinez, de Luna, a dii Ferrench de Luna, alii SANCHEZ DE LUNA vocabantur, atque etiam alii Ximent? de Luna. Tam late olim nobilifima, est Lunarum Gens diffigla fuit.

Come appunto vien nominato D. Pietro Sanchez de. Luna Rico Hombre di natura, & Ambafciadore al Rè Martino di Sicilia al Pontefice Bonifacio IX. Stipite di quefla Famiglia di Napoli, così nel fopradetto Privilegio, come in un'altro, che fi conferva nello fleffo Archivio nel luogo citato, f pedito nel 1523, dall'Imperador

Carlo V.

D. Giovanni pronipote del fudetto fervi con fomma fede il Rè Ferdinando Primo, da cui optenne nel 1467. La Città di Vico Equenfe, e Malla Lubrenfe, e fi nella conceffione honorato con titolo di caro Amico, con altre elpreffioni d'affetto, e di filmà degne di memoria, Excest. 1, anno 1466. 1468. fol. 229. àt. fù anche fuo intimo Configliere., Excest. cur. 65 communibus Ferdinandi Primi anno 1468. 1471. e 1475.

D.Francesco figlinol del sudetto, sù Cavaliere dell'Habito di San Giacomo, Tesoriere Generale del Regno, DispenNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

fiero Maggiore del Re Cartolico, del fuo Configlio di Stato per gli eferciti di Terrase di Mare, Capitan comandante, e comandò buona parte dell'efercito nell'acquilto del Regno. Archivio Grande della Teforeria Generale in anno 1703, fol 19. Hebbe la concessione della Città di Corigliano, & Acri in Calabria fotto titolo di Castellania, Execut. Magni Capitanti sul Rege Catholico in anno 1504, del luo valore si menione il Cantalicio nel libra, in sino, enel lub. 3. 161.64. Zurita par. 3. lib. 4. cap. 3. 1. fol. 22. 23. e. e. lib. 5. cap. 8. fol. 25. 4. e. e. s. 5. s. 6. s. 25. s. 25. s. 6. s. 25. s. 25. s. 6. s. 25. s. 25.

Alonío fratello del ſudetto ſi legge nell' Archiviñ citato, che ſerviſſe in diverſe Ambaſciarie il Rè Cattolico , & appare havet havuto ducati eso, per complimento di carra, 500. di grano per tratta conceſſa dal Rê Ferdinando II. al Priore di Exea Cavaliere Geroſolimitano ſuo ſratello, ex

Cedulis Thefaurariorum in anno 1504.

D. Alonfo figliuolo del sudetto è colui, che si fermò, e propagò quella Famiglia in Napoli, fù di molta stima appresso la Reina Giovanna sorella del Re Cattolico, come à quellosche fi allevò nella fua Real Cafa , l'inviò Ambasciadore al Duca di Savoja à trattar matrimonio per sua figliuola. Nel 1512. lo spedì Ambasciadore al Rè suo fratello per urgentiffimi affari. Gli concedè nel 1517, annui ducati 400, in riguardo de' suoi servigi; e di que' de' suoi Maggiori . Divenne cariffimo fimilmente dell'Imperadore Carlo V. il quale nel 1521, l'inviò Ambasciadore in Venetia, dove si trattenne molti anni . Stabilì la pace universale d'Italia, per tal cagione ottenne nel 1524. da Francesco Sforza Duca di Milano annui ducati 600. del Sole, confessandosigli molto obligato; e dal Sommo Pontefice Clemente Settimo fù arricchito di fingolarissime gratie . Ferdinando Rè de Romani gli donò annui ducati 200: finalmente l'Imperadore lo creò del suo Conseglio di Stato. Gli donò in

più volte annul ducati 2200. & altri ducati 3000. d'oro. Lo ft Teforiere Generale del Regno. Comprò la groffa. Terra di Grottola in Bafilicata 3 Fabbricò il fontuofo Palaggio nella Piazza di San Giovanni Maggiore, che honorato fi perfonalmente dal detto Imperadore quando venne, in Napoli: Memoria di non poco splendore a' posteri di quella Famiglia.

D.Luigi fecondogenito figliuolo del fudetto fervi nellaguerra di Siena l'Imperadore, e fu Vicario Generale della. Provincia di Capitanata,e Contato di Molife, & ottenne da Filippo II. nel 1788. una pentione d'annui ducati 400. executoriale della Regia Camera 50. fol.140. fu anche Signore

d'Ailano nella Provincia di Terra di Lavoro.

D. Giulio fratello del fudetto fervi in diverfi governi, acquitò la Caftellania perpetua della Città d'Averfa con ampliffima giuridittione di vafalli; fia Avo di D. Giulio juniore Marchefe (econdo di Gagliato, che fi casò con detta. D. Giovanna Carzfa, figliuo del Duca di Cancellara della linea de Duchi di Nocera Grande di Spagna. Da' quali nacque il vivente Marchefe di Gagliato, e D. Domenico Cavaliere Gerofolimitano.

D. Alonfo altrei figlinol primogenito del vecchio Alonfo fin, come fuo padre, Teforicre Generale del Regno, del Configlio di Stato, e anche Signore della Terra di S. Arpino, e Marchefe di Grottola: Tirolo, che gli concelle la Macrid di Filippo II. nel 1774. Fi Cavaliere generofo, poiche, fabbricò nella fua Terra di S. Arpino magnifico Palaggio, e feraccolta di pretiofe Medaglie, ove era la ferie di tutti gl'Imperadori antichi 3 e di marii fontosfi, fri quali Adriano, e Getache facevano invidia ad ogni altra Scoltura, fecondoriferifica Il Forafiero del Capaccio, fol. 859. e lo flesfo Autore afferifice, fol. 597. che fix il più favio, accorro del crudito del fuo fecolo. Di quanta fiima, e autorità fosfie appresione de capaccio de con presione de capaccio pr

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II.

presso la prefata Maestà, i Signori Vicè-Re, & alla Patria, si raccoglie, ch'essendo nata controversia frà la Nobiltà, ed il Vice-Re, dice detto Capaccio, che i primi Signori della Città con la Nobiltà si conferirono nella casa di detto Marchese di Grottola, implorando la sua autorità, il suo ajuto, e consiglio per componere dette differenze. Hebbe cura di far'il Molo di questa Città, e lo compì co ogni brevità. Nel 1560. fù fatto Graffiero della Città, carica efercitata da lui conmolto decoro, Forast. del Capaccio cit fol. 498. e 640. Costui per parte di D. Catarina di Luna sua moglie (figliuola. di D.Gio:di Luna Signore di Porroy, Comedatore Maggiore di Motealbano, Castellano di Milano, Governadore dello Stato di Siena, e Capitan Generale dell'Imperadore in Toscana ) e fratello di D. Pietro di Luna Conte di Moratta Vice-Rè d'Aragona, pretese haver'acquistato le ragioni del fideicommisso sopra il Contado di Moratta, e Stato d'Illueca, ch'è una delle otto Case primarie de Magnati del Regno d'Aragona. Qual Majorascato, e Dignità si pretende dal presente Duca di S. Arpino, discendente delli detti-

D. Alonfo primogenito di detto Marchefe di Grottola, fervi nell' Armata Navale del 1571, con molta fodisfattione di D. Gior d'Auftria , dal quale f\(\theta\) accada to in Palermo congroffiffima dote con la Signora D. Beatrice di Marino Luna, e Vega , figliuola del Marchefe della Favara Generale, delle Galere di Sicilia con l'affifenza del Duca di Bivona, Grande di Spagna, e del Vice-Rè D. Giovanni della Vega,

ambi cugini, e balii della sposa.

D. Giovanni fratello del fudetto fù Propresidente del Consiglio, e da Filippo III. fatto Consigliere di Stato, e su Signor di S.Arpino.

D. Gabriele fratello del fudetto fù Cappellano Maggiore, Cöfigliere di Stato, & Abbate di S. Giovanni Maggiore. D. Antonio fratello del fudetto fù Capitan di fanteria. Spagnuola, servì in Fiandra con molta sodisfattione del Duca di Parma.

B'Girolamo fratello del fudetto fù Cavaliere di Malta, e

Comendatore di Marugio.

D. Antonio zio del vivente Duca di S. Arpino fu Cavaliere di Malta, & in tempo delle rivolutioni di Napoli, facrificò valorofamente la vita in fervigio del Rè N. S.

D.Pietro fratello del prefente Duca di S. Arpino ftà attualmente fervendo di Capitan di fanteria nello Stato di Milano, e Piemonte, effendo rimafto ferito nella fanguinofa battaglia di Saluzzo.

VI è il Titolo di Duca di S. Arpino, di Marchele di Gagliato, & anche vi è stato l'antico di Marchele di Grottola,

passato à Casa Caracciola.

Hà imparentato quefta Cafa in Spagna colle prime di Sapoli, e fono, Cornel, Ayerba, Zapata, Mendozza, Gurrea, Manriquez, Buyy, d'Afagra, Eril, Eredia, & altre, in Napoli con la Ruffa cel Principe di Scilla, Guevara de' Marcheli d'Arpaja, Caraciola de Duchi di Sicignano, Losfreda de' Marcheli di Trivico, Carafa de' Duchi di Nocera, Brancaccia de' Duchi di Lustri, Spinella, de' Principi di S. Giorgio, Azzia, Pifcicella, Milano, Capece-Scondita, Severina, & altre.

Hà ricevuto splendore questa Famiglia da S. Teresa, che

da essa nacque.

D. Alvaro Sanchez fiù Capitan Generale dell'Imperador Carlo V.in Lombardis, inveltito de feudi di Benevello, e Aggliddin Mombarchero, che fi polfedeano da Antonio Falleti, quale Chifa sulta per haver lafciata la fervità de 'Cefariani, a quali havea fercona Reste di Saroja, vito con un Reggimento d'Infanteria Italiana, & accoftaliani-f445: cotd à Francefi, per tal caufa li furnono tolti detti feudi.

Questa Famiglia Falleti è antichissima del Piemonte, vechiesa luogo, dendosi nobile nella Città d'Alba sin dall'anno 1000. di nostra

\*\*\*\*

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II.

ftra falute; Nell'anno 1163. Guglielmo Falleti nobile d'Alba fu Vescovo di Novara; dal di loro cognome, Villa, Feu chiefa nell' do sito nelle pertinenze di Cunio sù'l Tanaro, posseduto log. de' Carda detta Famiglia, s'è denominata Villa Falleti, come nota, dinali, e Vefdetto Monsignor della Chiesa in detta Corona Reale al fol. monte, 1372. 383. lib. r. Il Marchefe Carlo figliuolo di Melchiorre Signor di Villa Falleti, sù in pericolo di perdere detta Fortezza, per la supposta ribellione del padre, e per detto Marchese Carlo scrisse Cravetta il consiglio 452. Possedè detta Famiglia il Agost. della feudo, detto Barolo, così nominato da S. Barolo Martire del-na Reale, p. la Legion Tebea, che in detto luogo si riverisce, e per Ludo- 1. fol. 217. vico,e Manfredo Falleti Signori di detto feudo , scrisse Crawetta l'altro conf. 469. Acquistò detta Famiglia nell'anno Chiefe fol. 1336. il feudo di Pocapaglia da alcuni, che havuto l'havea. 383no dalli Conti di Cocconato Signori di Passerano. Possede-Fol. 206. rono Montelupo, tenuto prima dalla Famiglia de' Constantii principali Albefani. Possederono anco il feudo di Perno, i feudi di Benevello,e Porgomale,tenuti prima lungamence da Marchesi del Carretto. Possederono Lagnasco sin dal- Fol. 217. lib. Panno 1341. Possederono Rodo, vecchia loro giuristittio- Fel. 339. lib. ne, posto sopra la riva del Tanaro: Acquistarono nell'an- i. no 1300. il feudo di Roffia, chiamato dall'antichi Rodolfia,e lo possederono con titolo di Contado; hebbero simil- Fol. 468. mente i feudi di Racconigi, e di Carpenetta; & il feudo Fol. 346. di Valle di Grana,il feudo di Villanova,e di Tarantafa,& il feudo di Mombarchero , dice il Crescentio nella Nobil- Fol 483. tà d'Italia nella Famiglia Torriana, che i Falleti comprarono da Accorlino Torriano, Vicario di Roberto Rè

I Cavalieri di questa Famiglia in ogni tempo fiorirono nell'Armi, e nelle lettere ; Leonora su gentilissima Dama, forella di Monsignor della Croce,e come dice Mon. Not figner della Chiefa, su non folo per le Rime altrui famola, i ori tienna-

di Napoli, il Castello della Morra, nelle Langhe.

n m \* & il- 1552.£

#### FAMIGLIE NOBILI

& illustre, perciòche i più rari intelletti di quel tempo l'hanno cantata à pruova, mà da se stessa, e con proprii inchiostri s'è acquistata gloriosa fama nelle sue compositioni, massime nelle Rime stampate in Lucca nel 1559. Pie-

Reg. 1420. tro fu valoroso soldato, e venne in Regno à serviggi del 101.212. Regifindella Rè Ladislao (ove fece fua discendenza) trattato honore-Città di Reg volmente da quel magnanimo Rè ; Matteo nell'anno Chiefe Cro- 1424. hebbe l'Abbatia di S. Frontiniano d'Alba, e fu uno

gis de de più virtuosi del suo secolo.

397.

Non ben si sà se Girolamo Falleti Conte di Trignano Vefcovi ,fol. Ambasciador de' Duchi di Ferrara al Pontefice, all Imperadore, à i Rè di Spagna, Francia, e di Polonia, & alla. Repubblica di Venetia, fosse di questa Famiglia, poiche

Nella Coro- Agostin della Chiesa lo sa nato in Savona, dipendente da Trino, negando essere di questa Famiglia: Mà il Ruscelli nell'Imprese, fol. 406. dice , benche fosse.

nato in Savona, effere dipendente da Villa-Falleti nel l'iemonte. Scrivono di quello Girolamo, e delle fue rare virtù,e molte opre da esso composte, così in prosa, come in. verso,il Pietra-Santa ne Simboli eroici,il Giraldi, Alessandro d'Andrea nella Guerra di Campagna di Roma,il Sã. sovino nell'Orationi degli Huomini illustri, il Pigna nella Famiglia d'Este,il Marinelli nella Dedicatoria,che fa al Duca di Ferrara nel trattato delle copie delle parole, & à lungo ne scrive l'Abbate Giustiniani nel trattato degli Scrittori Liguri, fol.429.

In Piemote al presete stà divisa detta Famiglia in quattro linee, e tengono impieghi honorevolissimi appresso l'Altezza Reale di Savoja, così nelle Militie, come ne' Governisin dettaFamiglia vi fono l'Habito di Cavalieri di S.Dionisio,e Lazaro,e l'Habito diMalta,possedono i seudi diVilla-Falleti, Rodello, e Pocapaglia, parte della Morra, parte del feudo di Serravalle, & altri; vi fono i Conti di Villa-Palleti, e di Melasso, essendo il Conte di Melasso priNAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 46 4 mo Capitano del Reggimento di Guardie di Sua Altezza Reale.

E'nobile la Famiglia Sanchez anco in Cicilia, fecondo dice il Mugnos, che racconta l'huomini illultri di quelta Famiglia, e cita per comprobare l'origine di detta Famiglia. Juan V esperiul, e Bringario d'esegil, che noncredo siino stati in rerum natura, secondo il fuo solito. Mà secondo il veridico Padre Ansalone, nel 1404 vi si Nimenio Sanchez de Villalba, genero di Benedetto di Mayda, che possice di Villalba, se di Riddicelli, Fiumetorto, Racha, ò vero Rachalxaca, c. Sambuchetta, in Vallemazzara; e nel 1516. vissu D. Luigi Protonotario della Cicilia.

Dice D.V incenzo di Giovăni, che questa Famiglia da. Napoli passò in Palermo; mà non dice nè quando, nè chi vi la condusse, mà si soppone, che la Famiglia Aragonese fosse passata in Cicilia, e che havesse fatto il passaggio col Rè Pietro Primo, mentre il Fazzello fol. 506. narrando la Battaglia Navale, che il Rè Federico Secondo di Cicilia fece con trentanove Galee, contro l'Armata di cinquantanove Galee del Rè Jacopo d'Aragona, fuo fratello, e figliuolo del fudetto Pietro Rè, scrive, che l'Armara di Federico la guidavano Raimundus Creballis Comes Garsiliati, Ugo de Empuriis (omes Squillatii, ordinum Principes creati, vexilium verò Garsias Sancius Regis alumnus observandum cum Triariis Militibus accepit, e da questo Garsia si crede, che questa Famiglia fosse venuta in Cicilia, ove governò la Regia con gli offici di Capitano, e Pretore. Appo Pirri si legge Giovanni festo Sanchez Vescovo Cesaledense nel 1515. Francesco quarto Sanchez Vescovo Mazarense nel 1631.

Scrivono di questa Casa il Tutini, il Mugnos, il Padre Ansalone, Inveges, Alonso d'Haro, Argote di Moli-Mmm \* 2 na, na, li Nobiliarii di Spagna, e di Portogallo, del nuovo Regno di Granata, Scilippe Campanile in un trattato à parte, come afferiice nelle fue Notitie Hilforiche. Se ne fia anco mentione nell'Executor.cursa anno 1485/ol.74e nell'Executor. Ferdin. Primi, fol. 179. e ne' Notamenti Previjenum Magni Capitanti anno 1507.

# Della Famiglia Saccano.

230 PEr errore di stampa si è scritto nel Ramo di Gio: Battista, quintogenito del primo Malitia Garafa, che la Famiglia Carafa sosse imparentata con la-Savano, dovendosi dire Saccano; perciò descrivemo detta Famiglia Saccano.

Si ritrova Giovanni nel 1360. frà Baroni de primi del Regno di Cicilia, dal quale difcendono tutti i Saccani, che fono in quel Regno; fono stati Baroni di feudi di Limbrici, della Tonnara di Milazzo, Culla, Xilli, e della Gabbella del Passaggio, Castello, e Terra di Monforte.

Pietro hebbe l'acque del Fiume Acates, fotto la Città

di Toromina nel 1455. Ferdinando fu Barone di Limbrici, e Gio: Barone del-

la Torre del Giglio.

Angelo Vescovo di Catania.

D. Francesco fü dell'Habito di Malta della Gran Croce, Priore di Capua, e Baglivo di San Stefano. Luigi definano Ambasicalore del Regno à Giovanni Rè, in Barzellona. Pietro Ferdinando suo figliuolo si tenuto al Sacro Battesimo dal Rè Ferdinando di Napoli. Frà Ascano riccevuto nel 1549. Frà Vincenzo nel 1583. e Frà
Gaspare nel 1592. Corrado Stradicò di Messina nel
1150. Gualterio nel 1189. Gerardo nel 1286. secondo il Magnos, cri il Padre e Ansidone.

Della

# Della Famiglia Scaglione.

Uesta Famiglia è d'origine Normanda, discefa da uno delli dodici Magnati, che popularono la Città d'Aversa, fin dal 1025 Da Aversa andò in Cosenza. Nel 1141. Alfrido figliuolo del Conte Rodoperto, Contestabile del Rè Roggieri, diede al Convento di San Giovanni à Fiore certi terreni. Nel 1120. Arrigo fù Capitan Generale della Calabria. Roggieri nel 1228. fu Giustitiere del Regno. Nell'acquisto di Terra Santa, fotto Rè Normandi, furono Raul, Guglielmo, e due Goffredi. In una scrittura del 1195. in tempo di Arrigo Sesto Imperadore, Matteo Signor di Centura, figliuolo di Guglielmo donò alla Chiefa di Santa Maria Materdomini di Nocera molti Territorii, & ivi vien chiamato Unus ex Bavasoribus Aversa. Nel 1128. Roggieri viene appellato Giustitiere Imperiale. In una Medaglia antica si vede in una parte un' Ancora con due lettere S.A. e nell'altra una Donna Greca, attorno stà scritto: Lucretia Scalonia. Nel 1239. Tomaso Barone di Terra di Lavoro, ricevè hostaggi Lombardi. Sotto Carlo Primo Ruperto fu Signor di Parete, e di Cardito. Nel 1313. Macciotto Scaglione. d'Aversa feudatario . Nel 1398, Gerardo marito di Butia di Morano, Signora del Cafale di Morano. Nel 1396. Francesco su Signor di Pittarella Castello, e. Martirano Città, e d'altre Terre contigue, e su Marescial del Regno. Nel 1414. Nanno hebbe in dono da. Jacopo Rè, e Giovanna Seconda, Morra di Filocastro, San Nicolò, Mandaranoli, Caruni, Limbadi, e Mambrici in. Calabria Ultra. Nel 1441. Simone possiede Martirano Città, Scigliano, Grimaldo, la Motta, Altilia, Rende, e. S. Fili. BeBerardo hebbe in custodia la Città di Velletri dal Rè Ladislao , essendo Capitan della cayalleria del detto Rè. In detto tempo , Paolillo si Signor di Cricignano , Siniscalco del Regno , e condottiere di ottocento cavalli, del quale si vede la statua di Generale nella Tomba. d'Aversa. Nel 1493 rts Cavalieri di Fizzaz Capuana, che il Rè Ferdinando rilasciò un mezzo pagamento, appartenente a' feudi , si annovera Madama Letitia Scagliona. Antonio Vescovo d'Aversa nel 1519.

Nicolò Scaglione di Gallipoli nobile, e spettabile, ottiene il Casale di Cigliano 1463, execut. 24, fol. 74. Nel 1558. era Signor di detto Casale, e di Cassiglione, e di Presse Ferdinando, e li succedè Antonia sua sorella.

nel 1559.

Sono stati ancora Signori di Castiglione in Otranto, Roti, Cerella, e Pittarella.

Hoggi è estinta questa Famiglia in Aversa, & in Cosenza.

Nel 1477. Gabriele di Gallipoli, figliuolo di Nicolò pagò il relevio, per li feudi di Castiglione, e Cigliano.

Arminia Scaglione della Città di Gallipoli , figliuola, della Signora Cantelma Foffacieca di Ugento, che mot nel 1482 a pgal i relevio per lo feudo inhabitato, nominato San Giovanni de Malcantone in Otranto, e del Cafale di Minorvino, che fi di Giovinazzo di Foffacieca, d'Ugento fuo fratello.

Nel 1488. tràli Cortiggiani, e familiari del Rè, si ritrova Gio: Luis Scaglione, Colamaria Caracciolo, Pier Gio: Spinello, Jacopo della Leonessa, Angelo Spina, Marteo Sciapica, Vincenzo Mele, & altri.

Nel 1540. era Signor di Castiglione, e de' feudi inhabitati di Presse, e Gigliano Ferdinando Scaglione di Lecce, figliuolo di Vincenzo.

In ·

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.II.

Scrivono di questa Casa, il Lellis, Marra, Tutini, li Campanili, P. Borrello, Pietri, Sambiasi, Uehellio tom.t. Garlanis, & altri, sono nell'Archivio della Zecca, & altri.

In Cicilia, fecondo il Mugnos, fi ritrova nobile questa Famiglia; e degli huomini di quella scrive il detto Autorenel 3. tomo.

Della Famiglia Scaraggio.

232 E Nobile della Città di Bitonto, in Terra di Bari.
Scaraggio di detta Città il quale havendo alcune polificiioni burgenfiziche, fece pallare feudali, con beneplacito Regio, e fi diffe, che fi havelle à notare ne Quinternioni della Regia Camera, execut. 1, fol. 17.

Hà bene imparentato con le Famiglie di detta Città,e con altre nobili della Provincia, & altre forastiere, e frà

l'altre con la Carafa.

Ne scrivono l'Engenio nella descrittione del Regno di Napoli,65 altri Autori.

Della Famiglia Senis, ò vero Sinesso, ò vero Senisso.

233 E'Originaria di Siena; da Siena passò nella Cicilia, & il primo, che vi passò si Roggiere Militerper li fuoi serviggi, si motto caro a' Rè di Cicilia, octenne il Casale, ò vero Terra di S. Stefano in Valle-Mazara, che si è conservata per un secolo nella Famiglia; hà
posseduto un Molino feudale, con due vigne, nel tenimito di Bivona, il seudo di Bisan nella sfessa Valle, il jus d'esiggere un grano per ogni salma, che si estraheva dalli
Porti di Trapani, & Agrigento, dentro, ò suori del Regno;
il quale si vede affignato per l'opera della Darsena della.
Città di Messina, forse perche era soprastiate alla costructione delle Galee, officio, che non si soleva concedere, se.

non à Grandi, e confidenti del Regno. Di questo fu il Beato Angelo di Catania, dell'Ordine Benedettino, che à petitione di Emanuele Spinola Arcivescovo di Monreale. dell'Abbate di S. Nicolò di Arena di Catania, fu dato con. altri, per la riforma del Monastero Maniacense, che per molto tepo era stato privo della buona Regola Monastica.

Questa Famiglia in Cicilia hà posseduto i seudi d'Ambrosia, e Bisana fin dal 1350. in persona di Giovanni, che. per ribellione di quello, il Rè Martino diede Bisana à Guz-

zardo di Liages nel 1398.

Ne scrivono il Padre Ansalone, 5 il Mugnos.

In Bologna anco è nobile, dove nel 1567. Agostino di Domenico Sanese su degli Antiani, come anco Alessandro di Agostino nel 1586. secondo il Dolse nelle Famiglie di Bologna.

## Della Famielia Sicarda.

234 IN tempo del Rè Carlo Primo, frà quelli, che pre-starono denari al Rè, vi fù la Famiglia Sicarda.

Nel Registro della Reina Maria del 1295. si ritrova Federico Sicardo di Gragnano.

Nel 1308. era in Castello à Mare Bonavineta Sicardo, e possedeva beni, vicino il Monastero di San Bartolomeo di detta Città.

Nel 1328. si ritrova Alberto , ò Roberto de Sicardis, Frate dell'Ordine de' Minori, fù Vescovo Calliense.

Nel 1417. nel Registro della Reina Giovanna II. si ritrova Francischella Sicarda di Gragnano, moglie di Jacopo di Lettera.

Nel 1495: ritroviamo Jacopo Sicardo, Secretario eletto di tutta la Calabria, execut. 2. detto anno, fol. 203.

Gode nobiltà nella Città di Castello à Mare di Stabia.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 465

Ne scrivono il Capaccio nel Forastiere, e l'Ughellio, c, sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & in aitri Archivii.

# Della Famiglia Sorgente.

235 IN tempo della Reina Giovanna Prima, e Rè Lodovico, fi ritrova Gio: Sorgente alli ferviggi di guerra di quelli, con altri Cavalieri Napoletani.

Nel 1471. Andrea, Giudice della Corte della Bagliva di Napoli per la sua Piazza di Montagna.

Nel 1409. erano Maitri Rationali della Regia Corte Angelillo,e Giovanni Sorgente.

Nel 1479. frà li Confrati della Cappella della Santifima Annunciata di Napoli fivede Andrea Sorgente infieme con Alesandro Carafa Arcivescovo di Napoli Gote di Confa, Jacopo Grisone, & altri Cavalieri Napole-

tani. Nel 1477. Carlo Sorgente diede fua forçlla Mariana per moglie à Marino Carmignano.

Nel 1482. Andrea, era Giudice della Corte della Bagliva di Napoli con altri nobili Napoletani, & anco nel 1486.

Nel 1483. Carlo Sorgente con Paolo Severino era, Estauritario di S. Giore Paolo. Nel 1497. Luigi era Mastro Rationale della Zecca per suo Seggio di Montagna.

Nel 1571. Fabio era Capirano d'infanteria, fi ritrovò nella giornata del foccorfo di Cipro fotto il Coronel di Sigifmondo Gozaga, nel 1590. Governadore di Salerno.

Nel 1540. Berardino Napoletano Patritio Cavaliere Gerofolimitano.

Marco Antonio Sorgente fcrisse, e stampò in Napoli, nel 1597, quella bella, erudita, & utile opera di Napoli Illostrata.

Nnn

Mu-

Mutio Sorgente suo nepote, Avocato Fiscale, e poi Presidente del Real Patrimonio, vi fece alcune utilissime aggiunte, & osservationi.

Francesco su Chierico Regolare Teatino Arcivescovo

di Brindifi,e poi di Monopoli nel 1649.

Hà goduto nobiltà nel Seggio di Montagna di Napoli, mà pochi anni sono è estinta.

Hà imparentato con li Gennaro, Carafa, Sanfelice, & altre nobilissime.

Scrivono di questa Casa, il Topio, la Biblioteca Napeletana, il Mazzella, il Lellis, Marra, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca, & altri Archivij.

# Della Famiglia Sorbellona.

Dicono, che havesse l'origine sua da Cordubellio Capitano de' Spagnuoli, che guerreggiò con Scipione il domator dell'Africa, mà di questo non si vede prova autentica. Dicono similmente, che gli Sorbelloni erano anticamente in Borgogna, di dove dopò qualche tempo essendo trè fratelli assai ricchi, uno andò in Milano uno in Ifpagna nel Regno di Valenza, & un'altro in Napoli. Da Spagna andarono in Sardegna, dove. vive il Conte di Cedula in Cagliari, con molto splendore. Mà è vero, che in Napoli non vi sono stati, fuor che. ultimamente nel fecolo corrente, dove s'estinse in poco tempo,e vivono hoggi le sue figliuole D. Eufrasia vedova di Gio; Geronimo del Nero nobile Genovese Marchese. di Cerella, & hoggi Principessa di Marano, e D. Teresa. Sorbellona moglie, che fu di D. Martino Diez Pimiento Regio Configliere del Configlio di Capuana, poi Avocato Fiscale del Consiglio d'ordini di Spagna, e poi Regente della Real Cancellaria del Regno di Napoli, nel

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 467 qual posto mori molto giovine, figliutolo del Generale. Don Francesco Pimiento, & al presente moglie del Duca di Mairà D. Ottavio Carass.

In Milano Francesco su Dottore di molta stima e sece alcuni libri di Sacra Teologia mistica, e scolattica fin dal 1130. Antonio nel 1370. fu impiegato ne' primi carichi della patria. Gio: Pietro fu de' Capi dell'essercito, quando il Rè di Francia Carlo VIII venne in Italia. Gabrio fu padre di D.Cecilia, che nel 1483. maritò à Bernardo de'Medici Fiorentino habitante in Milano padre del Pontefice. Pio IV. Un'altro Gabrio fu Barone di Murnasso, che su gran foldato, difese valorosamente Strigonia da Turchi, fu Tenente Generale dell'effercito contro il Duca di Saffonia, & altri Principi ribellati all'Imperio, contro i quali hebbe famolissima vittoria, ritornato in Italia prese la Città di Saluzzo, e la Fortezza per Carlo V. Imperadore. Fù Tenente Generale di Gio: Jacopo de' Medici Capitan Generale dell'Imperadore nella guerra di Siena. Era Cavaliere di Malta Comendatore, e Gran Priore d'Ungheria l'anno 1560.da Pio IV. Sommo Pontefice suo cugino fu dichiarato Generale di Santa Chiesa in Terra, & in. Mare. Ricuperò Ascoli alla Chiesa. Il Rè nostro Filippo II. lo fece Visitatore Generale di tutte le Fortezze de' Regni di Napoli, e di Cicilia con suprema autorità, & independenza. Nella Battaglia Navale del 1571. fu Gabrio Capitan Generale dell'arteglierie, e d'una squadra di Galee, dal Rè Cattolico Filippo II. fu assai ben veduto, e stimato dal Signor D. Giovani d'Austria Generalissimo, dal quale ricevè in dono due pezzi d'arteglierie dell'acquistate, alcuni schiavi,& altre ricche spoglie.

Nell'anno 1372 in affenza di D.Gio: d'Austria governò il Regno di Cicilia, & hebbe il comando sopra quindicimila combattenti Italiani, Tedeschi, e Spagnuoli, nell' istesso anno su fatto Vice-Rè, e Capitan Generale di Tunis, di Barberia, e de' suoi supremi Consigli.

Fù nel 1576. e 77. Luogotenente del Governadore di Milano affente per cagione della peffe, che affiggevaquella Città. Nel 1579 fiù dichiarato da Sua Maessi Capitan Generale dell'effercito per l'impresa di Portogallo, mà mori prima d'eseguire tal carica.

Gio: Battista su Vescovo di Cassano, e Castellano del Castello di S.Angelo in Roma.

Fabritio fu Governadore dello Stato d'Avignone, fu Capitan Generale dell'armi Ecclefiastiche contro Francefi, & Hugonotti, che havevano quasi occupata la Provincia d'Avignone.

Gio:Antonio Vescovo di Foligno, e poi di Nomera, Conte della Riviera d'Orta, sa Cardinale creato dal Papa. Pio IV, suo cugino nel 1560. sa Legato dell' Umbria, poi Vescovo d'Ostia, e di Velletri.

Gio:Battista Conte di Castiglione, Signor di Romagnano, sù buon soldato, andò due volte Ambasciadore per la. Patria al Pontesice,

Il Conte Gio:Francesco sù Conte Palatino, Prelato nella Corte Romana, Referendario dell'una, e l'altra Segnatura, Governadore della Marca d'Ancona, e poi di Camarino.

Il Conte Gio: Pietro levò à proprie spese un Terzo di 3000. Fanti Italiani, col quale, e con altra Soldatesca governo Grattivara, e diversi altri possi, hebbe anco il comando dell'Essectio sotto Vercelli nel 1617.

Il Conte Giovanni fi gran Soldato, Maftro di Campo di 3000. Fanti, per la Valtellina, e due altre volte prima, hebbe mercede di potto di Configliere del Supremo Configlio di Spagna nel 1825. Nel 1827, hebbe il potto di Commiffirio Generale, nello Stato di Milano, L'iombardio oltre il Pò. 6 Pizmones & il Potto di Governadore dell'Artegliere nel

1628.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 469
1628. Governadore del Monferrato, oltre il Tanaro. Governadore Generale dell'armi nalfatia. È Maefiro di Campo Generale dell'Effectio nel 1631, per la Germania. Mafiro di Campo Generale, per il noftro Rè in Catalogna, mori gloriofamente combattendo in Perpignano nel 1638.

Delli suoi figliuoli, il Conte Gio: Battista Marchese di Romagnano, il Conte Girolamo, & il Conte Gabrio buoni sol-

dati.

Fù in Napoli il Conte Sorbellone, che fù marito di Donna Caterina Manrichez Principessa di Marano, sù Stradicò di Messina.

Scrivono di questa Casa, Gualdo nella Scena de gli buomini illustri, il Crescenzi nel Ansiteatro di Roma, il Morigia nell'Histor di Milano, il Corio, & altri.

# Della Famiglia Sotii.

237 S¹ Crede originaria della Città di Peruggia nell'Umbria, donde parti nel 1450. Gio:Francefco Sotti, e venne in Napoli, dove cafacoli ne difece Marco Antonio, nel 1574, comprò la Terra di Poppano in Principaro ultra, come di vede in Camera nel quinta, 40.612, 1100 moglie, di detto Marco Antonio, fù Madalena Gentile nobile della Città di Barletta, che dopò la morte di fuo mariro, comprò nel 1578. la Terra di S. Maria Attoro, e Sellicti di S. Angelo à Cupolo, Paftene, & altri Cafili nel detto diffretto, e nel 1575, comprò la Terra di S. Nicola Manfredi, furono loro figliuoli Federico, e Nardaniello,

Federico hereditò le Terre di S.M. Attoro, S. Angelo à Cupolo, Paftene con Cassir, e Poppano,che si casò con Dianora Memmoli nobile beneventana, dalli quali nacque Feliciana,che si maritata à Luigi Memmoli, & hebbe in dote tutte le sudctte Terre, e da quelli nacque Federico, che esfendosi casato con D. Ippolita Mascambruno nobile Beneventana, ne nacque D. Lucretia hoggi Contessa delle Pattene.

Nardoaniello fratello di detto Federico, hereditò la. Terra di S. Nicola Manfredi, che fi casò con Gulia Caftagas di Genua, en è nacque Afanio, che fi casò con Vittoria Giordano, con dote di docati 4000. Da' quali nacquero Francefco, è Atelfandro, Guldeppe Aniello, e Marco, Angelo, che morirono fenza beredi, Lucretia e Dorodea; Lucretia moggie di D. Diego Rubio de Vittoria Cavaliere Spagnuolo, Barone della Gineftra, & Avocato Fifcale della. Provincia di Principato Ultra. Dorodea fi mariata à Vincenzo Conti, Barone di Teccanifi, dalli quali nacque una. figliuola maritata à Girolamo dell'Aquila nobile Beneventano.

Francesco Sorii Barone di S. Nicola nel 1631. Gasò con D. Felice di Genaro del Seggio di Porto di Napoli Siglioco la di Trojano, Alessandro nel 1676. si casò con D. Artemissa Carasa figlicola di Marco Antonio, edi D. Elena Daniele, da quali sono nati D. Nicola, Dologgi Barone di S. Nicola, D. Guseppe, D. Vittoria, D. Tercía Monache nel Monastero della Santissa Trinità di Ravello, D. Francesca, D. Anna. D. Nicolò si è casto con D. Andriana Volturale figliuola, di D. Girolamo, e di D. Costanza Apicella nobile della Città di Scala.

# Della Famiglia Spatafora.

Uesta Famiglia è Grèca , Francese , Vinetiana,
Napoletana, e Ciciliana, e d'origine ò Greca
Imperiale, ò Francese Reale, secondo il Barone nell' ansiteatro, e l'inveges, nel Paler mo nobile.

In Cicilia si ritrova fin dal anno 1269 in persona di Tancredi.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBII. 471

Corrado nel anno 1352 andò Ambasciadore al Rè Lodovico.

Friderico nel 1301 ricevè da Maria Reina di Ciclia, per fe, e fuoi fucceffori la perpetua Caltellania, e Capitania della Terra di Taurimina con fuo Caftello Nel 1309 ricevè per fuoi fegnalati ferviggi del Rè Martino, per fe, e fuoi heredi le Gabelle delli bifotti, Sepe.Sale, e Ganapo della Città di Meffina. Quello ricevè Privilegio d'abi gnori Venetiani di nobile Cittadino Venetiano per fe, e. fuoi heredi in tempo del Doge Michele Stano, con privilegio della data del 1400.

Nel 1447. vi fu un altro Federico Maestro Rationale del R.P. e Camerlingo del Regno, per privilegio spedito nel 1458.

Il Rè Cattolico scrisse una lettera molto favorita à Federico,nella quale si conduole della morte di Giossuo fratello, che serviva il Rè con una sua Galea, e parla della sua Famiglia con grande honore.

Li discendenti del detto Federico, ottennero privilegio dal Gran Maestro di Malta, Fr. Hugone de Loub Enx Verdula, che tutti potessero portare la Croce di Malta.

D. Federico Caval. Gerofolimiano, Barone delli Bifcotti, e mezzi granl, perche non lafciò mafchi, mà una fola femina, quale fi casò con D. Vincezo Bardi, e Centelles, Marchefe della Sambuca, & in quella Famiglia Bardi trafferì li due privilegii di nobile Cittadino Venetiano, e della Croce Gerofolimitana, ancorche femina difeendente.

Quefla Famiglia è divifa in due Rami, in Palermo, & in Meffina, alcuti di quefti hanno governato la Reggia con gli officii di Capitano, Pretore, e Senatore, & altri poffedeno i titoli di Principe di Maletto, Principe di Venetico, Marcheed il S. Martino, Marchefe della Roccella, Barone di S.Fradello, e B.di Mazzara,

Frà gli Stadicò di Messina, Damiano Spadafora Cavaliere nel 1359. CorCorrado Cavaliere nel 1368. Tomafo nel 1386. eSalvatore Cavaliere nel 1429. e 31.Vi fono stati Cavalieri di Mal-

ta, & hanno havuto altre dignità.

Hà posseduro questi Feudi. Cassori, Didino, Bonalbergo, Venetico, Mazzara San Martino, Picios, Roccella, Bonvassillo, Perraintossecta, Pittari, Revocatasforesta, Custo,
altrimenti Charcari, Granito, overo Adernito, Colla sopra,
na, à Montegrosso (S. Moletta, Cutà), Collassoria, Feuda,
della Casa, Cirami, Selassini, Catalanoltori, Ferula, Galliani,
Limartino, Castro, Casile, e Feudo Olivieri, Castello, o vero Torte, Feudo della Tonnara, Cabella del Solante, Mischinese, Bodori, Feudoraso, Cachione, Scordia, Sibecha, CBussili.

In Napoli ritroviamo nel 1451. Corrado di Messina Regio Consigliere execut. 1 fol. 378.

Nella Città di Rossano Dragonetto nel 1482. della Città di Rossano nobile, & eggregio execut. 8. fol. 159. à t. Giovanni Messinescha, habitante in Castrovillari nel 1530. nel invasione del Regno, per servire S.M.perdè tutta la sua robbajottenne ricompenza.

Scrivono di questa Casa l'Inveges, il Mugnos , Barone,

P. Anfalone, Crescenzi, & altri.

Nel 1558, trà gli huomini d'armi della Compagnia di Fabritio Gefualdo, li ritrova Francesco Spatasora.

Nella Chiefa di S.Giovanni Maggiore di Napoli, viè

Cappella, e questa inscrittione:

Gulielmo Spataphoro à Sicula Optimată Familia, Turma Cataphratorum Prafec. [vb Alphonfo, & Ferdinando Regibus Aragoneis, & Antonio Gulielmi Spataphori Fr. V.I.D. & ab corundem Regum Confiliis, Hadrianus Avo, & Patri opt. F.P.

E nella Chiefa di S. Pietro ad Ara vi è altra Inscrittione, posta nel 1623 da Antonio Spatafora Dottore, Protonotario Apostolico, e Patritio di Lucera.

\*\*Della\*\*

## NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 473

## Della Famiglia Staibana.

239 Perquella Famiglia, che gode nobilià nella Cirtà più fiscala, in Amalli. Paolo è fisto Regio Configliere del Configlio Capuano à nostri tempi, è fisto buon. Giurifconfulto,come fi vede dalle fue opere legali,che flampò; fi Decano del detto Configlio.

Fù buon Giurnfonfulco, un altro Paolo fuo parente, che fimilmente (tampò il Configli Legali , Gio: Battifa figluo-lo del detto Configliere, fi buono Avocato, flampò un. Trattae de Intereffe, riferirò l'Epitaffi, che fono nella. Chiefa dis. Pietro a Majella della Citti di Napoli, dove, s'enunciano l'huomini illuftri di quella; e fono nella Cappella à mano dritta del Altrer Maggiore, che dicciono cofe, fi fleggano, e se ne facci il concetto, che tima il Lettore.

#### D. O. M.

Perrono Staibamo à Carolo I. & Il. in namo 1137.mumeribus decerato, Manueli Staibano Regis Roberii Comeflabulo, & XXV. Balasseriorum Duci; magnis stipenduis un'à cum militibus suis, ab eodem Rege, anno 1330.
auto, Nicolos Staibano Beniori, Joanna I. tempore supribus Feudis insignito. Reverendussimo Transono. altà: Francisco Staibano Epsicopo Ravellensi, à Gregorio XII. tempore Regis Ladulais, anno 1026. electo. Berteraimo Staibano I oanna II. à secretis, ac ab eadem Familiari Disdioappellato, di annis aureis 117, usque ad qui obtiumanno 1419 dilato. Alexandro Staibano I.C. insigni ab
Aragoneis Regisus plurimus in box Regno Magistratibus
honostato. Paulus Staibanus junior I.C. patriitus Scalensisco. Neapolitanus, liect bac ommia in Regis Archivisti

con-

constent, ne tamen Gentilium suorum, es Proavi pracipue memoria, temporum injuria deleretur, bic excitandum curavit, anno salutis MDCXLI.

## D. O. M.

Joanni Nicolao Staibano juniori, animi candore, er prudentia claro, qui fato ceffit anno 1555. & Margarita de Curte conjugi admirabili, Joannis Andrea de Curte primi ex Familia S.C.Prasidis germana matrona, non minus genere , quam omnigena virtute infigni . Cafari Staibano I.C. doctissimo Io: Nicolai filio , ac Portia Rossa conjugi, Marini F.ex vetustissima, ac illustri Familia Russorum del Barba Zale, Sedilis Montanea parentibusoptimis, & Victoria Marzana Iulia F. ex Illustrissma Ducum Suessa, & Principum Rossanentium prosapia,prima conjugi piissima, ac plurimum dilecta. Paulus Staibanus junior I. C. or patritius, pius in Avos, & parentes, or conjugem animo, ut & ipsius offa unà cum Victoria Capana de Sedili Nidi, secunda conjuge, in vetufto Familia Lacello conderentur, adhuc vivens posuit . Anno salutis infaurata 1641.

## D. O. M.

Et Paulo Staibano, Patritio Scalensi, & Neapolitano, Paulus Staibanus Iuris moderator & Æquiçvivus adbuc cineri debita bustia parat. Sic te despiciens tibi mort, hanc extulii urnam, qua capiens proprio compede capta fores.

Hac tibi posnit, qua aliis tua retia rendis. Ne speres pradam, prada sutura nova est.

A.D. MDLXXXXXI

Fabritius Staibanus 1.C. ac patritius, Regius contras exules in hoc Regno Commissarius. Lo NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 475

Lo riscrisce Lellis nella Napoli Sacra, fol. 55. 56. Hanno imparentato con li Carasa, Caraccioli, Rossi, Capani, & altri.

Della Famiglia Sterlich, detta ancora Scorrano.

240 SI crede, che sia originaria da' Duchi di Sterlich in Terra Tedesca.

Si ritrovano in tempo del Rè Guglielmo Secondo, Berardo di Scorrano, e Guglielmo Scorrano feudatarii. Un' altro Cavaliere, in tempo dell'Imperador Federico II. Si-

gnor di Scorrano, che riceve ostaggi Lombardi.

Errico con titolo di Dominus "Signor del Cafello di Poggio di Rofa, d'altri feudi nel 13 18. Gio di Scortano Signore del Caftello, detto Cippagatta. Berardo Signor della metà del Caftello di Mortola, e Signor d'altri feudi. Nel 13 28. Genile Signor di parte del Caftello di Scortano, di Carmennario, e Cappagatta nel 13 28. Errico Signor del Caftello Poggio di Rofa, e d'altri beni feudali nel 13 28. Berardo feudatario nel 13 22. Guglielmo Signor del Caftello Poggio della Rofa fotto Rè Normandi. Tri Baroni, che feguirono le parti del Rè Manfredi fi Angelo di Scortano. Stefano frà glifeudatarii d'Abbruzzi nel 1375. Matteo, de Andrea figliuoli del quondam Stefano feudatarii nel 13 10. Berardo milite feudatario nel 13 11. e 13 12. Roggiere Signor del Caftello di Monteverdenel 13 04. Berardo feudatario nel 13 61.

Berardo milite Signor del Castello di Monteverde in

Abbruzzinel 1300.

Stefano, e Matteo figliuoli feudatarii nel 1306.

Errico milite, Configliere del Castello di S. Gio:in Abbruzzo Ultra nel 1316.

Guglielmo familiare nel 1330 Galardo, & Andrea di O o o 2 Cie Civitella comprano da Butio, e Stefano Scorrano il Cafiello di Ripa Cannone nel 1330. Roberto Scorrano Signor della quarta parte del Caflello Pezzano, e Cafa di Si Jacopo nel 1331. Guglielmo comprò il Caffello Petro da Luca d'Ifea in Abbruzzi Ultra nel 1338. Lodovico comprò un feudo da Lodovico Aquiliano nel 1345. Nicolò ottenne fentenza à fuo beneficò per il Caflelli di Carmignano, e Aquilano nel 1481. Stefano frà gli Baroni d'Abbruzzi nel 1277. L'huomo nobile Tomafo turbava nella poffefione della meta delli Cafali di Faranote. S. Croce, la nobile Jacopa de' Melatini nel 1427. L'huomo nobile Morello di Scorrano, Signor di Scorrano, Carmignano, Petri, e la metà di Mortula nel 1401.

Bartolomeo di Chieti Patritio figliuolo del quondam Federico morto nel 1564, paga il relevio per parte di Scorrano, Carmignano, Castillenti, del Petto, & altri

feudi.

Nel 1541. Bellifario Sterlich, detto di Carmignano, Ippolito, Tomafo, & Aurelio fratelli del quondam Ottavio de Carmignano, paga il relevio per Carmignano, Mortola, Collemarmore, & Aquilano.

Bernardo Sterlich trå gl'huomini d'armi nel 1443. Ertorre Sterlich Patritio di Chieti del quondam Paolo, che mori nel 1354. paga il relevio per la parte del Caftello di Scorrano, Carmignano, Caftilento, e Petti, e per altri feudi.

Nel 1349. Gio: Tomafo Sterlich, aliàs de Carmignano del quondam Belifario, paga il relevio per morte di Aurelio Sterlich Barone de' feudi di Carmignano, Motula inhabitato, Collemormore, & Aquilano, fimilmente, inhabitati.

Bellifario, e Gentile di Scorrano del quondam Gio:che morì nel 1587, paga il relevio per lo feudo, detto, allo NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 477

Piane grandi, e piccole in Torcella.

Bonifacio di Scorrano, Donato,e Gio: Battista del quódam Andrea, pagano il relevio nel 1512. per li Castelli di Scorrano, Petti, Castellenti, & altri feudi.

Costantino di Scorrano di Tomaso per la metà del Castello di Scorrano, Castillenti, e Tezzano, e quarta parte di Poggio Camardense, e per la metà di Carmignano, e per altri seudi paga il relevio.

Federico Scorrano, e Paolo del quondam Leo pagano il relevio nel 1520, per la festa parte di Scorrano, Carmi-

gnano, Poggio, Camardenfe, e per altri feudi.

Ferrandina Scorrano figliuola della quondam Suriana Scorpione, vedova del quondam Andrea di Scorrano, vivendo con legge Longobarda unitamente con Lucretia. Filomana, e Silvia Scorpione, paga il relevio per Montegualtiere, Torcella, S. Giorgio, Mortola, e Tufigno nel 1534.

De' Sterlich hoggi vivono molti Gentil'huomini, e. Baroni di Scorrano, Castrolento, e d'altri seudi.

D. Francesco degnissimo Giudice della G. C. della Vicaria.

Tutte queste notitie si ritrovano nel Regio Archivio della Zecca di Napoli, appò il Padre Borrello, & in altri Autori.

# Della Famiglia Stendardo.

241 S Ono originarii di Francia, vennero in Napoli co Carlo Frimo, il primo fu Guglielmo, il quale. vinto, e morto Manfredi; fi creato da Carlo Marefciallo, e Grand'Ammirante del Regno di Napoli, e Vice-Rè di quel di Cicilia; alla venuta del Rè Corradino fu lafciato Capitano di ottocento lancie, in Tofeana, perche im-

pedisse il passo al nemico; si ritrovò ancora à tempo nella battaglia feguita in Abbruzzi con l'essercito di Corradino, e capo dello squadrone delli Cavalieri Francesi, To-· scani,e Regnicoli, e su principalissima caggione di quella vittoria. Fin dal 1 268. hebbe in dono dal Rè Carlo Primo Arienzo, & Arpaja, & oncie 250. d'oro annue, per le quali li fu assegnato Pomigliano d'Arco, Ponticato, Sanfarino, Pepone, Sibrano, Quadrapane, e Santa Maria della Fossa. In assenza del Rè del Regno, restò Capo del Cofiglio Reale, Capitan Generale di Terra di Lavoro morì nel 1271. Guglielmo suo figliuolo succedè alli Stati paterni, fu Governadore delli Stati della Provenza per il Rè Carlo. Fù Senator di Roma nel 1298, fù creato Gran Contestabile del Regno di Napoli, con potestà d'eligere. li Vice-Contestabili. Galasso suo fratello su anco Maresciallo del Regno, fu Signor di Lupino, e Campomarino. Filippo primogenito del Contestabile su Signor della Città di Fioretino in Cabitanata, Castello à Mare, Acquabella, Torricello, Catona, & Islia. Fù Capitan Generale in Terra di Lavoro fin'à i cofini del Regno per il Rè Roberto. Tomaso il settimogenito su Signor di Tramonto. Montealbano, e Pomigliano, fù Ciamberlano del Rè Carlo II. e Capitan Generale in Calabria. Filippo Signor di Monteverde Ciamberlano del RèRoberto e Vice-Rè di Terra di Bari nel 1328. e di Abbruzzo, e fu del Consiglio del Rè Roberto. Guglielmo per Gio: di Cassano-sua madre, fû Signor di Calvi, hebbe dal Rè Carlo II. Cafale nuovo, fu Ciamberlano, e del Configlio del Rè Roberto. Simone terzo figliuolo del Contestabile, sì Signor di Cafal di Principe, Cafalrotto, & Ariano per concessione del Rè Carlo II. Guglielmo figliuolo di Francesco settimo figliuolo del Contestabile, su Marescial del Regno, e del Configlio del Rè Carlo III. Jacopo fu Ciamberlano del NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIRII. 479
Rè Ladislao, hebbe il governo,e la Castellania d'Aversa
in vita, e si Marresciallo del Regno, e del Configlio Reaele. Giannotto si Vice-Rè di Terra di Lavoro, e Contado
di Molife, hebbe dal Rè Ladislao il Contado d'Alife. Hà
havuto altri carichi, e feudi. Gode nel Seggio della Montagna di Napoli. Si estinsi in Giovannotto predetto, dal
quale resiò una fola figliudo la brede, detta Giovannella ,
che si martitò à Marino Bossa, Gran Cap. li figliuoli dellaquale assissi a Casa e chinta sin dal 1 y 28 c. he Pietro nella venuta di Lotrech seguitò le parti Francesi, e così per
ribellione perdè ogni cosa, e morì in Francia; Matteo suo
nepote morì in Roma, ove prese si nance.

Hà imparentato con le prime Famiglie Napoletane : Scrivono di questa Casa, la Marra, Ammirato, Pietra-

Santa, Summonte, Costanzo, Mazzella, Inveges, Contarini, Historia di Cartagine Ciciliana, Tutini ne' (ontattabili cot altri

sestabili,& altri.

E anco in Cicilia questa Famiglia . E si ritrova sin dal 1392. Guglielmo Soldato di valore fotto il Rè Japoco. Ga-las, ò Galasto, ò Galaxo figliuolo secondogenito di Guglielmo il Vecchio del quale havemo fatto mentione nella Famiglia di Napolio porto la Famiglia di Napolio porto la Famiglia di Napolio porto la Famiglia di Calcia vesto l'anno 1370, poiche per ordine del Rè Carlo I. si casò con Sanciadi Podio Riccardi, con dote della Signoria di Caccamo, Galiano, e di Calaraniscetta. Mà questa Famiglia in Cicilia fubbito s'estinse, con l'occasione del Vespro Ciciliano, succeduto nel 1321. Governò questa Famiglia il Regno, con carico di Vicario.

E stata questa Famiglia anco in Inghilterra. Scrive di questa Casa di Cicilia l'Inveges.

# Della Famiglia Storrente.

242 SI stima originaria di Spagna, Guarardo Storrente Milite, Castellano, e Capitano di Cajeta, Signor di Castello Petroso, sotto Ferdinando I. nel 1465. Federico sti figliuolo del detto, si ritrova nell'anno 1485.

Berardo Storrente Vicegerente di Calabria, Principato

Citra, e Basilicata, sotto Carlo VIII.

Nel 1481. la Magnifica Cecilia Storrente, figliuola del Magnifico Augerario, Castellano della Città di Cajeta.

Hà goduto nobiltà nella Città di Cajeta, ne icrivono l'Engenio (aracciclo, e altri nella Descrittione del Regno di Napoli, e altri Authori.

Hanno imparentato con le Famiglie Gajetana, Carafa, & altre simili.

Sono nell'Archivii di Napoli.

# Della Famiglia Strambone.

243 E Originaria Napoletana, non trovandofene altra.

Origine. Il primo, che fi ritrova, e Pietro, che
fotto il Regno di Carlo I. era Collettore della Piazza d'Albino, e forfe fù quello, che 32. anni prima militò in favore,
del RèCarlo I.

Nel 1342. fi ritrova Giovannotto padrone di Nave, e. Doganiere in Cajeta. Matteo trovato Cavaliere nel 1382. improntò al Rè Carlo III. una Corona d'oro tempestata di germes, che lui teneva in pegno, per oncie 400. da Agnesa di Durazzo, Zia materna del Rè.

Sergio fù Paggio del Rè Alfonso I. d'Aragona.

Scipione Capitano à guerra, e Giustitiere dell'Isola di Capri.

Pic.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 481

Pietro nel 1480- fù Vescovo di Nocera di Pagani.

Gio Vincenzo fi Signor di Salfa, della Volturara, di Pomigliano d'Arco, e di Montemarano, & ouenne il titolo di Duca sopra la detta Terra di Salfaiper il fio sapere, e defirezza ne negotii fi più volte eletto della Città di Napoli, e pol Sindico del Regno, in tempo del Vice-Rè Conte di Monterci. Fù Preside della Provincia di Montesusco, e mori per il servigio del Rèin Ariano, ammazzato con altri Cavaliera, dal Populo tumulturante nel 1448.

D. Ándrea Principe della Voltorara, e Duca di Salfa, Cavaliere del habito di Calatrava, Osper il fuo Seggio di Porto, Ambasciadore della Città, per riverire la Serenissima Mariana d'Austria, sposa del nostro Gran Monarca Filippo IV.

Nel 1496. Giannotto Strambone trà li Corteggiani del Rè, che partirono per ricuperare Cajeta, con gli altri, Venato, Loffredo, Tufo, Caracciolo, Seripanno, & altri.

Antonio Strambone Patritio Napoletano, Cavaliere Gerofolimitano, e Cap. d'Infanteria nel 1573. Frà Gio: Antonio fù gran Soldato, fi ritrovò in posto di

Fanteria nell'impresa della Goletta nel 1574, dove si portò

valorosimente. Vivono hoggi il Principe della Volturara, e Duca di Salfa, e suoi fratelli, D. Camillo suo Zio, del habito di S. Jacopo,

& altri Cavalieri di quella Cafa.

Hanno imparentato con Famiglie Nobiliffime, come fono Severino, Carafa, Caracciolo, Cajeta, Angelo, Macedonio, Moles, Orefice, Gennaro, Capofacco, Aquino, &
altre.

Scrivono di questa Cala,il Lellis, Mazzella, Contarini, Terminio, & altri.

# Della Famiglia Suarez Meffia.

Lorenzo Suarez de Mendovzase Figueroa fi figliudo terzo di D. Indico Lorgez de Mendozzaza, primo Marchefe di Santillana , Conte del Real, e dellaMarchefe, e Conteffa D. Caterina Suarez de MendozzaFigueroa, fi Vifconte di Torrija Signor di Baganzo, fioni in tempo del Rè D. Errico IV. dal quale fi fatto Contedella Villa de Crugna, e Comendatore di Moherando. El
marito di D. Ifibella di Borbone, con la quale free D. Berardino Suarez de Mendozza, che fuccede nella Cafa, in temipo del Maeftro di Calatrava Gios Nugnez di Frado, e ra.
Commendatore di Caenca, Fr.Nogno Suarez, del ordine,
d'Alcantara, in tempo del Maeftro D. Suero Martinez Afforiano, era commendatore di Benquerencia, Fr. Melen Suarez. Nel 2364, D. Melen Suarez Sotomaior fi Maeftro di
detto ordine.

Fù secondo Conte D. Berardino, che servi bene i Rè D. Fernando, e D. Isabella, nella guerra del Regno di Granata.

D.Alonzo Suarez de Mendozza fit terzo Conte di Crigna, Vikonte di Torija Commendatorie di Mohernaudo nel Ordine di S. Jacopo, sfervi l'imperador Cárlo V. nella, guerra di Navarra contro il Francele, fi trovò con l'impera, dore nella guerra di Vienna, e di Tunfi prava i control.

- D.Francesco fü del hábito di S.Jacopo, Commendatore, de la Fuente del Maestre, e Maggiordomo maggiore del Signor D.Giord'Austria.

D.Berardino Caval.del habito di S. Jacopo Commendatore de Albange, e Terze, Ambafciadore al Inghilterra? e. Francia, per il Rè Filippo II. ferific le guerre di Fiandra, e. paefi baffi.

D.Lorenzo fu 4-Conte de Crugna , Visconte de Torija,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 483 ultimo Comendatore de Mohemando: Servi l'Imperadore Carlo I. e fiv. (Cre. Rè, e Capitan Generale della nova Spagna, morì nel Perù nel 1 183, fi casò con D. Caterina de la. Cerda, figliuola del Duca di Medina Celi. Vi fono li Signori dello Stato di Pignalarer. D. Gio Sùarez de Toledo Cano-

D.Berardino Suarez de Mendoza fû 5. Conte di Crugna Visconte de Torija, Cavaliere del Ordine di S.Jacopo, e Comendatore delli bastimenti di Castiglia.

D.Lorenzo Suarez de Mendoza fú 6. Conte di Crugna, Visconte de Torija, succedè al padre, che morì nel 1592 morì nel 1616, senza successione.

D. Sebastiano sù settimo Conte di Crugna, Visconte di Torija, succedè al Conte suo fratello nello Stato. Vivono

hoggi li fuoi fuccessori in Ispagna.

nico di Toledo.

Di questa Casa Suarez Messia verso l'anno 1248. era D. Gio: Arias Suarez Messia , figliuolo di Gonzalo Gonzalez Messia, di D.Teresa de Somoza Arcivescovo di S.Jacopo, e viveva D.Gio:Diaz Messia, figliuolo di Diego Gomez Messia fia suo fratello.

A nostri tempi ritroviamo ancora Baldassarre Baglivo de' Cavalieri di S. Stefano, come si vede nella Chiesa di S. Gio:delli Fiorentini di Napoli.

Nel 1603, fù Prefidente, e poi Luogotenente della Regia Camera della Summaria, Gio: Alfonzo Suarez Meffis, checontinuò fin all'anno 1614, e fù anco Regente la Real Cancellaria; morì nel detto anno 1614, fecondo il *Topio p.* 2.

Della Famiglia Meffia, à vero Mexia nobilifima Spagmola; Il primo Cavaliera, che fi ritrova di quefta Famiglia è D. Gonzalo Diaz Meffia, che viveva in tempo del Imperadore D. Alonzo de Spagna, che fin padre di D. Diego Gomez Meffia, ricco huomo. Dicono, che è una delle Famiglia, che difeendono dalla Famiglia della Reina Lupa, à Sancia Claudia

#### 184 FAMIGLIE NOBILI

Luparia, e da un Cavaliere fuo fratello. Dicono ancora, che da quella Famiglia difcefe il gloriofo S Francefco Arcivefcovo di Braga. In Caditglia fua defeendentia legitima, per mafcoli, difcendono li Marchefi de la Guarda, quelli di Loriana, e la Puebla, quelli di Loriana, e la Puebla, quelli di Magnes Grandi di Spagna, li Conti di Molina, e Marata, li Molini d'Herrera, Vifconti di Spagna, & altre molte Cafe illustri di Spagna, ana

D. Gonzalo Messia fu Commendatore di Castiglia, epoi Maestro dell'Ordine di S. Jacopo nel 1366. D. Pietro Messia nel 1384 pretese la successione del Magistrato del detto Ordine.

D. Diego Meffia de Ovando facreato Conte de Uzeda dal Rè Filippo II. e poi Marchefe di Loriana. D.Pietro Meffia de Tovar Caval. del habito di S Jacopo, del Configlio d'Azienda di S.M.

Don Ferdinando Cortese alla conquista del nuovo Mondo, passò Gonzalo Messia, che oltre d'essere stato gra Soldato, su Tesoriero del Rè, in quel Regno.

D. Diego Messia, e Gusman su Governadore, e Capitan generale di Milano, Cap generale dell'Esserciti in. Catalogna, & Estremadura.

D.Diego Messia de Ovando Davila, su primo Contc. de Uzeda.

D.Pietro Messa de Andrade,e Valcarce, naturale della Villa de S.Marta de Ortigueria, si ritrova nel 1644. Alcalde ordinario di detta Villa, per lo Stato delli Cavalieri Hidalgo.

Ferdinando Messía nel 1639 sú Giudice della G.C.della Vicaria di Napoli.

Per raccontare tutti i Cavalieri di questa Casa, ci vorrebbe uno grosso Volume, perciò non essendo nostro Instituto, lasciamo di raccontargli.

D. Ro-

#### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 485

D.Rodrigo Messia vive in Napoli con li suo figliuoli, gentilissimo Cavaliere, Giudice per molti anni della G. C. della Vicaria, & hoggi degnissimo Consigliere del Consiglio di Capuana.

Scrivono diquella Cafa Suarez, e Messia, Argote di Molina, D. Alon To d'Haro, Frà Gurolamo di Castro, nell Historia de' Re Goti, Pietra santa, Inveges, Triumsos di Galitia. Nobiliario del nuovo Regno di Granata, Cotzen, & altri.

# Della Famiglia Tarsia.

245 CI crede d'origine Normanda, e che habbia dato D più tosto, che ricevuto il nome, dalla Terra di Tarfia, in Calabria . Sotto il Regno di Guglielmo Primo visse il Conte Boemondo di Tarsia, contro del quale ssogò il suo odio .. Si ritrovano in quei tempi ancora Carbonello, e Boemondo. In tempo dell'Imperador Federico II. si ritrovano Baroni in Calabria, Paolino, e Matteo, à quali si cosegnarono ostaggi Lombardi. In tempo di Carlo Primo Paolo era Signor di Tarfia, Canne, e Nucera. Jacopo Cavaliere Gerofolimitano possedeva, per successione paterna, la Terra di Ricarro in Basilicata, della quale ne fù spogliato dal Rè, & havendola fornita di bel Castello, la chiamò Rocca Imperiale, su Jacopo Prior di Mesfina, e poi di Barletta, del Configlio del Rè Carlo, del quale fu Ambasciadore al Rè di Tunisi. Federico su ancora-Signor di Cafale nuovo. Odoardo armato Cavaliere dal Rè Carlo II. nel 1300. Capitan Generale, e Giuftitiere. nella Calabria, e poi del Configlio Reale, Vice-Rè dell' uno, e l'altro Principato, con potestà di servire per sostituto (cosa insolita) per ordine del Rè, insieme con Pietro Ruffo Conte di Catanzaro. Roggiere Conte di Sangine-

to, e Conte di Corigliano. Odoardo di Tarlia affoldò una compagnia di continui, per difesa del Regno, e custodia. di fua perfona, nella Provincia di Calabria. Odoardo aggiunfe allo suo Stato paterno, Terranova; si estinfe la sua. linea primogenita in una unica fua figliuola, chiamata. Fiordiligi, maritata con Guglielmo di Dinissiaco Marefciallo del Regno. Roberto fù Castellano di Barletta. Ga-Iasso Signor di Belmonte, in tempo d'Alfonso Primo, c. fatto Capitano à guerra delli Cafali di Cofenza, conforme fù ancora nel 1516. il Magnifico Vincenzo,nello steffo anno li Magnifici Francesco, Vincenzo, Gio: Berardino, Gio: Battista, Jacopo, Federico, e Prospero, figliuoli di Galeazzo ottengono confirma d'annui ducati 300 l'anno, execut. 17. fol. 87. at. Jacopo, per il suo valore, Capitan. Generale de' Venetiani, nella guerra di Pifa, e l'anno 1464, il Ré Ferrante li restituì li feudi di Latruca, e Santa Barbara, come cose paterne; Nella venuta di Carlo VIII. servi bene l'Aragonesi, e su Consigliere del Rè Federico; l'anno 1510, fu Regente della Vicaria; lo stesso officio hebbe due volte Francesco, il quale prima haveva. condotto mille fanti in Lombardia, in serviggio di Carlo V. Nel 1574. per morte di Cola Francesco di Tarsia Signor della Terra di Belmonte in Calabria Citra, per linea finita, si devolvè detta Terra alla Regia Corte, e su venduta ad inflanza de' creditori-

Gode questa Famiglia nobiltà nella Città di Cosenza.

di Monopoli, e Conversano.

Scrivono di quelta Cala, Sambiafi, Lellis, eMarra, Tarfia nell'Hiforia di Converfano, Giufeppe Campanile, Topio, es altris e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli.

#### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIBII. 487

# Della Famiglia Teodora.

on distribution distribution of the passo in Italia, in tempo d'Ottone Primo Imperadore . Il primo, che dicono, che paísò fu uno, chiamato Teodoro, verso l'anno 980, e se residenza in Sorrento; li discendenti di quello si chiamarono, non Albertino Teodoro, mà Alberico Domini Teodori per mostrare, che discendono da quel Teodoro Nel 1220 Bagnadeo su mandato Ambasciadore, per la Città di Sorrento all'hora Repubblica à Federico II. Impéradore . Nel 1564. si ritrova Riccardo Domini Teodoro, Si continuarono à chiamare così fin'al 1450, dopo quello tempo fi ritrovano chiamati: Alberico (v.g.) Teodoro. Hanno posseduto feudi fin dal 1 100. come Caffano, Fontanarofa, Fia, Pontelandulfo, S. Mareino, Sicigoano, Molina, Ovignano, Minuri, Ranello, Projano, Ruthio, S. Egidio, & altri feudi in Principato Citra, la Terra di Teramo, Acarico, Cannella, Capomarino, Magliano, & altre. Nel 1234. Angelo fu Consigliere di Federico II. Cesare Tesoriere di Taranto Paolo Vescovo di Amalfi fatto dal Pontefice Gregorio IX. Alberico in tempo di Carlo Primo, edificò la Cappella di San Tomafo Apostolo, nell'Arcivescovato, edificato da detto Rè. Camillo fu Credenziere d'Abbruzzi di Carlo II. Politio creato Caval. à sproni d'oro, da un Legaro dell'Impero nel 1418, Gaspare Capitano di cavalli, in tempo del Imperadore Carlo V.Gio:Jacopo Soldato valorofo,morì nella battaglia navale del 1571, Fabio Vice-Rè in diverfe Provincie. Pietro Paolo Configliere di Filippo II. Francesco Capitan di Cavalli in Milano . Lelio Caval. di S. Giovannise Capitan di Cavalli Scipione anco Configliere di S. Chiara, e stampo le dottissime Allegationi.

Hì imparentato con le Famiglie, Carafa, Caracciola, Evolo, Frezza, Gennara, Griffa, Moccaa, Serfale, Villana, Arcella, Mormile, Crifpani, Tolfa, Gefualda, & altre Tiene belliffima Cappella di S. Tomafo Apoltolo nella Chiefa Arcivelcovale di Napoli, con bella infentenca

Gode nobiltà in Sorrenzo, nel Seggio Domini nova.
Scrivono di quella Cafa, il Bernardo nell' Hifter. à parte, Hampata in Napoli nel 1644. Bianco contro Rofi. & altri.

## Della Famiglia Tocco.

Uesta Famiglia è divisa in due specie , una detta dell'Onde, l'altra delle Banne , discorriremo dell'una , e dell'altra.

La loro origine. Recondu il Volattranto, è d'origine. Gotica, difeendente da Totila kè di Gori, E cetro che traggono il lor principio dal Beneventano nel 3-minuvantica vedia di Principi Goti. Tolfe il nome dal dominio del Caffello di Tocco, vicino Benevento: rin dal 10-7, lotto l'Imperadore Aleffio fi ritrova Gadelaito Giudice del Monte di S. Michele Arcangelo. In tempo del Imperadore Federico fi ritrova Guglielmo Signor della Baronia, dia Valle di Tocco, Pietro Governador della Bafilicata, Arrigo Giudice del Imperador Federico. Un altro Guglielmo Signor di Tocco, e Governadore della Capitanata. Pietro Conte di Martina, e gran Senecialco del Regno, Lodovico Capitan Generale, & Ammirante della Cana Giot I. contro i Ciciliani.

Lionardo fi Cavaldi fommo valore, no contento degli honori fotro i Rè del noftro Regno, fi fece la firada à grandezze, di gran lunga maggiori, effendo, col valor dell'armi, facceduto a Principi di Taranto, nel Defpotato, di fa Principato della Romania, e dell'Epiro, nella Grecia, con le Pro-

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 489 vincie, & Ifole dell' Achaja, Etolia, Leucada, con tit. di Duca, Carnania, Larta con tit.di Despoto, Cefalonia, con titolo di Conte, Zacinto, & altre; acquistate da Carlo suo figliuolo, di modo che (come il Volaterano) ottennero i Tocci, tutto l'Impero già di Pirro, e di Ulisse. Si confervò questo Principato in questa Casa, fin'al terzo Lionardo, marito di Miliffa, figliuola del Despoto della Servia. Esfendo questi discacciato dal Turco, si ritrovò nell'antica. Patria, e riceve in dono dal Re Ferrando Briatico, e Calimera nella Calabria, e dal Rè Carlo VIII. ottenne la Città di Monopoli in Terra di Bari. Lasciò Carlo, e Ferrando, il primo Sig. di Rè Francone, vicino Alessandria. della Paglia, per dono del Imperador Massimiliano, che s'ammogliò prima con l'Andronica, e poi con Francesca Marzana d'Aragona, figliuola del Principe di Rossano, e. Duca di Sessa, e nepote del Rè Ferrando. Della cui difcendenza fono hoggi li Principi di Montemiletto, Conti di Monteaperto, Principi d'Apici, e Duchi di Sicignano, & altri Cavalieri.

Ferrante, chiamato dal Imperador Carlo V. suo confanguinteo, e della Real Casa di Despoti, sti attro Consigliere di Stato di questo Regno, e suo figliuolo Marco Antonio, su Vescovo di Levida in Ispagna. D. Ferrante su Ambasciadore dol Rè di Romani, al Rè d'Inghilterra.

Da Pierro Conte di Martina, e da Ifabella di Sabrano figliuola del Conte d'Ariano nacque il terzo Guglielmo, fecondo Conte di Martina, e Signor della Baronia di Tocco, di Montemiletto, di Vitolano, di Cerreto, di Pomigliano d'Arco, dell'Vetrana in Otranto, e d'altre Caftella, fi Ambafciadore per le nozze del Rè Ladislao, con Maria forella di Giano Rè di Cipro.

Gio:Battista fu settimo Signore, secondo Conte, e primo Principe di Montemiletto, marito di Portia Caracciola, figliuola del Principe d'Avellino.

Hà havuto soldati di valore, con posti di Mastro di Campo, e Coronello. D. Antonio Principe dell'Acaja, o · fuoi fratelli, D.Gio:Battista, e D. Giuseppe, servirono alfai bene in tempo delle Revolutioni Popolari del 1647. il Re Nostro Signore.

Nel Duomo di Napoli, vicino l'Altare Maggiore, vi è ricca Cappella di quelta Famiglia, dove giace il corpo di S. Aspremo primo Vescovo di Napoletani, con belle in-

fcrittioni.

Hà havuto questa Casa l'ordine del Tesone d'oro. Godono nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli, Benevento, & altre Città E li fecondogeniti della Cafi godono la Camera di Titolati, di S. Eccel. Nè pagano nelle Scritture del foro, il Sugello, come originarii di Real sangue.

Hanno imparentato con Famiglie Nobilissime, come fono Caracciola, Carafa, Minutola, Balzo, Saracena, Pignatella, Ventimiglia, Marzana, Cantelma, Filangera, Bar-

rile,& altre.

Hanno posseduto Acerno Città, Apice, Fontanorosa, Torre, S. Angelo, Montefalcione, Serra, Manicalzato, Grumo, Montemiletto, Apici, Sicignano, Rifranor nello Stato di Milano, oltre l'altre, sopra referite.

Vi è anço la Tocco delle Banne, che è originaria della Città di Capua; essendo, che li più antichi, che si trovano si dicono Capuani. Nel 1302. Bartolomeo viene honorato con titolo di Caval dal Rè, e si dice di Capua, del quale fù moglie Oliva Adimari nobile Napoletana d'origine Fiorentina, che li portò per dote, fra l'altre case, alcune Castella in Terra di Lavoro, Suo figliuolo su Signor di Macchia. Da quel tempo hà continuato à possedere feudi, e mantenersi nobilmente; li feudi sono stati, oltre l'accennati, Cafal di S.Giovanni, di S. Pietro, S. Angelo, Balba, la terza parte d'Altavilla, Castel di S. Marco, à vero

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 491 Píanchetella, S.Soffio, S.Nicolò di Ripa, Cornito, e Rofci-

gno in Principato Citra.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, che sono Adimari, Protojodice , Aldemorisco , Montauro Francefe, della quale fù Umberto Arcivescovo di Napoli, che morì nel 1320. Capobianco, Carafa, Caracciola, Zurla, Pifcicella, Tolfa, Cajetana, & altre-

Dice l'Ammirato, che in poter suo vi era una scrittura del 1228. nella quale intervennero, per testimonii, in un. matrimonio d'un Barone di Casa di Rumma, i Maestri ( erano Dottori ) Simone, & Errico di Tocco Giudici del-

la Gran Corte Imperiale.

Scrivono di questa Casa, l'Ammirato, Filiberto Campanile, Francesco de Pietri, Lellis, Marra, Cotarini, Maz, zella, Summonte, Marchefe, P. Borrello, D. Andrea Gizzio in uno memoriale di questa Famiglia, Giuseppe Campanile, Mariana, Zurita, es altri.

## Della Famiglia Tolfa.

T A Famiglia Tolfa, e la Francipane è la stessa. Veda il Lettore nella detta Famiglia Francipane, nella linea de' Carafi della Spina.

## Della Famiglia Torella.

E Originaria di Lombardia, dove è antichissima, e nobilissima . Filippo è il primo, che si ritrova in Regno, un'altro Filippo, che possedeva beni, e case in Nap.nella cotrada d'Arco nel 1197 sotto Federico II.Rè di Napoli Sotto Carlo Primo si ritrova Matteo, che da quel Rè nel 1272. fù armato Cavaliere, e nel detto tempo, per antica fuccessione, era Signor di Cirifalco, e della Torella, alla

alla quale si crede habbia dato il nome questa Famiglia. Gio: figliuolo di Matteo Cavaliere, e Signor della Torella, e di Cirifalco, Matteo suo figliuolo nel 1315. comparfe,con altri Baroni, nella mostra fatta da Carlo Illustre sigliuolo del Rè Roberto . Nel 1342. morì Nicolò sepoltonella Chiefa di S. Chiara di Napoli, nè altra memoria. si ritrova di questa Famiglia, sino alla venuta di Ferdinădo Primo nel 1462. (benche si possa credere, che la Famiglia Saracena, che poi ha posseduto la Torella, havesse preso il nome di questa Famiglia, per qualche accidente, e lasciata lo proprio di Torella.) In detto tempo venne da Lombardia Francesco, secondogenito di Christosaro fecondo Conte di Montechirugolo, fu gran foldato della schola di Sforza, & in premio ottenne, in dono, Rignano in Capitanata, fu fua moglie Margarita Orfina figliuola. di Raimondo Principe di Salerno, Duca d'Amalfi, Conte di Nola, Sarno, & Atripalda, con la quale fece Alfonfo, di chi fu padrino il Rè. Li discendenti di questo sono stati padroni di Rignano, e quasi tutti soldati, e Capitani illustri, imparentando con le prime Famiglie Napoletane.

Si ritrova ancora, che gl'huomini di questa Famigliafono passita in sipagna: con nome di Torella, s, si ni Ciclia. Di quei di Spagna ne sono venuti, da tempo in tempo, alcuni in Regno, e si ritrovano havere posseduro seudice. carichi. D. Ximeves Peres Torella nel 1441-16 Vice-Rè di Valenza, Conte di Consentanea in sipagna, e Castellano del Castello di S. Etamo in Napoli. D. Gio: Ruiz Torella fino sigliuolo si: Consigliere, sè intimo Camerieradel Rè Ferdinando Primo. Nello stello tempo si ritrova Gio: marito d'Antonia d'Alagno, forella di Lucretia, tanto sivorita dal Rè Alfonso Primo, Signor d'Ischia, con titolo di Conte, che hebbe dal Rè Ferranee, sè hebbe ancora la Città di Cajazzo, & altri esfetti, de' quali per infedel.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. deltà fu privato. Berlingiere Torella nel 1557. Capitan di fanti nella guerra di Campagna di Roma. Nel 1475. FrancescoCavaliere strenuo, e marito di Margarita d'Urfinis, figliuola del Principe di Salerno. Nel 1442. Gio: Cavaliere Regio, Configliere, e Cameriere, nel 1451. Regio Usciero, marito della nobile Antonia di Lagni, e nel 1460. Conte d'Ischia . Gregorio , forse fratello di Gio: fù Maggiordomo del Duca di Calabria, e Castellano di S.Eramo di Napoli nel 1504. Jacopo Signor di Piescopagano, Bernardo Cavaliere, Cameriere Secreto del Rè, Portolano di Capitanata, e Bari, morì nel 1513. sta sepellito nella Chiefa di Santa Maria delle Gratie, con inscrittione. Marchefa Torella fu moglie di Valentino Claver Aragonese, Gran Cancelliere del Rè Alfonso Primo, e. Signor di molti feudi . Hà havuto dignità Ecclefiastiche, & altre, come si vede appresso il Lellis, che scrive à lungo di questa Famiglia, dove dice, che la Famiglia Saracena sia derivata dalla Torella.

Hanno bene imparentato.

Scrivono di questa Cafa, il Lellis, Crescenzi, Marra, or altri; e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia Tovara.

L'amiglia Spagnola, fictede, che origini dal famofo Capitano Alvaro Fanges de Zarira, che
difefe più luoghi da Morie liberogli dalla fervità, fin dals
l'anno 1237. fu fuo figliuolo Roderico Vermudez, che fit
Ciamberlano Imperiale. In tempo del Re Ferdinando II.
fiù fuo figliuolo Ferdinando Rodriquez Alcaide delle.
Terre di Leone. Da questo discefe Ferdinando Fernandes adelantado dell'Estremadura.

Il primo, che si appellò Tovara fu figliuolo del dettoesi chiamò Sancio Ferdinando Tovara, secondo Giuseppe Campanile, mà Noi ritroviamo prima di questo tempo, Hernan Nuñez de Tovar nel 1208. de lignage di Ricos hombres,che fono li Grandi di Spagna, del nostro tempo, Confirmadore, officio di gradissima stima. Il Rè D. Ferdinado il Sato donò al detto Sacio la Terra di Tovara nel 1 288. Sacio Fernandes de Tovara fu dichiarato Meninno maggior di Castiglia. Ferdinando Sancio di Tovara comprò la Baronia di Aniago, lotana nove miglia da Vagliadolid; & alcune volte la Famiglia fû chiamata Ruiz Fernandez de Tovara, & Ernando Nugnes de Tovara; nel 1335. Ruiz Fernandez di Tovara era Barone di molte Terre, nel ristretto del Vescovado di Burgos, di Valenza, e di Leone. Fernandez di Vagliadolid esercitò il Protonotariato del Rè di Castiglia nel 1385, e sù eletto, insieme co due altri Signori grandi, acciò havessero assodate le capitolationi pacifiche col Rè di Navarra. Egli alienò la Terra, e Chiefa di Aniago alla Città di Vagliadolid. Sancio Fernandez fervì il Rè Errico nella battaglia di Nassara, di chi erancora Architalasso . Fù maggior custode della robba Reale, fu affoluto Capitano di mare, comandato fervì il Rè di Francia con 15. Galee contro Inghilterra, tolfe la Flotta à Portoghefi, e fece fuddito il fuo Ammirante, Gio: Ammirante come discendente da ricchi huomini, giurò le maritali capitolationi della Infanta Beatrice, nata dal Rè D.Ernando di Portogallo con D.Gio:di Castiglia:morì Battagliero in Alfubarotta. D. Fernandez si casò con D. Elvira di Castro, figliuola del Conte Teglio fratello del Rè D.Errico, D.Gio: Guardamajor del Rè D.Gio: II. si ritrovò nella battaglia di Granata nel 1431, casato con D. Constanza Enriquez, figliuola di D. Alonso Ammirante. Ritroviamo D.Costanza de Tovar maritata con il Co-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. testabile di Castiglia D.Ruy Lopez de Davalos. D.Luigi fù Marchefe di Verlanga. Nel 1392. visse Gio: Fernandez de Tovara Signor della Rena, il quale fervì fedelmëte il Rè D.Pietro . D.Ferdinando fu Comendatore di Santo Iacopo, Capitan della Guardia della Reina Giovanna. e fuo Montiero maggiore . Luigi Capitano d'huomini d'armi in Regno, in tempo dell'Imperador Carlo V. Liego Capitan d'infanteria Spagnola, morì nella giornata. fanguinosa di Coronde Lanoves. D. Francesco Comendatore di S. Jacopo, Revisore Generale della gente d'armi del nostro Regno. D. Francesco fu Alcaide, e Capitan Generale della Goletta di Tunifi. D. Ferdinando suo figliuolo fu Giustitiere della Città di Capua, e poidella. Provincia di Calabria . D. Francesco Capitan di fanti Spagnoli. D. Pietro Capitano della fua natione, in Milano, Fiandra, & in Francia. D. Ferdinando continuò à servire. nel Terzo di Napoli nel 1636 fu Montiere maggiore, c. nel 1645. governo la Provincia di Principato Ultra, C. nel 1647. Filippo IV. li diede il titolo di Marchese soprala Terra di S Marcellino, effendo anco Signor di Lufciano,e dell'Isoletta della Montagna di Miseno in Pozzuolo.: Il Marchese D. Apostolo su Capitano d'Infanteria Spagnola. Sono hoggi Cavalieri in Napoli di questa Famiglia che mantengono il lustro de loro Maggiori, che hanno bene imparentato.

Scrivono di questa Casa Giuseppe Campanile , Argate di Molina , Ocari? nel Nobiliario del nuovo Regnodi

Granata, er altri.

## Della Famiglia Tuttavilla.

252 E'Originaria di Francia, dove ancor fi rittova nobiliffima, detta Eftonteville, secondo (esare Armorial. In Napoli gode nobiltà nel Seggio di Porto. Il primoche venne in Napoli fi Girolamo, in tempo del Rè Ferrante il giovine, che fervendo con una Compagnii di gente d'armi, à fue fipele, quando ne furono cacciati i Franceli: fiù unbravifimo Capirano, e fiù l'primoche andafie à ricuperare. Saroo, e Nocera, e parte di Terra di Lavoro. E Popol fatto Luogotenente del Principe d'Oris, in Mare, e Capitan Generale di Carlo V. in Terra, combattendo à Tunifi con. Mori, fi alla prefienza del Imperador uccifo, effendo prima flato al l'impere di G'orone.

Vincenzo suo figliuolo, e di Beatrice Colonna, su Conte

di Sarno, Girolamo Vescovo di Sarno.

Venne in Italia detta Famiglia con l'occasione, che venne in Roma un Cardinale di Casa Borbone, che era Zio, per parte di donna, à Guglielmo Tuttavilla, il quale se lo menò feco in Roma, & il detto Guglielmo innamoratofi d'una. gentildonna Romana, se la pigliò per moglie, e come cheil Cardinale suo Zio l'hebbe per male, si parti di Roma,e la. conduste in Francia; dalla quale n'hebbe due figliuoli Girolamo, & Agostino. Morta poi la moglie, se ne tornò in Roma con li due figliuoli,e si se Prete,& il Cardinale suo Zio li renunciò la maggior parte de'suoi beneficii; morto il detto Cardinale, il detto Guglielmo fù fatto esso Card. dal Potefice Eugenio IV. e fù quello, che fece S. Agostino di Roma dalle fondameta, e molte altre opere eggregie, morì lasciando alli suoi figliuoli, Frascati, Nemi, Genzano, e 12.m. scudi d'entrada, sopra le Dohane del Patrimonio, e denari infiniti. Girolamo pigliò per moglie Hippolita Orfino, dalla quale n'hebbe due figliuoli, Guglielmo, & Ascanio. Da Guglielmo nacque il sudetto Girolamo, che morì in Tunesi.

A nostri tempi vi sono stati due samosissimi Capitani,D. Francesco,che sa Soldato di sommo valore, che servi il nostro Monarca in tutte le Guerre del suo tempo, con il nome NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII. 497 di gran Soldato, fà Capitan Generale, e Vice-Rè di Galitia, e di Sardegna, e fù Duca di S. Germano, e possedè altri Fendi.

D. Vincenzo (uo fratello,del Config. Collaterale di Napoli, Tenente Generale della Cavalleria ordinaria, & estraordinaria nel 1648 e poi Mastro di Campo Generale dello stefio Regno, che su Duca di Calabritto, Signor di Spinazzola, e d'altri Feudi, & hoggi vi sono i suoi figliuoli gentilissimi Cavalieri.

La Tuttavilla fa nell'arme ancora trè gigli d'oro, per caufa, che nella lor Cafa fi maritata una donna di Cafa Borbone, che è cafa Reale; e perche il quarto Reale è di donna, ci trà mezzo li gigli, la sbarra.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, Colonna, Orfina, Carafa, Cavaniglia, Caracciola, & altre.

Scrivono di quella Cala,il Contarini, MaZzella, Terminio, Marra, Ciacconio, Panvinio, & altri.

# Della Famiglia V alva.

252 S I crede d'origine Normanda, Hebbe Feudi fin dal tempo di Federico II. Imperadore, perche fri gli Signori d'Abbruzzi, à cui furono confignatio fatggi Lombardi, fi nota Jacopo, in Principato Grandalone della Valva definiato ancora da Carlo ad affiftere al fuo figliuolo Principed Galerno, e Vicario in Napoli, per ragione della fugliore di Salerno, e Vicario in Napoli, per ragione della fugliore della Baronia de Valva, donasi Monaftero, di Balba, Signor della Baronia de Valva, donasi Monaftero, di Senedetto di Salerno molti beni foudallo, Nel 1223, Gradalone dona al Capitolo Clericale della fua Terva, mojit be, ni. Ugolino fi Signor di Valva in cempo di Capilo, Libo, nifio de Balba fù Arcivefcovo di Confa Un'altro Gradalona

nel 1333. supplica il Rè, acciò Jacopa di Cajano sua madre non alienasse li Feudi di Cajano, e di Pietra Palomba, essendo passata à nuovi sponsali. Nel 1442. nel Parlamento di Alfonfo I. viene numerate fra Baroni Jacopo, come si legge nelli Capitoli di Napoli, nel fol.4.

Possiede hoggi la detta Terra di Valva, con titolo di Mar-

chefe, ottenuto nel 1654.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, con la Carafa, Gefualda, Caracciola, Capece, Boccapianola, Arcuccia., Cioffi, & altre.

Di questa Casa sono pieni li Registri della Zecca di Napoli, & altri Archivi,ne scrivono Giuseppe Campanile, Lellis, or aliri.

# Della Famiglia V andeneinde:

I questa Cala, che è Fiaminga, nè scrive D. Filadelfo Mugnos nelle Famiglie di Cicilia nel 3.

Il Marchese di Castel nuovo D. Ferdinando sù casato con D.Olinda Piccolomini, nobile di Siena, nepote del Cardina. le D. Celio Piccolomini.

Da questo matrimonio sono nate trè figliuole femine, delle quali D. Caterina primogenita è scema di cervello.

D. Giovanna secondo genita stà maritata con D. Giuliano Colonna, nepote del Contestabile di Napoli.

D. Elifabetta 3.genita con il Signor D. Carlo Carafa Marchefe d'Anzi, figliuolo primo genito del Principe di Belvedere.

D. Caterina forella di detto Marchese D. Ferdinando sù cafata con il Marchefe di Gallo D. Giovanni Mastrillo, D. Giovanna maritata con D. Filippo di Gennaro, del Seggio di Porto di Napoli, e D. Terefa, con D. Gregorio Gallo,

Con-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBII 499
Configiere del Configilio di S. Chiara, di natione fragnola, e poi con D. Nicolas Gafcone, y Altava, anno Spognuolo Aragonefe, Prefidente di Camera, Caval. del habito d'Alcantara, e Regente titolare della Regal Cancellaria di Napoli.

# Della Famiglia della Vecchia.

Uesta Famiglia è stata antica Signora della Terra de Lorio, nella Provincia di Principato Citra.

Ritroviamo Alfonzo Vecchio della Città dell'Amantea, con utolo di Magnifico nel 1496. execut. 1. fol. 81. åt. Nel 1750. viveva Angelo padrone del Feudo detto Villa mola., nelle pertinenze della Rocchetta, che morì nel 1573. e fe ne pagò il Relevio. è a managara.

In tempo di Papa Giulio II. nel Concilio di Laterano intervenne Pietro Paolo de Vecchi, come compagno di Paolo Capizucco, primo confervatore di Roma.

Ha imparentato con Famiglie nobiliffime, Caracciola., Minutola, Seripanda, Carafa, & altre.

E anco nobile Sanese: Carlo di Pietro de Vecchi su referendario in Roma dell'una, e l'altra segnatura, poi su Governadore di Tivoli, Faenza, Fano, & altre Città, poi Vescovo di Chiuci, nel 1548.

Vergilio fù Auditore della Ruota di Firenze', qual carica effercitò per anni undeci, e poi Lettore in Pifa, morl nel 1648. Gio:Battista fù anco pubblico Lettore dell'Institutioni Civili in Pifa.

Scrivono di questa Casa, Lellis fol. 174 tom. 1. Ughellio, le Pompe Sanefi, & altri.

Rrr 2 Della

### Della Famiglia V enere.

155 Cono.che fia originaria di Venetia, e che prendefile il nome dal Cattello di Venere in Abbruzzi. Apparono memorie di quefla Cafi fin dal 1275; in. Rinaldo Militesper li ferviggi prefiti da Gentele: Lodovico Rè, e Gioir. Ricuna I affegnano venti oncie: Janno, fopra la. Secretaria, e Porto lania d'Abbruzzi, per fe, fuoi heredi, e, fucceffori nel 1352. e per feambio li diedero poi lo Feudo detto Torre Montanare, detto poi la Torre di Gentele. Andrea Albetto fù Capitano di Cavalli nella guerra del Tatanto, Gio: Battifla militò con patente di 300. huomini, fattali dal Marchée del Valto, Generale del Infanteria in Italia.

Gio:Battifla fù Signor di Castelvecchio, e di molti Feudi in Capistrano, edi detta Terra, fü creato Castellaro nel 1729. Antonio pietoso Cavaliere fondò on Monte, con il quale si pagano feudi 100-l'anno, per maritaggio d'Orfane, nel giorno di S. Domenico Mutio fù familiare domestico del Reale Hospito di Filippo II. Andrea Alberto di Chieti Capisan della Guerra di Campagna di Roma, in tempo di Papa Paolo IV.e Filippo II. Nel 1714 Camillo trà gli huomini d'arme della Compagnia del Duca di Termoli, Andrea Alberto di Venere Patritio di Chieti, Capitan d'Infanteria con 1711. Fanti all'affecti di Civitella del Tronto, fotto la Maestà del Rè Filippo II. Paolo IV.enel 1757.

Hà posseduto Prata, e S.Pio nell'Abbruzzi.

Hà imparentato con le Famiglie, Carafa, Alemagna, Valignana, Podio, Sangro, Pignatella, & altre.

Scrivono di questa Cala, Vincenti ne Protonotarii, Nicolino, Histor di Chieti, Campanile, Lellis, Topio Bibl. & altri, è sono nell'Archivio della Zecca, & altri Archivi.

## Della Famiglia Venuto.

Uesta Famiglia si ritrova in Capua nobile sindalanno 1323, ritrovandosi in detto tempo Giovanni Venuto di Capua Giodice, ch'è l'istesso, che l'istesso, che interso de legge, écondo che riferisce sindetti empiralle Nobil Napoleranie a ditro citta detti empiralle Nobil Napoleranie d'altre Cuttà del Regno, nobili col detto titolo di Jadesse dice, prova che non erano altro, che nobilisò Dottori.

Nel 1275. si ritrova Romana de Griffo, e Giovanna Venuta possedere beni in Napoli, nel luoco detto; si Vulpuli, registro 1275. à fol. 37.

Hà bene imparentato con Carafa, Liguoro, & altre.
Sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia Vespolo

SI ritrova fin dal 1272, Giovanni Vespolo, che ricevè dalle mani del Rè Carlo I. l'honoranza del Cingolo Militare.

Nel 1593. fù creato Regio Configliere del Configlio di S.Chirara, Gio: Tomalo Velpolo Jeffendo fiato per primaprimario Avocato, morì del 1607. e fù fepellito nella fua. Cappella, nella Chiefa di S.M.delle Grarie.

Antonio fuo fratello fù Vescovo di Potenza, essendo Clerico Regolare, insigne Teologo.

Scipione Vespolo sù Signor di Biretto, la cui figliuola. Madalena sù moglie di Mario Carasa de Conti di Molise.

Tomaso Agnello Vespolo Marchesedi Montagano, su marito d'Ippolita Caetana d'Aragona,

Ri-

#### FAMIGLIE NOBILI

Ritroviamo nel 1523. Ottaviano Velpolo, della Terra. di Foggia nobile. execut. 19. fol. 69.

D. Francesco Maria fa casato con D. Giulia d'Azzia, de'

Marcheli della Terza.

Scipione Antonio Vespolo Marchese di Montagano, morì nel 1644, li succedè D. Giuseppe suo figliuolo, Marchese di Montagano, e Scipione sù marito di D. Gabriela Casanatte, figliuola del Reg. Mattias.

D.Mattia Vespolo Marchese di Montagano, per la morte di D.Gabriele Casanatte sua madre, morta nel 1678, paga il relevio per alcune entrade seudali sopra la Dohana di Fo-

gia..

102

Questa Famiglia con la Carmignana fondarono la Chiefa di S.Maria delle Vergini di Napoli, come dicono Luigi Contarini, e la Napoli Sacra del Engeno, e Lellis.

Scrivono di questa Casa, il Tutini, Capaccio, Lellis, &

altri.

## Della Famiglia Villana.

258 NEI 1269. fi ritrova Gio: Villano d'Averfa Mafirò. Giurato. Frà l'oftaggi de' Lombardi in. Abbruzzo in tempo dell'Imperador Federico II. fi ritrova Albanefe Villano.

Nel 1268: Rinaldo Villano di Siena firiceve in Milite, e familiare, e dell'Hofpitio del Re Nel 1272. fel iconcedono moli feudi in l'erra di Lavoro, in detto anno Comestabulo delli sipendiarii suoi. Nel 1289. si commette la custodia d'Aversa, e sue pertinenze, al Signor Roberto di Siena. Nel 1269. Andrea d'Amalsi impronta al Rè un'oncia.

Nel 1290 l'huomo nobile Rinaldo Villano era Capitano di Napoli, Capitan Generale de Guelfi di Tofcana, e SiNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 503

e Signor d'Illicito in Regno.

Nel 1291. l'huomo nobile Roberto di Siena Capitano di Troja, deffinato fopra la fortificatione di detta Città. In quefto anno il Rè dona al detto Rinaldo il Cassello di Petrolla in Contado di Molisi, e la casa della Corte, in Napoli.

Giroffo Villano, Errico, e Guido di Napoli, Militi nel

1300-

Nel 1302 fi ritrova Riccardo Villano d'Averfa. Nel 1307 Gualtieri Clerico, familiare, hà oncie 18.

Nel 1309. Isabella Villana figlivola di Tomaso d'Aversa dimanda oncie 75. lasciateli dal padre, da Pietro, c. Nicolò Villani fratelli.

Benedetto Villano d'Aversa Milite nel 1303. Nel 1307. Riccardo Villano d'Aversa Milite litiga con Angeletta di Capua,& Jacopo suo fratello.

In tempo di Carlo Illustre, Placido su Barone di Bel-

vedere.

Fietro de Villanis della Provenza fi riceve dal Rèinfiipendiario de Cavalieri nel 1339. Nel 1340 per alcuni feudi nella Provenza dà il ligio homagio. Nello steffo anno Bonifacio, Teforiere del Contado di Piedimonte, & altre parti di Lombardia.

Putio Villano di Pifa habitante in Napoli nel 1335.

Il Giudice Tomaso Villano della Cava astessor appo il Giustitiere di Principato Ultra nel 1384, e nel 1393. appo il Vicegerente della Bassilicata, con li gaggi d'oncie 32.

Andrea Villano di Firenze Mastro di Zecca in Napolinel 1340. Console de Fiorentini nel 1348. Giustitiere d'Abbruzzo Citra nello stesso anno.

Nicolò hostiario, familiare,e fedele nel 1346.

Guglielmo Villano Giustitiere di Terra di Lavoro sot

to Corrado II. e Contado di Molifi nel 1257.

Nel 1316 fra li Baroni di Terra di Bari si ritrova Jacopo Villano di Bitonti.

Nell 13 27. si ritrovano Gio: e Filippo Villani di Firenze. Nello stesso anno Nicolò di Napoli, Valletto del Duca di Calabria, nelle parti della Toscana.

Nel 1560. Cefare uno de' continui di Sua Maestà.

Nel 1590. hebbe titolo di Marchefe fopra la groffa. Terra della Polla; Francesco Antonio si Regente della. Real Cancellaria di Napoli. Fabritio su Presidente di Camera nel 1576. Antonio Nicolò, nel 1502.

Francesco Villano Duca di Roscigno paga il relevio, per morte di Pietro Paolo Villano, Marchese di Cirigliano, e Barone del Sacco, seguita nel 1656.

Hà goduto nobiltà nel Seggio di Montagna di Napoli, dove è estinta

Hoggi vi è il Duca di Roscigno, che non gode à Seggio, in Napoli.

Sono nobili i Villani in Milano, Siena, l'adua, l'iftoja., Firenze, & altre parti. Di Milano, Carlo, nel 167 1 fu Regente nel Configlio d'Italia.

E'stata anco in Cicilia, secondo il Padre Ansalone, mà è ivi estinta. Nella Chiesa di S.Pietro Martire vi è Cappella, & inscrittione.

Scrivono di questa Casa, il Contarini, Mazzella, Ciuseppe Campanile, Lellis, Marra, il Padre Ansalones, Engenio, Topioser altri.

Della Famiglia Villagut.

259 Non ben si hà possuro fapere se la Famiglia imparentata cò la Carafa, sosse fine fiata la Villagut, ò la Villaragut. Se sosse stata la Villagut, questa è nobilissima Spagnola. Delli quali si ritrova Baldassare Villagut nobile Napoletano Regio Secretazio nel 1512.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 505

Nel 1533. la Magnifica Signora Girolama Villagut figliuola del quondam Magnifico Pirotto Villagut, chemorì nel detto anno, pagò il relevio, per annui duc. 120. feudali, & altre entrade feudali Fauftina Villagut Signora della Terra della Rocchetta, in Principato Ultra, fi casò con D. Lionardo di Cardines, figliuolo fecondogenito di D.Alfonfo, fecondo Marchefe di Laino.

N ella Chiefa di Santa Catarina, e Pietro à Majella vi è questa inferittione. Annibal V illagut Baldascaris ex nobilitate Barcinonensis, Regis Catholici, & Caroli V à Secretis, Pronepos publicorum megociorum Neapoli, & rus. Sicilia à Rationibus, immortalitati consulenssibi, uxori, li-

beris, posterisque pos. Anno DMDCV.

Se poi la Famiglia, con la quale hà imparentato la Cafa Carafa fosse Villaragut, e non Villagut. Quella è nobiliffima,& antichiffima Catalana, Francese, Cipriotta,e. Ciciliana . E' antichissima in Catalogna, poiche Barellas nell'Historia de Conti di Barzellona, fol.s. dice, che cominciando D. Bernardo Barcino primo Conte di Barzel-Iona nel 714. la conquista di Catalogna contro Mori di Spagna, dice, che frà gl'altri Cavalieri, intervenne Don Pietro Villaragud; nel fol. 107. descrive li tornei, e feste. fatte per la coronatione di D.Zenobre Barcino, fecondo Côte di Barzellona, e frà dieci Cavalieri, che furono nella Quadriglia di Muniscot Vervesor, nomina D.N. Villaragud; e nel fol. 124. fatta frà l'810. & 830. frà Cavalieri della battaglia de Montabous nomina D. N. Villaragud. Nel 1248. l'Escolano dice, frà Cavalieri, che servirono il Rè D. Jayme, si ritrova D. Remon de Villaragud; & il Zurita par. 1. fol. 159. dà notitia di D. Pietro Villaragud dell'Ordine di S.Jacopo, che si segnalò contro li Mori nel I 244.

Fù anco antichissima in Francia, essendo che si rittova S s fin fin dal 965, gran soldato Remon Villaragud, che venne con Lotario II. Rè di Francia alla ricuperatione di Barcellona secondo il Benter, e l'Escolano.

E'nobile anco in Cipro, secondo Fra Stefano Lusigna-

no nella Cronica di Cipro.

La Catalana paísó in Cicilia nel tempo del Rê Pietro Primo, nel 1382. Ectonoli Buonfiglio, D'V inentgo di Gio: cr al Fazzello, che Berenguer Villaraut fü quello, che da Catalogna la trafpianto in Gicilia, e fü Capitano di detto Rô, lecondo anco il Zurstanel fol.21. par. 1: nt/fol.186.nomina nel 1446. DR amonde Velaragut Generale dell'armata di Cicilia. Queffa di Gicilia governol la Regia con gl'officii di Capitano, e Pretore. Polfede la Baronia della Terra di Prizzi. Gio: Villaragut fu Straticò di Meffina nel 12mo 1417.

Ne scrivono l'Inveges, il Mugnos, co altri, oltre li rife; riti.

# Della Famiglia Zurla.

T Utti i Scrittori dicono, che fia la ftelfa, che la Fificiella, e l'Aprana, come fi vede dall'Epitafi referiti dal Engenio nella Napoli Sacra. Quelli, che Zuril affoltatamente fi chiamano, fono flati nel Regno affai chiari, cofià per Feudi, come per Titoli: Bartolomeo nel 1313; fi Configiere del Rè Roberto, come fi anco Tomafo. Guerllo nel 1344; fiù Seneficalco della Reina Gio: Le Vice-Rè di Principato Ultra. Titollo Cameriere, e Familiare della. fleffa Reina, e Vice-Rè di Principato Ultra. Della fleffa Reina, a e Vice-Rè di Principato Ultra nel 1346. Turzillo Seneficalco del Rè Lodovico 3 nello fleffo anno Cecco Vice Rè di Valle di Crate, e Terra giordana nel 1348. Five tro nel 1342. Signor di Foffacieca. Gio: Signor d'Andretta.,

NAPOLET ANE, E FOR ASTIERE. LIB.II. 507 Fossacieça, Angri, Aprano, S. Marzano della Startia, di Cam-Poromano, Torricella, Salice, Grottola, Altogiovanni, Oppido, Cancellaria, e Pietragalla. Jacopo nel 1365. Conte di S. Angelo, e Signor di Carinola, Bernardo nel 1415. Conte. di Montuoro, della Guardia di Nusco, Signor di Campomorano, Cassarano, Bagnuolo, Castelpagano, Celenza, & altre Terre nel 1400.fù Cameriere, Configlier di Stato, e Senescalco del Rè Ladislao, e Maresciallo del Regno, e Gran. Protonotario;nel 1390. Martucco Cameriere del Rè Ladiflao,e Castellano di Riggio, & altre fortezze vicine, nel 1391. Arrigo Signor di S.Silvestro, di Claruncolo, di Mori, Montefalcone, Montemiletto, Castell'à Mare, Pressano, & altre, fù Configliere del Rè Ladislaosnel 1407. Ligorio fù Configliere di Stato, e Senescalco della Reina Gio: Le Gran. Protonotario del Regno; nel 1346. Giovannello fù Conte 2.di S Angelo, di Potenza, e di Burgenza, Signor di Morra, Monticelli, Cafal di Lioni, Rocca di S. Felice, Candela, Guagnano, Castel di Valva, Aprano, Sasso, e Torritto, e. di molti Feudi in quel di Capua,e Somma. Marino Conte di S. Agata. Jacopo 2. Signor di Castel Andriano, e di Cafalaspro, su Camerario della Reina Gio: Le Capitan di Cavalli . Ligorio 2. fu Gran Protonotario del Regno di Nap. Francesco su 2. Conte di Montuoro, e della Guardia,e Signor di Solofra, e del Casal di Principe, fu gran Protonotario nel 1382 come dice l' Ametrano, & il Lellis, mà secondo il Vincenti nel 1415 benche il Vincenti non nomini Ligorio 2. Salvatore ò Francesco fu gran Senescalco nel anno 1444.

Nel 1409. Monaco Zurlo fu Maestro Rationale della Regia Corte, Gio: 2. fi Signore della Rocca Piemonte, & altre Terre nel 1421. Arrigo nel 1450. fù Signor di Moliterno, e Rignano, Antonio nel 1476. fi Sig. d'Ischitella. Francesco hobbe, oltre li titoli possi di sopra, l'officio di

#### FAMIGLIE NOBILI

508 Configliere del Rè Alfonfo. Arrigo Barone di Monte-

Questa Famiglia hà goduto nobiltà, anco nella Città di Giovenazzo.

Vi fono di questa Famiglia D. Gio: e D. Francesco,& altri gentilissimi Cavalieri.

Tenevano Cappella nell'Arcivescovato di Nap.ove erano Epitafi, referiti dall'Engenio.

Gode Nobiltà nel Seggio Capuano, e di Nido di Nap. Scrivono di questa Casa, Ammirato, Mazzella, Lellis, Marra, Elio, Marchefe, P. Borrello, Contarini, Vincenti, Scipione Ametrano, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Nap.& in altri Archivii.

a.

James Google



# FAMICLIE NOBILI

Così fpente, come vive, del Regno di Napoli, e d'alcune altre forastiere.

#### LIBRO TERZO.



I fono feritte nel primo, e feco lo Libro molte Famiglie, Napoletane,e Forafliere, feriveremo in questo terzo Libro d'altre Famiglie nobili, così Regnicole, come similmente Forafliere, tenendo in questo Libro l'i-

stesso ordine, e brevità, che nelli due antecedenti havemo

## Della Famiglia Acconciajoco.

261 E Famiglia antichiffima e nobiliffima della Città di Ravello, in Amalfi, rasferira in Barletta, e Monopoli. Fra le Famiglie, che improntarono denari al Rè Carlo Primo nel 1275. vi fii l'Acconciajoco, con la Rufolo, Pironta, Anna, Frezza, Mufcettola, Campanile, Mufco, Salyacore, Afflitto, Bonito, Palma, e Campalono.

Nicolò fi ritrova in Ravello fin dal 1278. Bartolomeo nel 1269, improntò oncie 40 al Rè Carlo Primo.

Ttt

Gio-

Giovanni, di Ravello, confervatore delle vettovaglicdi Napoli nel 1278. Leone, di Ravello Secreto di Principato, e Terra di Lavoro. Andrea, di Ravello fi creato Luogotenente del Protonotario con Andrea d'Ifernia, nel 1297.

Riccardo, di Ravello Giudice, & Affessore d'Abbruzzo Ultra nel 1305 e poi nel 1307. Assessore appo il Capitano di Napoli.

Errico, di Ravello Giudice della G.C. nel 1381.

Il Giudice Lorenzo, di Ravello Giudice appo il Giustitiere di Valle di Crate, e Terra Giordana nel 1343.

Donato, di Ravello Giurisperito nel 1345. su creato Procuratore Fiscale.

Gio: di Ravello Giudice della G. C. della Vicaria, Cófigliere, familiare, e fedele, fu creato nel 1345. Caftellano del Caftello di Bruffaria di Ravello.

Errico Signor di Castrignano, in Terra d'Otranto, nell' anno 1343.

Matteo, di Ravello Giudice di Sessa nel 1306.

Gio: di Ravello Milite, Avocato Fiscale nella Corte del Generale Giustinere del Regno nel 1332.

Filippo di Ravello, Secreto della Puglia nel 1332. Il Giudice Lionardo, di Ravello Affessore appo il Giufittiere della Calabria nel 1332.

Filippo, di Ravello nel 1339. habitava in Barletta.

Angelo, di Salerno Secreto di Principato, e Terra di Lavoro nel 1304.

Bartolomeo Mastro Portolano, e Procuratore di Cicilia.

Nel 1343. si ritrova Nuzolo Acconciajoco di Trani. Bartolomeo, e Pietro, di Ravello Giudici, & Assessori in Principato nel 1410.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 5

Il Signor Gio: nel 1343, intervenne nella Chiefa di Santa Chiara di Napoli, nella coronatione della Reina.

Il Signor Lorenzo, Diacono della maggior Chiefa di Napoli nel 1322.

Nel 1334. Errico Acconciajoco di Ravello Giurifperito fie eletto Giudice delegato dal Rênella caufa di Matteo Scaglione di Aversa Milite con Ligorio d'Offiero di Napoli Milite.

Lorenzo, di Ravello Giurisperito Consigliere, familiare, e sedele nel 1304.

Leone Maestro del Sale nella Puglia..

Gisolda Acconciajoco moglie di Nicolò Muscettula, di Ravello nel 1343.

Nel Privilegio concesso dalla Reina Giovanna II.d'immunità, alle nobili Famiglie di Ravello. fono noninate queste Famiglie: Acconciajoco, Frezza, Confalone, de. Appendicarii, Pironta, Grisone, Bove, Rusolo, Muscettola, Campanile, Alfano, e de Justi, nel 1419. Registro 1419. 20. fol. 4.

Giovanni Acconciajoco figliuolo di Nicolò, verso il 1500 fu marito di Portia Coppola Signora Napoletana

Maria Acconciajoco fu moglie di Tomafo Aldimari Regio Configliere del Configlio di Capuano nel 1568. come fivede nella Cappella del Crocififo, nella Chiefa di Santa Maria delle Gratie di Napoli, dove vi è inferittione, riferita dall' Engenio nella fua Nop. Sacr.4.

Jacopo verso l'anno 1559. fi marito di Altobella di Braida, e Masuccio, è vero Tomaso Acconciajoco, ambidue nobili di Barletta, marito di Paula di Bra.da nel 1566.

Hà imparentatocon Famiglie nobiliffime, in particolare con la Malobosco, Bonito, Muscettula, Aldimari, & altre,

Ttt 2 Scri-

#### FAMIGLIE NOBILI

512

Scrivono di questa Casa, il Lellis, Engenio nella Nap. Sacra, nella descristione del Regno di Napoli, es altri; c sono nell'Archivio della Zecca di Nap.

Della Famiglia Adimari, ò vero Aldimari, di Firenze, e di Napoli, scrista dal Signor Carlo de Lellis.

262 L'Origine della nobilifima, & antichifima Famiglia Adimari, detta ancora Aldimari, & Altomare, di Firenze, e di Napoli, è variamente descritta secondo sono varie l'opinioni degli huomini, sondate incongietture, e probabili argomenti, il che principalmete avviene, come anco in molte Famiglie, per l'antichità, e per effernosi perdute l'arteflationie documenti, che haverebbero posituto porre in chiaro la verità di quella, per tante inondationi de Barbari, che hanno affiitta, e deveg stata la povera Italia, e bruggiate Scritture, & Archivii, oltre l'incendii, e terremoti succeduti, che hanno rovinate Città, non che Provincie intiere.

Alcuni dicono, che questa Famiglia sia originaria del-Filità Me-la Normandia, e che il primo, che venisse in Italia, e enel gont nel l. Regno di Napoli, sosse Anstuo nell'anno 1065. nel qual Famiglie tempo con Normandi suoi congionti, occupò la Città d'Aversa, nella Campania; credendo, che sia disferenza.

frà gl'Adimari di Firenze, e gl'Adimari di Napoli.

Vogliono altri, che discenda da Guascogna, come si ve-

de in una dedicatoria d'un libro d'agricoltura, à Bernar-Lib. 3, de il. do Trotti. Et il Verino dice, che si posarono in Fiesole,

luftrat. Ur-jyj; bis Floren-

Quin, & vicini Feful ano è versice Montis. V enit s'anguineis notus bellator in Armis Adimar, unde genus clari duxere nepotes. Altri han creduto, che l'Adimari vengono da Adimaro Goto. Mà che difeenda da Francia, e che con Carlo
Magno Imperadore, nell'anno 801. veniffe nell'Italia, e. Specialo
Magno Imperadore, nell'anno 801. veniffe nell'Italia, e. Specialo
ondaffe la fua Sedia in Firenze, e da Firenze un Ramo ne
finabello. f.
veniffe in Napolis, è più vera l'opinione, contro quello, che
feriffe il Mugnos, vedendofi gi'huomini di quella, in Itafinate di
la, prima dell'anno 1065. e fin dall'anno 801. Nel qual gib.
phi ma dell'anno 1065. e fin dall'anno 801. Nel qual gib.
corferna
i la, prima dell'anno 1065. e fin dall'anno 801. Nel qual gib.
phi me la finate con no, effendo venuto in detto anno in Italia, dopò domata.
bil. d'annia
la fuperbia de' Longobardi, de' Saraceni, e dell'infedell tona.
di Santa Chiefa, e meffa Roma, l'Impero, Santa Chiefa, in
bill. d'in the
buono, e felice fatto, & in fua libertà, richefto inflanter Gibe viltusi
mente da alcuni Gentil'huomini del Contado di Firenze, stibi, i. e. rimaffi dopò la loro diffrattione, fatta da Totila, e Fiefo

Pogliosi
lanis, che voleffe mandare Ofte, per riflorare la loro dehaffista, i

vicine Caftella; Diquesti ester stati gl'Adimari, s'hà per antica traditione; Nè può negarsi, che il nome sia Francese; S. Adimaro Vescovo Tarvanese riposò in pacc. l'anno 695. e da lui corrottamente si chiama la Città di S. Omer in Fiandra; Nella Biblioteca di Cluni si ritrova, presso lo Scrittore della Vita di S. Gerardo Conte, che un tal Conte Adimaro, persona di gran potenza, tentò di sottoporsi la Badia di Cluni. A giorni di S. Odone Abbate, Adimaro Decano della Chiesa Carpotense si fottoscrisse alla donatione, che Gaufrido Conte di Moriana fece à S. Ugone Abbate Cluniacense. Al privilegio, che alla Bata Giornicia. Al privilegio, che alla Bata di ad di Cluni fece si supposi con control sono della Chiesa Carpotense si control si discontrol di di Cluni fece Filippo Rè di Francia, sottoscrisse privatati di Carpotense di Cluni fece Filippo Rè di Francia, sottoscrisse privatati di Carpotense di Cluni fece Filippo Rè di Francia, sottoscrisse privatati di Carpotense di Carpotense di Cluni fece Filippo Rè di Francia, sottoscrisse privatati di Carpotense di Carpotense

ftrutta Città, acconfentì alla pietofa dimanda, e vi mandò poderofo effercito, e gran quantità di Maeftri, che la reedificarono nella priftina forma, benche di minor giro, e vi lafciò molti Cavalieri Francefi, con Signoria delle

dia di Cluni fece Filippo Rè di Francia, fottofcriffe priuna del Duca di Borgogna, Ademaro Vescovo Anticiele, si diffundi & Adimaro Vescovo Lemovicense. All'impresa di Ternodi Tion
ra Santa, con Gottifredo Buglione se ne passò Adimaro authistor.
di Girochi
di Girochi

Vescovo di Poggio, che visse in tempo d'Urbano II. circa l'anno 1005, l'anno 1282, fiorì Adimaro Vescovo Santoniense, Adimaro Abbate Tigiacense; Nella successione di S.Odone Abbate di Cluni l'anno 934 fi celebra il B. Adimaro, che su à giorni di Adimaro Conte di Poitiers,e di Angolemme; E vi è fama, che nella Città di Perigeux Ciacconia continui detta Famiglia con titoli, e dignità; Anzi nella nella Vita. Città di Limoges della Francia, si trova ancora detta Fadi Clemente miglia, vedendosi morire in Avignone nel 1353. Ademaro di detta Città, Cardinale del titolo di S. Anastasia.

Giacop-Fi- Adimaro Barone Francese hebbe dallossesso Imperadolippo lupr' re Carlo Magno, il comando di Genova, e fu il primo Coche, lib. 11. te di detta Città , e'l governo di Fiesoli vicino Firenze ; c. fol. 36j. verio, deile forse da costui discese quell'Adimari di Bernardo Adiluli. Unin mari, che giovanetto su armato Cavaliere dall'imperado-Flor. lib 3: Account lib, re Corrado Primo . Il fudetto Adimaro ftando nel fudetto governo andò contro Saraceni nella Corfica nell'anno Muhfler lib. 1561. 201. 806. & havendo vinta l'armata nemica, e rotti i Saraceni, Alberti nel- ivi morì valorosamente combattendo,mà l'Isola restò sogdi Genora, getta à fuoi successe ri.

In Provenza hà fiorito, e fiorifce in grande splendore Regno d'i- questa Famiglia, & è delle prime di quella Provincia, C. tal. lib. 4. Foglietta. fono trè generationi, che fono Governadori Luogotenenhill. di Ge- ti di esta. E' morto ultimamente Monsignor Francesco Adimari Arcivescovo di Arles, in detta Provincia, e Ca-Noftrada-mus nell'bi- valiere dello Spirito Santo, al quale è succeduto Monsiflor. di Pro- gnor Gio: Battista Adimari suo nepote, Coadjutore in. venza. detto Arcivescovato; Vive ancora il Signor Marchese.

Francesco Adimari di Grignano Luogotenente di Provenza, e Cavalier dello Spirito Santo.

Fondata già l'origine di questa Famiglia, verremo alla Tiraquello descrittione, e narratione degli huomini, loro gesta, e deldella nobil: le virtù, dignità, ricchezze, officii, e feudi da' fuoi ottenuti.

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE LIBIII. 515 tie posseduti, che sono quelli che nobilitano, e felicitano le ramiglie.

Nell'anno 1018. nella Città di Firenze effendoli am-cip: Misepliata di popolo, e di mura, firono ordinate le Cafate più sa biabe, di nobili al governo, e fecero congiura contro i Sanefi, Pifa-tisla 1,1 ni, & Arctini ; e delle prime Cafate erano i Sacchetti, Arrignavi, Sitii della Preffa, Adimari, Nerli, Alberici, Caponfacchi, Donati, Pulci, & altri.

Nè è meraviglia, che dall'801. sin'al 1010.non ci siano memorie di huomini di casa Adimari, poiche Giovani Villani Scrittore delle cose di Firenze, ancora si pochissimi ricordi di quei tempi, suor che della guerra, chehebbero i Fiorentini co Fiesolani, e ne hebbero vittoria,

come al cap. 5. del 4. libro.

In tempodella Contessa Matilde, e prima ancora, il li- Gies Villagnaggio de gl'Adimari era il maggiore d'un Sessiero, e. disha-septorse anco della Patria Firenze; e dice uno Serittore Fiorento que si per la companio que se propieta e propieta de gl'Adimari, i quali furono stratti di Casa Cose, che eggi shabitano su. Portaro santa Maria Nepote cosa sectore estimo e benche sano eggi il maggiore lignaggio di quel Sesso, ò quassi di Firenza.

Nelle fatalir ivolte de Bianchi, e Neri, che refero la Repubblica Fiorentina scherno de vicini, e favola degli Edd.48. stranieri, mille, e setteccento Case mancarono, e co la partedi Biachi andarono forasciti Corso, e Baldinaccio Adimari, col seguito de Ravignani.

Bernardo Adimarinel 1010. insieme con altri, fecero edificare Santa Maria Hippotecosa, al canto del Giglio:

Adimaro figliulo di Bernardo fi uno de' Cavalieri, <sup>Cilo</sup>sfatti che fece l'anno 1015. Corrado Frimo di Suevia, eletto Cinetta e Imperadore dopò levato l'affedio di Milano, habitando in Milano, Firenze, e refarono al fuo ferviggio, e vecchio d'anni 80. poti es frente.

#### FAMIGLIE NOBILI

fece donatione al Capitolo Fiorentino de poderi di Rovezzano. Viveva nell'anno 1138. Adimaro Adimari, che fu Ve-

Ughell. Ital. rat nelli Vefcovi:

516

Sacra, tom. scovo di Volterra, Principe del Sacro Romano Impero, e Scip Ammi- Conte Palatino, sedè anni sei; egli comprò da Rainiero Pannocchia Conte,e da D.Sibilia fua moglie, quella parte del Vescovato di Volterra nello spirituale, e temporale, cioè dal Castello Pignano fin'al Fiume Fuscio e conforme il Fiume Fuscio sbocca nel Fiume Cicina, e Cicina sbocca nel Mare, e poi ritornando dal detto Castello Pignano fin'al Fiume Elfa, e conforme l'Elfa sbocca nell'Arno, e Nell'Arch. l'Arno nel Mare,per instrumento dell'anno 1139. Hebbe anco in dono il Castello vecchio, nella Corte di San-Geminiano, da Albert ) Goto,e Talia fua mogile, con tutta la Corte di detto Castello, nell'ultimo anno del suo

di Voltetta.

Vescovato. Passò à miglior vita dopò l'anno 1148. In tépo, che le gravi Fattioni nella Repub, di Firèze vi Villani lib. erano, dipendeva quella dall'Impero, il governo era in 5.c.31. mano de' Confoli, quali erano huomini saggi e d'esperie-

della Nobil- za,e de'migliori,e maggiori della Patria, durava il loro oftà di Firen. re, tol 145. ficio un'anno, e rendevano ragione, e facevano giustitia., & al modo di Roma tutto guidavano,e governavano . Di

Dante Cant. quelli futono nel 1196. Adimaro degli Adimari. Nel 6,e 16. & ivi 1201. Bernardo, nel 1210 Aldobrando Adimari. il Landini.

Tegghajo figliuolo di Aldobrando Adimari fù di gran Ammir. hift. Giorio nel talento, e valorofo nel mestier dell'armi, Oratore eloque. la Vita di te, Capitano ardito, e per li Fiorentini tenne il governo Farinata. Gadd. nell' della Città d'Arezzo. Nel 1255. sconfortò l'impresa con-Elogi hift. Elog. 3. 6.12. tro à Sanesi, dimostrando, che non si poteva in quella ha-13. Villani lib. ver vittoria, mà non fù accettato il suo consiglio, onde ne 6.6.79 &c. riusci l'infelicissima rotta d'Arbia . Il Gaddi lifà questo Ricord. Ma. Epigramma:

lefp.fol 56.

Ammir. hift. fol.82.

(on-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 517

Confilio, dextraque potent, linguaque difertus Prafititi, atque fago nobilis, atque toga. Urbis Prafidhus bellum, populoque feroci Detellans V ates verior ille fuit. Illus, ò utinam audivisse turia vocem, Năm qua hac cordati pondus amoris habet.

Dante nel 6. de Inferno, dice:

Farinata, e Tegghiajo, che fur sì degni.

Enel Cant. 16. dice:

L'altro, che presso à me la terra trita, E Tegghiajo Aldobrandi, la cui voce Nel Mondo su dovrebbe essere intesa.

Pietro fù gran Soldato,e nel 1215, nell'assedio di Martu-Buoniscoria,nella Cicilia, fù il primo à salir sù le mura.

Nelle civili discordie dell'anno 1247, gl'Adimari venfoltatio.

nero alle mani con i Donati.

Nell'anno 1250. Uberto del già Bernardo Adimari oc.

\*\*Ammir, pelAmmir, pelAmmir, pel-

Neti anno 1250. Uberto del già Bernardo Adimariot. «<sup>5</sup>/<sub>Ammin nettenne da Roggieri<sub>e</sub> Marcovaldo di Tofcana, Côti Palatini, la Fan Côfigliuoli di Guido Guerra di Tofcana Conte Palatino, cef- tiguidi. fione d'alcune ragioni.</sub>

Manfredi Adimari viveva nel 1256. fi ritrova descritto ne' libri, che si condervano negli Archivii delle Reformaggioni, ove nel lib.3. delli Statuti di Firenzo, fatto la rubr. 32. de feturitatibus pressandia à Magnatibus, appariscon gl'Adimari frà le Famiglie de' Grandi, e Magnatibus, appariscon gl'Adimari frà le Famiglie de' Grandi, e Magnatibus i Priorista originale, che vi di simantine, dimostrache per Sestiere di Por San Pierose Quartiere San Gioce Santa Maria Novel. Vilnai Bis. 1806. la fono stati più Priori degl' Adimari, 8ci i primo nel 1286. Fù 148. lib. La tomoglie l'anno 1256. di Manfredi Regale Cerchisfigliota di libi. 1808. Messis Messis delle Utili delle Utili di Santa del Estato. Con la contra del Estato. Per la contra delle Utili delle Utili di Santa del Estato.

#### FAMIGLIE NOBILI

fli M. Vieri fù Cavaliere principalissimo, Capitano de' Fiorentini, Capo di parte Bianca follecito, e diligente.

Nell'anno 1261. M. Roberto degli Adimari, essendo Po-Gammurr.p. 1. fol. 102+

destà della Terra di Signa sù Capo di Ghibellini.

Messer Roggieri Rosso degl'Adimari nel 1269. fù eletto Ammir.ne' Vescovi di Vescovi di Fiesole Mainetto Podestà Signore Visconte, e Rettore delle Terre poste in Valdesieve, attenenti al mee 27. desimo Vescovado, che sono Montebonelli, Petrognano,

Valparte; Angni, Turricchio, & altre.

Nell'anno 1280. i Pistojesi scrissero à Fiorentini per ha-Salvi hiftor di Piñoja, £ ver da loro agiuto di gente à piedi, & à cavallo, per due me-111. si, di che furono gratificati, sotto il comando de' trè Capitani eletti di parte Guelfa, che furono Neri Giandonati, il nostro Roggieri, e Tegrino Mazzinghi; e si disse, che tal promissione si faceva per aggiutare il Rè Carlo, che aspirava di cacciare il Paleologo dall'Impero d'Oriente,per rimettervi

Baldovino, che v'era stato scacciato. Berardo Adimari figliuolo di Manfredi fù il primo Prio-Archiv. di Ammir hift, re degl'Adimari dalli 15. di Ottobre fin'alli 15. di Decembre

fir. f. 136. 1286.

Firenze.

Messer Pagano di Gherardo Adimari su gran Dottore di legge, viveva nel 1257. mà perche lisuoi scritti non surono pubblicati, non è registrato frà i Leggisti, nel Catalogo del Proecianzioanè del Mantua, nè di quello fatta mentione negli scritti di M. Guidani, Canonico Fiorentino, che fiori nel 1550.

M. Buonaccorfo di M. Bellincione Adimari nel tempo, 6.c.44. 81.e che i Guelfi Fiorentini usciti di Firenze si viddero asprame-Ammir. lib. te perseguitati da Manfredi Rè di Puglia, e da Gebellini, fù Pietro Mef. nel 1261, mandato, in compagnia di M. Simone Donati sa nella Vi- Ambasciadore in Alemagna à Corradino di Corrado di Federico Imperadore, per fommoverlo à passare in Italia, à fa-Mini Nobil. di Fittante, f. vore loro ; Mà la madre figliuola del Duca d'Osterich, cioè 121.

di

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII.

NAROLETANE, E FORASTIERE. LIBER. 1519
di Baviera, paradoli ditropo rentra età, non volle: e licentiatoli con amorevoli parole, e speranze, acconsenti, che
portassero con loro la Mantellina del medessimo Corradino
soppanazo di vajo. L'istesso buonaccorso si mandato Am- Gio, viltani
basciadore à Carlo Primo Rè di Napoli, anno 1270. quan. histye-e 19do fece l'accordo col Rè di Tuness.

M. Forefe di Buonaccorío Adimari, fi, frà gl'altri, con., villari lib. Guelfi, quando hebbero l'infegna dal Pontefice Clemente. J. Gladd. Elega. V. che era! Aquila roffia col Drago negli Artigli; e fi Cappi-ball. fi, tano de' medelimi Guelfi nel 1164, E per opera fia, otterne la vittori annella Piazza di Reggio tri Suelfi, e Gebellini, dove fia ammazzato un'huomo grande, come un Gigante, chiamato il Caccia di Riggio, dimaravighofa forza, che con una mazza di ferro in mano, nulla s'ardiva avvicinarfeliche non l'abbatteffe à terra morte, ò gualto. A favor del qual Forefe, fi ved quelfo Epigramma, riportato dal Gaddi:

Inclyta nobilitas Forensem illustrat, es ensis Cloria sulminea Martia es se annas. Guelphorum Princept dextro mavorte caterwas Duxit, es bosteles pracipitavit opes. Stravut, es borrendum procera mole Gigantem, Hercuscaque potens messiut arte Caput. Gibiellimi hosses Caso Duxe costernati Pracipites turpem corripuere sugam? Plaude, o Flora, tuo cini Tyrinbus alter Perdomuti spris panda terga manu.

Per flabilire nell'anno 1267, maggiormente la quiete, e. Ammis. Mir ripofo della Città, che si rimifero tutti i Fiorentini, Guessi, e di Fin.fin. 68 Ghibellini, con procurar molti matrimonii s'al loro, il nostro Forese prese per moglie la figliuola del Côte Guido Novello, conforme Binno suo Zio, fratello di Buonaccurso Bellincioni suo padre hebbe per moglie una degl'Ubaldini.

П

Gadd.f. 14.

Il medesimo Messer Forese nell'anno 1283. sù Gover-Ammir. hitt. di Fir. f. 106. nadore d'Imola; nel 1295. capo d'un tumulto; nel 1296. Villani lib. Ambasciadore in Lombardia, per la pace. Fù suo figliuolo Francesco Castellano, che su del Castello di Cerreto,

Gadd. negl' nel Contado di Firenze.

Reg della Bernardo di Gio: Bernardo Adimari, & Ugone Alto-Zecca diNa-poli 1316. e viti nell'anno 1273. erano Sindaci, e Procuratori della-17. B. f. 44. Repubblica Fiorentina.

Degl'Adimari di Fireze dice Scipione Ammirato que-Reform. dl Firente, lib. fle parole: Mà coftoro, effendo gl' Adimars molto gran-

mario de' Ca di, e possenti.

pitoli, fol. Nel principio dell'anno 1298. fu eletto Podestà di Pi-Nell'hift. di stoia M. Guidoaccolto di Bardi di Firenze, e poi M. Alim-Fir. £119.
Salvi hift. di ballo di Sgrana, degl'Adimari, pur di Firenze, che presc. Piftoja, fol. del feguente anno.

Nelle discordie frà Guelfi, e Ghebellini, molti degl'A-Zecca diNapoli 1272. E. fok. 231. dimari andarono in diverse parti, & incontrarono telice. Lidini nell' ventura. Passò in Napoli Carlo di Messer Guerra Adi-Apolog. di mari, dove fu verso l'anno 1272. Capitano del Ducato d'Amalfi. Nicolò Adimari passò in Lombardia, dal qua-

le derivano li Trotti, come si dirà appresso.

Binno Adimari viveva nel 1260. fu fua moglie N. U-Archiv.di baldini, fu fratello di Buonaccorfo Bellincioni, hebbe.

due figliuoli, Manno, ò vero Alemanno, e Bandeca, come Gamurt p.5. si vede per instrumento, per mano di Not Bonaccorso Be-Zecca di Na rardi dell'anno 1298. fu moglie di M. Lotto degl'Agli,

nobile Fiorentino.

133.

C. fol. 51. Manno, ò vero Alemanno Adimari figlinolo di Binno medesimamente passò nel Regnodi Napoli, dove su sa-1301. G.fol. miliare del Rè Carlo Primo, e Secondo Rè di Puglia, dal 175. F. fol. quale fu armato Cavaliere, e fu da loro beneficato, & ho-266. Caffa F.maz. norato: Imperciòche hebbe in dono, per suoi serviggi, il 43. Cafale d'Arigliano nella Provincia d'Otranto, il quale fu del

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. del Conte della Cerra Adinolfo d'Aquino, e la Cafa dello stesso Conte in detta Terra: Fù Castellano di Barletta. nell'anno 1294. Hebbe anco in dono oncie 40. & infie- 1301. f. 98. me con Bartolomeo di Tocco di Capua fuo genero, come si dirà appresso, in dono la metà delli Fiscali della. Terra di Cuma, di rendita d'oncie 20, in feudo, Fù Manno uno de' dodici Ambasciadori Fiorentini, mandati da dodici Prencipi,per congratularli dell'assuntione al Papato e coronatione di Bonifacio VIII. & egli entrò in Roma con centocinquanta cavalli di Regno, ornati alla divifa. Mini Nobil. d'Adimari, e Pucci, perciò si crede, che della Casa di Puc- di Firenze, ci fosse stata sua moglie; e su mandato dal Rè di Napoli, benche il Gaddi negli Elogi historici, e'l Gamurrini dica-gi, lol., no, che fosse mandato dal Rè d'Aragona, mà secondo si è Gamunt. detto di fopra, che si ritrovava alli serviggi di detti Rè di Napoli, per essi vi andò, e non per altri. Da detti Rè ottenne anco la detta Terra di Cuma, mentre quella diede in dote ad Uliva, unica figliuola femina, fecondo la Mar- Nella Fam.

7.8, da lui maritata à Francolo della Marra, figliuolo di Adionia. Galgano, Signor di Riulo, la quale prima, ò dopò fit moglie di Bartolomeo Tocco, con il quale generò Toma-1101. G.f.l. 17 hills.

Má lí vede, che Manno havesse un'attra figliu-ola, detta nolla face Data, che si maritò con Radulfo de Norville, e poi con. 11et. Data Guglielmo di Nantolio, Milite, Signor di Francavilla, & 11et. Data Ugento, in Terra d'Otranto, che forse era morta, quando 11et. 19th usi si maritò con Francolo 3 hebbe ancora un figliuolo 129; Esta Maschio, chimato con Francolo 3 hebbe ancora un figliuolo 129; 1294 Esta 1294 Esta

Filippo Milite padre di Cantino, del quale fi dirà appreffo. Fù queflo Filippo di gran talento, e molto fiimatation nella Corte del Re Roberto, e perciò fio creato Mace. Firec. de. flro Rationale della Gran Corte, officio fupremo in quei blas tellini tempi, Maestro Ofiiario, e Ciambellano; possedeva casa. de fitte de fic. del Re.

gran- gra

grande, nella piazza Barbacane, nel Quartiere di Portasorg de Na. polilluftr. c. nova; ottenne dal Rè Roberto nell'anno 1311. quaranta. P. Viocenti oncie d'oro annue per se, e Cantino suo figliuolo, per li nella Fam, serviggi fatti alla Corona da esso Filippo, e per se, heredi, e successori, un vacuo dietro detta sua casa, confinante Reg. Galeot. con la cafa di Tadeo Spatario Milite, e con un Cafaleno di resp. file. 1.0. Tiberio Sandalaro Milite, di Monopolo, e via publica.

Taffon. de Il detto Manno godè gl'honori del Seggio di Portaantef.vetf.3. obi. 3. oum. nova,della nostra Città di Napoli, essendo che su uno dei quattro Deputati del detto Seggio, à lamentarfi con il detfol.98. åt. to Rè Carlo II. dell'ingiustitia, & aggravii, che li facevano Marra oegl' Tadeo Spatario , e Nicolò Cambitella Collettori dello Adimari. Aleff. Adim. fleffo Seggio, nell'efattione delle collette. Si vede il detto 1311. 12. f. fuo figliuolo Filippo effere Maestro Rationale della Gran Corte, col titolo di Milite, quale officio non fi esercitava, Tep. de origin. Tribuo. che da' Cavalieri de' Seggi; e possedeva casa nel Quartom, 1.f. 311. Tutin, orig. tiere del detto Seggio di Portaneva, nella strada Barbaca. de' 5 88 i.f. ne, che era nel detto Quartiere. Et in tempo di questo, Nella chio & altri, dice Aleffandro Adimari , che gl'Adimari di Finel fol. 61. renze furono aggregati al Seggio. .

Per la cacciata de' Guelfi da Firenze, partirono dalla. Adim. nella

Clio, fol. 49. Patria molti Adimari, de quali alcuni andarono in Inghilterra, dove fin hoggi si mantengono in honorati Posti Ro-1196. berto venne in Napoli verso il 1 296. dove su Giustitiere della Puglia, e Vicario delle Terre della Puglia, che erano di Raimondo Berengario, figliuolo del Rè Carlo II.

Salvi hift, di 268.

Regnando le Parti Bianche, e Nere, si adunarono mol-Pifejs, fol ti, di parte Nera in S. Trinità: capo de' quali fu M. Corfo Donați infieme con Cavicciuli, essendo de' Bianchi i Capi principali gl'Adimari, i Cerchi, e quei della Tofa, c consultarono primieramente di mandare à Bonifacio villanilib. VIII. che spingesse qualche Signore della Casa di Francia,

8.c.41. che li rimettesse in stato e cacciasse i Bianchi. Dispiacque

fimil

# NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIBIII. 523

fimil trattato alla Signoria, & à perfuasione di Dante Alighieri, all'hora de Priori, furono mandati in esilio molti di parte Nera, frà quali alcuni di Cavicciuli, & ancora andarono in esilio alcuni di parte Bianca, frà quali sù Baldinaccio Adimari, mà questa parte poco appresso fu revocata,

Venne in tanto à Firenze Carlo di Valois, & il Cardinal villeni lib d'Acqua sparta, quali fecero fare molte paci frà Bianci, e Ne- 8.c.40.&48. ri, e la principale frà gli Adimari, ma per instigatione de Neri, Carlo di Valois scacciò di Firenze quelli di parte Bianca, frà quali fù Baldinaccio, e Corso Adimari, con quali tutto

Tentarono gli Adimari efiliati di tornare in Firenze, e Villanilia. l'anno 1304. il detto Baldinaccio, e Corso suo fratello, entrarono nel Palaggio delli Podestà per forza, e ne trassero Talano di M.Boccaccio Cavicciuli, che vi stava priggione.

il lato de Billincioni.

Dopò la vittoria ottenuta da Guelfi, contro i Ghibellini Gamur. Fam. l'anno 1289. in Campaldino, crebbe talmente la potenza. Umbreto, 1. di certe nobili Famiglie di Firenze, che formontata la super- tol.127. bia loro ad un fegno tale, che gli Artefici, & i Cittadini mezzani non potevano più vivere nella Città di Firenze, conciosache dalle persone di quelle Famiglie fossero senza rispetto, ò niun timore di giustitia, con oltraggiose villanie. foperchiate, & offesi ne'beni, e nelle persone, non havendo, per la grandezza, sorte alcuna di difesa; la qual cosa come. violente in una Città libera, & insopportabile, mosse finalmente l'anno 1292. alcuni buoni Artefici, e Mercanti, à cercare la via di porre modo, e freno à cotanta licenza. Capo di questi su Giano della Bella, nobile, & antico popolano, il quale,con una faconda diciaria,perfuafe, & infiammò il Popolo à volersi liberare da cossì ignominiosa, e brutta servitù, proponendo una dura, e severa legge, che poi chiamarono ordine di Giustitia, per reprimere la forza, e castigare l'auda-

cia,e prefuntione di quelle potenti Famiglie, quali chiamarono le Grandi. Fù la legge fubito dagl'infiniti Cittadini approvata, nè farebbe riufcito à quei Popolani, il non fossero state le discordie, & emulationi, che erano frà gli stessi

nobili, in quel tempo grandissime.

Dichiararon principalmente quelle Famiglie intendersi Grandi, che havessero Loggia, e quali erano tredici solamente, cioè Uberti, Pulci, Buonelmonti, Adimari, Cavalcanti, Peruzzi, Tornaquinci, Agli, Gherardini, Canigiani, Bardi, Frescobaldi, e Cerchi, e quelle ancora, che frà certo tempo, haveffero havuto Cavalieri, & altre conditioni;con. la qual dechiaratione, fignarono fin' à trentafette, alle quali riguardasse quel ordine di Giustitia, privandole dell'officio del Priorato,e Confaloniero, sottomettendole à diverse pene, e molti pregioditii; Mà dispiacque sopra tutte l'altre cofe à quelle Famiglie, d'haverle obbligate, che i conforti foffero, fino in certo grado, tenuti per malefici del Conforte, onde per un homicidio, che fosse stato commesso da uno di quelle Famiglie Grandi,nella persona d'un popolano, okrealla sua pena, e pregiuditio, i suoi consorti dovevano pagare,prima fecero trè,e poi seimila lire,e per giustificare qualuque accusa, bastava la sama provata per due soli testimonii, nè era reciproca, ò vogliamo dire scambievole,e corrispondente quella legge, cioè, che quella comprendesse i Popolani, che offendellero i Grandi, e gl'istelli Populani, quando si offendessero trà di loro; e per osservanza, & esecutione di esta, aggiunsero a'Priori un Confaloniero di Giusticia, & elessero prima mille, e poi quattromila Cittadini, che fosseropronti con le loro armi, richiesti dal Confaloniero, al suono della Campana, contro alle persone, e beni de Grandi colpevoli,e contumaci; e benche grave, & infopportabile. fosse à quelli nobili Famiglie, questo ordine di giustitia, nulladimeno,nè per meriti loro,ne per forza più volte tentata, sù

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. possibile à moderarla in cosa di momento, ò che durasse, quelto à sufficienza della legge d'ordine di Giustitia.

Nell'anno 1300 perche molte Famiglie di Firenze erano state dichiarate e'Magnati, e Grandi della Patria, venivano combattute dal Popolo, perciò li fu forza di rinunciare alla. Conforteria, & arme della lor Famiglia, col farli popolari, per 5, fol. 22.16. essere ammesse al godimento de gradi della Repubblica, come ben filegge nelle Reformaggioni di Firenze, al Protocollo 11. nel quale vengono notate le più principali Famiglie, cioè i Donati, gli Adimari, i Cerchi, i Signori di Monte Rinaldo, i Manuelli, i Giudi, ò Baldovinetti, i Nerli, i Bardi, i Gianfigliazzi, i Cavalcanti, gli Agli, della Tofa, del Mula, i Banci,& i Nobili di Grignano.

Nell'anno 1 306, durando l'affedio di Piftoja, postoli da sale, hist, di Fiorentini, M. Baldinaccio degli Adimari fu eletto da Pisto-Pistoja f. 188 jesi, Podestà bianco, e M. Lapo Farinata de gli Uberti Capitan pure bianco, ambidue Fiorentini, e furono eletti per . il Cardinale di Prato, che allora si ritrovava in Pistoja, per il Pontefice Clemente V. mà à pena hebbero presi i loro officii, che i Pistojesi incomminciarono à mandar suori della. Città le genti inutili, le quali arrivate à gli steccati del Campo, eraccomandandosi alle guardie, furono, senza pietà, ributtati, nè per questo si movevano, ò davan segno di renderfise si fecero altre fattioni.

Nel 1315. Baldinaccio di Boccaccio Adimari Cavicciuli Villani lib. fece ribellare Cerreto Guidi, e lo tenne tanto, che il Comune lo rimesse nella Città, senza il qual patto, non volle. mai renderlo, ove, sino a'tempi nostri, gli Adimari di Firenze hanno havuto delle Possessioni.

Non folo la Famiglia Adimari abondò di huomini prodi, in Nella Vita. armi, mà anco nelle virtù, e nella fantità. Imperciòche da effa Fiorestiso, usci quel famoso Beato Ubaldo del ordine de Servi, che fio-Padolfo Rirì nel 1315, e la sua Conversione su singolare, mentre essen- casoli, £123. Xxx

#### FAMIGLIE NOBILI

do capo della fattione Gibellina contro la parte Guelfa, metre minaccioso, e crudele andava, à guisa d'un altro Saulo, con l'armi contro eli adversarii, mosso dall'essortatione di Filippo, che poi fù Beato, lasciata la divisa militare del Mondo, presa quella di Maria Vergine, per mano del Generale, che poi veduto i progressi del novello discepolo, lo volle. compagno, e frequentemente confessore. Anzi raccontano le Storie de Servi, che avertito da divina inspiratione però, che era lontano da Todi, ch'ormai stava per passare da. questa vita il Beato Filippo, suo caro Maestro, colà si condusfe, e che dalla sua vista ricreato il Beato Generale, nelle, fue braccia rendesse l'anima à Dio . Morto il Maestro si ritirò nel Monte Senario, dove con asprissima penitenza visse. fin'agli anni del Signore 1315. Molti fingolari essempii della semplicità, che in lui su maravigliosa, raccontar si potrebbero, mà si dice solo, che havendo carica dal Superiore, di portare l'acqua, per la refettione de Padri, dal Fonte del B. Filippo, avvenne, che si ruppe il vaso, & egli con la veste.

Villani lib. g.cap.118. la portò a'Padri, senza versarla, benche aspra fosse la strada, Havendo fatta lega con Fiorentini, & altri, Papa Gio: XXII. & il Rè Roberto, per soccorrere il Piemonte, & i loro nemici di Lombardia sbigottiti per la parte di Filippo di Valois, hebbero dalla Città di Firenze molti Pedoni, e Cavalieri, Capitano de'quali fù Thegghiajo secondo degli Adimari, mà l'impresa non hebbe felice fine , perche il Marchese di Alcalò di Cremona, Generale della lega, mal proveduto contro le forze di Galeazzo Visconti, che haveva di già radunati molti agiuti dal padre, da Pifani, e da Lucchefi, fù sconfitto in Valditaro l'anno 1321.

9. c.55 lib.

526

Alamanno, e Pepo Adimari, furono Vicarii della nobil Reg.di Nap. Terra di Prato, in Toscana, per il Rè Roberto, e per Carlo Duca di Calabria suo figlinolo, in quei tempi, che quella Co-

rona

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III.

rona ne teneva il governo, per conventione fatta. Si vede ciò in una inscrittione, che nel medesimo Palagio di Prato apparisce, che dice:

Nobiles Miles auratus Dominus Pepus de Adimaris Vicarius Terra Prati pro D. Principe D. Carolo Regis Roberti primogenito. Anno 1327.

Nel Palagio vi è ancora un'altra inscrittione, che fa mentione di Alemando, che dice:

Nobilis Miles auratus Dominus Alemandus de Adi-

mariorum prole Potestas. Anno 1334.

Questo Pepe fu fratello di quel Talano, che fu cavato Sio: Villani di carcere à forza da' fuoi Conforti, che fu poi de' dodici 116 5. c.73. a riformare lo stato, che fu di quegli, che per la sentenza, lib. 11. c.16. che diedero gl'Agenti dell'Imperadore Arrigo contro à incist. Fiorentini, in Genova l'anno 1312 andò in esilio, perciò ridottofi in Napoli, hebbe il medesimo officio.

Fù famoso Soldato M. Giovanni di M. Tadice Adimari, mentre su Commessario, per la sua patria ; con centocinquanta buoni fanti di Masnade, in tempo, che Castruccio Castracani l'anno 1325. assediava Montemerlo, detro del Villanilib. quale si ritrovava il nostro M Giovanni; mà perche il Castello era mal fornito di vettovaglie, e quelli, che erano all'officio delle condotte de' Soldati in Firenze, o per avaritia, ò per negligenza, giàmai, benche richiesti non vi mandarono foccorfo alcuno, il Commessario, dopò havere coraggiofamente combattuto, e' fostenuto infiniti difaggi, viltofi abbandonato, e che lè mura percosse da molte machine d'ogni intorno, cominciarono à cedere, cercò fuoi patti co' nemici, e con le migliori, e più honorate co-

ditioni, che potè impetrare, rese il Castello. Villani lib. 9.C.48. Nella fentenza data da gl'Agenti di Arrigo Impera- Adim. Clio, dore in Genova, nell'anno 13 1 2. nella quale furono con-Reg. 1316. e dennati undeci huomini di casa Adimari, furono com- 17.A.f.18. Xxx

presi £ 146. àt.

# FAMIGLIE NOBILI

presi Cantino figliuolo di Filippo, e Filippo suo figliuolo, Carlo, Pepo, e Talano, parte de quali venne nel nostro Regno, vedendosi im parentare con la Famiglia Tocco di Capua, mentre Uliva Adimari, figliuola di Manno fu moglie di Bartolomeo Tocco Milite,e prima, ò dopò, moglie di Francolo della Marra di Napoli, figliuolo di Galgano

Nella Fam. Signor di Riulo. Et il Campanile dice, che Uliva diede. Matra orgp in dote al detto Bartolomeo, alcune Castella, in Terra di Arca A.maz. Lavoro.

528

Cantino fù familiare del Rè Roberto, fù Giustitiere. 14.41.47.C. mat. 39-47. della Provincia d'Abbruzzo Citra, come si vede nel Re-Reg. 1316. gistro del 1326 e 27. Fù Capitano della Città dell'Aqui-1317. D.fol. la . Fù Giustitiere della Provincia di Capitanata. 234-

Filippo figliuolo di detto Cantino fu Giustitiere di Ab-1327. e 18. B. fol. 202. Arca D.mas. bruzzo Citra, e di Capitanata, come si vede nel Registro 15. Arcs F. mas. del 1327. Questo Filippo su padre di Francesco, del qua-

le si dirà appresso. 31.

Arca B. maz. Roggieri fu Vicario di Prato in Toscana, per il Rè Ro-90. C. maz. 69. D. mat. bertomell'anno 1325 dal che si giudica, che fosse huomo Reg. 1316. e di valore, governando, e comandando vicino alla Città di 17 A.f.: 1181.c81.f. Firenze sua patria, da diece miglia, quasi sù gl'occhi della fattione contraria, come si vede dall'Epitafio, ivi esisten-200.àt-Ammir. nells Fam. de te, che dice

Strenuus Eques auratus Dominus Rogerius ex anti-Contiguidi. Arca A maz. Arca A maz. 19.41.57 n. quissima Adimarionii prole Potestas, Anno Christi 1325. 16.L.H.maz. Nell'anno 13 25. li 26. di Aprile si fece una pace frà il Reg. 1328. Conte Roggieri di Dovandola con M. Lotto, M.Gugliel-

B.I.111. 1336.A. fol. mo,e M.Manno de gl'Adimari,e molti altri.

Trà quelli, che di Firenze vennero nel Regno, con l'oc-89. Uchell, Ital. Satt. 10m.7. cassone delle discordie nella Repubblica, su Lotto Adi-6.615. mari, che per il suo gran talento, sù nel 1327. Giustitiere in Abbruzzo Citra, Milite, e familiare . Nell'anno £231. 1328 ferviva il Rè Roberto con comitiva di cavalli fuoi.

Nel

# NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII.

Nel 1326. fu Straticò nella Città di Salerno. Nel 1337. e 38. fù Capitano della Città di Bitonto, dell'Amatrice, e 18. n. 12. d'Atri,& hebbe in dono il Cafale di Principato nel Terri-Reg. 1313-Af. 135-at torio d'Oria. 1311.O. fol.

E benche: Aleffandro Adimari dica, che questi Adima- 91.93. 11. ri non continuarono ad habitare nel Regno, perche l'an-141. no 1347. furono costretti tutti i Fiorentini à repatriare, B. nulladimeno egli stesso dice, che alcuni Adimari restaro- 1330 B. f.6. no in Rossano, Città del Regno, esi vede con chiarezza, E65. che vi restarono ancora Francesco, e Galeazzo fratelli, co- 11.c.3. me si dirà appresso. si Arca A.maz.

Essendo succedute grandi discordie dopò la morte. maz.34.c 54 d'Arrigo VII. Imperadore, frà gl'Elettori, effendo che aleuni volevano Lodovico Duca di Baviera, altri Federico 93. il 1. fol figliuolo dell'Imperadore Alberto d'Austria, suo competi- 125. tore,in uno istesso tempo furono eletti egli,e Federico nel- fia in fia vil'anno 1314. Vennero poi ambidue all'armi, combatte- ta. rono più volte con diversa fortuna, finalmente l'anno ot-Ignat. lib. 3. tavo Lodovico resto vincitore, preso Federico ottenne l'Impero. Poi con arti ingiuste volle in Roma farsi coronare, e contro Giovanni XXII. creò un'Antipapa, che fu Frà Pietro da Corvara, de Frati Minorisper il che fu scommunicato; e dopò haver tenuto, con molti travagli, ingiu-

stamente l'Impero, anni 3 3, morì di morte subitanea. Mentre tumultuavano queste cose, trovandosi Lodovico à Todi, con animo di venire sopra la Città di Firenze, à requisitione de Fuorasciti Ghibellini, che lo persuadevano à foggiogare la Toscana, per di la passare all'acquisto del Regno di Puglia, i Fiorentini, per fuggire tanto pericolo,e liberare loro medefimi,e Santa Chiefa, fecero diversi provedimenti, facendo rinforzare le Castella di Val-reformeggio darno, mandando in ciascuna Terra. due Capitani, e Co-nidi Firenmessarii de' migliori cittadini, uno de' Grandi, & uno de' Gio: Villati Po-

#### FAMIGLIE NOBILI

Popolani,& all'hora per Grande fu spedito Ugolino.

Co l'occasione del sudetto timore, che havevano i Fiorentini di Lodovico Bavaro Imperadore, e della sua venuta nella lor patria, mandarono Ambasciadori al Rè Roberto, & al Duca suo figliuolo, acciò, rimessa ogni cagione, venissero personalmente alla difesa loro, protestandosi, che se non venivano, restarebbero di pagare li fiorini 200, che annualmente li davano. Per questa occasione. fii fpedito Ambasciadore al sudetto Rè, & all'altre Amistadi de' Fiorentini, come erano all'hora i Sanesi, e Peruggini, frà l'altri, Pietro di Carlo Adimari, il quale si può di-

gioni.

villani lib. re, che ritornasse col ramo dell'olivo di pace in mano, 10.c.100. Reformago: perche morto Castruccio, e dannato il Bavaro, Iddio indrizzò la Città di Firenze in vittorie, prosperita, ricchezze, e buono stato.

Lading nella vita di Dente.

ghieri, per causa, che trovandosi di Gennaro 1300 del supremo Magistrato, persuase il Senato, che dovelle punivillani lib. re, & abbaffare la superbia de' Grandi, per il che furono 9.e.135. lib. esiliati molti nobili, frà quali Baldinaccio di Boccaccio Adimari Cavicciuli, mà havendo tentato più volte di ri-

Essendo stato cacciato da Firenze nel 4301 Dante Ali-

12.C.43.

tornare, sempre fu in vano, mentre l'ostarono molti, e. frà gl'altri, Boccaccio, padre di Baldinaccio, efiliato. Quando poi la Città di Bologna corse pericolo, per

Villani lib.

132. e136. trattato del Bavaro d'esser tolta al Legato Ecclesiastico, i Fiorentini vi mandarono foccotfo, & all'hora fu spedito Ambasciadore M. Pepo Adimari; il medesimo su impiegato in occasione della pace frà Pistojesi,e Fiorentini, fatta l'anno 1329. e nelle cofe di M. Marco Visconti-

8. c. 73.

Quanto fu stimato,e potente nella Repubblica Fiorentina Talano di M. Boccaccio Cavicciuli de gl'Adimari, fi vede da quello, che ne scrissero gl'Autori di quei tempi, che l'anno 1304 essendo egli carcerato, e tornando la Po-

de-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. destà da Casa de' Priori, i suoi consorti, e parenti assediarono la Corte, e molti ne ferirono, & ammazzorono, e fugato la Podestà, che si chiamava M. Giulio Pazzaglia da. Parma, entrarono in Palazzo, e rotta la carcere, liberoro-

no il prigione,nè se ne sece dimostratione alcuna. E quan- villani lib. do l'Imperadore Arrigo l'anno 1 3 28. partito dall'assedio 9. c. 48. di Firenze se ne tornò à Pisa, e fabbricò molti processi cotro à Fiorentini, frà i Grandi, che egli condanno fù quefo Talano, e Pepo suo fratello, per havere dalla Città cen-

to marche d'oro.

Nel 1341 i Fiorentini, compiuto il Mercato della Città di Lucca con M.Massino, ne presero la protettione, essendo assediata, facendo muovere l'oste, che era in Valdarno, e col Capitano aggiunfero due cittadini per Sesto per Commessarii della guerra, & andorono in arme cont villani lib. compagnia nobilmente à gaggi del comune, & all'hora Gamore, to. per Sesto di Porto San Piero, vi su Talano Adimari.

Dopò la cacciata del Duca d'Atene, congregato il Popolo Fiorentino in S. Reparata, furono eletti 14. huomini con piena balia da riformare la Terra, fare officii, leggi, e Villani lib. statuti, sette Grandi,e sette Popolani,e frà Grandi per Por-137.e 812. ta S.Piero fù Talano Adimari.

Si vede la poteza degl'Adimari dal fatto, che nel 1343. fuccesse, quando Gualdieri Conte di Brenda, cognominato Duca d'Atene eletto inconsideratamente da Fiorentini per lor Signore in vita, tiranneggiava la Città sì aspramente, che in meno di diece mesi molte congiure per deporlo, se li scoprirono contro. Della prima su capo il Vescovo Acciaroli, co' Bardi, Rossi, Frescobaldi, Scali, Altoviri, e Megalotti . Della feconda Donati, Pazzi, alcuni de gl'Alberti, Nicolò di M. Alamanno, e Tile Benzi di Cavicciuli. Della terza, che fù la più potente fù capo Antonio di Baldinaccio de gl'Adimari, co' Medici, Bordoni,

#### FAMIGLIE NOBILI

Ruccellai, & Aldobrandini . Questa congiura su scoper-Villani lib. 12.6.15.16. ta al Duca, e manifestato, che'l principale era Antonio di 20, 21. e 22. Baldinaccio, il Duca lo fece richiedere, & egli richieflo per sicurtà di sua persona compari, il Duca per la grandezza de' congiurati non ardì di farne alcuna risolutione; co l'induggio in lui crebbe il timore, e ne gl'auversarii l'ardire. Si sollevarono gl'aderenti de gl'Adimari capi di cinque Sesti, assalirono il Palazzo del Podestà secero sc. ppare i prigioni, il Duca per lo meglio rifolvè di fare Cava-1. £354liere, in publica ringhiera, Antonio, che molto lo ricusò, dicendo non volere esser fatto per sue mani, mà per comandamento de' Priori, che erano in Palazzo, e gli diede. libertà; nondimeno crescendo il furore, su costretto à de-

119.

532

di S.Anna.

Nell'anno 1344. fù uno delli quattordici Arbitri, seù Vescoui des Compromissarii Fiorentini, che furono, Antonio degli Adimari Cavaliere, Oddo degl'Altoviti, Dottor di legge, Antonio degl'Albizi, Geri Rifaliti, Gio: del Bello, Ugoccione de Ricci, Donati de Velluti, Gio: de Vay, Connino de Chiarino, Ser Gio: de Giay, Pela de Nuccio, Lippo di Durello, Guido di Bernardo, e Ser Francesco di Ser Pino, eletti per decidere le differenze, che vertivano fra la Repubblica Fiorentina, e'l Vescvovo di Arezzo, Buso confuoi Conforti degl'Ubertini, li quali laudorono, secondo riferifce Scipione Ammirato, ne' Vescovi di Arezzo.

porre il dominio, e partirfi dalla Città, e di Tofcana, il di

Nell'anno 1344 per il suo gran talento su mandato 11.6.31. Ambasciadore à gl'Aretini . L'anno 1346, sendo la Cit-Ammir. hift tà interdetta per una differenza trà l'Inquisitori, & i Priodi Fir. 1364. ri per conto d'una cattura in causa civile, su mandato 13. 6 57. - Ambasciadore al Pontefice Clemente VI.& à Sanesi L'an-107. no 1347. à Lodovico Rè d'Ungheria. L'anno 1355. à Carlo IV. Imperadore.

M. Fran-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 533

M. Francesco di Lapo di Tritta Adimari, per il suo valore, fu mandato Ambasciadore da Fiorentini al Rè Roberto di Napoli nell'anno 1341. all'hora quando i Fioretini mal configliati, trattavano di comprare Lucca da villani lib. M. Mastino della Scala, e che i Pisani posero l'assedio in- 11. c.137.0 torno à quella Città, perciò furono spediti diversi Amba- 138sciadori,per adunare forze da collegati,& amici, il quale, perche al tutto biasmavano quell'impresa, con insolita rigidezza, non volle dar loro ajuto alcuno, onde ne rifultò gran danno: co tutto ciò i Fiorentini fecero uno grande,e nobile Oste per levare i Pisani da quello assedio.

Nel 1343. dopò la cacciata del Duca d'Atene, parendo à Grandi, cofa ragionevole, di ritornare à godere gl'officii, essendo stati cagione di ridurre il Comune in liberta, fu fatto uno Squittino, per il quale furono ammessi al Governo. Et il primo Priore de' Grandi fu all'hora eletto il nostro Francesco di Lapo. La sepoltura di questo M. Francesco è in S. Croce, nella Navata, da man manca, trà l'organo, e la Cappella de' Biffoli, con queste parole:

Hic jacet corpus D. Francisci Lapi de Adimaribus : Obiit anno 1351. die 11. Februarii cujus anima requiescat

in pace.

Antonio di Guido del Trista, cugino del sudetto Fran- Villani lib. cesco fil l'anno 1346. Ambasciadore in Avignone al Pontefice Clemente VI. ò per rallegrarsi della coronatione. di Carlo Rè di Boemia, ò per ottener vettovaglie, per la

gran carestia di quei tempi.

Ottaviano di Baldinaccio Adimari fu Cavaliere infigne, fratello d'Antonio, che scacciò di Firenze il Duca. d'Atene, come si vede da una inscrittione in un marmo, ritrovatoli nell'anno 1622. mentre si faceva il pavimento in Santa Maria del Fiore, che dice così.

Hìc

#### FAMIGLIE NOBILI

534

Hic jacet strenua nobilitatis V ir Actavianus Domini Baldinacci de Adimaribus, qui obiit Anno Domini 1352. de menfe Februarii , & hoc fepulchrum est fratrum, & suorum descendentium, cujus anima requiescat in pace.

Fiorì nel 1360, il Padre Francesco Adimari, figliuolo di P. Fra Gio: Carlo Fiore- Lippo, dell'Ordine di San Domenico, huomo infigne in bo-Vita del B. tà di vita, & in lettere . Fù infigne Predicatore , e Lettore. Alesso Stroz delle scienze. Morì cantando il Te Deum laudamus nel detto anno 1360.dopò sei anni di Religione.

Nel 1378. Vieri di M. Pepo Adimari fù esiliato da Firengioni di Fi- ze, con altri, perche con quelli si oppose à Ciompi, vi sù an-Atmetio de cora con esso Pigello di M. Luigi Cavicciuli . Bonajuto di Capitoli, li-bro 12. £\$1. Ser Belcaro Serragli, Nicolò Soderini, Nicolò di Sandro de Gamurr. to. Bardi, Jacopo Sacchetti, Piero Torraquinci, Carlo degli 5. £.153. Strozzi, Gio: Giugni, Jacopo di Bartolomeo de' Medici,

Piero di Filippo degli Albizi, Maso di Luca degli Albizi, & altri.La Reina Giovanna Prima di Napoli, frà gl'altri suoi Fa-11. 6.50. 51. miliari, hebbe Giovanni Boccaccio, e Francesco Adimari Zecca di Na gratiffimo, e fedeliffimo Cameriere, e Governadore delle.

poli Arch. Provincie d'Abbruzzo Citrase di Capitanata.

Bernardo di Duccio Adimarise Fracesca Aldobrandini nel 1363.falcic. 34. 1164. fefe. 1381.comprarono il Castello di Strozzagolpo vicino à Poggibonzi, intorno à questo Castello, & in Poggibonzi gl'Adimari havevano gran quantità de' poderi,e di case, e dotaro-1361. 6.78. no più Chiefe in quei contorni, in particolare la Madonna. nella Clio, f. fuori di Poggibonzi, detta del Romituzzo, che hoggi fono de' Signori Minuccini, per caufa, che una figliuola, unica he-

rede di Gio: Battista Adimari fù maritata ad uno di detti Signori.

Filippo di M. Alemanno di Boccaccio Adimari fù man-Adimari in d.Clio, f. 88. dato Ambasciadore à Siena, insieme con M.Rinaldi, Gio:Figliazzi, e Lionardo Trescobaldi; sù ancora Ambasciadore à Gio: Galeazzo Visconti in Milano, Pisa, & altri luoghi NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 535

per la fua patria. A 14. di Luglio 1398 definò con la Signoria in cópagnia di trè Ambafciadori Pifani. Hebbe figliuoli,cioè Ülivieri,Bindo,Cantino, Alamanno-e Silvettro de quali Alemanno fu Cardinale, come fi dirà appreffo.

Questo, ò altro Filippo, nell'istesso tempo, sti mandato Ammir. hist. Ambasciadore alla Rep. di Genova insieme con Lodovico <sup>di Fis. 5,77</sup>

degl'Albergotti , e Guido di Lippo, per cose gravissime.

Per li didurbi, che furono per il Mondo dall'anno 1380.

all'anno 1397, per lo ficima, che fù nella Chiefa di Urb. VII.e

Bened. XIII.in Francia, detto già Pietro di Luna, e di Bonifacio IX. in Romase per la debile virtù di Vincislao Impe per la
copidigia di Gio: Galezzzo Vicionti, che aftetto il titolo di

Duca di Milano, e l'ottenne. Fù necelfario alla Repubblica di Firenze, mandare fuori diveri fi Ambalciadori, à diverfi Prencipi, rid quali fi M. Vieri di M. Pepo Adimari Ca-Adimari ia
vicciuli, che l'anno 1393. fù mandato Ambalciadore à Bo. d. Clio, Eys.
lognefi, & al Rè d'inghilterra, e M. Simone fuo fratello fù
fredito Ambalciadore al Conte di Sticcianno, dal che fi vede la grande filima, che fi faceva di questi fratelli, mentrenell'anno 1378. levatafi à romore la plebbe, fi dichiarato

M. Vieri di fopra Grandige confinato à Paenza.

Bernardo di Andrea di Pacchio Adimari, verso l'anno Adimari in 1400. fù Cavaliere dello Spedale di S. Giovanni, come fù d.Clio, £93.

ancora nel 1321. Filippo di Filigno Adimari.

Nell'anno 1400. morì Fr. Angelo Adimari Maeltro di Gio Culo Teologia dell'Ordine de Predicatori, e morì con opinione faltato.

Teologia dell'Ordine de Predicatori, e morì con opinione faltato.

Batte Francello Adimari convertato e mori padre Francello Adimari convertato Fr. Aleflio Strozzi, come fi dice nella fua vita, ivi:

Erat illus convertatio cum Francifocto Angelo de Adimaris, vivis pofeto justifimis, quorum corpora ob Sanditatis opinionem, un asso Sacello D. Hieronymi infra testudines cum quadam Beatistudinis significations; jacent bumata.

Yyy 2 Ala-

#### FAMIGLIE NOBILI

116

Alamanno di Gio: Adimari intervenne nel 1406. à pi-Adimarlia di Clio, f.97. gliare le tenute di Pifa, quando fi riduffe alla totale obedienza de' Fiorentini, e'l possesso fu à 9. di Ottobre.

Viveva nel 1414. Filippo di Nicolò Adimari.

Accioche non mancaffero anco le Porpore alla detta. te de' Pon-tefici, e Car- Famiglia Adimari, si vede di quella adornata la persona di dinali, to. 2. Alemanno di M. Filippo Adimari, e di N. Fortiguerra, prima Canonico della fua Patria, poi Plebano di San Stefano di Modiliana: andato in Roma, fù Protonotario Apostolico, poi Vescovo di Firenze nel 1400 poi Arcivescovo di Tarato nel 1401. poi di Pifa, e Cardinale nel 1411. creato dal Pontefice Giovanni XXIII. del titolo di S. Eufebio. Si vede

il suo sepolero co l'Epitaffio integliato in un marmo,in Roma,in Santa Maria Nuova, ove hoggi habitano i Padrı Oli-Ciaccon. Pla vetani, all'entrare in Chiefa, à mano manca, che dice così:

Corpus Alemanni Cardinalis Pifani Florentia ex Adimariorum antiqua , nobilia; Familia ortus, Utriusa; Turis Doctor, & omni liter arum genere eruditus, primum Protonotarius, deinde Tarentinus, posteà Pisanus Archipraful, ad Cardinalatus apicem provectus eft, dum po Romana Ecclesia legationem fungeretur in Gallis, DoctorumVirorum amator, & cultor,Vir spfe doctsfimus, zelator Justitia , & communis Reipublica boni , qui pro Ecclesia apud Pifanum , (onstantiensque Concilium, usque ad optatam conclusionem, neminem vetitus laboravit intrepide. Obist ex peste anno atatis sua LX. mensis Septembris XXV II. die MCCCCXXII.

Lo dissero Cardinal Pisano, perche fù Arcivescovo di Borghini Fa migliedi Fi- quella Città, onde, per honorata gratitudine, portò nell'arrenze, £.123. me la Croce bianca, arma di quella Città. Fù ancora Legato al Rè di Francia; dopò il Cardinalato fù mandato dal Potefice Giovanni XXIII. in Ispagna, acciò la confederasse. con la Romana Chiefa, & eccitasse i popoli di Spagna con.

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 537

tro Saraceni, che la travagliavano. Intervenne nel Concilio di Pifa, effendo Arcivescovo di Pifa, & effendo Cardinale in quello di Costanza, e promosse al Pontificato Martino Quinto Colonna . Dal quale fù mandato in Aragona Legato, acciò costringesse Pietro di Luna à deporre l'usurpata. dignità Pontificale e fù uno de più grandi Cardinali che. havesse la Chiesa di Dio. Fù anco nominato Arciprete della Chiefa Lateranense dallo stesso Pontefice Massi dires

Taddeo Adimari fù dell'Ordine de' Servi, gran Teologo, Historico, e Poeta insigne, fiorì nel 1440.lasciò molti manoscritti, che si conservano nella libraria del Monastero della Santissima Annunciata di Firenze, quali sono: Historia dell'origine della Religione de' Servi, & alcune Odi, e versi eleganti. Visse gran tempo nella Solitudine del Monte Senario,e lontano d'ogni ambitione, morì nel detto anno 1440.

Roberto Adimari figliuolo di Pietro, fu Vescovo della. Ughell. Ital.
Città di Volterra nel 1435. & à di 22. di Marzo del 1437. fizza. donò à Signori Priori della Communità di detta Città, lo Scip. A Spedale, e Chiesa di Santa Maria Madalena di detto luogo, scori di voi da lui dotato ; Governò quella Chiesa anni cinque, haven- "". dola rassegnata nell'anno 1440, li 26, di Aprile dell'anno 1459. fù creato Vescovo di S. Leone, nello Stato d'Urbino, quale Chiesa resse per lo spatio d'anni venticinque, & essendo vecchio decrepito,passò nell'altra vita nel 1484. fù sepellito nella Chiesa dell'Abbatia di S. Anastasio della.

fua Dioceficon questa breve inscrittione, sotto le sue arme. Sepulchrum Roberti de Ademariis de Florentia. Episcopi Feretrani, qui obiit die undecima Octobris MCCCCLXXXIIII.

Bernardo di Guglielmo Adimari fu familiare, e molto Aleff. Adim. favorito di Francesco Sforza Duca di Milano nel 1449.

nella Clio, f. M. Lodovico Adimari fu Canonico Arciprete, e Vica- Adimari, f. rio Generale di Monfignor Rinaldo Orfini Arcivescovo di

Firenze. M. Mat-

#### FAMIGLIE NOBILI 538

M. Matteo Adimari d'Antonio fu grato familiare della. Santità di Papa Leone Decimo, e Cavaliere aurato, come si vede dall'Epitafio posto sopra il pavimento della sua sepoltura, elistente nella Chiefa di S. Francesco del Monte, fuori della Porta à S. Miniato, dove ancora è una Cappella della Famiglia, che dice così:

Mattheo Adimario Leonis Decimi Pontificis Maximi beneficio, Equiti aurato pia conjux Gineura posuit. Anno 1512.

E sopra il medesimo tumulo:

Sepulchrum Matthai Antonii de Adimaris.

Questa Gineura era de' Monaldi:

Francesco Adimari fù Segretario di Giuliano della Roto nelle Vi- vere Cardinale di S.Pietro in Vincula, mà sforzato da Alefte de' Pon- sandro VI. Pontefice à machinare contro la vita di quello, Pagliari fo- fermatoli in Firenze, ediffimulando, n'avisò il padrone, il pra Tacito quale assunto al Pontificato, che su Giulio Il.in una promotione, lo designò Cardinale, mà morì nello stesso giorno, che

lo voleva publicare. . : ....

Andrea di Gio: Adimari nel 1502, fu spedito Commes-Adim.f.roz. sario di guerra da suoi cittadini Fiorentini, che s'intitolavano: Decempiri libertatis, e mandato nella Montagna di Pistoja, per ouviare, che mentre l'esfercito Fiorentino pasfasse in Val di Sarchio, à danni de Pisani, i Lucchesi non. uscissero à darli impedimento, con piena autorità di comandat soldati; il medesimo su eletto frà gl'Officiali, e Proveditori della sanità, in tempo di peste nel 1526. con l'autorità, che havevano i Signori Priori.

Ughell. Ital. 7.£1052.

Filippo di Mainardo Adimari fu Vescovo di Nazaret, Sacra al to. creato dal Pontefice Clemente VII. l'anno 1528 li 7 di Agosto. Resse quella Chiesa, essendo assente, per suoi Vicarii, per lo spatio d'anni otto. Passò all'altra vita in Roma nel 1536. nel mese di Novembre . Fù sepolto in S. Onofrio di

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 539 detta Città.ove prima havea fabricato un bel Palaggoche pervenne poi nel Signor Marchefe Salviati. Fà charifimo alli Pontefici Clemente, e Paolo III. e per la fua. morte non giunfe alla Porpora. In tempo fuoccioè nell'anno 1531. fi fece unione del detto Vefcovato, con li Vefcovati di Morteverde, quale unione fi poi confirmata con diploma del Pontefice Paolo III. il 3 di Novembre.

M. Guido Actonio Adimari, fil Canonico della Chiefa Adimati di Firenze, eruditifilmo nella Sacra Scrittura, Filosfoo in- 19 M. Michigne, & contatifilmo di belle lettere. Visifi nel 1550. Scrif. Feezanio fe un Trattato de Jejunio, Un Trattato fopra il Pater no. sel Carligo, tro, Un discorfo de Remedi da mantenere basfio il letto Herratina del Fiume Arno, confegrato al Serenissimo Gran Duca do Aston. Cosmo I. Morì in Firenzenel 1568. e su seppendi con ella Adimario. Cathedrale.

Giacomo di Giovanni Adimari, fi huomo di merito grande, mà fu di sì poca fortuna, che l'effere flato fratel cugino del Principe Gioe Francefco Aldobrandino, Generale di S. Chiefa, e perciò firetto parente di Papa Clemente VIII e degli Eminentifilmi Gio:Pietro, Cintio, & Hippolito Cardinali Aldobrandini, e del Serenifilmo R anuccio Farnefe Duca di Piacenza, e Parma, e di Vincenzo Carrafa Duca di Mondragone, gli fu di neffuno profittose Girolamo di Donato Adimari , nato anco egli di madre Aldobrandina, fipefe qualfi, che inutilmente molti anni nella Corte di Roma, e vi hebbe una compagnia di Fanti, con qualche Pofto in Cafa del Cardinale Hippolito. Morì in Firenze andatovi da Roma nel 1632. fu fepellito nella Chiefa di S. Croce.

Guido di Marco Antonio Adimari fu Senatore Fiorentino verfo l'anno 1640.

Uberto di Benedetto Adimari è stato gentilhuomo di grandissimo senno, di ricche entrade, e di somma riputatiotione, e fedeltà, impiegato ne carichi pubblici, e nelle facede di Stato, fu padre di Rafaello, che giovinetto, da Oretta degl'Acciajoli, Dama di molta nobiltà, generò Catarina unica herede, la quale dal Serenissimo Ferdinando, e. Christina di Loreno Gran Duchi di Toscana, su maritata al Conte Enea Piccolomini Aragona Cavaliere di S. Stefano, figliuolo di Silvio, Priore di Pifa, Maestro di Camera di quell'Altezza, & in più d'una impresa Capitan Generale.

Filippo di Roberto di Boccaccio Adimari Alemandeschi morì in Vienna, Collaterale, e Commessario del Terzo di Fanteria, mandatovi dal Gran Duca Ferdinando Primo: fu Gentil'huomo ben degno d'honorata memoria, e dopò Caterina unica sua figliuola, che mancò senza figli, sostituì per suo herede universale, con ordine di primogenitura, e majorasco Alessandro di Bernardo, di Tomaso Adimari, nato di madre dall'antico casato de' Camerotti, e successivamente chiamò gl'Adimari in qualsivoglia parte del Mondo efiliati, appreffo gl'atti di M.Oratio Maccanti à 4 di Giugno del 1504. Il quale Alessandroèstato nel nostro tempo Cavaliere insigne per lettere,essendo egli Poeta eccellente, e d'ogni letteratura ornato. Pigliò per moglie Maria de' Compagni, Dama di Famiglia illustrissima, figliuola di Madalena degli Albizzi, rampollo d'un de' più antichI lignaggi di Tofcana. Nella for Dizzi, rampono d di de piramiten ngiaggi di Toteana. Clio, E103. Hà composto molte opere, frà le quali sono in luce, la

Clio, dove si vedono cinquanta Sonetti in lode di cinquata Soggetti della sua Famiglia. La Polinnia continente. cinquanta sentenze di Tacito. La Tersicore, e la Melpomene, anco continentino Sonetti . La Parafrasi sopra Pindoro, libro tanto stimato, e così grato alla Santità del Pontefice Urbano VIII.e dall'Eminentissimo Cardinal Francesco suo nepote, che su per comando di quelli, tratto in.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE: LIBIII. 541

Roma & ivi fù accolto come richiedeva il suo merito. Helibe in testa di Berardino Cavaliere di S.Stefano suo fielinolo. quella pentione de che di Piacenza li paga il Canonico Campi.Fù Commessatio in Volterra per li suoi Principi nel 1621; e più volte Confole di Mare in Pila. Alamanno fù altro fuo figliuolo . stellinging permits. 3

D. Angelo Maria fratello di Aleffandro fion nella Reli- la attari gione de' Cherici Regolarl, Padre di molto merito, che per dodeci anni continbi su Segretario del lor Generale, per la. fua bontà di vira fu eletto Confessore d'ambedue le Sotelle dell'Altezza di Modena, con l'occasione della sua flanza in. quella Città. tonal se

Buonaccorfo Cavaliere di S. Stefano; fir Capitano del 

Sono hoggi, per la Dio gratia, viventi, e mantengonol fplendidamente, e con decoro, questa illustriffima Famiglia. nella Città di Eirenze, li Signori Cavalieri Bernardino del quondam Signer'Aleffandro, del quondam Signer Berinkra do, il Signor Lodovico, del quondam Signor Zenobio del quondam Signor Lodovico , Poeta eccellente , e d'ogni più fina letteratura ornatifismo, e Signori fuoi figli, il Signor Adimaro,e Signor Bernardo fratelli, figlinoli del Signor Gurtio Maria, del Signor Bernardo.

Gl'huomini di quelta Famiglia, in progresso di tempo, Nel Jib.3. de per varii accidenti, come è accaduto in altre Famiglie, mu- illustrat. Ur-bis Florentarono il cognome Adimari in altro, secondo dice il Veri- tizm, in quelli versi:

In multos Ramos mutato nomine, proles ment di Da-Scinditur, & plures complessa nepotibus Urbes.

Che i Ravignani nobiliffimi Fiorentini, fossero un Ramo Villant lib. degli Adimari, non G può difficultare, per quello, che ne, est lib. 4. d. ferivono *Christofuro, Landino, e' IV illani, 'e* trattando di e.tr. Gualdrada figliuola di Bellincione Berti da Ravignano,dice <sup>Aless</sup>. Adim.

Bellincione Berti di Ravignani, antichissima Famiglia Fiorentina, & uno de' Rami degl'Adimari, E la nobiltà di det-Ammir. hift. ta Famiglia si vede, mentre frà Cavalieri, che l'anno 806. sedi Firenze, ce Carlo Magno in Firenze, fù Apordino Ravignani , M. Lib.5 e.37. Bellincione Berti di Ravignani fu il maggiore, e più hono-Danie nel rato Cavaliere di Firenze padre di Gualdrada di sopra accennata. Mà questa linea si spinse tempo sà. Questa Gualdrada fù moglie del primo Conte Guido, de' quali dice il V illani: Questo Conte Guido vecchio prese per moglie la fieliuola di M. Bellincione Berti di Ravignani, che era il maggiore, e più honorato Cavaliere di Firenze, e le Case succedettono poi,per retaggio à Conti,erc.

Che i Cavicciuli fossero ancora un Ramo degl'Adimari, meto di Di-te nel Canto lo dicono il Landino, e'l Contarini. Il Landini dice così:Fi-8.dell'Infes- lippo Argenti , secondo che il Boccaccio dice di haver'inte-Contarini fo da Coppo di Borghese Domenici , su Cavaliere della. nobile Famiglia de' Cavicciuli , i quali fono un Ramo degl'.

Adimari.

Questo Filippo viveva nel 1250. viene nominato,come persona nobile, e ricca, mà iraconda, da Gio: Boccaccio. Nel Cant. 8. Dante lo ripone frà superbi, & iracondi, dicendo:

Tutti gridavan à Filippo Argenti Il Fiorentino spirito, bizzarro In se medesimo si rodea co' denti.

Ove gl'Espositori dicono, che questo cognome d'Argenti gli fosse imposto, perche era così ricco, che ferrava i cavalli d'argento.

Alamanno Cavicciuli fù valorofo Cavaliere, si vede il fuo fepolero posto in faccia del primo Chiostro di S.Croce. di Firenze, vicino alla porta del fianco, in una Arca di marmo, fostenuta da quattro figure, con questo Epitafio:

Hic jacet egregius Miles D. Alamannus de Cavicc. ani shiis Anng 1227. Con-

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 543

Contrafegni di Nobiltà nelle Famiglie Fiorentine, in tepi antichiffimi, fecondo Pavolo Mini, erano tre, il primo, fodella noin tempo de' Consoli, essere Consolo, in tempo del Priorato biltà di Finessere Priore, & in tempo del Confalonierato essere Confaloniero di giustitia, di questi officii hà goduto la Famiglia. Adimari, come si vede chiaramente appresso. E prima dell' anno 1200 era il fecondo contrafegno, il tenere Loggiain. ·Firenze, e chi la teneva si chiamava Famiglia di Loggia, di queste era una delle tredici, che si contano, L'Adimari, attefo l'altre erano Pulci, Peruzzi, Canigiani, Tornaquinci, Agli, Cavicciuli Ramo degli stessi Adimari, Cavalcanti, Buenelmonte, Gherardini, Uberti, Bardi, Frescobaldi, e Cerchi. Servivano queste Loggie à farvi ragunare, e Consigli, & à tratteneryi i di festivi, non solo i parenti, mà gl'amici, e partigiani, e molte di esse havevano d'avati uno seccato, lo quale serviva per lo maneggio de' cavalli, di modo, che l'erano di gran confeguenza, e riputione.

Era similmente il terzo contrafegno di nobiltà, il tenese Torre in Firenze, quale fù tenuta da gl'Adimari, come dice lo stesso Mini, che numera tutte le Famiglie, che la. tenevano. Erano dette Torri di pietre quadre, & alte, quasi tutte dalle 120. alle 130. braccia, Ma perche l'esperienza à poco à poco mostrò nelle contese civili,che l'erano altretanto fortezze, fu ordinato, che si scapezzassero,e si riducessero all'altezza di braccia 40.

L'Arme degl'Adimari sono uno Scudo partito per mezzo, il superiore è d'oro, l'inferiore è azzurro. Etalcuni Adimari portarono fopra l'Arme, la Croce bianca della. Città di Pifa, effendo che Alemanno Cardinale fu Arcive-

scovo di Pisa, come havemo detto di sopra. Ramo di questa nobilissima Famiglia si dice sia la no- logia in di-

biliffima Famiglia de' Trotti di Milano, dove la portò fin te Zzz

dall'anno 1270. Nicolò Adimari, secondo il Landino, che · dice : Sono in Alessandria della Paglia i Trotti , Famiglia molto numerofa, or ornatifima in arme, e disciplinas militare, e nella ragione civile per molti Jurisconsulti eccellenti, e già gran parte del Monferrato foggiogò, i quali Sono de Fiorentini Adimari.

L'etimologia di qual cognome, alcuni vogliono, che derivi dal verbo Spagnuolo Trocar, cioè scambiare, ò mutare, havendo scambiato casato, benche ritengano la medefima Arme, cioè lo Scudo diviso per traverso in duc. Campi eguali, torchino fotto, e d'oro fopra. Altri dal verbo Trottare, cioè caminare gagliardo, che perciò il Trotto è una specie dell'andar de' cavalli, frà il passo comune, & il galoppo, havendo forse riguardo, che Nicolò si partì velocemente da Tofcana.

Che li Trotti sino un Ramo degl'Adimari, lo dicono Nel lib. intitolato: Sena- Diamante Marinone, dicendo, che vengono da un Calanenfit. Al stello,detto Troito, onde presero, al suo parere, il nome. 116.3. de illa- de' Trotti, chiamandoli prima Adimari, Ugolino V arino, & Errico Farnesso dicono; che vengono dalla Toscana,

De fimiliac. ciò che dica Ospingio, che hà voluto, che vengono dalla. De jure inf. Saffonia, secondort Autor del Blasone di Melano, benche. grium, al f. non dica, che i Teorri di Milano vengono da Sassonia, mà 7. Delectoine dice folo: I Trous fono in Saffonia. Il V arini dice cosi: nelle lettera Ex hat (parlando degl'Adimari) ellustres profluxit Trotdedicatoria, la propago, quo nunc attolut sese Alexandria proles Ardelle leggi mi potent genus, & facris memorabile chartis i

nel luogo fopra cit.

Delepine Der dar qualche faggio, alla sfuggita, degl'huomini di quella Famiglia, si vede, che fiorirono nelle prime dignità del Mondo, Un Giovanni Trotti, che fu Arcivelcovo di Cornito, un Lucchino, che su Vescovo di Bobio, un. Guarniero Trotti Bentivoglio Vescovo d'Alessandria un' Ardingo Vescovo di Fireze, Enderico Clemete Vescovi · della

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 545 della Patria. D. Lorenzo Trotti fratello del Signor Conte Antonio, Nuntio in Venetia, e dopo havere efercitato molte cariche Ecclesiastiche, è stato creato Vescovo di Pavia.

Galeazzo Trotti fu gran Soldato, e dopò un particolare combattimento, fu elevato ad un generale comando in una battaglia navale contro i nemici della Fede, dond prese nelle sue Arme un'Anchora, in segno delle sue vittorie, e della dignità militare d'Ammiraglio col motto: Qui me sustinet, porto. Al suo ritorno di guerra fanta, fu fatto Prefetto deli Conclave nella morte del B. Pio V. Sommo Pontefices carrica frà le Romane nobiliffima che è resa hereditaria nella gran Casa Savelli, Prencipi Romani: Pietro Trotti fu Configliere del Rè di Napoli Ferdinando. Gio: Galeazzo fu Generale della Repubblica. d'Asti : Un'altro Galeazzo su Generale dell'Armi di Gio: Galeazzo Duca di Milano. Giacomo fu Generalese Duca della Repubblica di Ferrara.

Buongiovanni fu Capitanó di gran valore, acquistossi Crescenzi gran fama nella difesa di Forlì, assediato da Fiorentini, su p. 2. narrat, poi Generale dell'eferciti di Filippo. Visconti Duca di 11.c. 2. fol. Milano. Rubertone fu eletto Capitan Generale del Po-

polo d'Asti, della quale su poi Duca.

In Confeglio, e maneggiordi Staro, sono stati celebri Rinaldo, che fu Ambasciadore del Pubblico d'Alessadria. al Pontefice Onorio III. Marco inviato dal Duca di Milano al Rè Chistianissimo, & altri Principi, Bernardo eletto dal Duca di Savoja à Ridolfo Imperadore. Un Andino Maria, dal medefimo di Savoja, Ambasciadore ordinario 

Francesco Trotti Bentivogli fu uno de primi Politici,e L'etterati dobsuo tempo, e per la sufficieza del suo spirito, fu fatto Configlière di Lodovico XII Rè di Francia, & al-

lors Duca di Milano, poi fuo Gran Cancelliere. Matteo Trotto fa Queflore, conforme fu anco Luigi fuo figliuolo, del Magifitato fitaordinario, e Prefidente del Senato di Milano. Camillo figliuolo del detto Luigi fa Senatore. Gio: Battifia figliuolo di Camillo fi Prefidente del ordinario Magifirato di Milano, e poi del Senato: Luigi figliuolo di Gio:Battifia Configliere d'elevatifimo frinto Queflore, poi Senatore creato dal Noffro Rè Carlo II.

Galeazzo fi Soldato valorofifimo, appellato il Marc. del Infubria, nel fervitio del fin Rè, fortprefe Montemagno nel Monferrato, riprefe nel Piemonte il Caftello di Ponteflura i patti, è cocupò il Borgo d'Affi; con immortalgloria del fuo nome. Nel affedio di Pavia tentuo nel 1655 dal effercito Francefe, fi mofirò da Soldato di valore, qual eras liberò dall'affedio Affellandia fuo patria, che cra ridotta quafia i effremò della fuz refa nel 1643. Conoficiuto il fiuo gran valore; e fedela dal Monarca Aufiriaco, fi creato Maffro di Campo Generale della Cavalleria Napoletana, e poi Maitro di Campo Generale della Cavalleria Napoletana, e poi Maitro di Campo Generale di cutte le Millie dello Stato dallo.

Figliulo deigniffimo di Galeazzo è il Conte Antonio Trotti Bentivogli, e per fangue, e per il valiate, ottenine, nella tenerezza deli anni prima; una Contigagità divodi; nanza; poi un Feltosfatto à propriedipole pier condaret in Portogallo; e poi con un Regimento di Alenhani; con il vaile fil fervèndo nello Seato di Milano; fotto gii filendari del Aughiffima Calla d'Aufrai; e per il filoti metitife della Framigia, ha ottenito la nobiliffima Collana: del Vello d'oro. Etclari, quove il contobom la, sinab

Galeazzo fecondo figliuolo del Confe Antonio, per li mierio fisierra i e propriil per to dine del Rè Cattolico, hi ottenuto ina Compagnia d'ordinane indio Stato Milanes, comè fi fecè altro volte il Carlo Girolamo, Ca-

# NAFOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 547 valier Gerofolimitano, fratello del Conte Antonio.

Li Feudi, che hà possíeduto, e possíede questa nobilistima Famiglia sono molti. Ovada nel Genovestato, e quasi tutta la Valle Orba, sino dal anno 1419 Passurano, Rocca di Trotta, Montaldeo, Consenza, se altri Feudi in Borgogna. Possiede hoggi il Conte Antonio, Robbio, con il titolo di Conte, Vinzalio, Calalino di Pernasca, Torrione Psi nengo, Scavarda, Casal Cesmelli, Castel nuovo, Calea, Incisa, con titolo di Marchefe, e Castel nuovo, Belbo, la Motta di Campagna, Fresonara, & altri.

Lo Scudo dell'arme è l'istesso, che quello de'Adimari di Firenze, mà l'inquarta con l'arme Bentivoglio, & in. mezzo di quelle vi è il Confalone della Chiefa,la caggione dell'una, e dell'altra, è che fotto il Pontificato di Bonifacio VIII, fu fatto Generale di S. Chiesa Andreino Trotti, che diede per privilegio à suoi discendenti, di portare il Confalone nelle lor Arme; l'anno 1478. Antonio Trotti,uno de'veri Successori d'Andreino, con tanta dolcezza amministrò, per lo spatio d'anni 11. il governo di Bologna, che rapito Giovanni Bentivoglio dalle nobili maniere d'Antonio, volle innestarlo, con tutti suoi discendenti, in perpetuo nella Famiglia di Bentivoglio, con authorità di portar l'arme loro unitamente con quella de'Trotti, e da quel tempo à questa parte, sempre hanno usato portarle inquartate con il Confalone in mezzo, ò sopra di quelle.

Ši crede ancora, che le Cafate ufcite dagl'Adimari di Anta Alini Firenze, fiino flate ancora, oltre i Ravignani, Trotti, c. sella Clasi Caviccioli, li Cofi, Frafchi, Alemannefehi, & Accorfi, ef sebertia. fendo che li figliuoli di Corfo di M. Duccio degl'Adimariți differo degl'Accorfi.

L'Adimari, che hanno goduto nobiltà nella Città di ni. Rossano in Calabria, sono stati dell'istessa Famiglia Adi-nella Cito, s. mari di Firenze, e forfe difeendenti d'uno di quelli Cavanella Cava-lieri, che vennero nel Regno. ne' fecoli paffati, come l'atnedla ne- teflano l'Hidroit di fopra riportati, & in quella fono flati
blid'Ital. No.
L'india de l'atti di Malta, & homini valorofi, e confpicui inlettere, & in armi. Furono padroni della Chiela Parocchiale di detta Città dedicata à S. Andrea : Mà perche è
già effinta in detta Città à tempi noftri, non ne facemo al-

gia etinta in deta città a tempi noitri, non ne raceino altra mentione.

Non folo nell'armi, e nelle lettere fono stati insigni gl'huomini di questa Famiglia, mà anco nella pietà; e re-

ligione, ciò vedendosi da tante Chiese edificate, e benesicii, e jus patronati eretti in diversi tempi,

Amít Adim

11 Canonicato con prebenda, nella Metropolitana di

107. Firenze, di patronato della Famiglia degl' Adimari nel

108. Forenze, fueretto da M. Lodovico di Giovanni Adimari nel

109. Rettore all'hora della Chiefa di S. Chriftofano
della Patria; à fupplicatione dell' Capitolo di Firenze, & d

detto Canonicato furono unite la detta Chiefa di S. Chriftofano; e la Chiefa di S. Jacopò à Montatutolo della Diocefi fibrenzinia nel efcondo anno del Pontificato d'Aleffandro VI. è ne fà fubbito provifto in vigore di dette let
tere il medefino M. Lodovico Arciprete, e Vicario Generale di Monfignor. Rinaldo Orfini Arcive(covo di Fi-

Da tempo in tempo gl'huomini di questa Famiglia hăno fondato il jus patronato di ventiquattro titoli de beneficii Ecclessialici; hanno fondato, e dotato trè Chiese. Parocchiali in Firenze, e molte altre Chiese, e Conventi per il Contado.

Nap. Sacra dell' Ebgen. f.200.

renze.

Gl'Adimari di Napoli non fono stati meno pietosi, c. religiosi di quelli di Firenze,mentre ancor essi hanno fondato moltre Chiefe, Cappelle, e jus patronati, così nella-Città di Napoli nella Chiefa di S. Maria delle Gratie, nella Terra della Valle, Camella, Ogliastro, Castagneta, Porcile, & altri luoghi.

Quelli di Rossano edificarono, e dotarono la Chiesa, Alcal Adim S.Andrea.

Oltre delli fudetti Adimari,nominati nelle scritture, di Reg. 1304? Firenze, sono stati in Napoli altri nobilissimi, come à di-1118 c 18 re: Forticello de Aldomario di Nola nel 1304 feudata- A. E. 107. rio nelle pertinenze di detta Città. Si nomina Marino 13. D.E.E. Aldomario nell'anno 1327. e 28. Aldomaro nel 1335. & E 148.81. ottiene assenso dal Rè Roberto sopra una donatione del 1306.e1306 Cafale di Fracavilla, nella Provincia d'Otrato. Nel 1 3 1 2. 1169.H.fol. e 13.si ritrova Roberto de Aldemariis di Nucera, Milite, 18. sitiere nelle Terre di Raimondo Berengario figliuolo di Carlo II. nella Puglia. Giovanna de Aldemario vidua di Fermoleto, familiare dell'Avo dellaReina, hà dalla Reina un Territorio vacuo nella Piazza delle Correggie, della Bortell Mo-Città di Napoli Aldemario di Nucera de' Christiani No-numenta litaro della Corte, vivendo con armi, e cavalli, non contri- ter. 1.53. buendo,nè con il Popolo,nè con i Militi, ottiene, che con-Fafe. 44. foltribuifca con i Militi . Giovanni Ademario si ritrova feu- 161. datario fotto Guglielmo il Buono, che morì nel 1187 Pa- nat. fattedo dolfo Aldemario di Napoli, Milite, tiene beni nella Villa ria di Cor. di S. Anastasio. Giovanni Aldimari di Napoli, Milite, fu rad. f. 15. Capitano, e Vicario delle Terre, e luoghi del Contado 119. e figq. d'Alba nell'anni 1334. e 35. Mazzeo Aldimari di Na-1344 A. foi. poli, Milite, Senescallo del Reale Hospitio, Giustitiere di 1310. C.fol. Terra di Lavoro,e Comitato,nell'anno 1515. Matteo Aldemario feudatario in Avella fotto il Rè Carlo I. Sotto O.f. 214 il quale Rè si trovano suffeudatarii ancora Giovanni, e C.L. 24 at. Jacopo Aldemarii. Giovanni Aldemario di Nola feuda- Fasc. 44. fol. tario, Segnorello, e Guglielmo di Nucera, Nicolò della, 1316.B. fol. 95. 12

Aaaa

Città di Lettere, Studente, Buccio, e Ciccio di Nola fratelli,e Giovanni feudatarii. Matteo,e Duraforte nepote, feudatario in Nola; Francesco di Nocera, Milite, litiga col Monastero di Real Valle, & altri.

16.

Et è cosa degna d'osservatione, che era sì nominata, e. de' Seggi, f. conspicua la Famiglia Adimari, fin da quei tempi antichi, che una Torre nelle mura della Città di Napoli, e propriamente, dove hoggi è la Chiefa di S. Agostino, era detta Torre Ademaria. Aldemaro della Città di Capua si ritrova essere stato

Hift. Caffin. Aleff 11.

lib.3. al 24. Ciaceonio Clerico della Chiefa della fua Patria, Segretario di Ricnella vita di cardo Principe di Capua, Monaco Cassinense, Abbate del Monastero di S. Stefano, e Lorenzo fuori le mura di Roma,e poi creato Prete Cardinale con applauso universale nell'anno 1061, dal Pontefice Alessandro II.la sua assuntione al Cardinalato fu, che essendo Abbate ando condodici Monaci in Sardegna acciò ivi dessero la norma. del ben vivere nella Religione,il che su fatto à preghiere del Rè di quell'Ifola Berifo, mà per il viaggio, insieme co fuoi copagni, fu preso da Pisani, inimici di Sardi, e spogliati del loro havere:mà egli fù mandato falvo, e ritornò nel Monastero, il che intesosi dal Pontesice Alessandro II. lo creò Cardinale. Degli Adimari, che di Fireze vennero nel Regno, può

Villani lih 2. C. 33.

34.54-

darsi caso, che in vigore del Banno, fatto dalla Repubblica Fiorentina nel 1347. à 31. di Ottobre, che tutti li Fioretini ripatriassero, sotto pena di ribellione, come si è detto di sopra, ne sossero ripatriati alcuni. Mà non si può di-Ajo A.mar. re, che tutti fossero ripatriati, mentre si vede, dopo detto Fafc.7. f. 78. tempo, habitarci Francesco, e Galeazzo fratelli, e detto Arca C.maz. Francesco fu, come si è detto, Cameriere della Reina. Arc.... maz. Giovanna Prima, Capitano di Bitonti nel 1361. & un'altra volta nel 1363.e poi Giustitiere della Provincia d'Ab-

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 551

bruzzo Citra fotto l'istessa Reina.

Fù detto France(c), infieme con Galeazzo, figliuolo di Filippo, il quale Filippo fi figliuolo di Cantino, del quale Filippo fi figliuolo di Cantino figliuolo di Lattino figliuolo di Cantino figliuolo di Manno, figliuolo di Binno, del quali fimilimente havemo difcorfo di forazi quale Gadenilimente havemo difcorfo di forazi quale Gadenilimente figliuolo di Sacro Regio Configlio di Napoli, fatto nell'anno 1337. all'ultimo del mefe di Giuppo, à relatione del Configliere Gio: Andrea

de Curtis, che è del tenor leguènte: In caufa Magnific Regis Conflitarii Thoma de Aldomario, Alberici de Aldomario, fratrum confobrinorum, de Neap.cum Magnif de Familia de Aldomario de Civitate Averfe, fuper identitate Familia.

Sacrum Conflism declara Magnifeum Regium (5filiarium Thomam de Aldomario filium quondam Maguifici Joannis, eg I fabella de Abenate conjugum; eg Maguifici Jacobi; eg I fabella Pagano, conjugum, eg ejus filium Decium procreatum cum Urania de Grifo conjuges, fle effendentes, per lineam restam legitimam, à quondam Mano de Admario de Florentia Milite, viveente anno 1300. per intermedias personas distorum Jacobi; eg Joannis, Phi lippi, Francisci, Thomassi, Antonelli, Nicolai, alterius Thomassi, alterius Francisci, alterius Philippi, Cantini, cr alterius Philippi fili álčis Mannis; eg.

Figluoli del detto France(co furono Tomafo, e Ga-fiss, leazzo, che vivevano nell'anno 138 z.e vengono nomina- fishes, leazzo, che vivevano nell'anno 138 z.e vengono nomina- fishes, leazzo, che vivevano nell'anno 138 z.e vengono nomina- fishes, leazzo, che vivevano nell'anno 138 z.e chiamato dal Rè Ladislao, fishes, leazzo del mario del respecto del mario Tomafo nell'anno 138 z.e chiamato dal Rè Ladislao, fishes, leazzo del Milite, e fi dava à Signori grandi cottenne dal Rè un.

Rifel fishes.

222 2

Ammir. g

Lesson Google

Castagneto grande di moja duecento in circa , sito nella. Baronia del Cilento, nel Territorio della Terra della. Valle; e si vede dal Registro del detto anno 1382.l'honori,che detti Tomafo, Galeazzo, e Nicolò godevano nella. Citta di Napoli.

Di detto Tomaso, & Aurelia Bonifacio, del Seggio di 93.11 a.f. 225 Portanova di Napoli, fù figliuolo Nicolò, che vivea nell'anin d. decre- ni 1382.1387.1404.e 1418.nel qual tempo del 1404 fu crea-R.1404.690 to Notaro nella Provincia di Principato citrà dal Rè Ladifat. d. f. 115. & Fasc. 95 & lao, in tempo, che habitava nella detta Terra della Valle. Fù sua moglie Altobella Capano della Rocca del Cilento-

Questo,per li grandi serviggi fatti al detto Rè Ladislao, e Rè antecessori da suoi antecessori Francesco, Tomaso, e. Manno Adimari, ottenne la confirma del sudetto Territorio, per se, e suoi figli nascituri da detta nobile Altobella Capano, dal detto Rè Ladislao, nel anno 1387. E poi nel anno 1418 dalla Reina Giovanna II. con il pagamento d'oncie. 100. l'ottenne in perpetuo per suoi discendenti, & heredi

1415. f.260. del uno, e l'altro fesso. Ottenne similmente dalla detta Reina Giovanna II.nel detto anno 1418. privilegio di potere. estrarre dalli Porti di Puglia, salme 40. di grano ogn'anno, durante la vita sua edi Antonello suo figliuolo, senza pagamento di jus di tratte, ò altro diritto alla Regia Corte, il che ottenne per li danni patiti da Tomaso suo padre, in alcuni beni, che possedeva nella Cierà di Bitonti, per succesfione di detto Francesco suo padre,

Faic.95. fol.

Del detto Nicolò e di detta Altobella Capano fu figlino-172. åt.in d. decreto d. lo Antonello d'Adimari, e si crede, che fosse anco figliuola. Cobella, che si dice di Firenze, forse per l'origine, Abadessa, che fù nell'anno 1443, nel Monastero di Donna Reina di

Protocoll.di Nap, Jacop. Napoli, dove fono flate, d fono Monache di Famiglie nobi-ferillo di Jiffime; Nèè vero, che fosfe di Firenze, per non ritrovarsi nel Regno altri Adimari, che di quelli di Napoli.

Di

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 553

Di detto Antonello, di Caterina.

conjugi Numa de Rego dell'

iù figliurdo Termafio, e di Tormafio, e Penice di Grifo con
seo 147, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 141, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, 188

Nè fi maraviglia qualche d'uno , come gli Adimari di 1911, per l'érière paffaffero nella Valle del Cilento , l'errà Picciolae, Nestanta Vaffalla, come Nicolò nepote di Francelco, efercitalle officio di Noraro , officio vile , come Nicolò predetto nel re-leno, giftro di Carlo III. ed i Ladisso, a ggiungeffe a l'au Cafro, una lettera, & in cambio d'Adimari d'úceffe Aldemaro, espel fiori Succeffor Adimari, & Altomare.

Perche nel detro tempo dell'anno 1387.e prima, che vi Peosostia. dandò ad habitare Tomafo, ò Nicolò, la Baronia del Cilen-Pinni 1437. to ora foggetta non ad un Barone ordinario, mà ad un Re-4664.64. godo, qual era la Cafa Sanfaverina, primaria del nofiro Re-16640.64. godo, qual era la Cafa Sanfaverina, primaria del nofiro Re-16640.64. godo, qual era la Cafa Sanfaverina primaria del nofiro Re-17640.64. godo, centro del carentifimate. Timini ne' ritroviamo poffederi dette Baronia, fini dal 1338.da Toma-centala. É fo Conte es. di Martíco, Sighor di Lauria, Sanfeverino, e del Campsall. Gaffello di S. Gorgio, e Gran Contefabile del Regno.

E (i potrebbe dire, che for e vi andò ad habitare cò qual- ugheti, no che officio, e poi allettato dall'amenità del luogo, vi reftò à Sera tomo, thaniare, ò pure , che vi folle relegato, per qualche eccello commeflo, fecondo portano le vicenne del Mondo, ò pure Reg. 1955. portarono le rivolte di quei tempi, tanto calamito fi s'Comportarono com calamito de Sergio di Potro, che nel 1305, furono confinati nella Città di Bari, à Caputi in Evolis Moccia nel Aquila à Ligori, Fellapane, Scrinari, e Lamputella, in Iferinia.

In tempo di Carlo III. foccedè il fimile à Petricone, & Andrea Caracciolo, che furono confinati in Sessa, Monago Cope Giannotto Zurlo, in Sorrento, à Lionetto Pappacoda 6,148.

Bernotto Macedonio, Petrillo Venato, in Vico; Emricaldo Galeoras, Petrucio fuo fratello, melle Terre d'Antonio Caraciolo; Gilberto Monforio, e Pitiggio Griffo, in Calabria; benche con honorato pretelto, che haveflero dimandato licenzadi andera è flantiare in detti luoghi.

licenza,di andare à stantiare in detti luoghi. Nè è cosa nuova nella nostra Città,che un'gentilhuomo

di Seggio, folfe andato ad habitare in una Terra, futori di Nadero di Ana, poli, come fi è vifto nella Famiglia Mele del Seggio di Pordero Mele, to, che havendo fatta lunga dimora nella Terra di Puppanella S. Chin no, per poetre godere l'Inonoti della Piazza di Porto, biofassa di Figura del Piazza di Porto, biopara di Piazza di Porto, piofassa di Piazza di Piazza del Piazza di Porto,
piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza di Porto, piofiazza della Para della dello fefio Principe di
fiazza di Porto, Sippor di detta Barojia, ottenna la reintergratope

PiBnatello Salerno, Signor di detta baroni fi24. alli honori del Seggio di Nido.

Fafc.93.il 2 f.225.

Mà cefi la maravigiia, perche la caggione, per la quale. Tomafo, figliuolo di Francefco ; ò Nicolò figliuclo di Tomafo, andò ad habitare in detta Terra della Valle ; ña per caufa d'una conceffione, che fece il Rè di Napoli Carlo III: al detto Francefco ; confirmata poi i detto Nicolò fuo nepote, nell'anno 1327.dal Rè Ladislao, d'un Caftagneto di moja 200. in circa, fito nel Territorio di detta Terra della Valle , nel loco detto: il Piano, per fe, e fiuo leguimi figli nafcituri da Altobella Capano, della Rocca del Cilento conjuge, come fi vede dal privilegio , che s' inferirà nel fine di queste memorie, con la quale occasione fi trasferì nel Cilento, dove per la fiua nobileà, detto Nicolò fi casò con Altobella Capano, della Rocca del Cilento, como i del Seggio di Nido, come originaria di detta Terra; Et è viva ancora la memoriasie non di detta conceffiones alme-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III.

no del luogo del detto gran Territorio, sopra detta Terra della Valle, che si chiama fin'hoggiul Psano degli Adima- Fasc. 95, fol. ri, che poi nell'anno 1418. fu confirmato al detto Nicolò, 172.41. dalla Reina Giovanna II.per se,e suoi heredi, e successori,

in perpetuo, con pagare oncie cento.

Che l'officio di Notaro in quel tempo non fosse vile, hist di Nap. ma d'honore, e si esercitasse da Nobili, anco da Cavalieri p 1. fol. 222. de' Seggi della Città di Napoli, si vede chiaramente, che. fol.6. f. 459. nell'anno 1342. Filippo Capuano del Seggio di Portano- coi z. Tuti. va,eraNotaro Nel 1 3 5 4. Tomaso Caracciolo, e Gio: d'Ebo-gi, 1. 108. li, il primo Notaro, il fecondo Giudice à contratto. Nel 6.288. 451. 1380. Francesco Caracciolo del Seggio Capuano, padre Summonte di Sergianni, Gran Siniscalco era Notaro; dell'istesso Seg. 1, 6:11. p. gio era Notaro Leonello di Somma, e Marino Tomacello Giudice à contratto. Nell'anno 1412. Lorenzo Bracia. e Giacomo Cicala Giodice à contratto. Nel 1421. Dioni. NellePrag. fio di Sarno, del Seggio di Montagna era Notaro, Roggiere Pappanfogna dello stesso Seggio, simulmente Notaro; Nel 1481. era Notaro Francesco Pappacoda, & altri.

Che li Notari in detto tempo fossero Nobili, su statuto dalla Reina Giovanna Prima nel 1346; e si vede osfervato anco in tempo di Carlo III.nel 1382.e 1383.

In quanto alla giunta d'una lettera negli Adimari hodiernissi dice che l'Adimari di Firenze, no folo si chiamavano Adimari, mà anco Aldimari, Aldemari, Audomari, Aldomari, come si vede nelli sudetti Registri della Zecca di Nap nelle persone di Lotto, Francesco, Cantino, Carlo, Manno, & altri, e nell'attestatione de' Signori Adimari di Firenze, che s'imprimerà nel fine del presente discorso. E beche nelli Registri di Carlo III. e Ladislao delli detti anni 1383-1387 1404-1418.fi nomini detto Nicolò, col cognome Aldemaro, nulladimeno nella numeratione del Regno dell'anno 1447 si dicono gli huomini di detta Famille altre.

miglia, Adimari, come si è detto di sopra, & Altimari vie ne nominata la Famiglia di Firenze da Leandro Albertail feriet. d'Ital. che è accaduto à mille Famiglie, che diversamente si ri-£42.2t. trovano chiamate, come nella Francipane, detta Frejapane,e Fellapane,nell'Origlia detra Aurilia, Orilia, Auriglia, Uriglia, Aurelia, nella Capece di Napoli, detta Cacapece, nella Gennara di Napoli, che si dice di Gennaro, Gennara, Jennaria, Janara, Januaria, e de Gennariis, nella Barrile nominata anco Parile , nell'Offiera estinta à Nido, detta Alferia, d'Auterio, e de Offeris, nella Cioffo, che. gode à Salerno, detta ancora Coffa, e Zoffa, nella Falleti di Piemonte,e di Regno, detta anco Felleti, Falletti, Faletti,

£142.

Potrebbe ancora alcuno maravigliarfi, come possano espanile noti-tie di nobil. sere l'istesse le Famiglie Aldimari,& Altomari di Napoli, e di Firenze, se tengono Arme diverse, essendo che quella Caracciola, di Firenze porta uno Scudo partito per mezzo, il fuperiore d'oro, l'inferiore azzurro, quella di Napoli uno Scudo partito in due parti eguali, nella parte superiore d'oro, un' Aquila negra, coronata d'oro, con piedi, e rostro d'oro, sedente con ali aperte sopra una fascia azzurra, sopra la quale fascia sono trè Stelle d'argento di raggi sei l'una, c nella parte inferiore azzurra con trè sbarre d'oro.

nella Famiglia Senis, detta anco Sinesio, e Senisio, & in-

Mà deve cessare la meraviglia, perche non è cosa nuova nelle Famiglie, che si veda frà esse varietà d'Arme, come si vede in moltissime Famiglie come nella Brancaccia di Napoli, che la fua Arme fono di fedici maniere, nella Felingera Napoletana, nella Pifcicella, nella Caracciola Napoletana, de' quali quelli detti Pisquitii, ò Sguizzeri portano un campo d'oro, con un Leone azzurro, e-linguato di rosso, con la coda, che gira didentro; Quelli di Rossi un campo diviso di sopra azzurro, di sotto sbarre rosse,e d'oro; Nelli Gennari di Napoli, de' quali una linea por-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III.

ta un Leone rampante con una sbarra d'argento di fopra à traverso, in campo azzurro; e l'altra un mezzo Leone. d'oro in campo d'argento, e nel mezzo del campo azzurro in sù una d'argento; Li Guindazzi, de' quali altri fanno trè spine altri la sbarra con trè Aquile, & altri un campo partito, nella cui parte superiore sono alcuni cappelletti, ò sia pelle di vajo, e nell'inferiore alcune banne . Li Vul cani alcuni l'onde , altri la rete; & in mille altre,essendo che tal varietà suole nascere da varii accidenti,che vengono nelle Case.

Tanto più, che non vi è differenza alcuna nella fostanza della cofa, mà quella è folamente negli accidenti ; im- Araldo Veperciòche gli Adimari di Napoli fono l'istessi con quelli Beatiano, E di Firenze nello scudo partito, che significa nobiltà per- 162. 176. fetta, pregio di virtù, mediocrità fincera, e splendore nel 183merito,nel mezzo delle più alte, e sublimi grandezze, solamente vi hanno aggiunto l'Aquila, la Sbarra, le Stelle,e la Fascia; E pure l'Aquila con l'ali distese significa nobiltà di natali, dignità, grandezze d'animo, prudenza, dominio, e valore; e l'Aquila negra in campo d'oro, animo intrepido, e forte sù i favori di stabilita fortuna; la Fafcia significa marca d'una perfetta, e chiara nobiltà, di color azzurro dinota elevatione di mente, bontà, diligenza, e generolità ; le Sbarre marca di nobiltà , e giurifdittione minore, le Stelle attioni magnanime, e grandi, fama chiara,e gloriosa, fermezza di mente,e che l'Autore di tal' Arme sia stato samoso in arme, e lettere, il che si accerta, perche l'Autore portava per cimiere un libro aperto, & in mezzo una spada dritta con motto: Quovis ex hoc, quale poi si è continuato à portare da gli altri della Famiglia: Dal Signor Consigliere D. Biagio Aldimari si sono aggiunte al aggiunte all'Arme, le parole del Salmo : IPSE FECIT signor Car-NOS, ET NON IPSI NOS, per volere significare, che lo de Lellis, ВЬЬЬ

l'essere gionto al grado sublime di Regio Consigliere del Consiglio Capuano, non è stata forza sua , mà di Dio , che

è superiore à tutte le forze bumane.

Mà deve cessare ogni dubbio, mentre nel Privilegio

del detto Rè Ladislao, della concessione, e confirma di quella, del Territorio, à Francesco, e Nicolò suo nepote, si in chiaramente, senza andare congetturando, che dettalante del compositione del valle del Cilento su figliuo le intra del compositione del valle del Cilento su figliuo le gittimo, e naturale di Tomas so, che sin figliuo le legitimo, e naturale di Tomas so, che si figliuo le legitimo, e naturale di Sissifica Rè de con ritoli di Piri nobiles, come si vede dalle parole.

95.1.172 at. 1415. £260. fopra riferite.

> E che l'Adimari di Napoli, Salerno, e Cilento fino un Ramo di quelli di Firenze, fi chiarifee ancora da una follenne attellatione, fatta dalli Cavalieri Adimari di Firenze, nell'anno 1681, che s' inferirà nel fine di queste memorie.

Dal detto Francesco; che nella Numeratione dell'anno 1447. si diffe figliuolo di Tomaso, si figliuolo di Antonello, sto figliuvolo di Filippo, nato in costanza di matrimonio con Olimpia Manganaro di Salerno, come si vede, dall'instrumento si pulato per mano di Not. Vinciguerra di Bongiorno di Napoli, li 30. Decembre del 1491. Qual la datuodo: Pilippo mori nell'anno 1511, come si vede da un'instru-

tu getto ge-

Fulppo mort neil anno 1511. come il vede da un intrumento ftipulato per Not. Mantuano Graffo di Lauriano, del Cilento, a' 26. del mefe di Febraro dell'anno 1512. dove fi fi anco mentione di detto France(co,e di Tomafo, fuo padre, e d'Antonello fuo avo, e d'Olimpia Manganaro di Salerno, moglie di detto France(co.

In detto de-

Di detto Filippo, e di Caterina Prignano di Salerno coningi, furono figliuoli Jacopo primogenito, Giovânni, e-Gio: Berardino, come fi vede dal detto infrumento, fiipulato nel detto anno 1512 nel quale detti trè fratelli fi

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 559

dividono l'heredità di detto Filippo lor padre.

Di Jacopo, & Ifabella Pagano conjugi furono figliuoli Iodetta (to Alberico, e Francefco, come fi vede da un'infirumento teaza. dell'anno 1376. li 16 di Settembre per mano di Not.Eugenio Spinello de' Matonti del Cilento.

Dal quale Alberico, e da Vittoria di Grifo, conjugi, de' Baroni di Camella, e poi Vatolla, nacque Detio, come fi vede da detto inftrumento ftipulato nel detto anno 1276. & in detta fentenza del S.R.C.

Dal detto Detio Dottore delle leggj.& Ippolita di Tō. Lakde Introno conjugi, come si vede dalla sede del matrimonio co-sesse 1951 tratto nella Terra delli Matonti del Cilento, dove habitatava Gregorio padre di esta Ippolita, di natione Genove-so di Note, nacque il Recondo Alberico, dal quale matrimonio se si sono del come vede instrumento si pullato nell'anno 1602. à di 25. 1051 del mete d'Aprile, per mano di Not. Antonio Juliano rishasi nella Terra d'Omignano del Cilento.

Furono figliuoli di detto Alberico, e Caterina Aldima-Giordanedi i conjugi, come fi vede dalla fede del martimonio, con-1604. Circina i conjugi, come fi vede dell'anno 163 4.e fede del Batter Vederata. fimo della Terra della Valle del Calieto dell'anno 163 6. dicepsecio e 163 9.8 anni feguenti, D Biagio, Agnello, Agolfino, e Ciclia; Agnello, & Agolfino morirono fanciulli, Cecilia le dell'ere Monaca nel Monaftero di Santa Maria dello Splendore lesso. di Napoli.

D. Biagio Dottor delle leggi, Avocato de primi del-Long-bade la Città di Napoli, fiù Auditore delle Militie del Re-del Culeto.

Ja Città di Napoli, fiù Auditore di fei vollumi di Prezabole legge, compilatore delle Regie Pragmatiche del Regno, in Vitarità legge, compilatore delle Regie Pragmatiche del Regno, in Vitarità per ordine del Vice Rè, e Regio Collateral Configlio im-posso parte le Rè N.S. che Dio guardi, (arlo I I. Configliere del Configlio discondi di Capuana, in luogo del defonto Configliere Signor Gio: to de Lelia Babb 2 Bat-mate.

Battista d'Assiste, con Privilegio spedito in Andrid delli 27, di Aprile 1639. Er escatoriato in Collaterale li 24, del mes di Maggio di detto anno, e pselio possissi li 25, del detto mese di Maggio, con grande applauso : se boggi si ritrova Capo di Kuota della Gran Corte della. Vicarianel triminale.

Il quale D.Biagio con Angela Aldimari fua moglie, figliuola di Tomafo Barone della Valle dei Cilento, hà generato D. Tomafo, Dottor delle leggi, e con Candida di Lieto hà generato D.Agoflino, D. Caterina, e D.Anna.

Li discendenti di detto Francesco, sigliuolo di detto Jacopo, & Ifabella Pagano, si vslinsfero in detta Caterina. Aldimari, madre di detto Configliere D. Biagio, essendo che di detto Francesco si sigliuolo Cesare, di detto Cesare, e Caterina di Sangro, surono figliuoli Francesco, e Bartolomeo; di detto Francesco, e Giovanna del Mercatos, irono figliuoli Carlo, che morì senza casarsi, e detta Caterina.

Nella Banca in Vicaria , d'Ardia.

Discendenti di detto Gio: Berardino si stimano Fabio figliuolo, che su di Domenico Barone delle Terre di Camella, e Nuci nel Cilento, vendute verso i Janno 1665, per pagare i creditori, e di Urfola del Baglivo conjugi. Tomaso, e suoi figliuoli, Girardo, Giuseppe, e Ferdinando, Gio: Battisha, si l'P.Carmine, Monaso Carmelitano, & Antonio; della quale linea fuil P. D. Flaminio Aldimari Monaco Cassinense, se Abbate del Monastero della Trinità della Cavanna delle più conspicue Abatie di detra Religione. Si stima ancora, che fosse discendente dello stesso Gio: Berardino, Gio: Battista, Barone della Terra-d'Ogliastro nel Cileto, morto verso l'anno 1670, senza casari, per la di cui morte, succedè nella Baronia, e sua heredità D. Giulia Aldimari sua zia, sorella del padre, moglie di Francesco de Concilio Barone di Torchiara, e.

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 561

Coperfito, morto nel 1685 nella quale linea fono state ancora le Baronie di Castagneta, e Fenocchito, nel Cilento.

Di detto Giovanni figliuolo fimilmente di Filippo, e, Caterina Prignano, furono figliuoli Tomafo, efi crede, In det ancora Donato Antonio, Tomafo coprò nell'anno 1556. la detta Terra della Valle nel Cilento, che fu del Principe di Salerno Ferrante Sanseverino, fù Giurisconsulto insigne per la sua dottrina su Auditore della Provincia d'Abbruzzo Citra, refidente in Chieti, Metropoli all'hora. d'ambe le Provincie, poi Giudice di Vicaria criminale. nell'anno 1548. civile nel 1556. poi Regio Configliere Franchisdes del Sacro Regio Confeglio di S.Chiara nel 1559 e fucce- ell. 61. & dè al Configliere Tomaso Grammatico, e per la suspensio- 329. ne del ministero del Presidente del Sacro RegioConsiglio Gio: Andrea de Curtis, fu Propresidente, e Viceprotonotario. Morì affai vecchio nell'anno 1573, e su sepellito in Napoli nella fua nobile Cappella, nella Chiefa di Santa Maria delle Gratie, con questo Epitafio!

Thomas Altimarus Jureconfulsus Caroli F. & Phis. Sus. Sus. lippi filit à Confilit, publici in rebut L8, feèr am. caff dell'Engen. integrèque verfatus, mortalitatis tàndem memor cineres faos. & Maria Acconciajocha honefuß. eodem lapide còdio violuit, un quos viventes carus amor viunzerat, mors nou divideret, & ut ad fratris amantifs. tumulum quam proximà accederet 1688.

Detto Tomaso con Maria Acconciajoco, sua moglic., oltre Ottavio, & Oratio.

Hebbe due figliaole femine, Gialia, che fu moglie di Nap. Secia, Scipione di Luca, Giurifonniulo Napoletano, nobile. Galtate della Citt di Molfetta, e Portia moglie di Giulio di Grifo Barone di Camella nel Cilento, come cofta dal teflamento per effa fatto, pèr mano di Not. Antonio di Siato del Cafale di Vatolla del Cilento li 12. di Novembre.

Boccal ne 321.

Il fuo fratello Donato Antonio, che non ben si sà se. Ragguagli, fosse legitimo, perche non se ne sa mentione nel decrelib. 1. ra- to del S.R.C. del 1557. fu Filosofo insigne, e della faculguage de la Medica intendentifilmo, stimato per uno de celebri Elogibas. La caraci del sin remun e si vede dalle sue pregiatissime. opere,date alle stampe, di cui sù figliuolo Francesco, e di quello Antonio & Alessandro Giurisconsulti, come si vede nella lapide dell'Altare di detta Cappella della Chie-

- fa di Santa Maria delle Gratie di Napoli.

Nap.Sacra., fol. 209. de-Agregat.

Fù moglie di detto Tomaso Maria Acconciajoco, nobi. feript. del liffima della Città di Ravello d'Amalfi, come fi vede in det-Regno del Eggen, in 8. ta Cappella . In têmpo di questo Tomaso, gli Aldimari del flampat. nel Cilento furono aggregati à gli honori del Seggio di Porta-Totan di sal, recesa della nobilissima, & antichissima Città di Salerno, e seritt. di d. ciò sù verso l'anno 1409 essendo, che possedeva Feudi in. detta Provincia, e poco mancò, che non fossero stati rein-

tegrati à gli honori del Seggio di Portanova, della Città di Napoli, dove hà goduto, come si è detto di sopra, detta Famiglia, il che non feguì per la fua morte, feguita in tempo si trattava detta reintegratione.

Figliuoli del detto Tomafo, e Maria Acconciajoco, conjugi, furono Ottavio, & Oratio, e le dette Giulia, e Portia. Di Oratio non vi è successione.

Lib.de mate. S. Agnel. di Napoli. Nap. Sacr. f. 215.

Ottavio fù compitissimo Cavaliere, hebbe per moglie. nella Par. di Fulvia Claps, originaria di Spagna, figliuola del Barone di Cafale nuovo, in Principato citrà, con la quale fece Tomaso, che prese per moglie Aurelia, della nobilissima Famiglia. Perrone, che godeva nella Città dell'Amantea, in Calabria. con la qualegenerò Francesco Barone della Valle del Ciléto. altre figliuole, & Angela moglie di detto D. Biagio, Reg-Configliere, & altri figliuoli morti fenza cafarfi. Detto Fran-Nap. Sact. f. cesco è morto nell'anno 1 684. senza figliuoli maschi.

Hanno imparentato questi di Napoli, e del Cilento, con 209. € 214.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III.

Famiglie nobilistime, come sono Acconciajoco di Ravello, Abbenante di Cofenza, Bonifacii del Seggio di Porto di Napoli, Salernitana del Regente Tomafo Agnello, Capani del Seggio di Nido, Bella di Firenze, Luca di Molfetta, Pagani, Prignano, Manganaro, e Vicariis di Salerno, Pandullo de' Baroni de Cosentini, Baglivi de' Baroni di Casigliano, Perdifumo, & altre Terre, Sangri di Napoli, Verdutii de Baroni di Sessa, Concilio de Baroni di Torchiara, e Copersito, Gennari del Seggio di Porto di Napoli, Pacifici della Città d'Aversa, degli Oddi, Monforte Griso de Baroni di Camella, e Vatolla, Perrotti delli Baroni dell'heredità, & altri.

Di detti Aldimari è vivente il detto D. Biagio Avocato de' primi della Città di Napoli, Auditor delle militie. del Regio Castel nuovo di Napoli , Authore ben conosciuto, di molti libri legali, & historici, compilatore delle. Pragmatiche del Regno, & ultimamente per mercede di S. S. M. Cattolica Carlo II. creato Regio Configliere del Configlio di Capuana,

D. Tomafo, e D. Agostino suoi figliuoli maschi, D. Caterina, e D. Anna femine, Fabio, Gio: Battifta, Antonio, Frà Carmine; del ordine Garmelitano, Tomaso, e suoi figliuoli fopranominati.

Hanno possedato gli Aldimari del Cilento le Baronie. della Valle, Vatolla, Camella, Muce, Ogliastro, Fenocchito, della Regia e Castagneta, hanno posseduto ancora due bellissimi Palag- Camgi in Napoli, uno con giardino d'un moggio, e più, di terre- Piet. hift. di no, nella strada, e vico di S. Agnello, che su del Conte di Po- Nap. £200. tenza Guevara, comprato dal detto Configliere Tomafo, 1.f.103. quale, furono poi costretti l'heredi, à vendere alle Monache di S. Andrea, per ampliare il loro Monastero, e fin'hoggi si chiama, lo giardino degli Aldimari. Un altro Palagio

nel-

fifc. 1 .

nella strada di Reina Celi, bellissima Villa, con palaggio nella Villa del Yomero, comprato, & ampliato poi dal Marchese Vandeinden, & altri; possibet hoggi l'Avocato, e Cosigliere D. Biagio bellissima Villa nella Riviera di Piaggia, in Napoli, dove vi è Palagio, e delitioso giardino d'arancissori, pretiose frutta, con sontanos, statue di marmo, & altre delitie, altra nel Casale della Torre del Greco, altra nella Villadell'Arenella.

Discendenti degli Adimari di Firenze, dicono effere an-

cora gli Aldimari d'Averfa, dove godono antichiffma nobilel, che per havere fervito a flai bene i Rè Durazzefchi, & R'argonefi, furono da quelli rimunerati, e tenuti in moltz. Aragonefi, promo da quelli rimunerati, e tenuti in moltz. Atima, in particolare dalla Reina Giovanna II. & Alfonfo d'Aragona fù remunerato Scipione Aldimari, della Portolania della fur Patria, e Cafili, per la fia vita, quale conceffione fù confirmata all'ifteffo Scipione, e Carlo fuo figliuolo da Ferdinando I.nel 1479. e poi nel 1464, confirmata con potettà di fiditicuire, e poi prorogata, dopò la lor morte, in beenficio de'loro heredi, e fucceffori, come fi vede dalla dettaconceffione, prefentata nella Regia Camera della Summaria, nel Proceffo in Banca del Attuario Filippo Pepe.

Noisellas Hanno imparentato con Famiglie nobiliffime, come, first-1945, con la Liguoro del Seggio di Montagna, Origlia del Seggio Lapanta i di Porto di Napoli, Aletiandro dello flesfio Seggio, Imperafoli.

Camp.p.a. del Marchefe di Spineta, Giustiniani di Genova, Tuto, Gargani, Silvestri, della lor Città, Frappieri di Capua, Mon

forte, Abenavolo,& altri.

Vivono hoggi,mantenendo lo splendore della lor Casail Signor Paolo, Cavaliere molto affabile, e compito, D. Vincenzo Clerico beneficiato, Gio: Battista, Antonio, e due altri figlinoli di Tomaso, poco sa morto.

Mogeo p. Non folo in Napoli venne da Firenze questa Famiglia, addie Fun. mà andò anco in Cicilia, & il primo, che andò fu Manno, no di Cicilia.

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 565

quello, che fu figliuolo di Binno, che restò in Napoli, mà un'altro discendente da Pietro, quello, che nel 1262 procurò con Buonaccorso Adimari, di fare scendere in Italia Corradino Suevo, per acquisto de' fuoi Regni, e soccorrere i Guelfi di Firenze; il qual Manno per una grave inimicitia contratta in Napoli con un tale Errico Aureliano (doveva esser persona potente, giàche li sece sare tale rifolutione ) da Napoli andò in Cicilia,e si diede alli serviggi del Rè Federico, col consenso del quale si prese per moglie Filippina, figliuola di Simone d'Alderisio, Cavaliere affai stimato dal medesimo Rè, à quali insieme diede il governo della Città di Termine contro i Francesi . Però Simone lasciando la fedeltà da canto, del suo Rè, mentre Manno era andato per ordine del Rè in Siracuía, diede quella Città al Rè Carlo . Hebbe costui dal medesimo Rè il feudo delli Muggi, nel Territorio di Siracufa, che. gli successe Pietro, & à questo Gio: Manno Segretario della Reina Bianca, che procreò Beatrice, moglie di Guidobaldo, Gentil'huomo Siraculano, che confeguì per la moglie la predetta Baronia. Il detto Gio: Manno hebbe un' altro figliuolo, chiamato Nicolò, che morì fanciullo, & in questo si estinse detto Ramoin Cicilia . E questo è il fine delle memorie della Famiglia Adimari, & Aldimari.

Instrumento pubblico stipulato in Firenza l'anno 1681. di dichiaratione, en attestatione di tutti il Cavalteri della Famiglia Adimari di detta Città , che gl'Adimari, ò Altomari della Città di Napoli, Aversa, e Cilento, sono un, Ramo della lor Famiglia.

IN Nome di Dio. Amen. L'Anno di Nostro Signore Giesù Christo, dalla sua falutistera incarnatione, mille feicento ottanta uno nell'Inditione quinta, sej à di ventidue del mese di Novembre, al tempo del nostro Signor In-CCCC nocentio Undecimo Sommo Pontefice, e del Serenifimo Signore Cofimo Terzo Gran Duca di Tofcana, felicemente Dominante.

Per il presente Instrumento à tutti sia noto , 65 apparisca qualmente avanti di me Notaro, e testimonii infra-(critti,nell'infrascritto luogo, personalmente constituti? Illustrissimi Signori Cavaliere Berardino del quonda Alesfandro, del Signore Bernardo, e Signore Lodovico, del quodam Signor Zenobio, del quondam Signor Lodovico, ambidue dell'illustrissima, & antichissima Famiglia degli Adimari, noti Patritii Fiorentini, quali facendo quanto appresso, e l'infrascritta dichiaratione, e pubblica attestatione, no folo in hoggi come più vecchi della detta antichissima Famiglia degli Adimari, & in loro nomi proprii, ma in. nome ancora delli Signori Adimaro,e Bernardo fratelli,e figliuoli del Signore Curzio Maria, del Signore Bernardo Adimari Minore, per li quali promessero, e promettono de rato, e che fatti maggiori ratificheranno, & approverano quanto effi,in detti nomi,faranno,e diranno, come discedenti della detta antichissima, e nobilissima Famiglia Adimari, & accioche sempre, in ogni tempo, la verità appari-(ca, & habbi luogo, ad perpetuam reimemoriam, differo, depofero e dicono, e depongono quanto appresso.

Come un Ramo della lovo Famiglia Adimari della-Città di Fiorenza quatroccine anni fa, ed wanategoi, fi partì da questa (tità essentiale per primi Re Francesse dal babetare in-Napoli, con occassone de i primi Re Francesse Raliagos in-Ansicovina, ossentiale parte Gulistas Italiagos shobero in quella Real Corte qualificatissimi eradi, es bonori, ostre à i moli esopenni di Provincia, ey altiro sossii, sa er Tocco, egode detta Famiglia thonori del Segraso Biacza di Bortanova, nella Città di Napoli, ssome anora sho

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 567 goduto, e gode prerogative di nobiltà nella Città di Rossano, Aversa, e Salerno, come il tutto appare dalle scritture,e publici documenti esistenti nell'Archivio della Zecca di detta Città, or aliri luoghi, es officii pubblici; e per le memorse, or antiche scritture esistents, parte appresso desti Signori deponenti,e come si legge in molti Autori, & in specse nel Duca della Guardia, dove discorre delle Famiglie illustri, & imparentate con la sua Casa, & in particolare della Famiglia Adimari, & in Pier Crescentii nella Corona della Nobiltà d'Italia, nel Trattato della Famiglia Adimari,nella seconda parte,e nella (lio del Signore) Alessandro Adimari Patritio Fiorentino, in altri Autori, che per brevità si tralasciano, sicome presentemente ci sono molti Signori, e Getil huomini della detta I llustrissima Famielia, discendenti dal detto Ramo, & antica Famiglia Adimari di Fiorenza, che habitano nella (ittà di Napoli, Aversa, Salerno, e Cilento, & il tutto sanno per haver ciò fentito dire dalli loro Signori Padri, & Avi, e quelli dalli loro Antecessori, e perche sempre la Famiglia. Adimari di Fiorenza ha havuta corrispondenza,e buona intelligenza con li sopradetti Signori Commoranti in detta Città, e continuamente hanno carteggiato, e riconosciutoli per parenti, come discendenti dalla loro antica Famiglia , e discendenz a Adimari , sicome di presente li tengono, e riputano de' medesimi. Et in oltre conoscono l'Illuftriffimi Signori Francesco, Barone della V alle, Biaggio Avocato in Napoli, Andrea, Tomafo, e Paolo, & altri Signori Fratelli commoranti nella Città d'Aversa, sicome hanno conosciuto li Signori Baroni di Camella , Ogliastro, Castagneta, & altri loro parenti denominati, e chiamati per cognome Altomari, Altimari, & Adimari, quale alteratione di lettera nel cognome trovano effer feguita, anco in Fiorenza, trowandofi in molte scritture, hora chiamati Cccc

de Aldimaris, Audemari, & de Odemaris: & havendo li sopradetti Signori deponenti volsuto sapere il perche li sopradessi Signori non si chiamano per cognome de Adimari , mà con li Cafati fopra enunciati , ci hanno rifpofto più volte , e feritto, che è ftato corrotto il detto loro cognome d' Adimari, in Altomari, Altimari, & Aldimari, mà che ciò no ostante li medesimi sono della stessa Famigliase discedenza antica, e nobile Adimari, così chiamati anticamete, come si vede, e consta apertamente dalla prima nume ratione generale del detto Regno di Napoli, Città, e luochi dell'anno 1447, fin' al presente giorno, & in altre pubbliche, er antiche scritture . E perche li sopradetti, come più vecchi della detta nobile, & antica Famiglia Adimari della Città di Fiorenza sono stati richiesti da sopradetti Signori Commoranti in dettaCittà, di attestarlo pubblicamente le cofe sopra deposte, e riconoscere detti Signori, per veri Gentsl'huomini Cavalieri,e discendenti dalla loro Famiglia Adimari di Fiorenza. Onde stante le cose sopra scritte, per le notitie, memorie, & antiche scritture, che hanno appresso di loro, e costandoli essere li sopradetti della loro discenden as antichissima Famiglia Adimari di Fioren a, benche si chiamino al presente sotto cognome. d'Altomari, Altimari, o Aldimari, ciò no ostante gli hano sempre tenuti, e dichiarati discendenti dellaloro Famiglia, sicome in virtù del presente loro deposto, con loro giuramento, tactis scripturis ad delat. mei Not.prastito, deposcro, or attestano quelli effere veri, e legitimi discendenti della detta loro antica Famiglia Adimari, e per tali, e come taliliricepono, etengono, e trattano, e dichiarano, tutto, per esfere la mera verità,e non altrimenti presente,e nel detto, & infrascritto luogo avanti me Notaro, e testimonii infrascritti,esistente l'illustriss mo Signore Marchefe, e Cavaliere Piero del quondam I lluftrifimo Signores Mar-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 560

Marchese Scipione Capponi, nobile Patritio Fiorentino, interveniente alle cofe sudette, e da desti Signori Adimari deposte, come Procuratore del'illustrissimi Signori Barone Francesco, Avocato Biagio Aldimars, habitanti, commoranti nel Regno di Napoli, eletto, e deputato da medesimi, in vigore di lettera, esistente appresso detto illustrissimo Signore Marchese, quale consegnò, e consegna à me Notaro infrascritto, ad effetto di rimettersi con la presente mandata nel publico Archivio Fiorentino, e per li medefimi loro heredi, e successori, sicome ancora per li Signori Fabio Barone , che fu di Camella , Noce, il Barone d'Ogliaftro, Andrea, Tomafo, Paolo, Vincenzo, e Tomafo, sutti trè fratelli, d'Aversa, assenti, e discendenti dal detto Ramose non per altrisinsieme con me Notaro publica persona, la sopradetta dichiaratione, seu attestatione, ricevente, stipulante, & accettante. Promettendo in oltre detti Illustroffimi Signori Cavaliere Bernardino, e Lodovico Adimari, in detti nomi . Al sopradetto Illustrissimo Signor Marchese, e Cavaliere Piero Cappons Procuratore sudetto presente, che mai per tempo alcuno, tanto unitamente, che separatamente, impugnaranno la presente dichiaratione, & attestatione da effi fatta, ne contro la medefimas verranno, ò diranno contro, ne opporranno di nullità; mà la medesima attenderanno, approveranno, e ratisicheranno,tante volte, quanto facci di biforno,ad ogni richiesta de' sopradetti Signori in detta Città commoranti, e de'loro Signori Herediintendendosi,per l'effetto fudetto,fatta à loro favore qualsivoglia altra dichiaratione, secondo il consiglio del loro savio, in ogni megliore, &c. Presente detto Illustrissimo Signor Marchese Procuratore sudetto, e tutte le cose sudette insieme con me Notaro per i sopradetti Signori affenti ricevente , stipulante , & accettante, in ogni meglior modo. Le quali tutte cose, e qualsi voglia di esse, rife.

rendos l'una all'altra, e l'altra all'una, dette Parti indetti nomi, promessero, e prometiono perpetuamente, attendere, co osservare sotto la pena del doppio, per la qual pena, e per le quali cos erenuntiano, giurano, tastis feripturis, co (ruce quilbet more suo ad delat mei Not. di tutte le cose predette l'involabile osservana, sotto il precetto della Guarantisgia, pregando me Notaro.

Il tenore della sopradetta procura fatta in persona di detto Signor Marchese, e quondam Segretario di sopra, quale si rimette con la presente, mandata nel pubblico Archivio Fiorentino. In Nomine Domini Jesu Christs. Amen. Anno à Circumcisione ipsius millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, die verò quarta mensis Novembris 5. Indiction. Neap. per hanc procurationem per Epistolam Ego U.I.D. Blafius Altimarus de Neap. afferens qualiter, perche l'Illustrissimo Signor Lodovico Adimari , er altri Signori Adimari nobili di Fiorenza, vogliono dichiarare, che la nostra Famiglia Aldimari, seù Altimari, seù Altomare, che si ritrova in Napoli, Aversa, e Cilento, dellas quale sono I o sudetto Dottor Biase, e li Signori Francesco Barone della V alle, Fabio Barone, che fu di Camella, Nuce, il Barone d'Ogliastro, Andrea, Tomaso, e Paolo. Vincenzose Tomafo tutti tre fratelli, d'Aversa,e non altri, sia un legitimo Ramo della loro di Fiorenza. Per tanto volendosi da Noi sottoscritti, anco in nome di tutti eli altri fopra nominati, che per loro affenza non intervengono, ricevere , & accettare detta dichiaratione , oltre l'accettatione, che farà in nome nostro il Notaro che stipulerà detto instrumento : Considati nella persona dell'Illustrissimo Signor Marchese, e Cavalsere Pietro dell'Illustriss. mo Signor Marchefe, e Cavaliere Scipione Capponi, nobile Fiorentino commorante in Fiorenza, deputiamo, e preghiamo quello, ad accettare, in nome nostro, e dells sudetti

#### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 571

altri della Famiglia di Napoli, Aversa, e Cilento detta dichiaratione, dandoli per l'effetto predetto vices, & voces nostras, e tutta l'autorità bastante, à conseglio de savii, dant. &c. & concedent. Oc. promittent. Oc. habere ratum, esc. sub obligatione, esc. es proinde jurav. Incujus rei testimonium prasentem procurationem per epistolam feci Ego Notarius Antonius Campanilis de Neap. de ordine, 55 voluntate supradictoru Dominorum constituitium,ejus propria manu subscriptionem, ac subscriptorum sestium subscriptionibus roborat am , or in fidem subscripsi requisitus. Locus signi. lo Dottor Biagio Aldimari confituifco, ut supra. Io Barone Francesco Aldimari con. stituisco, ut supra. Io D. Matteo Griffo sono testimonio. Io Domenico imparato sono testimonio. Io Tomaso Coscino sono testimonio. Fatto in Fiorenza nella Casa del sopradetto Illustrissimo Signor Marchese,e Cavaliere Pietro Capponi posta in Borgo S. Fudiano, e nel Po.... sudetto quivi presente il Molto Rever. D.D. Placido Mari Monaco Olivetano, e Vicario del Monasterio di San. Bartolomeo di Monte Oliveto fuori, e vicino à Fioren a, er il Molto Rever. Signor Pier Francesco del quondams Mario Bucchi Lacardo Fiorentino Curato della sudetta Chiefa di S.Fudiano testimonio alle cose predette, chiamati, pregati, & havuti apprello. Ego lo: Evangelista Not. infrascriptus (verba deleta dicentiabus. Bruchi.) In quorum, Ego Joannes Evangelista Ulimentus de Miccinesi quondam Jo: Baptista filius Civis, Not publicus Florentinus de pradictis rogatus ad fidem manu propria subscripsi, meoque tabellionatus, meo sieno sienavi ad laudem Dei, er B.M.V.

Alexander Puccius J. C. Prothonotarius Apoftolicus, & Ecclesia Metropolitana Florentina Archipresbyter, necnon Eminentissimi, & Reverendissimi D.D. Francisci, miseratione Divina tit. S. Matthaiin Marulana S.R.E. Presbyteri Cardinalis Nerlii, & Archiepiscopi Florentini Vicarii , Locumtenens , & Officialis in Spiritualibus, & temporalibus Generalis . Universis sidem facimus , & attestamur supradictum Dominum Evangelistam Ulimentum de Miceinesi , qui de pradictis rogatus fuit , fuiffe, or effe talem, qualem fe fecit Civem, & Notarium publicum Florentinum , nostraque Curia Archiepiscopalis, unum ex Actuariis,ejusque literis,instrument is, subscriptionibus, & similibus semper adhibită fuisse, & de prasenti adhiberi plenam, indubiamque fidem in judicio, & extra ab omnibus indifferenter, in quorum testimonium. Datum Florentia in Archiescopali Curia die 16. Decembris 1681. Adeft magnum Sigillum . Octavius V ignalius Curia Archiepiscopalis Florent. Actuarius, & Vicecancellarius in fidem subscrips.

Adi 16. Decembre 1681.

No i infraferitti Negotianti nella Città, e Piazza di Fiern?, epo Itamera verità, attelliamo qualmenneit per troferisto D. Gio: Evangelista Ulimento «Miccines» citadino, e Notaro pubblico Fiorentino, è tale quale si fià, coi ade sue servere, inframentie, simili glavione pressato, gli si presta piena, coi indubiata sede à tutti indisferentemente. Et in sede di cebe baccomo stotospirito la presence di mano propriato; il sprasferitto di, coi amno in Firen?, e.

Io Hilarione Buonguglielmi faccio detta fede mano propria

Io Giulio Buonaccorsi faccio detta fede mano propria-

Frà le memorie, che fi trovano nell'Archivio della. Zecca di Napoli, della Famiglia Adimari, ò Aldimari di Firenze, e Napoli, fono le feguenti:

Obertus , &c. Magistris Rationalibus Magna nostra Curia Neap. residentibus Consiliariis, familiaribus, necnon secretis Principatus, & Terra Laboris,ac Gabellotis, Perceptoribus jurium Gabella Jumella in Civitate Neapolis,tam prafentibus,quam futuris, fide libus, fuis, & c. Scire vos volumus, quod Nos confiderantes utilia, es fructuofa fervitia Nobilis Viri Philippi de Aldemario Militis Magistri Rationalis nostræ Curiæ, nostrique Hospitii Magistri Hostiarii, & Ciambellani sidelis Majestati nostra prastita, & que probabiliter prastare poterit in futurum, ip sum specialibus favoribus, & gratiis nostris, ut Regia munificentia ergà subditos, & sideles seper crescat, duximus providendum. Attendentes igitur, quod remunerationes facta per clara memoria Dominum Patrem nostrum Jerufalem, & Sicilia Regem Illustrems, Nobili Viro Militi, & familiari nostro Manno Domini Binni de Aldemario patri ejusdem Philippi , fuerunt assienata in dotem Oliva, & Data de Aldemario aliis filiabus prafati Manni, & ea propter remunerationibus prafatis dictus Philippus minime potuit gandere, de certanostra. scientia prafato Philippo de Neap. Militi, & Ciambellano nostro fideli , concedimus annuas uncias quadraginta, ponderis generalis , ad fui tantum vitam , & Cantini ejus filii, o non ultrà perfolvendas, anno quolibet ex fruétibus dicta Gabella, durante tantum corum vita, ac etix concedimus, & donamus dicto Philippo pro se, suis barcdibus, & successoribus in perpetuum, V acuum existens retro ejus domum magnam, sitam in hac Civitate, in platea Barbacana, confinans dictum V acuum cum domo Tadei Spatarii Militis , cum Cafaleno Tiberii Sandalarii de Monopulo Militis & cum via publica, quod ad prasense se in posse nostra Curta. Mandantes preptere à Voise expresse, quod sic objevante debeatis, es factatis, pro quanto gratia nestram carambalettis, y mostire indigationis paname, capitis evitare. Datum Neap, per Bartholomaum de Capua Militem anno Domini 1311. die ultima Septembris 10. Indist. Resportum nostrosum anno tertio.

Extratta til prafens copia å fupraditio fuo originali Regeftroquod confervatur in Archivio Magna Regia Curia Siela Neep cumquo fatta collatione concerdatumeliori femper falvajo: in fatum Magnificus VI. D. Sigi fuundus Sicola Regius Archivarius the fe fubferipfis . Neap. die 18. Aprilli 1880. Sigi fuundus Sicolia Adalf Sigillum

### In Registro Caroli III. 1381. & 82. fol. 200. at.

K Arolus Tertius, & c. Universis prasentes literas in-specturis, tàm prasentibus, quàm futuris. Dum. progenstorum nostrorum commendada vestigia sequimur virtuofos actus laudabiliter imitamur, or facit fervitiu, ut consequatur pramium, in judicio siquidem Regnantis Principis, pracipue refidet, ut & praierita , prafentia, futuraque fervitia condigna remuneratione compenfet . Sane recol. memor. Dominus Robertus Dei gratia Jerufalem , & Sicilia Rexillustris Magnus Patruus noster dum viveret attentis gratus, utilibufque fervitiis Nobilis Viri Cantini de Aldemario de Florentia Militis ipsi Cantino sua vita durante de annuo redditu unciarum auri vigintiquinque affequendo in Terris, bonifque feudalibus novorum donorum , aut veterum, in quibufcumque partibus hujus Regni perventuris duxit per suas literas gratiofius providendum, eamque concessionem per Ill. Joann. tunc Reginam proregatam I hisippo Misiti, fisio dicti Cantini,

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 575 ac etiam Francisco filio ejusdem Philippi, vir nobilis Thomalius filius prafati Francisci nobis ad Regia Dignitatis apicem assumptis, dictas literas porrexit, ac Majestati no-Stra supplicavit humiliter, ut ipsum pro sua vita tantum. ad perceptionem dieta provisionis annua, unciarum auri vigintiquinque admittere per nostras literas gratiosius dignaremur. Nos verò in considerationem ducentes firmam fidem, ac fervitia Majestati nostra continuata per dictia Thomasium eundem Thomasium sua vita durante tantum, ad perceptionem dictarum annuarum unciarum vigintiquinque à decimoquinto die mensis Septembris proximi prateriti bujus anni 5. Indict. in antea, harum ferie, de nostra certa scientia, duximus admittendum, or gratiosius providendum. In cujus rei testimonium prasentes literas exinde fieri, & pendenti Majestatus nostra Sigillo jusimus communiri . Datum Neap. per virum nobilems Gentilem de Merolinis de Sulmona, anno Domini 1382. die 2. mensis Maii 5. Indict. Regnorum nostrorum anno primo.

Extratla est prefens copia à supradito suo crisinali Regestroquod conferonum in Arbonio Magna RegicCuria Sicla Neap cum qua fatta collatione concretamellori semper falvanesi in sidem Magniscus U. I.D. Siejimundus Sicula Regius Archivarius shic se substitution. Neap. due 38. Aprilis 1980. Siegimundus Sicula. Adest Sigillum

In Fasciculo 93. il 2. fol. 225.

L ddislaus Rex, &c. Universis, &c. facit persona conditio, ut non solium meritum shi premium vendicet, self sha considerationis institution commodus extraita aliis, & conjunctis, & assignation consideration procurat. Sanc considerantes merita sincera chibitione procurat. Sanc considerantes merita sincera de de

devotionis Viri Nobilis Nicolai de Aldemariis de Valle, Cilenti filii legitimi, & naturalis Viri nobilis Thomasii de Aldemariis filis quondam nobilis Viri Francisci de Aldemariis de Florentia, nepotisque quondam Galeatii de. Aldemariis devoti noftri dilecti , necnon grata plurimum accepta, & grandia servitia, per eum, o dictos ejus Anteceffores,tam extra Regnum,quam intus, Nobis, nostrifq; Ambasciatoribus, multoties inde transeuntibus, prastita, or impensa, quave liberaliter prastat ad prasens, & in futurum verisimiliter poterit exhibere , ex quibus eum , & suos, speciali nostra gratia, dignos, er benemeritos reputamus intuitu devotionis, & fervittorum pradictorum, ipfi Nobili Viro Nicolao tenore prafentium, de nostra certas scientia, confirmamus, es concedimus de novo magnum. Caftanetum modiorum bis centum circiter , stum in Baronia Celenti, in tenimento decti Cafales V alles in loco , dicto Plano, spectans ad nostram Regiam Curiam, ob mortem prafati nobilis Viri Thomasii, cui adejus vitam per Serenifs. Carolum antecefforem nostrum fuerat concessio, ob ejus gradia servitia, & sui olim patris Francisci, ac etia in memoriam fervitiorum prastitorum per nobilem vira Mannum de Aldemariis de Florentia ascendentem dicti quondam Francisci, & Galeatii, tam pro se, quam pro cius legitimis filiis nastituris, exceedem Nicolao, & Nobili Altobella Capano de Rocca Cilenti conjugibus tantum. Volentes proptered , declarantesque , & decernentes expresfe, quod dicta nostra prasens donatio, & concessio firma seper sit, or persistat, quocircà harum literarum tenore do dicta scientia certa nostra, Magno Regni Sicilia Camerario, ejusque Locumtenentibus, necnon Vicegerentibus, Justitiariis , Capitaneis , caterisque Officialibus, & personis, ad quas spectat, & spectare poterit, prasentibus, & futuris,damus expressius, & mandamus,quatenus forma praNAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 577

fentium per eos diligenier attencta, omnia, cr fingulain, prafentibus nostris iterris contenta involobiliter observeit, gratiam caram habent, cs indignationem, ac penam formidabilem desferant evitare. Quinimo itatim in virtium revocetur, cs annulletur quidquid per co, vel corum alterum, circa pramissa, contra mentem, cr tenorem prasentium sostina contingeret attentare. In cuipar esticilimnium, cr. Datum (ajeta in Camera nostra anno 1381. de 100 Octobris 11, Indict. Regnorum nostrorum anno primo.

Extrata off profins copia à lupradité fuo originali, Regestro, quod confervatur in extectivio Magna Regia Curia Neap, cum quo fatta collatione concordat, meliori femper falvas es in sidem eNagnificus U. I. D. Sigishumdus Sicula Regius Archivarius fe subferipsit. Neap die 28. Aprilis 1880. Sigismundus Sicula, eAdelf Sigillum

# In Fasciculo 95. fol. 172. åt.

Joanna Sceunda Regina, & e. Universit, e.e. Prafentes literas inspeciaris, tâm prasentious, quâm suurts suadet servitiorum guata prastatio concedendat sore
benemerentibus gratias, es orum petitiones supplices benigna exauditione favendas. Cum autem Princeps pronus sit in exauditione eorum sidelium ergà esi eresciu vides, en devotio subictiorum. Sanè vir nobilis Nicolaus de Ademario de Valle Cilenti familiaris, es sidelis
noster discrius Majestati nostra supplicavit bumilirer, us
um supplicans sos babueris, tenueris, en posseditation ac ad
prassino da valle data Castation magnum
modiorum bis centum circiter, situm in Baronia Cilenti,
in loco, dicto Plano, super dictum Cassate Vallispross.

filiis suis natis, & nascituris ex nobili Altobella Capano, de Rocca Cilenti, conjugibus tantum, vigore concessionis, er confirmationis eidem fatta à recol. memor. Domino Rege. Ladislao fratre nostro, eandemve concessionem, non solum pro Antonello filio (uo, fed pro ejufdem defcendentibus, & heredibus suis,utriusque sexus,in perpetuum,prorogare, & concedere dignaremur folutis in beneficium nostra Regia (uria,unciis centum auri,ponderis generalis,ut concefsionem,& prorogationem prafatam obtinere valuerit. Nos verò attendentes grata, utilia, o accepta fervitia per eudem Nicolaum, ejufque Anteceffores Thomasium, Francifcum, Cantinum, & alteros de Aldemario de Florentia, Dominis retro Regibus pradecessoribus nostris, variis temporibus prastita, attentaque similiter solutione dictarum unciarum centum nostra Regia Curia facta. Tenore prasentium, de certa nostra scietia, concessionem, es confirmationem prafată dicti Castagneti magni, modiorum bis centum circiter, siti in Baronia Cilenti, in loco, dicto Plano, no solum ad Nicolaum pradictum, & suum filsum Antonellum, fed ad corum descendentes, & haredes utriusque sexus in perpetuum, volumus, & decernimus pertinere, prout harum ferie, ex certa nostra fcientia, motu proprio, & ex nostra largitione, & munificentia, donamus, concedimus, & confirmamus supradictum Castagnetum magnum prafatis Nicolao, & Antonello, eorumque haredibus , & successoribus utriusque sexus, in perpetuum . In. cujus res testimonium trasetes literas exinde fieri , 65 magno nostro pendenti Sigillo jussimus communiri . Datum in Castro novo Neapolis per manus nostri pradicta Joanna Regina anno Domini 1418. mensis Decembris, XV. Indict. Regnorum nostrorum anno quarto.

Extracta est prasens copia à supradicto suo originali Fasciculo, qui conservatur in Archivio Magna Regia Cu. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 579 Curia Sicla Neap.cum quo fatta collutione cocordas, matiori femper fadya; co'in fatem Magnificut V.I.D. Sigimundus Sicula Regius Archivarius hic fe fubferipfit. Neap. die 28. Aprilis 1680. Sigifmundus Sicula. Adeft Sigilum.

In Regestr. 1302. fol. 98. àt.

CCriptum est Arnaldo de Villanova Militi Capitanco Civit. Neap. Magistro Justitiario familiari, & sideli nostro, e.c. Mannus de Ademaris de Florentia, Petrus Ronchelli, Henricus (afatinus, & Carolus Saffone Milites deputati nobilium Sedilis Portanova Civitatis Neap. M. nostra sunt conquesti, quod Tadeus Spatarius, & Nivolaus Gambitella Milites de Platea pradicta , Electi per Milites ipsos Collectores pecunia generalis subventionis, qua Milites contingit eosdem, & jurat. illam taxare fideliter in taxatione ipsa malitiose se habuerunt gravando minus debitè pauperes, & divites alleviando confuse, de quo grave inter Milites ipsos scandalum vertitur, & cotentio jurgiosa versatur. Super quo, provisione nostra petita F. T. pr. quatenus vocatis, qui fuerint evocandi , sitibi rem sic esse constiterit taxationem ipsam per eofdem Tadeum, & Nicolaum minus juste factam, frasim. in irritum revoces, & sic corrigi facias, quod unusquisque dictorum Militum Platea pradicta taxetur pro suarum modo, & exigentia facultatum, & alter alterius onus indebitè non reportet . Dictos verò Tadeum, Nicolaum Collectores,si in taxatione ipsa, contra sacramentum exinde prastitum eos excessise constiterit,pana perjurii punias, ut est juris. Ità quod ipsos inde paniteat, & alii terreantur exemplo . Datum Neap. per D. D. Cicc.die 12. Octobris 4. Indict.

Extraîta est prasens copia à supradicto suo originali Regestro, quod confervatur in Archivolo Magna Regia Curia Siela N. eap. cum quo falta collatione concretationaliori semper salvanes in stat Magniscus VI.D. Siessimundus Sicula Reguus Archivarius bic se substripsis. Neap. die 18. eAprilis 1680 Siesmundus Sicola. Adest Sieslium

## In Regefir. 1382. & 83. fol. 111.

C Arolus Tertius, &c. Magistro Justitiario Regni Sicilia, & Judicibus Megna Curia Consiliariis, necnon Capitaneis Civitatis Neap. Erariis quoque, ac Collectoribus, & Perceptoribus subventionum, seu munerum, qua imponuntur hominibus Civitatis Neap. tam pre Armata quinque Galear um quam pro alsa caufa quacuque, & Officialibus alcis, ad quos fectat, prafentibus, & futuris fidelibus nostris gratiam, &c. pro parte nobiliums Virorum Thomasin, & Galeatii de Aldemaris fratrum fidelium nostrorum fuit Majestati nostra quarelanter expositum, quod licet exponentes ipsi fuerint sub patria potestate, habit averinta; sub uno tecto, & in una, cademque domo, uno lare, ecdemque convictu, or fub ejus cura, or gubernatione extiterint, ipforumque exponentium pater bona memoria Franciscus de Aldemaris de Florentia. Miles , pro ejus facult atibus contribuerit in oneribus, fubventionibus, at que donis, que fuerunt imposita in dicta. Cevitate Neap. una cum Nobilibus sua Platea Portanova Civitatis Neap. Collectores tamen dicta Plates cogunt , Es compeliunt , ac ci gere fatagunt eofdem exponentes, pro dicto temp re pairia potestatis, ad folwendum rata eo um, ac fi non fuiffent fub codem lare convictuque paterno , ac similiter intendunt cogere n b lem V irum Nicolau . filium ipfiu. I homafii exponentis, fub patria potestate fi-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 581

militer existentem, & in eadem domo, lare, & convictu viventem, in bonis clara memoria nobilis mulieris Aurelia Bonifacio sua matris, olim uxoris exponentis, ad solvenda fuam ratam, prout cateri nobiles Platea pradicta, ac fi non esset in codem lare, convictuque paterno, quodque plures alii filii fam. conjugati, & non conjugati, tam dicta Platea, quam aliarum Platearum, in paternis laribus commorantes, non compellantur per Collectores hujusmodi in eisdem Subventionibus, muneribus, sivè donis, malitiose volentes ipsos exponentes duplici solutionis onere aggravare, super quo provisionis nostra remedio suppliciser implorato , Nos reputantes injustum, quod quis impertinenter, vel duplici onere aggravetur, fidelitati vestra, prasentium tenore, pracipiendo mandamus, quatenus si veritas sic se habet, dictos exponentes minime à dictis Taxatoribus, es Collectoribus, pro dista subventione, perturbare, & taxare faciatis, pro dicto tempore eorum patria potestatis, nec etiam diciums Nicolaum filium ipsius Thomasii existentem sub patrias potestate . Quinimo vos Collectores, & Taxatores revecetis in irritum taxalionem eandem, nec pro contributione hujusmodi aliquatenus molestetis eosdem . V osque alii Officiales non permittatis eofdem exponentes in pramifis exigi minus debito, vel gravari per Taxatores, Collecto. res, & Homines Platea pradicta. Prasentibus pro cautela remanentibus prasentanti, Datum, erc. Neap. per Virum nobilem Gentilem de Merolinis de Sulmona, Anno Domini 1382. die XVI. mensis Decembris VI. Indict. Regnorum nostrorum anno secundo.

Extracta est prafens copia à fupraditio fuo orieinali Regeftro, quode confervaturi in Archivio Magna Regie Curia Sicla Neap, cum quo fata collatione concordatmiliori femper falva, eg in fidem Magnificus Siej finundus Sicula Regius Archivoarius iho fe fubferipfit. Neap, dic. 28. Aprilis 1980. Siej finundus Sicula. Adeft Siejllum.

## Ex Regestro 1415. fol. 260.

Oanna Secunda, &c. Magistris Portulanis, & Procuratoribus partium Apulea, vel eorum Locatoribus, & aliis quibufvis personis , Commissariis statutis, & Statuendis per Nos, or nostram Curiam in dictis Apulea partibus, super Secretia Salis, & Tractis partium predictoru. Necnon Magistris Juratis , Portulanis , & personis aliis deputatis, & deputandis per nostram Curiam, in singulis Terris, o locis ipsarum partium, super prohibitione Traetarum frumenti, o aliarum Victualium quorumcumq; prasentibus, & futuris sidelibus nostris dilectis, gratiam, er bonam voluntatem. Significamus V obis , quod nuper exposuit nobis Vir nobilis Nicolaus de Aldemaris de Valle Cilenti filius legitimus, & naturalis V iri nobilis Thomasiis de Neap. filii legitimi, & naturalis Viri nobilis Francisci de Aldemaris de Florentia Militis, dicens, quod cu dictus Thomasius pater suus possederit nonnulla bona in. Civitate Bitonti , ex successione dicti Francisci ejus patris, in illis bonis, occasione bellorum, passus fuit multa damna ab hostibus nostris, pro nostra sidelitate servanda, qua de causa dictus Thomasius ejus pater coactus suit illa vendere uilissimo pretio , in grave ejus damnum, & prajudiciu; Es propsereà nobis supplicavis humiliter, quod insuitu non minus dictorum damnoru pafforum, quam ejus, dictorumque parentum suorum, servitiis, nobis, & pradecessoribus nostris, prastitis, sibi concedere dignaremur, quod posit extrahere ex partibus Apulea quadraginta salmas frumenti,quolibet anno, durante vita ipsius Nicolai, & Antonelli ejus filii legitimi , & naturalis . Nosque attendentes merita fructuosa devotionis, & fidei, tam dictorum Thomasii, & Francisci, quam dicti V iri nobilis Nicolai, ejusque

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. ejusque grata, utilia, & fructuosa servitia, per ipsum Nicolaum,in acceptabili tempore,nobis prastita, or impensa., nullis sua persona parcendo periculis, sumptibus, laboribus, & expensis, quave dictus Nicolaus prastat ad prasens, & speramus de bono semper in melius prastiturum, propter qua etiam eidem Nicolao,& prefato Antonello ejus filio tenemur ad rependia nostrarum, jam dictis Nicolao, & Antonello, quoad vixerint, Tractam quadraginta falmarum frumenti, seù aliarum victualium, & leguminum, per annum extrahendaru, per eos, vel ipsorum alterum, aut alios pro eisdem, ex nunc in anteà, annis singulis ipforum, vel alterius corum , vita durante , de Portu, feù Maritia Civitatis nostra Bari, or aliis partibus, seu Marinis aliarumCivitatum,& Terrarum dictarum Apulia partium, quosipsi, vel alter eorum elegerit, & extrà Regnum nostrum Sicilia,ut subditur ferendarum,libere,& sine folutione juris , feu dirictus cujuscumque nostram Curiam, vel quo fuis alios, ab eadem Curia caufam habentes, vel habituros , proptereà contingentis , quàm , & quod dietis Nicolao, & Antonello dicta ipforum vita durante, gratiosè remittimus, & ad cujus folutionem eos teneri nolumus, vel astringi, damus, donamus, tradimus, & concedimus, de certa nostra scientia, pramissis nos inducentibus, considerationibus, motuque proprio, de gratia speciali. Ideòque volumus, & fidei vestra, de dicta nostra scientia, harum serie mandamus expresse, quatenus vos pradicti Magistri Portulani, & Procuratores, ac Commissarii di-Ctarum Apulia partium, vel Locumtenetes prafentes, vid.

& futuri,tă dictos Nicolau, & Antonellu,vel coru alteru

ipsius Civitatis nostra Bari, & aliarum prafatarum (ivitatum, Terrarum ipfarum Apulia partium , licitis, & permissis, & ad extractionem victualium deputatis de anno in annum, jam dictas falmas frumenti, victualium., & leguminum, prout ip si, vel alter eorum elegerint, ad generalem Regni pradicti mensuram, de tumulis, scilicet octo pro salma, ferendas ab inde per mare extrà dictum Regnu cum vafe, fen vafis competentibus, ad Terras, & loca amicorum, & devotorum Sancta Romana Matris Ecclefis, ac Domini nostri Summi Pontificis, & nostrorum, & exonerandas ibidem pro ipsorum Nicolai, & Antonelli commoditatibus faciendis , liberas à jure quelibet exitura, tareni, & vicesima, ac alio jure, seù dirictu quocumque ipfam noftram Curiam, vel pradictos, quovis alios, proptereà contingenti, quod, & qua memoratis patri, & filio remisimus, o ut est dictum, vigore prasentium permittatis, nullumque ipsis, vel aliis pro eisdem, super hujusmodi extractione, or remissione, pradicti juris exactione, quocumq; pratextu, vel caufa, impedimentum, vel obstaculum inferatis. Et contrarium non faciatis, sicaram habetis gratia nostram, & indignationem cupitis evitare; Necnon ab extrahentibus frumenta, & victualia pradicta recipiatis, annis , & singulis vicibus extractionis ejusdem , prout veftri intererit, juratoriam tantum,& non fidejussoriams cautionem, de hujusmodi frumento,& victualibus, seù leguminis ad localicita, & non alio extrahendis, & de responsalibus, literis in certis Terris deserendis, & fiat inde publ. instrum. provis. tamen per Vos, ne pratextu prasentium major quantitas dicti frumenti, & victualiu, feu prohibita quavis alia abinde, in fraude nostra Curia, quomodolibet, extrahantur; Quibuscumque prohibitionibus, suspensionibus, revocationibus, commissionibus, literis, cedulis, & mandatis, per Nos, vel quosvis alios, in contrarium forte factis, or in posterum faciendis, or clausulis aliis.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 585

aliis, quantumcunque derogatoriis, & quas . & que presentiextractioni non intendimus in aliquo derogari, no obstaitbus, quoquo modo, Prezietes autem bitras post oppertuna inspectioni earti cope a splavă, per V os sexpedierii in seriptiis recepta, nec miniu transsumpto per V os spoutoves frei intererit; in publica forma recepta, pro cautela, restitut volumus, presentanta pramisso modo, & essecutive in antea valitura, quan, pros promu validori roboere, dedimus, ess subscripsimus propria manu nostra, viiu, vos ordinatione, aut observantia nostra Curie, quaeumque contraria non obstante. Datum in Castro nostro Novo Neap. Anno Domini 1418. die 17. mensis Octobris 12. (ndict. Renorum nostrorum anno quinto.

Il fine delle Memorie della Famiglia Adimari, ò Aldi-

mari.

### Della Famiglia Agnese.

263 E 'Originaria di Francia, secondo la più comune opinione, benche altri dicono d'Inghilterra, & altri di Napoli.

Trà Cavalieri Napoletani, che nel 1270 cerano Credézieri del Sale, fi ritrova Mario Agnefe, con Jacopo Severino, Angelo Poderico, Gio: Brancaccio, Pietro Bolfa, Guglielmo Coppola, Angelo Quaranta, & altri.

Jacopo Agnese ricevè dal Rè Carlo II. nel 1303.an-

nue oncie otto.

Marino Agnefe nel 1272. riceve il cingolo militare! dal Rè Carlo Primo con altri Cavalieri, che furono, Tomafo Pignatello, Ligorio Olopefce, Lorenzo Caputo, Roberto d'Anna, Lodovico Villanova, Vito Lottieri, Bartolomeo Cajetano, & altri.

Roberto fu gran Soldato, morì nel 1289, fu fepellito nella Chiefa vecchia di S. Severino di Napoli, con questa inscrittione: Hic situs est nobilis , & firenuus Miles Robertus Agnesis Neapolitanus , cujus anima requiescat in pace . Amen , Obiit Anno Domini 1289.

Simone Agnese nel 1290. si Mastro Rationale della. Real Corte, morì nel 1300. e stà sepellito nella Chiesa di S.Agostino di Napoli, con questa inscrittione:

Hic jacet Corpus Viri nobilis Simonis Agnesis d Neap. Militis Magna Reginalis Curia Magistri Rationalis, qui obiit Anno Domini 1300.

Landulfo Agnefe, detto Zabarella di Napoli, Castellano di Salerno, marito di Blanchella Griffo, nel 1322.

Mignello Agnese frà militanti nelle parti della Calabria nel 1345.

Il Signor Simone Agnese possedè Terra in Casacellare nel 1423.

Il Magnifico huomo Lacellotto Agnese nel 1485 nel Protocollo di Not Jacopo di Morte, su Governadore di Cajeta.

Maria Agnese Monaca in S. Marcellino di Napoli, nel Protocollo di Not. Angelo Marciano, nell'anno 1500.

La Signora Franceica Agneie, moglie di Marco Antonio Sannazzaro, nel Protocollo di detto Not. Angelo, del detto anno 1500.

Lancellotto, in tempo di Carlo VIII. possedè, per successione materna, di Casa Spinella, le Baronie di Piro, Roccaguglielma, S. Gio: di Loncarno, & Ambrisicio, su appoquello in grande credito, e se sosse relato nel Regno, l'haverebbe fatto Grande.

Astorgio Agnese si gran letterato, & huomo di granmaneggio, sotto li Pontesci Martino V. Eugenio IV.c. Nicolò V. ottenne più Legationi, su Presidente, e Gover-

na-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 58

nadore della Marca, del Ducato di Spoleto, del Patrimonio di S. Pietro, e di Bologna. Fù Vefcovo di Malta, di
Melfi, Ancona, Áfoli, Arcivefcovo di Benevento. Ereffe
quattro Canonicati nella Chiefa di Benevento, fi Vicecacelliere in Romas fedò un fiero tumulto, fufcitato doppo
la morte del Pontefice Eugenio, da Stefano Porcaro, nobile Romano. Fù creato da Nicolo V. Prete Cardinale
del títolo di S. Eufebio. Mori in Roma Ii 10. di Ottobre.
1451. e fù fepellito nel Chiofito de Padri Predicatori,
della Bafilica di Santa Maria fopra la Minerva,con fepolco di marmo,affifio nel muro,con l'Arme,& il feguente.
Epitafo:

Allorgio Agnes Patria Neap. tit. S. Euslebii Presbyt. Card. Beneventano, cujus pro Rom. Eccles virtus. & omnis vita semper in actione suit. & qui rebus, & Legatiombus maximis, sedantibus Martino, Eugenio & Nicolao Rom. Pont. bene gestis. Roma obiti eAmo salutis MCCCCLI. Et vixit ann. LX. Galeottus ejustem. Familia, Vir insgrais, Doctor, patruo benemerenti.construs. & propé pom mandavit.

Mentre visse ando con il Pontefice Eugenio, e vidde il Corpo di San Francesco d'Assis, del quale poi su devotissimo.

Nel 1382. si ritrova Miliolo, nel libro del Duca di Monteleone..

Lancellotto Agnese Milite, verso l'anno 1425. fu marito di Clementia Ferrillo , del Seggio di Porto, ove fu il Contado di Muro. Nel 1530. Alfoggio di Pedeva la Terra della Rotonnella , in Bassilicata . Nel 1574. Lutio Capitano di 250. Soldati, nell'assedio di Malta.

Nella Chiefa di S. Agostino di Napoli era una Tabella de' Cavalieri erranti, con l'Arme loro, frà quali fono l'Arme Agnese. L'ulL'ultimo Cavaliere di questa Casa su Astorgio, Cavaliere di molta bontà, & integrità, si marito di Claudia. Pisciccella, con la quale non se figliuoli: morì nel 1660. fepolto nella Chiesa di S. Paolo di Napoli de' Padri Teatini con questo Epitasio:

Allorgius Agnefe ex ilustivi Normandorum fanguine, Patritius Neapolitanus, vestuftifimae Familia extremafoboles sfed nominis immortalistates fue generis, fibique fupersfets, vita imnocentia, morum integritates pietate im. Deum, hemigutate im pateperes, ac commistratum ornamento, praelarus, sut à Clericit Regularibus, quibus animo comjunitifimus, cr ab boc Templo, ubi Christiana Difipitina Alumnus dies suos orandos transperat, nee defunditus obessets, the tumulari voluit. Obite Anno Salus. Hum. MDCLX XV. Kal. Novembr.

E' stato in questa Casa l'Arcivescovado di Benevento, il Vescovado d'Ancona, il Vescovado d'Arimini, con molte altre ricche Abbatie.

Nella Chiefadi Santa Maria della Stella di Napoli, di Eleonora Agnefe, vi è questa inscrittione.

### D. O. M.

Eleonora Agnefe ex antiquis. & nobilis. Gallorum. Familia Aflorgi Agnese. Cr Julia Mele, silia 1,0 annis quondam Simonis Caracciocioniux, est llussyllimic Cardin. Agnese, quondam Beneventani Archiep. neptis, post diutinum, est honessum vita cuosum, piumque in Deum, er hoc Templum affectum, adhuc vivenssepulchrum hoc sibi erigendum cur. Ann. Dom. 1617.

Hà imparentato con la Famiglia Gennaro, Mele di Napoli, Caracciola , Ferrillo , & altre. NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII. 580

Ne scrivono il Marchese, il Padre Borrello, (ontarini, Terminio, Mazzella, vMarra, Engenio, Lellis nelle Famiglie, e nella Napoli Sacra, & altri; e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

## Della Famiglia Aldemorifco.

264 CI crede d'origine Greca, e che doppo occupato I'Impero à Peleologi, si partisse dalla Grecia, e. militando fotto Balduino, & altri Principi di Taranto, venisse in Napoli. Altri dicono, che si ritro va memoria di questa Famiglia fin dal 1260. e nel Regno di Roggieri, Guaimario Aldemorisco era nobile in Napoli, e sua figliuola. Drusolina vedova di Gio: Conte Amalfitano, sotto il Regno di Ruggieri Normanno, primo Rè di Napoli. In tempo del Rè Manfredi, Landolfo, e Gaita possedevano Feudi; doppo detto tempo Matteo fù Signor di Riciano, Triviano, e Salice; questo Matteo, è altro su Siniscallo dell'Hospitio Regio, marito di Sigisolda Poderica Ciambellana. della Reina nel 1362. lo stesso Pandolfo in tempo di Carlo II. Giudice della Città di Napoli. Tomafo in tempo di Carlo Primo feudatario. In detti tempi frà Cavalieri della. Corte Reale si vede Francesco. Il nepote Francesco con-Filippo Aldemorisco frà Cavalieri, che seguirono il Duca di Calabria nell'impresa della Toscana.

Angelo, in tempo del Rè Ladislao, fu Generale dell'Armata Maritima.

Tomaso Aldemorisco Milite , indultato dalla Reina. Giovanna nel rumore frà Seggi di Napoli.

Riccardo nel 1417. fi Signor di Limofano. Lodovico. Al 1417. fi Mareficiallo del Regno, e Vice-Ammirante, efi Signor di Formicola. Dicono il Mazzella, el eMarchefè, che Lodovico fi Grand'Ammirante di Cicilia, mà

Ffff

### FAMIGLIE NOBILI

590 FAMILIE NOBLE
ciò nega il Padre Borrello, e pil V intenti n' Grandi Ammiranti. Mà la verita'è, che fosse Grande Ammirante, dicono la Marra, il Summonte nell'Histor, par. 2. la. fol. 500. Ammirato negli Opuso di, Engenio nella Na poli Satra fol. 190, dove riferice l'Epitasso, che dice così:

Hac oft spultura Magn. Militi. Domini Ludovici
Adamonifo de Neapquinnjus Regni Maresciallus, &
Consiliarius Regis Ladislas juis. & Maresciallus, &
Consiliarius Regis Ladislas juis. & Maresciallus, &
Gerebant ejus insignia. Spectabilis Milits Joannes possiti
patri optimo 1421. Strennus, & prudens sins prositi
in armis, integer, asque vogel justo pro Regestalis Logstus Antonius Perotus, Galectus eviri sprilmi germani
fratres morueres, sub Carolo III. anno 1380. Opus sattum
per Ricciardum Aldemonsso. & Henricum de Arcelis
legatarios 1421.

Giovanni prode Cavaliere fà Vicario del Rè Roberto, nel Contado d'Albi, e fuo Configliere. In tempo della. Reina Giovanna Prima fi ritrova Villano Aldemorifoo. Marino padre di Matteo, Maggior domo della Corre Reale della Reina Giovanna Prima, e Governadore della. Provincia di Calabria Terra di Lavoro, e Contado di Molife, Gioffuecedè alla Baronia di Formicola, di Belvedere, della Forefra, è a' feudi in quel di Carinola, e di Trentola, di quefto fi ritrova nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, quefto Fipifalo.

Hie jacet corpus Nobilis Viri Domini Marini Aldemorifeo, qui obiit anno Domini 1300. Del sudetto Villano: Hie jacet corpus nobilis Viri Domini Villani Aldemorifeo, qui obiit Anno Domini 1351.

Un'altro Matteo fù Signor del Castello di Coronilli , e di NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 591 di feudi in quel di Capua, da Lifabetta Maromalda procreò Fabritio, marito di Renzella Carafa, dalla qualc, 
hebbe Achille, che da Catarina della Marra lafciò Francefco padre di Roberto, di cui nacque il fecondo Fabritio, 
padre di Carlo; in cui non hà molti anni fi eftinfe quefta; 
Famiglia.

Sono estinti nel Seggio di Nido. Hanno imparentato con Casa Carasa della Stadera, e sono nell' Arebivio della Zecca di Napoli; Ne scrivono Marra nelle Famiglic., Mazzella, il Padre Marchese, il Padre Borrello, Pietri Histor, folizo, Tutini negli Ammiranti, Lallis, Engenio nella Napo Jacraese altri.

## Della Famiglia Alisto, ò vero Pappasidero.

265 C Ode nobiltà nella Città di Bitonti.
Trà Baroni di Valle di Crate, e Terra Giordana, fotto l'Imperador Federico II. nel 1239, firitrova.

Herrico d'Alitto.

Il Giudice Jacopo d'Alitto d'Eboli, Affessore appo Lapo Turdo, Giustitiere di Terra di Lavoro, e Contado di

Molífinel 1309.

Il Giudice Nicolò d'Alitto d'Eboli, Sindicatore, per Sindicare il Giufitiere di Principato Citra nel 1340.che era Guglielmo di Sabrano Conte d'Ariano, & Apici.

Il Giudice Roberto d'Alitto di Eboli, padre di Gubitofa nel 1340.

Jacopo de Alitto Bajulo di Cajeta nel 133 2.nello steffo anno il Giudice Nicolò, Assessore di Capua.

Nel 1311. Roggieri fuccedè à Tancredo di Pappalidero, fuo padre, nelli beni feudali. Roggieri Pappalidero Signor del Cafale di Pappalidero, & Avena nel 1322. Jacopo figliuolo di Jacopo de Alitto Milite nel 1349. Nel Ffff 2 1324. 1324. litigano il Giudice Nicolò d'Alitto d'Eboli con-Jacopo d'Alitto Milite.

Il Magnifico Gio: Francesco d'Alitto Barone di Pappasidero nel 1536, e nello stesso tempo Margarita sua.

forella, moglie del Magnifico Luigi di Loria.

Nel 1483 Isabella d'Alitto nobile, donna vedova dell' huomo nobile Giovannello Laurito, figliuola, ch'era di Giovannello d'Alitto della Castelluccia. Nel 1494. Giuliano d'Alitto della Castelluccia. Signor del Castello di Pappasistero.

Nel 1529. Gio: Francesco d'Alitto era Barone della. Terra di Pappasidero in Basilicata, execut 28 c. 30 f. 122. Camillo d'Alitto della Terra di Diano nel 1575 era.

Signor del feudo delli Munifcotti nel Territorio della. Padula,e Monte(ano, in Principato Citra. Nel 1605. Gio: Francesco d'Alitto Barone di Pappasi-

dero,e feudo d'Avena.

Nel 1612. Girolamo d'Alitto di Diano, Signor del feudo, detto del Morgone, sito nella Terra della Sala, e. del feudo di Muniscotti, nel Territorio della Padula, e. d'un'altro, detto del Petrone in Territorio di Diano.

Vive hoggi D. Domenico d'Alitto Barone della Terra di Pappalidero, marito di D. Giovanna Quiros. Sono quefle notitie nell'Archivio della Zecca di Napoli , & altri Archivii; e ne Ictivono l'Engenio nella Defertitione del Regno di Napoli, Lellis, & altri.

#### Della Famiglia Andrea.

Uesta Famiglia venne dalla Provenza nel Regno di Napoli con il Rè Carlo I d'Angiò, e venne ancora dal Fiemonte, come si dirà.
Nel tempo dell'imperador Federico II, si nitrovano

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 593

in Regno, Nicolò, e Jacopo fuoi figliuoli.

Nel 1307. fi ritrova Ĝio: d'Andrea di Sulmona Milite, padre d'altro Gio:

Nel 1310. fi ritrova Anfelmo d'Andrea di Marfiglia. Milite, che fi riceve in familiare.

Nel 13 14. Gerardo Milite Castellano del Castello Capuano, Signor del Tenimento, e Casale di Mottula, e seudatario in Otranto nel 13 25.

Nel 1339. Tomaso Mansella di Salerno Milite, compra alcuni seudi in Ariano da Francesco d'Andrea.

Nel 1332. Bartolomeo d'Andrea di Chieti fi creato Capitano di Teramo.

Nel 1343. fi ritrova Gio: d'Andrea Milite, e Bionda, fua moglie.

Giovannotto d'Andrea marito di Martuccia, figliuolal di Gambino di Prato, hostiario, familiare, e fedele condote di oncie sette nel 1343.

Perretto d'Andrea della Città d'Iporegia, altrimenti chiamata Jurea, Città infigne nel Piemonte, fi dal Rè Carlo Ill. Creato Capitano di géti d'armi, dal Rè Ladislao fii atto Maggiordomo della Cafa Reale, poi fuo Cameriere, poi fuo Marefciallo del Regno, e nel 1390 gli diede la Città di Troja con titolo di Conte, e lo fe Signore d'Afcoli poi lo mandò Capitan Generale nelli Regni d'Ungheria. Dalmatia, e Croatia; da Papa Innocentio VII. fu fatto Governadore Generale di Campagna di Roma, e di Maritima, e poco doppo lo fece Governadore di Roma nel 1405, della quale Città Ladislao fiera impadronito. Hebbe ancora Perretto la Signoria di molte Tere, come Orfara, Trafanti, Tertibero, Caftelluccio, Canadelara, Verfentino, e Montefilare.

Morto Ladislao, e divenuta Reina Giovanna II. fapendo il valore, e virtù di Perretto, lo fece Gran Senifcalco,

#### FAMIGLIE NOBILI

uno delli sette sopremi officii del Regno-

Ettorre, forse suo fratello, nel 1415 era Signor di Montecorvino

. Hebbe per moglie detto Conte Perretto Margarita. della Marra, figliuola di Eligio, Signor di Stigliano, e di Barletta, con la quale ficee Pietro Paolo, e Giovannina, & una forella di detto Conte Perretto, detta Caterina, fü moglie di Elia della Marra, fratello di effa Conteffa, e Signor di Cagnano,e Caprino.

Morto il Conte Perretto Con fospetto di veleno, fattoli dare dalla Reina Giovanna, perche esso Perretto mal scitiva delli suoi lascivi portamenti, detta Margarita ricca, e giovane, dalla Reina su data per moglie a Francesco Ortino, Prefetto di Roma, creando lo Conte di Gravina.

Con la morte del detto Conte Perretto, la Reina tolfe lo Contado di Troja, di Corato, Orfara, la Procina, la Torre di Trefanti, Furtibuono, Caftelluccio, Candelara, e Verfatino al Conte Pietro Pàolo fuo figliuolo primogenito, come ribello, che furono date à Sforza, infieme con la Baronia di Montecorvino, Pietra Ultorina, e Motta, tolta ad Ettorre d'Andrea, fratello forfe di Perretto, dichiarato anco effo ribello nel 1417. come nel Registr. di detto anno, fol 24.

Mà perche con il matrimonio contratto frà detro Prefetto di Roma Orfino con detta Margarita della Marra, Conteffa di Troja, haveva promeflo la Reina, che lo trato, di reflituire al Conte Pietro Paolo, lo Stato predetto, quella nonoflervò la parola, o ttenne per lo meno, che, detto Pietro Paolo fosfe Ciambellano della Reina, Signor di Canofa, S. Agata, Zuncolo, Delicito, Trefanti, de Cafalidi Candelara.

Pietro Paolo servi bene il Rè Alsonso con 60, cavalli, compresi in diece lancie, e n'hebbe la confirma di DeliNAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 595 cito, & in dono la metà de' fiscali di quella Terra. Alla. Marra non fù noto, che avvenisse di quello.

Si crede, che fosse questa Casa mantenuta in piedi da. Ettorre, fratello, e non come dice il Campanile, figliuolo del Conte Perretto, di cui nepote viene chiamato Antonio, Signor della Città di Bovino, e figliuolo Ettorre.

Da Antonio nacque Onofrio, che come parente del Conte di Troja Pietro Paolo, hebbe poi parte ne fuoi affari, e particolarmente nello ſpoglio, che il Conte pat del Territorio di S. Maria in Vulgano, in Capitanata, & hebbe il modo di ripigliame per lui, ò per ſe medemo, il poſſeſſo, contro la potenza di Śſorza,& altri.

Da questo Antonio nepote del Cote Perretto, stimano la Marra, co il Tutini, che sino nati li Signori di Polcarino, della Casa d'Andrea.

Si ritrova nel 1433. Onofrio d'Andrea Signor di Santa Maria in Volgano, Caftello vicino Troja,e Gioc Cavaliere di molta fiima nel 1490. Questo genero Michele, che hebbe per moglie Lucretia Raguantes, che posfederono il Castello di Pulcarino, presso Ariano,e da ambedue nacquero più figliuoli, il primogenito si Gioc Antonio Signor di Pulcarino, il secondogenito Giulio. Cesare, che. hebbe per moglie Maria Albertina, Famiglia Nolana, ben not y per la sua not y per la sua nobiltà, con cui genero Francesco.

Gio: Antonio fi ammogliò due volte, con la prima fece trè femine, con la feconda Emilia Farao, figliuola del Barone di Rofrano, Loriana, Cannalonga, Langillaro, c. S. Maura di Cuccaro, fece due figliuoli, Diego, & Onofrio.

Diego si maritò con Lucretia Coppola, del Seggio di Montagna, con la quale generò Francesco, Alessandro, Gennaro, isabella, e Teresa.

Alessandro è Religioso Teatino, che hà varcato tutti li posti della sua Religione. FranFrancefco Avocato de' primi nelli Tribunali della; Città di Napoli, Giudice di Vicaria, voi Configliere, & ultimamente Avocato Fifcale del Real Patrithonio, conofeinto per il fuo fapere, eloquenza, & eruditione, per tutta l'Europa, non che per tutta l'Italia.

Gennaro, da figliuolo fit Avocato Fifcale di Provincie, poi Avocato de Toveri della G. C. della Vicaria, poi Avocato Fifcale della fiella, poi Configliere, poi Avocato Fifcale del Real Patrimonio, apprefio Prefidente dello Refio Tribinale, & ultimamente Regente nel fuperion Configlio d'Italia, in Madrid, per il Regno di Napoli, Miniftro il più benemerito della Corona, & honore del nofro Regno di Napoli.

Quella Famiglia d'Andrea è anco in Cicilia, fecondo dice il Mugnos, che la deferive, veda il Lettore appo di quello. Enella Chiefa della Croce di Lucca di Napoli fi ritrova uno Fpitafio d'Aleffandro d'Andrea di Perpignano di Spagna, Capitano di fanteria, e di cavalli, e morì d'anni 74.

Il T'mini nel difcorfo di quefla Famiglia, dice, che errarono il Colennuccio, est d'immonte, mentre inconfidoratamente chiamarono il detto Conte di Troja Pietro di Jorea, dovendofi chiamare Perretto d'Andrea; mià i me, parg.che quelli differo bene, de egli ero in biafmare detti Scrittori, mentre in quanto al nome, lo fteflo è Pietro, che. Perretto, che è un nome diminutivo di Pietro, mia quaito alla parola Jorea, è verifiimo, che detto Perretto di ceva di Jorea, perche era della Città di Jurea nel Piemonte, come havemo detto nel principio.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 597

#### Della Famiglia Annecchina.

267 CI dice, che venne da Germania.

D Nel 1272. si ritrova Giovanni, Castellago di Somma. Ramondo condottiere di gente d'arme nel 1442. 43. e Gio: Signor di Bomba, Penna, Falescuti, Civitella, Rocca., Salinia, Gammarani, & altri seudi. Alfonso hebbe la confirma di dette Terre nel 1504.

Per l'allegrezza del nascimento di Federico, figliuolo di Ferdinando Rè di Napoli, che fimilmente fa Rè di Napoli, che fimilmente fa Rè di Napoli, che finanto al Battefimo dall'Imperador Federico, che in Napoli fi ritrovava, fi fece gioftra nel largo dell'Inceronata, nella quale, frà l'altri Cavalieri Napoletani, intervenne Giovanni Annecchino, infleme con Sigifmondo Malatetla, Signor d'Arimini, il Principe di Taranto Orfinoil Principe di Roffano, Marzano, il Conte di Campolifo, Conte di Popoli, Conte di Venafro, Conte di Popoli, Conte di Plena, Conte di Popoli, Luigi di Gefualdo, e. Margaritono di Loffredo.

Antonio fù Barone di Civitella, e di Prata, figliuolo di Venere Carafa, fù marito di Diana Cantelma, figliuola di Giovanni, Conte di Popoli festo, e d'Alvito quarto.

Nel 1589. Alonso Annecchino su Capitan d'infanteria, conforme su ancora Bartolomeo.

Hà goduto nobiltà nel Seggio di Portanova di Napoli, dove è estinta.

Hà bene imparentato con la Carafa, & altre.

Nescrivono V incenți nella Cantelma, Lellis, & altri.

Sono Nobilianco nella Città di Benevento, come stà deciso per la Rota Romana, anni sono, come riserisce il Cardinale Cavaliere nella decis. 440.

Gggg Della

#### Della Famiglia Arduino, è vero Aldoino.

268 Dicono discendere da Aldoino d'Aldoino, chez nel 1010. era Marchese d'Imbrea, ò dal Rè di Torino.

Nel 1249. fà Arbitro nelle differenze, che paffavaino frà i IRè Carlo Primo, e Lodovico Rè di Francia fuo fratello, fopra la controversia della gabella del Sale in Rodono, e d'altre cose, Fulcone Arduino, maggiore Giudice, della Provincia.

Nel 1309 si ritrovano feudatarii Pietro, Giovanni, & altri.

Nel 1331 e 32, Marino Arduino di S. Romolo fu Cōtestabile di alcuni Balestrieri, à piedi, nella Città di Napoli. Nel 1330, Jacobino, Senatore di Messina.

Jacopo Giurisperito Giudice Delegato dei Rè nellacausa di Jacopo di Spernono, e Barratio di Barratio nel 1331.

Silvestro Arduino militò in Roma per il Rè Roberto nell'anno 1331. con dignità di Comestabulo de' pediti, con altri Comestabuli Genovesi.

In tempo del Rè Martino, e Maria Reina, Pino fii Ambafciadore con Mazzullo Romeo, Giovannello della-Celfa,e Jacopo Bonetto tutti Senatori di Meffina, da detta Città madati alli detti Rè, per confirma delloro Privilegii Aldoino, Federico, e Berardo, fratelli furono fuccessivamente Baroni di Vendorico.

Marco Ardoino fù più volte Golonnello, in feevigio del Rè Cattolico, e dell'Imperador Carlo V. Andrea Signor di Sorito fù mandato Ambafciadore dallo fleflo Imperadore à diverfi luoghi, per il che ottenne in dono il Palaggio della Dohana di Messina, e fù Presidente, è Pro-

tet.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 599 tettore del Tribunale del Real Patrimonio.

In questa Casa è stato il Marchesato di Sorito ottenuto

à 21 di Settembre 1597.

Pietro Paolo fu Barone di Giogi, e dell'Olivieri, & Ardoino di Ardoino nel 1424: fu Signor di Venetico, e Federico del feudo di Mazzara, & altri.

D. Berardino fu Signor di Sorito nel 1565. fu nel foc-

corso di Malta contro il Turco.

D.Andrea nel 1603. fù Colonnello, e Capitan Generale di 6000. fanti, per custodia della Città, e Torre di Messina,per cagione dell'armata del Turco.

D. Isabella Ardoino fu moglie di Marcello Firrao de' Principi di S. Agata che generarono D. Ugo Cavaliere di Malta e D. Alfonso.

Vi è stato un Protettore del patrimonio Regio, in Cicilia, e poi Preside di quello.

D.Andrea Barone della Foresta, S. Biase, e Plaga, possede

in Regno Palizzi con titolo di Principe.

Hàimparentato.in Cicilia, con Famiglie nobilifiime, che fono, la Ventimiglia la Gioeni, Carretta, Filingero, Cattaneo, Saccano, Maurolico, & altre.

· Ne scrivono il Lellis, il Mugnos, il Campanile, Ansalone, & altri.

### Della Famiglia Arcamone.

Code nobiltà nel Seggio di Porto di Napoli, si crede d'origine Greca, hà goduto nobiltà, anco nel Seggio di Portanova, e si giudica, che godesse anco nel Seggio di Nido.

Nel 1150. fi ritrova Gemma Arcamonesnel 1249. Rubino Baglivo della Città di Napoli, nel 1275. Federico altres Baglivo. Nel 1268. Rubino Militi e prefla denari al Rè. Carlo I. Paolo, e Grifone Militi nel 1305. nel 1319. Gu-GR RR 2 glielmo milite nel 1341. Sparano nel 1346. Angelo nel 1367.

Cioco nel 1336. Andrea era Signore di Galee.

Tra nobili, che intervennero nel Parlamento-convocato dal Rè Roberto, per alterate il jus commune, vi fu Guglielmo Arcamon nobile di Porta Nova di Napoli, e fri
Cavalieri, che nel 1380, nel tumuito della Reina Giot, furono indultati, furono Marino, e Leonello, Nel 1338. Il Rèladislao creò Luogotenente della Regia Camera Agnello.Nel
1400. Bernardo Milite, Nel 1411. Gioth eletto dalla Reina
Gioti II, per tratare i a pace risi che di Ri Puligi, e nel 1418.
fin creato Giudice dell' Appellationi della G. C.della Vicaria,
Nel 1434. Francefco Giudice della Vicaria, infireme con Antonio d'Il ferni.

Nel 1490. Agnello fù Regio Configliere, e Prefidente di Camera, che feriffe dottamente fopra le leggi Longobarde, fă Conce di Borrello, & Ambaciadore, per Ferdianado Lá Sifto IV. & alla Rep, di Venezia; e nella Coronatione della Reina Gio: d'Aragona forella del Rè Cattolico, i pofata con Ferdinando I, effo portò la Corona, fi vede i lino Episafio nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, dove flà fepolto.

Nello stesso tempo Bartolomeo Consigliere, Antonio Compratore del Quartuccio di Napoli nel 1384.

Paolo di Napoli Milite Capitano d'Adria nel 1305. Agnello Napoletano I. C. P. Inquistrore nella Calabria. Sopra le nove Gabelle, nel 1381, nel 1398. Luogotenente.

del gran Camerario.

Sparano di Napoli Milite huomo potente, e ricco nel 1313. Angelo di Napoli Milite compra una Casa da Cicco Arcamone, e fratelli in Pollena nel 1345.

Lifo di Napoli Milite possedeva Cale in Napoli, si dice.

à S. Sergioanel 1343.

Nel 1400 l'anomo nobile Bernardo di Napoli Milite, ot-

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 601 tiene, in dono dal Reil Cafale di Maria di Fossia Capua. Gentile Giudice in Cajeta, in detto anno. Jacopo Giudice di Tropea.

Gio: di Napoli Dertoro, Giudice dell'appellationi della, G. C. del Giuftitiere del Regno nel 1407. Angelo di Napoli Giudice, & Affessore in Principato Ultranel 1417. Gianputio nel 1409. Mastro Rationale.

Nel 1419, frà le Monache di Donna Romita fi sitrova, Suere Sirella Arçamone Priora e Suore Francelca Monaca. Marcello Arcamone di Napoli huomo nobile, ottiene li feudi di Palmula, e Bifellico in Lucera nel 1460.

Leone Areamone di Napoli contribuice nella Piazza, d'Aquario dove all'hora habitava, nel 1272, Pietro Custode delle Navi della Corte nel Porto di Baja, nel 1269.

Guglielmo della Piazza di Portanova nel 1332,

Luigi, & Jannuccio frà Militi di Porto nel 1407. Nel 1382. Andrea Arcamone di Napoli Milite, detto Mimicelo, e Mafello Fifairo di Scala: Nel 1302. Salvazo figliuolo di Rifone Arcamone Milite, e Gio; Gambitella di Napoli Milite. Agnello nel 1400. Affellore nel Giuftirierato di Terra d'Otratto. Nicolò di Napoli Milite nel 1379. et a. Dottor delle leggi, Maftro Rationale della Corte Reale, e fi vede fepellito nella Chiefa di S. Pietro, Martire di Napolia con bella Inferittione.

Il Magnifico huomo Moncello Arcamone Capitano di Giustiria, e Guerra di Barletta nel 1 484.

La Famiglia Arçamono, Sudita, e Pappanfogna di Napoli, Baglivi della Città di Napoli nel 1275.

Gio: Arcamone d'Ilca padrone d'una Nave, ottiene di potere estrarre vittovaglie dal Porto di Barletta in Napoli nel 1314.

Nel 1381. Moncello Milite nel 1389, giurà homaggio

al Rè Luigi, e nel 1399, nella guerra di Taranto fi portò valorofamente, hebbe da detto Rè due Terre, Binnetto, e Ceglie nella Provincia di Bari.Nel 1466. Agnello Prefidente di Camera, e poi Configliere, & Ambafriadorè à Venetia!

Hanno posseduto ancora Carbonara, e Balzano in detta. Provincia, sono stati ancora Signori della Città di Canosa, delle Terre di Corneto, Borrello, Giordano secco, e del Cafale di S.M. e Fossa.

Vive hoggi D. Nicola Arcamone Eletto, che è stato della Città di Napoli, gentilissimo Cavaliere, & altri Cavalieri.

Hanno bene imparentato con la Tolfa, Scannaforice, Nicaltro, Ajolla, Palagano, Griffo, Cafatino, e Capua, & altre. Scrivono di quefta Cafa, il Mazz, ella, Tutini, Pietri, Engenio, 167 altri.

Verfo l'anno 1381, paßő quefta Famiglia nella Città di Bari, dove fubbito fù aggregata alla fua Nobiltà, con l'occasione, che Móncello Arcamone, e Lionetto fuo fratello furono fatti dal Rè Carlo Signori, il primo di Bietettoe, Balzano, & il fecondo di Ceglie, Baronaggi vicini di detta Città di Bari, Ne Errive il P. Beatillo nell'Hiftor. di Bari.

#### Della Famiglia dell'Aversana.

A goduto nobiltà in Napoli nel Seggio di Capuana, dove è effinta.

Sotto il Rè Manfredi, e Carlo Primo Rè di Napoli vi furono feudatarii, Bartolomeo, Errico, l'herede del Signor Gualtieri, e Riccardo. Jacopo Milite nel 1304. Riccardo Milite nel 1300.

Nel 1278.Riccardo era Barone in Terra di Lavoro, molto ricco, e Signor di molti Vaffalli; come fà Manfredi fiu figliuolo Milite, E fà fecto frà Baroni del Regno, che feguitaffero Carlo Martello, in tempo, che andò incontro al NAPOLETANE, E FOR ASTIERE LIBIII. 603
padre, che veniva dalla Tofeana, infieme con Gualtieri, eBerardo Caracciolo, Marino Filomarino, Berardo del Tufo, e Marino Siginofio. Nel 1396, Bartolomo Milite. Pietro Milite nel 1326. Nel 1398, frà Cavalieri, che flabilirono lariforma del veflite, per il Seggio Capuano, intervenne.
Francefo dell' Averfana.

Nel 1329, fi ritrova Franzone Barone della Petina,e Romagnano, come herede di Maria Scillata (ua ava . Gualtieri

Milite nel 1313.

In detto tempo fi ritrova, frà Cavalieri del Seggio di Capoana, Franzone dell'Aversana con l'ericori Losfredo, Tomaso di Donnomarino, Roggieri Boccapanola, Filippo Crispano, Caprasecca Piscicello, Qual Franzone Milite era Signor di parte del Castello di Giugliano nel 133,7.e. si ancora Signor dell'Apetina, nel 1348. possedeva un Territorio, giusta lo Territorio dell'heredi del Signor Cardinale de-Aversana.

Lifolo dell'Aversana nel 1357. sù marito di Giovanna.
Baraballa.

Isabella figliuola di Franzone, moglie di Riccardo Minutolo, nel 1281.

Bartolomeo Milite nel 1347. Gurrello Signor del Cafiello di Romagnano nel 1347.

Il Signor Prancesco dell'Aversana nel 1356. Signor dell', Apetina.

Nel 1384. Isabella moglie di Jacopo Caracciolo. Luigi Milite nel 1392.

L'huomo nobile Marino possiede seudi in Giugliano nel 1398

Nel 1415. l'huomo nobile Nicolò.

Nel 1300.e 1301. la Famiglia Aversana Milite. Nel 1443. Baldassare era del suo Seggio Capuano. Nel 1502. si ritrova Antonella, figliuola di Lisolo dell'Aversana fana Milite, moglie d'un Cavaliere Filomarino.

La Famiglia Averfano era nobile della Città di Salerno, nel Seggio di Portanova, ritrovandofi il Sig. Luigi, ex Averfano di Salerno Milite, fratello del Giudice Rizzardo Giurifperito figliuoli di Nicolò Milite, nel 1381.

Hà imparentato con la Cafa Carafa, Sangro, & altre! Scrivono di questa Casa Eio Marches; il P. Borrello, il Lellis, Marra Pietri nell'Historia. & altrise sono nell' Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

#### ·Della Famiglia Bove.

271 E Famiglia antica, e nobile nel Regno di Napoli,
Jacopo Bove di Ravello, Officiale del Sale di
Cajeta nel 1269, un tempo Maftro Portolano, e Procuratore della Puglia. Nello ftelio anno Grazia di Ravello Prepofto di Cicilia, e Calabria: Vice fecreto di Capitanata nel 1274.

Sergio Bove di Ravello và in Firenze per la Corte nel 1272. l'anno prima era padrone di una Nave: nel 1274. Ja-

copo Bove suo figliuolo habitante in Bitonti.

Sergio Bove di Ravello habitante in Bitonti nel 1274impronta al Rè Oncie 200. nello flesso anno Cittadino di
Bittonti Commessi prio della Zecca di Birindis nel 1275-181
1272. affittà dalla Regia Corte la decima del Oglio in Bitonti,nel 1273. Mastro Fortolano, e Procuratore di Principatos-Terra di Lavroro. Fra le Famiglie, e hen el 1275, prestarono denari al Rè Carlo Lè la Famiglia Bove di Ravello.

Sergio Bove di Ravello di Trani Mastro della Zecca.

di Brindisi nel 1,278:

Jacopo Bove di Bitonti, e Matteo fuo fratello, & Herrico figliuolo di effo Matteo nel 1291. detto Jacopo dona al Rè quattro bovi; nello fieffo anno detto Jacopo Secreto Maestro Portolano, e Procuratore della Puglia. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 605

Jacopo Bove di Ravello, habitante in Bitoti nel 1298.

Urfo Bove di Ravello nel 1291. era Giudice annale. La Famiglia Bove di Ravello habitante in Bitonti tiene feudi in Bitonto nel 1299. Nel 1309. fi ritrovano l'heredi di Gio: Bove Milite, che tengono beni in Calvi.

Sergio Bove di Bitonti paga nel 1310 il relevio delli beni feudali, che tiene in Bitonto, alla Regia Corte.

Nel 1313. Gio: Bove Milite compare con la persona sua folamente, & un Soldato.

Sergio Bove di Bitonti feudatario in Bitonti nel 1320. Nello flesso anno si ritrova Urso, figliuolo di Giovanni Bove di Roma, Capitano di Monreale, e Gio:Bove, parente del Cardinale S. Adriano.

Jacopo Bove di Bitonto, Giustitiere di Terra di Bari, e feudatario.

Herrico Bove di Bitonti Sindico nel 1335 Matteo Bove,e Jacopo suo fratello frà li nobili della Terra di Bitonti, seudatarii nel Fascicolo 45.

Leone Bove di Ravello è disrubato in Manfredonia, nel 1334.

Nicolò del quondam Jacopo Bove di Ravello pigliaper moglie nel Regno di Cipri, nella Città di Famagosta, Luisa del quondam Mastro di Tongo nel 1237.

Sergio Bove di Bitonto Milite nel 1347.

Antonio Bove di Ravello impronta al Rè oncie 30 nel

Il Signor Tomaso Bove turba il Monastero di S.Agnello à Petruzzolo nel 1384.

Nel 1390. Ciccolo Bove di Cajeta,prima del 1390.fu Governadore di Fundi.

Gio: Bove di Geraci in Calabria familiare della Reina Giovanna II.

Franco Bove di Geraci nepote di Gio: Bove di Bitonti. Fafc, 61 fol 126. Hhhh h L'huoL'huomo nobile Cavaliere di Bove Rettore del Publico di Taranto,per parte del Serenissimo Rè di Napoli,nel 1417.

Nel Privilegio d'immunità conceduto dalla Reina. Giovanna II. alle nobili Famiglie di Ravello; diretto al Collectore, per li debiti ficali, dovuti alla Regia Corte. nel Regiftro del 1419. e 20. si legge: Nobiles de proginie di Fristia, de Confalonis, de Appendirariis, de Prontiss, de Grifonis, de Bobis de Rafults, de Accorciajocis, de Mussellis, de Companibus, de Alfanis, & de Fusca.

Gabriele Bove huomo d'arme nella guerra d'Otranto del 1481

Cornelia Pifcicello fu moglie di Girolamo Bove di Ravello.

La Signora Antonella Bove nobile di Bitonti fi moglie di Gaspare Toraldo, e madre di Giovanni Toraldo, nel 1482.

Andrea Bovio del quondam Alessandro nel 1584. pagò il relevio per l'annui ducati 600. sopra la Terra di Misagne.

Antonio Bove di Ravello Cavaliere Gerofolimitano nel 1647.

Godono nobiltà nella Città di Ravello, Bitonto, Venafro, e Gerace ove v'è il Baron Bove, il'di cui padre su gentilissimo Poeta, sincome mostrano le sue Poesse.

Sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, e ne scrivono, il Lellis, Marra, Engenio nella Descrittione del Regno di Napoli, nella Napoli Sacra, et altri.

### Della Famiglia della Calce.

27.2 Ode nobiltà nel Seggio di Portaretela della. I Città di Salerno. Si filma , che traheffel'origine da Perpignano di Spagna, NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.II. 607 gna.donde giunfe nel noftro Regno nel 1343. Pontio, che fi dalla Reina Giovanna Prima creato fuo Configliero, e li dono, per fuoi ferviggi, un feudo in Bafilicata, che poi

fù detto Calciono.

Gio: Antonio fu fatto Castellano del Castello di Salerno, e con tale occasione su aggregato alla nobiltà di quel-

la Città,nel Seggio di Portaretela.

Altro Gio: Āntonio fi gran foldatose per lo fuo granvalore giunfe ad effere Maftro di Căpo,à tempi del Rê Filippo II. e fi caufa dello dificacciamento de Francefi da. Civitella del Tronto,ìn tempo di Paolo IV. Pontefice,che per fuoi ferviggi, ottenne ducati 200. l'anno, mentre viveva, fecondo il Cofto nel Compendio del Regno, fol. 37; 10m.2. Nella quale guerra vi fi ancora Alfonfo della Calce, che fià Sorgente Maggiore, à favore del noftro Rè.

Ettorre della Calce fu Coronello, infieme con il Conce di Sarno,nella Giornata Navale di D. Gio:d'Auftria, nel

1571.

Domenico, Capitano illustre de fuoi tempi. Giulió Cefare Coronello de Venetiani. Il Magnifico Gio: Antonio Capitano Regio, familiare, e Cavaliere aurato, nel 1537.

execut.41. fol 70.

Ettorre fidi gran valore, fi Cavaliere dell'Habito di S. Jacopo, e Maftro di Campo, al quale il Rè Filippo III. dono un vefitio intiero con fpada, e flivali , che haveva. egli portato, Ferrante della Calce di Caftiglione figliuolo del dette Ettorre fi Capizino del Battaglione, el ripartimento della Cava, fervi sua Maestà circa 30, anni.

Andrea della Calce Barone della Terra di Sansa paga il relevio, per morte di Pietro, suo figliuolo, nel 1662.

Vivono hoggi D. Giuleppe gentilissimo Cavaliere, & altri di questa Famiglia.

Hà imparentato con la Cafa Cantelma de' Duchi di Hhhh 2 PoPopoli, Capece, Aprana, Mariconda, Beltrana de' Conti di Misciagna, Bajana, Guevara, Roggieri, Vicariis, del Pezzo, & altre.

Ne scrivono Lellis, Costo nel Compendio del Regno, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & al-

tri Archivii di Napoli,e Salerno,

In Gicilia, firitrova nobile la Famiglia de Calcea, e de, Calcis; Della prima firitrova Manfredi Signor del feudo di Durazzo, in Valle di Mazzara nel 1374, al qualc, fuccedè Manfredutccio fuo figliuolo, e firitrova fatta.

mentione di questa nell'Historia Trivifana.

La feconda fi dice originaria di Pifa, paffata in Meffina. Si ritrova Bono, o vero Bene de Calcis, fecondo il Zurita tom. 3.lib. 6.ap. 5.o fol. 19. che nel 13.24. fi eletto Sindico, e Legato dal Comune di Pifa, in tempo della fua libertà, per la pace frà e floo. di 1 Rè Giaimo d'Aragona. Effendo andati in Meffina furono i vitrattati da Grandi, e goduti li primarii honori di quella Città, in particolare di Senatore. Vi fiono fatti due Cavalieri Gerofolimitani, Frà Jacopo, e Fra Giovanni Antonio. Il primo fu prode Cavaliere, emostrò le fue parti nell'affedio di Rodi, , fecondo il Padre Anfalone.

### Della Famiglia Capasso.

273 NEI 1268.firitrova Anfelmo Capaffo Signor di Caftel vecchio, nel registro 1268.lit. Of 32. àt. Giovanni Capasso Milite Dottore di Legge, Giudice dell'Contado della Provenza, e Folcalquario, si riceve in familiare 1307. Bfol. 3, nel 1307. Avocato Fiscale nelli steffi Contadi. B.fol. 2.

Nel 1308.Mastro Rationale della G.C.D.fol.309. Nel 1305.Pietro Capasso, e Filippo Mormile Teso-

ric-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 609 rieri del Rè, fol. 1. lit.G. fol. 113.& feqq. reg. 1306.

Nel 1306.detto Pietro, edetto Filippo Maestri Rationali, e familiari del Rè, e Tesorieri 1306. 1307. D.fol.7.

Nel 1313. Giovapni Milite Dottore, Procuratore del Re, reg. 1311.14.A. fal.91. nel anno 1314. Configliere, e Giudice del Contado della Provincia Folcalquaria lit.C. fol. 197.1315. Bfol.97. Nel 1324. era Maftro Rationale della G. C. Procuratore del Rè, à metter pace frà il Rè, & il Conte di Savoja.

Nel 1349. viveva Cubello Capaflo Sorgente Maggiore di molta gente, appreffo il Capitano di Nap. Gio: Milite, e familiare, ottiene investitura de beni feudali, nel Territorio del Castello di S. Andreolo, nel 1345. lir. A. fol. 78.

Nel 1373 fi rirrova Gioluè Capaffo. col titolo di nobile, e Clementella Capaffo honozata col titolo di Signora, come fi vede nella Chiefa di S. Chiara di Napoli, che per effere Chiefa Regia, non fi potevano fepellire altri, che del Sangue Reale, e Familiari de Rè; dice così l'inferittione.

Hoc opus steri stecerunt nobiles Viri Joshè Capassus, est Domina, Clementella Capassa de Neap sub Anno Dominà 1373 die 3. Mensit Aprilis, quod in susurum possum spelliri omnia corpora corum, est beredum, est successor rum corundos.

Nel 1409. Ceccarella Capaffo moglie di Pietro Brancaccio, Patritio Nap del Seggio di Nido.

Nel 1478, Luigi fi Luogotenente di Francefco delli Monti Regio Commiliario delle Provincie di Principato citra, e Baillicata; benche dica il Ma\( Zetla\), che foffe. Ambafciadore del Rè Federico d'Aragona à molti Principi d'Italia. Di quefto fit madre Medea di Catania del Seggio di Capuana di Napoli, e fit moglie Diana d'Aleffandro del Seggio di Porto di Napoli.

Girolamo fi vede con l'altri nobili del Seggio di Portanova, che facci procura in perfona di Jacopo Coppola, p per prefare, in nome loro, il giuramento à Lodovico Rè di Francia.

Annibale fervi molto bene, da Capitano, l'Imperador Carlo V. fotto la condotta del Marchefe del Vafto, in Milano, nella prefa della Goletta, di Tunifi, & altroguerre.

Marcello fi buono Soldato nello Stato di Milano, militando per il Rè Filippo II., Fabio cafatofi in Benevento, con Camilla Bilotta, ivi trasferì la fua habitatione, e fu aggregato à quella Nobiltà.

Annibale fù buon Dottore di legge, e Commissario di

Campagna contro Banniti.

Fabio prefe per moglie Lucretia Memioli Conteffa della Paftine, unica figliuola del Conte Federico, à chi la Santità del Pontefice Urbano VIII. concedè il titolo. Con quelta. Signora il Conte Fabio hà generato molti figliuoli.

Vivono hoggi molti Cavalieri di questa Casa D. Giuseppe quarto Conte delle Pastene, D. Francesco Religioso, Teo-

logo, e Predicatore, & altri.

Hanno imparentato con le Famiglie ; Memmoli , Barattuccio, Bilotta, Macris, Candida, Villano, Marzano, Ruffo, Manzella, Sabariano, & altre.

Scrivono diquesta Famiglia, il Capaccio, il Lellis, il Mazzella, il Pietri, il Zazza, ara, Engemo Viperà delle Famiglie di Benevento, Ignatio Vives nella Vita del P. Francesco Caracciolo, go altri, che referiscono ancora, altre memorie diquesta Famiglia.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 611

### Della Famiglia Capuana:

🔁 Uesta Famiglia è di due specie. Una con uno scudo dalla parte di sotto, con sei sbarre, tre. rosse, e trè d'argento, e dalla parte di sopra, che è azzurra, con un Leone d'oro andante, e questa godeva nel Seggio di Capuana di Napoli, dove è estinta, e l'altra è stata nel Seggio di Nido, mà hoggi non vi è, mà gode nel Seggio di Portanova, con l'arme di uno scudo seminato di code d'Armellino, con una testa negra di Leone sopra, sanguinolenta, Chi dice, che sia d'origine di Capua, e perciò di sangue Lonogardo, chi di sangue Francefe, e chi d'origine Amalfitana Si ritrovano memorie della Famiglia Capuana fin sotto l'Impero Greco; si ritrova. ancora fotto il Regno di Normandi; Gio: nel tempo del Imperadore Federico, possedeva una stanza in Pizzofalcone. Ne tempi di Rè Manfredi Jaco; o, e Gio: eran Baroni. Ne tempi di Carlo I. firitrova Lionardo, lo stesso con altri, prestavano denari al detto Rè, & anco l'heredi di Tomaso Capuano, come anco Marchisio Capuano. Trà gl'Inquisitori de'Feudatarii del Regno, ne'tempi di Carlo II. si ritrova Adenolfo. Frà nobili in questi tempi, preposti al Sale delle Pervincie del Regno, si legge Marchisio. Frà li Baroni del Regno, armati con lor Cavalli, in serviggio del Rè Roberto, si legge Gualtieri.

Nel 1291 firitrova in Amalfi il Giudice Pietro Capuano d'Andrea Nel 1306 il Sig. Matteo Capuano, c

Bartolomeo Serfale Sindici di Sorrento.

Della Famiglia Amalfitana, che hoggi gode à Portanova di Napoli, anco fi leggono memorie antichiffime, mentre fin dal 1193, Pietro fu fatto Cardinale d.l Pontefice Celeftino III, che portò il corpo di S. Andrea in AmalAmalfi, fondò ivi li Studii pubblici,& Hofpidale publico. & in Amalfi è la sepoltura di detto Cardinale. Gio: Fù Arcivescovo d'Amalfi. Matteo sù preposto al Sale da Carlo I. Trà quelli, che prestarono denari al Rè Carlo I. furono Berardo, e Bartolomeo; Un altro Matteo fu Mastro Rationale, e Vicario del Gran Camerlengo del Regno. Gregorio nel decimo anno dal Rè Roberto, comprò la. Città di Bojano, e fu Signor d'altre Castella. Andrea ammogliatofi con Marella Bonificia, trasferì la Cafa, dalla. contrada di Nido, à quella di Portanova. Antonio fù Sig. di Bojano, della Baronia di Prata, antica della lor Cafa, coprata nel 1318. di Spineto, Cantalupo, Pettorano, Campochiaro, della Pietra, della Guardia, & altre Castella, che per via di donna, passarono alla Casa Pandone, essendo che Maruccia Capuana, unica herede della Casa, presc. per marito Carlo Pandone, che fu poi Conte di Venafro. Andrea fu Signor del Feudo d'Agnano.

Sotto il Regno dell'Aragonesi, trà Paggi del Rè Alfonfo I fi legge Lorenzo; Frà Cavalieri, che tennero Lancie, in fervigio di Ferdinando d'Aragona, furono Marco, e Domenico : Nelle Chiefe di S. Domenico , e di D. Reina, si vedono anchissimi sepolchri di questa Famiglia, con arme di quella, dove fono poste sono quasi 350. anni-

Nel 1497. frà Mastri & ationali della Zecca, divisi per le piazze Nobili di Napoli, per la piazza di Portanova si ritrova Messer Luigi Capuano.

Nel 1442. firitrova Ettorre Capuano, di Manfredonia., nobile nel execut. 17. di detto anno, fol. 480.

Nel 1451. Luigi Capuano, di Manfredonia, nobile, exec. 8.di detto anno fol. 131.

Nel 1459. si ritrova Lisolo Capuano, di Manfredonia, nobile, execut.2 2.fol. 27.

Nel 1486.Odorifio,e Roberto Capuani, di Manfredonia,

110-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. III. 613

nobili, Portolani di detta Città, execut. 1 1. fol. 2 3. àt.

Nel 1498. Vincenzo, di Manfredonia, nobile, execut. 4. fol.79.

Nel 1508. il Magnifico Alto di Manfredonia, Portolano

di detta Città, execut. 9. fol. 3.

Nel 1528.il Magnifico Gio: Andrea Capuano, di Manfredonia, figliuolo del quondam Ladislao, Credenziero di essa, per proprii meriti, execut. 23.fol. 192.

Nel 1524. Girolamo d'Aloisso Capuano di Manfredonia.

nobile Dohaniere, execut. 20 fol. 252.

Nella Chiefa di S. Agnello di Napoli nella Cappella della-Famiglia Lottiere, vi è bellissima inscrittione, satta ad honore di Antonia Capuana, moglie di Jacopo Lottieri.

Vive hoggi D. Giulio Cefare Capuano gentiliflimo Cavaliere, che hi fervito affai bene in guerra il Rè noftro Signore, & hà ottenuto, per fuo buon fervire, posto di Mastro di Campo, e vivono D.Matteo, D. Luife, & altri Cavalieri:

Hanno imparentato con la Cafa Pandone, Sanframondo,

Ravaschiera, & altre mille simili.

Scrivono di questa Calo, l'Ammirato, il Mazzella, Pictri, Elio Marches il Padre Borrello, Contarini, Termino, Freccia, Lellis, Marra, Engenio nella Napoli Sacra, Ciacconio, Ughellio, es' altri.

Della Famiglia Castrocucco.

275 FU chiamata anticamente d'Alvernia, per effere forfe ventata in Regno dalla Provincia d'Alvernia, della Francia , ò pure per effer l'ifteffi colla Famiglia d'Alvernia , antichiffima nella Francia . Si dice , che veniffe in-Regno in tempo de' Re Normanni , e che prendeffe il nomedalla Signoria di Castrocucco, che hà posseduto in Regno, da molto tempo.

Il primo, che si ritrova è nel 1239. Rinaldo, Signar di Cafrocucco, à chi l'Imperador Federico II. commile la custodia di Brahalla, hoggi chiamata Altomonte in Calabria. Questo nella venutà di Carlo I. d'Angiò bifognò moftrare come poffedeva Caltrocucco, chavendolo di moftrato, che lo poffedeva, vap per fucceffione di Policania fua madre, che lo poffedeva, per fucceffione del fuo Avo materno, detto Guidone; antico Signor di quel luogo, ne fia affoliuto. Nel 1239. Paliana di Cafrocucco fi ritrova moghe di Riccardo dell'Oria.

Suo figliuolo Rinaldello fù anco egli Signor di Caftrotucco, hebbe per moglie Giovanna figliuola di Rinaldo di Turtura, la quale doppo la morte di Rinaldo li û megle di Roggiero dell'Oria, figliuolo di quel gran Roggiero, Ammiragho di Cicilia, e d'Aragona. Leone nel 1309. con altri Cavalieri Napoletani, fi rimunerato dal Rè Carlo Secondo de' ferviggi militari. Nel 1314. Roggiero Caftrocucco riceve dal Rè Robetto per fuoi ferviggi un feudo in Cotrone, chiamandolo, Hofitarius, sfamiliaris, et fidelli noffer. Nel 1315. Samiliaria, di Caftrocucco fi mariatat con Pietro Ruffo di Calabra, Signaliaris, con facili no presenta di Caftrocucco fi mariatat con Pietro Ruffo di Calabra, Signaliaris, con facili no presenta di Caftrocucco fi mariatat con Pietro Ruffo di Calabra, Signaliaris, con facili no presenta di Caftrocucco fi mariata con Pietro Ruffo di Calabra, Signalia di Caftrocucco fi mariata con Pietro Ruffo di Calabra, Signalia di Caftrocucco fi mariata con Pietro Ruffo di Calabra, Signalia di Calabra, Signalia di Caftrocucco fi mariata con Pietro Ruffo di Calabra, Signalia di Calabra, Si

gnore di Badulato, e de' Conti di Catanzaro.

Jacopo Signor di Castrocucco figliuolo di Rinaldello ricevè per suoi serviggi dal Rè Roberto, all'hora Duca di Calabria, il Castello di Soverato in Calabria, e sù fatto Regio Capitano della Città di Napoli, officio in quei tempi di molta. autorità, e giurisdittione, Mastro di Campo del Rè Roberto, Capitano à guerra in Calabria. Nel 1318, fù mandato nel Piemonte con carica di Maresciallo di tutte le genti d'arme, che ivi per il Rè militavano. Comprò nel 1318. Albidona per 430. oncie d'oro, Bagnuolo con la metà di Castrignano, co Petrolo in Terra d'Otranto . Possedè ancora Tomerano , Antiano,e Cannule,e fù Signor della metà di Montemiletto,e di Latronico, Tortora, & Agate in Calabria. Rinaldo fuo figliuolo primogenito fù Cameriere, e familiare del Rè Roberto. Vincislao fù del Supremo Configlio di Stato del Rè Ferdinando. Berardino hebbe la confirma d'Albidona, & il feudo di Montegiordano dal Gran Capitano. Rinaldo suo figliuolo, quinto di questo nome, & ottavo Signore dell'Albidona, hebbe, oltre NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 615

Albidona, il feudo di Camponelo in Caffano. Gio: Berardino fi anco Signor di Caftronovo in Bafilicata. Flaminio fi anco Signor di Amendolara, e Trebifaccia in Calabria. Frà Giovanni Cavaliere Gerofolimitano mort nell'affedio di Malta.

Nel 1552. Gio: Berardino Castrocucco, figliuolo di Costanza Lopes, paga il relevio per lo Casale di Carosino.

Vive al presente Rinaldo, che conserva il dominio di Albidona.

Vive anco D.Francesco Castrocucco Marchese della Ripa, D.Gennaro, D.Nicola, e D.Gio:Battista fratelli.

Hanno imparentato con le Cafe Ruffo, dell'Oria, Pietravalida, Morra, Grappina, Tortella, Toraldo, Aquino, Sanfeverina, Capece, Gambacorta, Brancaccia, Milano, Monti, Coppola, De Ponte de Marchefi di Milfanello, Riccardi, & altre.

Scrivono di questa Casa, Lellis, Marra, Filiberto Campanile, Topio, il P. Matteo di Goussancourt nel fuo Martirologio di Malta, es altri.

### Della Famiglia Castromediano.

276 Dono, che fa la fteffa, che la Lymburgh della Germania, e che il primo, che veniffein Regno foffe.
Kyliano in agiuto di Guglielmo, chiamato il Malo, nella guerra, che haveva col Pontefice Adriano, nel 1157. e che ottenne, per fuoi ferviggi, la Baronia di Caftromediano, Pietra-Perrofi, e Caftelbellorto in Bafilicata, con una rendita di duc, 700. fuavita durante, & ottenne ancora, che prendefie licognome da detta Baronia di Caftromediano, come dicono, vederfi dal Privilegio del detto Rè Guglielmo il Malo, nell'Archivio della. Zecca di Napoli del 1157, si: che confirmò la Macfià del Rè Filippo IV. nel Privilegio del titolo di Duca fopra Morciano, che diede al Marchée di Caballino nel 1642, qual titolo di Marchée flaveva ottenuto nel 1628.

Nel 1249. Gio: Antonio Vescovo di Tricarico, creato dal Pontefice Gregorio IX.e poi Nuntio in Napoli nel 1251. Riccardo Barone in Bafilicata, con molti Baroni in quella. Provincia, aderifice à Manfredi, e Corradino, perciò fù privato dello Stato nel 1269.

Costanza di Castromediano, figliuola di Riccardo, moglied'Ampollio di Rubeo, con tellimonio di Roggieri Sanseverino Conte di Marsico, Riccardo di Chiaromonte, e Tomaso di Fafanella, ottiene liceza di cotrabere detto matrimonio nel 127 s.

Si ritrova Marchefia, figlinola del quondam Riccardo Cafiromediano nel 1273. con titolo di Signora, moglie del Signor Roberto di Cortiniaco Vicefenescallo.

Roggieri,Barone di Terra d'Otranto,nel 1279 Nel 1275 Bartolomeo pleggio di Angelo di Marino,in Brindifi.

Gio:figliuolo di Roggieri Barone in Terra d'Otranto nel

Roggieri Mastro delle Razze della Corte nel 1283. c. 1284.

Roggieri Barone di certa parte di Cercito è molestato da Gerzone de Montenigro, Barone d'Apoliano nel 1300. Azolino familiare del Rè Roberto, d'ordine del Rè, fa

reparare le Galee nel 1316.e Nuntio di Berengerio Spinola,per ricevere due Galee nel Porto di Brindisi.

Árnaldo nella mostra fatta nel 1325. coparse con cavallo, Nel 1307. Roggieri di Castromediano, e Filippo Caracciolo pleggi.

Gio: di Castromediano, e Nicolò Ripa, per ordine del Grand'Ammirante, fanno costrurre Galee nel 1306.

Gio: Barone di Cercito nel 1329.

Roberto, e Roggieri Giudici di Brindisi.

Filippa moglie di Gervasio di Caya, Barone di Sagina in Terra d'Otranto nel 1301.

Rahone fà Monaco Francescano, Vescovo di Polignano, creato nel 1365 dal Pontefice Urbano V.

Luigi,Barone di Caballino verso l'anno 1490, ottiene la confirma nel 1493.

### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 617

Sigifmondo, forfe fuo figliuolo, Barone di Caballino, c. Morciano compra da Ottavio Capece la quarta parte di Morciano, e compra ancora il Cafale di Zullino, & il feudo di Uxano da Beatrice Sarla, & il Cafale di Sanarica da Andreolo Lubello nel 1530.

Gio: Battista su Vescovo di Lecce nel 1545, creato dal Pontefice Paolo III.

D.Gio:Antonio,Capitano d'infanteria nel 1596.Cavaliere dell'Habito di Calatrava, Capitano di 150. [coppettieri, fervi molto bene in Fiandra, per molti anni. D. Luigi fimilmente buon Soldato.

Gio: Francesco, oltre delle sue antiche Terre, nel 1635, comprò il Casale di S. Cesario, per duc. 27.m. il Casale di Salve nel 1647.

D.Gio:Bartista Caval.dell'Habito di Malta nel 1649.

Vivono hoggiil Duca D.Domenico, Afcanio, il figliuolo primogenito D. Fortunato, mario di D. Vittoria Capece, D. Giacimo fecondogenito, cafato con D.Eleonora Macedonio Marchefa dell'Olivero. D. Fortia Ducheffa di Diano, come moglie di D. Girolamo. Cala Duca di Diano, Marchefe di Ramonte, e Marchefe di Belmonte.

Hà imparentato con le Famiglie, Dentice, Guarino, Saracina, Pifanello, Sanfeverino, Capece, Monti, Azzia, Vifconti, Acquaviva, Macedonio, Caracciola, Grifone, Toraldo, Rubei, Cartignano, Ripa, Acaja, Lubello, Rimini, Hoha, Orefice, S. Giorgio, Giudice, Calla, & altre.

Scrivono di questa Casa, il Lellis, Marra, D. Angelo Fusco nella Cronologia di questa Famiglia, stampata in Lecce nel 1660 in 4. & altri, e sono nell'Archivio della Zeccadi Nap.

Della Famiglia Cioffo, detta ancora Coffa, e Zoffa.

277 Clovanni di Zoffo Mastro di Camera di Calabria.

nel 1239.

Giovanni Cioffo Rationale nel detto anno 1239. Nello stesso anno lo stesso, à altro Gio: Cioffo Mastro Camerario dalla parte di Roseto, come si vede nel Registro dell'Imperador Federico II.del detto anno, vi stano nell'Archivio della Zecca di Napoli, dove l'issessa persona una volta si chiama Ciosso, & un'altra volta Zosso.

Nicolò di Zoffo di Vico fu uno di quelli, che prestarono

denari al Rè Carlo Primo.

Landolfo di Cioffo feudatario fotto il Rè Guglielmo,nel Registro di Carlo Illustre del 13 22.A.f. 13.

Nicolò, e Tomaso de Zosso improntarono denari al Rè

Carlo Primo, per fusfidio della guerra.

Tomaso Ciosso stà gli seudatarii,e Militi, sotto il Rè Carlo Primo, dell'anno 1272.

Marcello, e Bartolomeo de Zoffo frà Militi, e feudatarii nel Giuslitierato di Principato Citra, fotto detto Rè Carlo Primo,nel detto anno 1272 e li feudi, si crede, che fossero S.

Cipriano, & Aquara.

Nicolò Cioffo Collettore nel Giuftiterato di Principato Citra, fotto lo fieffo Rè nel 1274, quali Collettori dovevano effere delli più ricchi megliori, e più fufficienti, e più nobili delle Terre, Citrà, e luoghi nel Regiffro del 1382 e 83. Nel 1318. Nicolò pagava l'adoha per alcuni feudi. Landolfo fotto Carlo Illultre.

Gio: Cioffi Milite Giulitiere di Terra di Barinel 1309. Il Signor Nicolò Cioffo marita Giovanna fua figliuola à Gio: Manfredi Guindazzo, con dote d'oncie 200. nel 1327. Bartolomeo Zoffo Scutifero Regio nel 1336.

Nella Chiefa di S.Domenico Maggiore di Napoli vi è in-

scrittione di Gio: Andrea,e Carlo Zofo.

Tomaso Ziosso si riceve in Cappellano, domestico, e dell'

Ospitio del Rè Ladislao, nel 1400.

Scipione Zioffo fi crea familiare, attenta la fua nobiltàse, ferviggi de fuoi Maggiori, e fi concede ad effo, e fuoi Succeffori, in perpetuo immunità per Privilegio del Rè Federico dell'anno 1496.

Pascale Ciosso Secretario della Reina Giovanna II. Oratore con Malitia Carasa al Sommo Pontesice, Summonte-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB. III. 619

par.z.fol. 588.e 589. Capaccio Histor. fol. 777.

Gio: Andrea de Cioffi, Giudice della G.C della Vicaria, Regio Configliere, e poi Presidente della Regia Camera, nel 1472.

Nicolò, e Scipione di Cioffo frà Cavalieri del Seggio di

Porto di Napoli nel 1309.

Tomaso Ciosso possedeva casa nel Quartiere, seù strada.

Diomede Zioffo di Napoli ottenne l'affenfo fopra l'obbigaione delli beni feudali, che posfeetava nelle pertinenze della Città di Salernoe, Terra di Montecorbino, e per le dori promesse al nobile huomo di Napoli, Riccardo, e Gennaro, marito della nobile donna Aurelia di Cioffo sua forella nel 1423.

Guglielmo di Cioffa fi ritrova frà Militi, e Feudatarii del Regigliemo in Principato Citra, che diffe tenere nella. Città di Campagna trè Villani, con l'augumento, & offerfe. un Soldato, nel Regiltro del 1322. Dianora Cioffi figliuola del Dottor Gio: Andrea fù prima moglie di Antonio Origlia, e poi di Giosbrancaccio

Nel 1496. Scipione Cioffo di Salerno fu fatto familiare, e dometico del Rè Federico. Frà gl'huomini d'arme della. compagnia di Fabio Gefualdo, fi ritrova Cefare Cioffo, Giulio Cefare Caracciolo, Tiberio Paladino, Gio: Battifa Cioffo, Gio:Battifla Caracciolo, Mutio Spinello, Tiberio Paladi-

no, Guido Monforte Luogotenente nel 1567.

Marc'Antonio Cioffin Regio Configliere, creato à tempi nostrige Marchese dell'Oliveto dall'anno 1655.0 s flabella Ambrosino sua moglie de' Duchi di Pomigliano d'Atella, con dote di duc.40000. procreò Ignatio Cavaliere di Cataravaccon D.Girolama di Roggieri procreò D. Tomas Gagnillistimo Gavaliere, Abbare del jus patronato de' Cioffi, di Salerno, due figliuole « D. Domenico Emanuele Cioffo figliulo di detto Marc'Antonio, dell'Habbito di Alcantara., Giudice della G.C. della Vicaria, Secretario del Regnosin-

viato dal Rè nostro Signore al Gran Duca di Toscana, e Marchese dell'Oliveto, marito di D.Eleonora Macedonio.

Diomede fü marito di Vittoria d'Ajello , figliuola di Mazeco, ultimo della fua illustre Cafa , che li porto granadore, conflitte in molti beni (labili, e la fuccessione dell'antichissima Cappella de' Conti d'Ajello, del tirolo di Santa. Caterina, à destra del Tumolo della Reina Margherita nel Monastero di Salerno. Con questo cafamento pervenne à Ciossi una buona parte della giuriditione maritima della feria di Settembre. Dal parentado di Gio: Tomaso Ciossi con Claudia della Pagliara, figliuola, unica di Ascanio, ultimo della Famiglia, li pervenne il Palaggio, frà l'altri beni, de Paleariis, in Salerno, nel quale stà questa inferittione:

M. Antonius Cioffus Patritius Salernitanus Regius Confiliarius; & Oliveti Marchio, Palearea gentis, qua in Claudia matre fua defecit, memoria fiudiofus, veteres ejus Familia Ædes, fuo fumptu, reconcunnavit, & ampliavit. Anno 1656.

Hà bene imparentato, con la Guindazza, Gennaro, Marchefe, Ajello, Pagliara, Macedonio, Roggieri, Valva, Paga-

na, Origlia, Brancaccio, & altre.

Quefla Famiglia gode nobiltà nel Seggio di Campocalenda, della Città di Salerno, & hà goduto nella Città di Pozzuoli, dovela portò Jacopo, dove possedeva molti beni nel 1332. Questo consagrò una Cappella à S. Jacopo de Ciossi, incontro la porta picciola del Vescovado di Pozzuoli, come dimostra il tumolo di marmo di basso rilievo, & inferittione:

In Messina să nobile ancora questa Famiglia, secondo lo Zorita, ritrovandos Andrea, che insteme con Nicolò Lauria Messinese, e Nicolò Trambodo Giudice di Palermo, să mandato Ambasciadore al Rèd'Aragona, e Nicolò nel 1300. Senatore, e Sindico, con altri diece Messiness NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 621 mandato al Rè Federico, secondo il Padre Ansalone.

Scrivono di quella Cala, Giufeppe Campanile, Engenio nella Defertitione del Regno, Marra, Capaccio della Historia di Napolise Pozzaolo, et altri chono nell'Archivio della Zecca di Napolisesi altri Aschivii.

## Della Famiglia Confalone.

278 C Ode quella Famiglia nobiltà nella Città di Ra-

Nel 1275. Nicolò Confalone, detto Compalone, Tomaío Coppola, Aleffandro d'Affilitto, Nicolò Freccia, Andrea Bonito, Matteo Rufolo; Nicolò Acconciajeo, Giannizzo di Palma, Angelo Pironto, della Rivieral d'Amalfi, imprefiarono al Rè mille oncie d'oro, ricevendone in pegno, la fua Corona Reale, adorna di varie pietre pretiofe.

Nel 1314 si ritrova Tomaso Consalone di Napoli Equite stipendiario.

Sicligaita, detta Francesca Spina, su moglie di Angelo Confalone di Scala, come si vedeva nella Chiesa di S. Lorenzo di Napoli, con questa inscrittione:

Hic jacet Domina Sicligaita, dicta Francisca Spina, uxor Angeli Confaleonis, de Scalis, secondo l'Engenio.

Nel Privilegio concesso nel 1419, dalla Reina Giovada na II. d'immunità, alle nobili famiglie di Ravello, è nog minata la Confalone con la Frezza, Acconciaço, Apèpendicarii, Pironto, Grisone, Bove, Rusolo, Muscettulau. Campanile, Alfani, Justige altre.

Chiaraftella, figliuola di Urbano contraffe matrimonio con Angelo di Afflitto, molto caro del Re Ferdinando II. nel 1413.

Kkkk Gio:

Gio: Battista Avocato celebre, Avocato del Real Patrimonio e poi Presidente di Camera nel 1647 si marito di Mitia del Giudice.

Alessandro suo figlinolo su Giudice di Vicaria, & Avo-

cato Fiscale del medemo Tribunale.

Frà Carlo Cavaliere Gerofolimitano non professo, che si casò nel 1645, con D. Anna Mormile, poi sù Marchese, della Petina, e Vice-Rè della Provincia di Lucera.

D. Diana stà cafata con Don Michele Vargas Machucha, Giudice dignissimo di Vicaria, con il quale hà procreato molti figliuoli, e frà gl'altri D. Agostino Cavaliere di Malta.

Viyono hoggi il Marchefe della Petina, D. Nicolò, e. D. Giufeppe gentiliffimi Cavalieri.

Hanno imparentato con l'Afflitti, Galitiano, Mormile, Giudice, Vargas Machuca, & altre.

Sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivai. Ne scrivono Engenio nella Descrittione del Regno di Napoli, Topio, Lellis, Pietri, Giuseppe Campanile, craltri.

### Della Famiglia Correale, è Curiale.

FRà quelli di Sorrento, che prestarono denari al Rè Carlo Primo, fu Ligorio Correale.

In uno infirumento dell'anno 1274. fi ritrova fottoferitto, per teftimonio, Filippo Corriale, figliuolo del Signor Collantino Coriale, fecondo il Letta nella Famglia d'Affitue. Nel 1280. fi ritrovano Roberto Coriale, e Tomafo Serinario di Salerno, Officiali del Sale, in Principato. In tempo del Rè Roberto Gio: Coriale Secreto, e. Jacopo Cantelmo Giultitiere. Antonio Curiale di Sorrento nel 138 2. Giudice della G. C.

In tempo della Reina Giovanna II. si ritrova il Giudi-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 623

ce Andrea Curiale Assessore di Basilicata.

Roberto Curiale del Cilento, marito di Petrella Capana, figliuola di Jacopella, della Rocca del Cilento, Maefitro Rationale nel 1343. Nel 1419. fi ritrova Antonello Coriale di Napoli infieme con Carluccio Brancaccio di Napoli, Paciale Acciapaccia di Napoli, e Gio: d'Oferio per tefinonii in uno infirumento fipulato tri le Monache di D. Romita, & il Monaftero di S. Agoftino di Napoli. Nello ftello anno Gabriele Correale, detto Solavo, Milite, di Sorrento, fi riceve, con altri Cavalieri, in familiare, domefico, e dell'Hofiptio Regio.

Nel 1465. Gabriele Curiale di Sorrento, Cavaliere, e

Regio Cavallerizzo, execut. 1 fol. 3 27.

Nel 1475. Corrado Curiale di Sorrento Giudice della G.C.

Andrea Curiale si ritrova nel 1430. Nel 1442. si ritrova Giosuè Curiale di S. Severino nobile nell'execut. 17. del detto anno, fol. 98. Nel 1445. Renzo Curiale Sorrento nobile, execut. 1 di detto anno, fol. 275. àt.

, Nel 1482 firitrova Bartolomeo nobile di sorrento, figliuolo legitimo, e naturale del nobile Nicolo possessore d'oncie 4, in seudo sopra la gabella delle grana 6, per oncia. Nel 1457. Jacopo Correale su marito di N. Bozzuto.

La Signora Ramundina Curiale madre delli figliuoli del nobile Cofmo Villano di Sanfeverino nel 1496. nel Protocollo di Not. Angelo Marciano didetto anno, nel fol. 183.

Nel 1486 Gio: Antonio Curiale di S.Severino, Signor del feudo delli Cannicchi.

Nel 1473. Berardino Curiale Galluppo del Rè. Nel 1495. Bartolomea Correale moglie di D. Giulio de Bastariis, detto de Pifa,e poi di N. Gennaro.

Kkkk 2 Nel

Nel 1511. il Magnifico Antonio Curiale di Sorrento Governadore, execut. 1. fol. 45.

Verso l'anno 1516. Paolo Correale era marito di Girolama Cajetana.

Corrado Curiale di Sansewerino Napoletano della. Piazza del Potro, doppo havere esercitato molti Auditorati di Provincie, nel 1 501. si eletto da Lodovico di Ormigna primo Duca di Nemurs, Vice-Rè del Regno, in nome di Lodovico XII. che godè il Regno di Napoli per qualche tempo, Consigliere del Consiglio di S. Chiara, di Napoli, secondo il Summonte par 3, fel. 104. Top de origin Tribunalitoma. che lo chiama Sorrentino, e dice, che da quello difenede Francesco, casato con Anna Mirobalo, forella del Consigliere, e poi Regente Antonio Miroballo, di chiè figliuolo il Signor Giuseppe, Avocato nelli nofiri Tribunali, ed ogni eruditione ornato.

Questo Corrado A uno de' Giudici, che nel 1486. códennarono il Conte di Sarno, Antonello Petrucci, Segretario del Regno, & altri, per la congiura de' Baroni fatta.

contro il Rè Ferdinando.

Marino Curiale ottenne nel 1415. dal Rè Alfonfo Primo il Contado di Terranova, e fu marito di Covella. Ruffa, figliuola del Conte di Sinopoli.

Gabriele Correale fratello del Conte Marino, fi carissimo del Rè Alsonso, in gratia del quale detto Rè sublimò à gradi grandi il detto Marino suo fratello.

Gaspare Curiale d'Agropoli figliuolo della quondam Isabella Prignano sua madre, posseditrice d'un seudo,

morta nel 1608. paga il relevio.

Francesco Curiale di Capaccio, figliuolo di Gaspare, morto nel 1672, paga il relevio per un feudo rustico, detto, delli Piagare, nel Territorio d'Agropoli, nel Cilento. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 625

E' stato in questa Famiglia il feudo della Terra di Santa Lucia nel Cilento.

Hà imparentato con la Bozzuto, Cortese, Miroballo, Russa, Cajetano, Donnorsa, & altre.

Gode nobiltà nel Seggio di Porta della Città di Sorrento.

Scrivono di quelta Cafa, il Summonte, il Lellis , Marra, Engenio nella Napoli Sacra , nella Deferitione del Regno, Giufeppe Campanile, & altri; e fono nell'Archinii della Camera, Cancellaria, & altri.

#### Della Famiglia Cortefe.

280 Ode nobiltà nella Città di Sorrento, nel Seggio detto Dominova, nella Città di Venafro, e nella Città di Ravello, in Amalfi.

Nel 1272. Giovanni era Castellano dell'Acerenza.

Nel 1275. frà gli mutuatori al Rè Carlo Lvi è la Famiglia. Cortefe.

Jacopo Cortefe, Matteo d'Eufebio, e Rogiero di Labinia, di Sorrento, nel 1276.

Napolitano Cortefe di Ravello Maßro degli Arresti nel 1309. (e Matteo Clerico suo figliuolo) & anco Rationale, e familiare del Duca di Calabria.

Ciccarello Corsefe di Maffa nel 1343.

Not. Jacopo Correse di Ravello era Mastro Notaro in Valle di Crate, e Terra Giordana, nel 1343.

Jacopo Cortele era Canonico di Bari, & Arciprete di Cafamassima nel 1327.

Marino Cortese Mastro dell'Hospitale della Santissima Annunciata di Napoli, nel 1417. Pietro Cortese di Venetia habitante in Trani nel 1419.

Marino Cortefe di Ravello compra la gabella del buon. denaro di Napoli, nel 1423.

· Jacopo Cortese di Ravello Mastro d'atti in Principato Nel 1340. Not. Jacopo Cortele di Ravello Sindico. 133 L'Abbate Gio: Cortese di Sorrento, su ammazzato da. Gio: Castellaneta di Sorrento nel 1390.

Il Signor Pietro Cortese, & il Signor Gio: Marino di Sor-

rento Giudice di Sorrento nel 1322.

Nel 1337, il Rè Roberto conferifce la Chiefa dell'Annunciata di Ravello, al discreto huomo Mastro Matteo Cortese di Ravello, Consigliere, familiare, e fedele.

Il Signor Pietro Cortese di Sorrento Gabelloto della Bagliva,e Dohana di Amalfi.

Il nobile huomo Gaspare Correfe di Nardò, si riceve infamiliare dal Rè, nel 1463.

Nel 1415 il provido, e circospetto huomo Marino Cortele di Ravello Cittadino, & habitante in Napoli, comprò alcuni beni nella Villa di Refina.

Nel 1460. Jacopo Cortese di Napoli, essendo ribello per havere adherito al Duca inimico, il Rè Ferdinado I, donò li fuoi beni stabili sistenti nelle pertinenze, e distretto di Nap. ad Honorato Cajetano, Conte di Fondi.

Nel 1468. Carlo Cortese di Sorrento su Capitano di Napoli, remosso Gio: Rinaldo d'Anfora.

Nel 1483. Lucretia Cortele fù moglie di Jacopo Bara. balla.

Nel 1588. Gio: Berardino Cortese hebbe privilegio, che potesse accettare l'Elettato del Fopolo di Napoli, senza pregiudicare alla sua nobiltà, mà questo non era de'nobili di Sorrento, mà di Scala, secondo Giuseppe Campanile.

D.Marino fu Marchefe delli Rotundi,mà non de nobili di Sorrento, sua figliuola D. Tolla sù moglie di D. Fabio Gefualdo, dal quale nacque D.Carlo, Marchefe delli Rotundi, gentilissimo Cavaliere.

Hà imparentato con le Famiglie Acciapaccia, Gefualdo,

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 627 Baraballo, Corriale, Frezza, Bernauda, & altre.

Scrivono di questa Casa, Lellis, Gsuseppe (ampanile, Topio, sono nell'Archivio della Zecca, & altri Archivii di Napoli.

## Della Famiglia Dura.

Is I Una dell'aquarie del Seggio di Porto, e perciò no bildifima, & antica, fi ritrova fin dal tempo del Rè Carlo I. d'Angiò, nel qual tempo Mateto di Dura eta. Comandante dell'armi Reali, nel 1270. Giorgio Gurello, Cranceco Brancaccio figliandi di Lifolo, vendono à Filippo di Dura figliando, & therede di Gio: di Dura, uno grande. Territorio arbultato, e da feminarfi, verfo la via di Pianuta, tirando verfo il Lago d'Agnano, per prezzo di docati quattromila.

Vittore di Dura dal Rè Roberto fù ammesso alla Regia Secretaria con buona, & honessa provisione, sù creato Mastro Rationale della Corte Reale, sotto il Regno di Gio: I.

& hebbe per moglie Caterina Guindazza.
Paolo di Dura Milite fù della Compagnia dell'Argata.
nel 1370.e Sergio nello fieflo tempo Cimiliarca di Napoli.
Giot di Dura fegui la parte del Rè Carlo III. nella guerra
con Lodovico I. Duca d'Angiò nel 1384. Nel indulto della
Reina Gio: I. per le differenze paffate frà li nobili delli Seggi di Napoli, fi legge Franca Lanza de Dura Milite. In tempo
della Reina Margatira, fi Giotio Durasche fi uno degli otto
del buon governo della Città di Nap. nel 1386.che furono
Martucello dell'Averfana, Andrea Carafa, Giuliano di Cofanzo, Tuccallo di Toro, Paolo Boccastoro, il noftro Giovanni, Stefano Marzato, & Otto Piano. Nel tempo della.
Reina Mafro Rationale, Capitedi Lanza, e fiu Duradi Napoli, Mafro Rationale, Capitedi Lanza, e fine della.

#### FAMIGLIE NOBILI

del huomo nobile Angelo de Rocca Cittadino di Trani. Nel 1424, vivono Francesco, e Vittore, che erano in

tempo della Reina Giorii.

Nel 1480. Nicol'Antonio di Dura con altri Cavalieri del fuo Seggio di Porto, concessero in emsiteusi un Territorio dell'Estaurità del loro Seggio:

Trà le Famiglie nobili Napoletane, che l'anno 1456, per caula del Terremoto, in tal tempo fucceduto, reedificarono la Chiefa dell'Arcivefcovato di Napoletano, fu la Dura, come fi vede dall'arme ivi poste.

Aularia di Dura figliuola di Berardo, net 1500. era Signora della Bagliva di Marfico, che comprò da Roberto Sanfeverino Principe di Salerno, che hebbe poi confirmata nel 1507. dal Rè Cattolico.

In uno Instrumento fatto nel 1467, frà li nobili del Seggio di Porto fi ritrova Giovanni di Dura.

Vi è stato il Marchesato di Mignano.

Vi è hoggi il Ducato d'Elce, in persona di D. Camillo, soldato di valore, Mastro di Campo, e del Consiglio Collaterale, di Napoli.

Hà imparentato con la Venata, Gennaro, Guindazzo. Brancaccio, Strambone, Liguoro, Caputo, & altre nobilissime.

Scrivono di questa Casa, l'Ammirato, il Mazzella, il Terminio, Marra, Lellis, Giuseppe Campanile, & altri.

# Della Famiglia Effrem.

282 SI crede, che dalla Grecia venisse in Bari, dove gode nobilità. Editioto, da tempi antichissimi, la. Chiesa di S. Leone, che hora stà parte in piedi, lavorata di vaghi marmi, sotto i Campanisi del Duomo.

Nel 1462. si ritrova Nicolò d'Effrem della Città di

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 629 Bari, nobile, con provisione d'oncie 40. sopra la Dohana di detta Città, per grati serviggi, execut. 25. fol. 191.

Si ritrova nel 1465. Angelo di Barinobile, e Regio Configliere, provisionato con annui duc. 200. execut. 26.

fol. 157.

E' vero però, che Nicolò Topio dice nel 3. tomo de origin. Tribunal. fol. 503, che questo, ò alto Angelo, nel 1453. fi Giudice di Vicaria instegne con Nicolò di Jacopo di Bari, e Leonone de Sturnionibus.

Fremio di Effrem della Città di Bari, fratello di Nicolò Effrem fecondogenito, paga il relevio per il feudo, ò vero Cafale habitato, nominato Martignano, fitonelle, pertineze di Terra d'Otranto, e per un'altro feudo, ò vero Cafale dishabitato, nominato Belmonte, nelle pertinenze di Terra di Barinel 1434, nell'Archivio de Relevii d'Otranto: Bari, lib. 1, fol 38.

Nello stesso anno Giovanni d'Effrem di Bari, nepote: di Nicolò paga il relevio, per lo feudo di Belmonte, fol-

106.ne Relevii d'Otranto, e Bari.

Clementia Effrem di Bari fü moglie, verfo l'anno 1529, di Gio: Battifiz Pignatelli, Signor di Martignano, che nel 1526, fù Vice-Rè nelle Provincie d'Otranto, c. Bari, con il quale generò Cefare, Pompeo, Sigifmondo, Ottaviano, & Elionora, moglie di Pardo l'appacoda.

Nel 1462. fi ritrova Meffer Francefco Effrem di Bari, uno de' quattro Configlieri del Tribunale, infituito findal 1401. da Ramondello Urfino Principe di Taranto; da Maria d'Engenio fua moglie, per le cause di tutte le. Cittàse Terre delle Provincie d'Otranto, e Bari, inseme. con Messer Antonio Guidano di Lecce, Messer Andrea di Ajello di Taranto, e Messer Garare Petrarolo Ossura, con l'Avocato Fiscale, Messer Daniele di Muro di Lece, Procuratore, Secretario, e Mastrodatti.

LIII

Ne scrivono il Padre Beatillo nell'Histor. di Bari, il Lellis, l'Engenio nella Descrittione del Regno, & altri, c. sono nell'Archivii di Napoli,e di Bari.

Hà bene imparetato, particolarmete colla Famiglia Pafqualina; originaria, come dice il Beatillo, di Venetia, di nobiltà antichissima in Bari, e benche il Beatillo nell'Historia di Bari dica,che nell'anno 1629.l'Abbate Vincenzo Pasqualino fosse l'unico residuo di detta nobile Famiglia, ciò però si può intendere della linea di Gio; Tomaso, rimasta in Bari, della quale, per la morte di Gio: Tomaso, Gefuita fuo fratello, esso Vincenzo rimase solo superstite di detta Famiglia, in essa Città di Bari, mà l'altra linea di Cesare proveniente da Cola Vincenzo, nobile di Bari, dal quale similmente provenne la linea di Gio: Tomaso, non s'estinfe, mentre detto Cesare, circa l'anno 1 584, passò in Calabria nella Roccella; uno de' figliuoli di detto Cesare, fù Gio: Francesco, dal quale Gio: Francesco provenne Cesare juniore, padre d'Ilario, e di Gio: Francesco juniore, Barone della Rocchetta, quale a' nostritempi havemo conofciuto Avocato in Napoli . & hoggi vive in Cicilia, & ha stampato il Commento dottifsimo sù le Pragmatiche del nostro Regno; Fù questa linea trattata honorevolmente da' Principi della Roccella, mentre Cesare seniore, e Gio: Francesco suo sigliuolo varcarono i posti di Governatore Generale, e di Capitan d'armi di detto Stato, ufficii foliti darsi alli Siscara, Ajerbi d'Aragona, & altri Cavalieri, suffeudatarii di detto Principe, che per detti soffeudi habitano in quello Stato; di questa linea di Cesare, su, forse, Angelo Pasqualino, del quale sa mentione il Pietra-Santa ne Simboli heroici, fol 64. Si vedono, in Camera, le Numerationi della Città di Bari, e Roccella, & in Configlio la lite, che vertè trà Cesare juniore colli nobili di essa Città di Bari. Del-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 631

## Della Famiglia Escolo, ò vero Ascoli.

283 L A Famiglia Efcolo è flata detta corrotramente, anco Afcolo. È nobile in Cicilia da tempo antichiffmo, dove firitrova Humana poficiere il feudo di Faverchio, in Valle Mazzara, e refidè in Palermo. Girolamo fi Generale dell'Ordine Francefcano, e poi Pontefice, chiamato Nicolò IV-Letto nell'anno 1238.

La Signora Giovanna d'Efcolo, era Signora del Cafale di Carrubi, che li rendeva oncie cento, e diece, ogn'anno, che forfe fit figliuola di Simone, che, fecondo il Attaure-lice, con i primi Signori del Regno di Cicilia fi ritrovò in. difefa della Citta di Palermo, contro l'effercio del Rè Lodovico, figliuolo di Roberto. Nel qual tempo Giovanna figliuola di detto Simone, fi casò con Giovanni d'Aragona, figliuolo di Sancio, che per detta fua moglia, fi cita to per il Cafale di Byppario, o vero Belripario, fecondo il Padre e Andione.

Scrivono di questa Casa ancora il Ciacconio, il Panvinio, es altri.

Della Famiglia Ascoli scrive il Mugnos nel tom. 1. parlando di quella di Cicilia.

In Regno ritroviamo Margarita d'Efcolo moglie di Federico d'Antiochia, Conte di Capaccio, Marefcial del Regno, che hebbe una figliuola, chiamata Giovanna, moglie di Francefco Gefualdo nel 1345. Registr. della Zecca di detto anno, lit. B. fol. 155.

Ramonato d'Escolo Milite, Giustitiere di Capitanata. nel 1319. Giustitiere di Terra di Lavoro, e Contado di Molise nel 1333.

Questa Famiglia in Napoli ha imparentato con la Carafa, Antiochia, & altre. Sono le notitie nell'Archivio della Zecca di Napoli. Namorato d'Escolo Capitano dell'Aquila nel 1317.

Nel 1319 era Giustitiere di Terra di Bari, Giustitiere di Capitanata nel 1321. e Capitano di Napoli nel 1322.

Meliaduce d'Escolo figliuolo di Filippo Milite, Giustitiere di Terra d'Otranto nel 1322 e 24. Giustitiere. della Cicilia nel 1335. Nello stesso anno Meliadallo di Escolo era Luogotenente del Giustitiere del Regno. Meliano d'Escolo Giustitiere di Basilicata nel 1326.

Denannulo d'Escolo Milite Capitano della Città di Napoli, e distretto, sotto il Rè Roberto.

Jacopo d'Escolo, detto Scaramuzza, nel 1423. era Capo di gente armizzera.

### Della Famiglia Follieri.

■ Ierardo Follieri Valletto della Camera Regia, Si-I gnor di Valentino nel 1305.

Garzia de Folera Milite, Militò per il Rè Roberto nel Contado di Piedimonte, nel 1332.

Il Magnifico Lodovico Folliero padrone di Nave detta S.Maria, riceve in dono dal Rè la tratta di valore di docati 600.nel anno 1484.

Questo, à altro Lodovico riceve in dono dal Rè Federico, per suoi serviggi la Massaria di Bagnorosolo, sita nel Tenimento di S. Severino nel 1494.

Questo, ò altro Lodovico padre di Berardino, che patroneggia un Vascello Regio nel 1498.

Il Rè Federico nel 1498. dona al Magnifico fuo diletto Lodovico Folliero di Napoli, la parte del Cafale di S. Lucia, la giurisdittione Criminale delli Casali del Celso, e del Gaudo, siti nel Cilento, devoluti, per ribellione del olim Principe NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 633 di Salerno. Al quale haveva donato l'anno 1496. annui

doc. 500.fopra la Cerra.

Nel 1497. il Magnifico Frà Cola Folliero di Nap. hebbe dal Priore di Capua-per rinuncia di Frà Tomafo Tortes, la. Grancia di detto Priorato, nominato S. Nicolao, fita in. Nola.

Si ritrova il Venerabile diletto Angelo Folliero, come mendatario di S. Maria delle Grotte nel 1501. Nel 1503. Lodovico Follieri di Sanseverino sù Presidente di Camera.

Il Cardinale di Valentia, ad instanza del Rè di Napoli, rinuncia l'Abbatia di S. Gio: Maggiore di Napoli, à Carlo Folliero di Napoli nel 14,97. & il Rè li rilascia la procura delli frutti di detta Chiefa.

Il Magnifico huomo Pietro Antonio Folliero ha conceffione dell'officio di Percettore di Terra d'Otranto, con annua provifione di doc.300. per renuncia di Lodovico Follieri fuo padre,nel 1501.

Il Magnifico Federico Carafa nel 1518. comprò annui doc. 818. dal Magnifico Marco Antonio Folliero, fopra la la la Dohana, e paffo d'Eboli.

Il Signor Leone Folliero frà li Baroni della Terra d'Eboli, nella vendita fatta al Principe di Salerno l'anno 1526.

La Signora Beatrice Folliera fu Signora della Baronia, della Guardia, e di Capriata; e fu moglie di D.Carlo Lannoi, terzo Duca di Bojano, e perciò fu Duchessa di Bojano.

Frà l'huomini d'armi della Compagnia del Conte di Caferta nel 1178. fi ritrova Scipione Follieri, con Portio Fiorillo, Gio: Tomalo Barrile, Alfondo Seglione, Pietro Paolo-Ruffo, Gio: France feo Follieri contadore; Pietro fi gran Giurifconfulto, come si vede dall'opere flampate.

Nel 1507. & in appresso viveva il Dottor Leone Follieri del Collegio de Dottori di Napoli. Nel 1516. questo, è altro Leone era marito di D.Beatrice Carmignano di Napoli. Tomafo fu Teforiere delle Provincie di Terra di Lavoro, e Contado di Molife, fit marito di Lucretia Como, del Baroni di Cafale nuovo. Da quefto nacque Leone, che fu Signore della Guardia Lombarda,e Capriata: e Margarita marita: a à Gio:Battift Suardo, detto Suardino, nobile di Bergamo. Hoggi vi fono il Barone del Cafale di S.Lucia, poffeduto fin dal anno 1498, come havemo detto di fopra, & alrri.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli vi è Cappella di quelta Famiglia, con quelta Inferittione.

Quid omnia? Quid? omnia nibil, sed nibil cur omnia, nibil ut omnia. Leon Feltrio I. S. in llexplican. admirabilite, nobil Fullero gener Comiti Palatino, Oppids Guardia Lombardorum Domino, es Scipioni Follerio Leoni F. Juveni opt. qui vix. aun. 13. (prob dolor ) patri sucrette Feltrus Follerius I. C. cui propinquo moriens Scipionema, omnicommis ra summa diligentia F. G.

Gode nobiltà nella Terra di S. Severino ; e fono in Nap. Nella Chiefa di S. Agostino di Napoli vi era questa Inferittione, referita dal *Lellis nella Nap. Sacra*.

crittiones referita dal Lellis nella Nap. Sacra.

Marmore Laura fub boc Folleçia digna proles
Julius beu fais raptus uterque tacent
Conjugis atque patris pietas, quibus alma Joannis.
Antonis Torni dat requiem Tumulo
Us fibi quam pofuitque fuis, statuitque peremnem
Translatas eadem contegat urna duo
Uxori nataque tuis patro optime vorfus
Fecifi bos heu nunc do tibi, er bas lacrymas
Quafite possent gelido revocare sepulcro
Tantis ego lacrymis folvere in pluviam
Parentibus benemerentismis, Germanog, desideratis.
Vincentista Tornus V. D. see. MDLXIX.

Nescrivono il Topio, Engenio, & altri.

Della

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 645

## Della Famiglia Fondi.

Havemo detto nel libro 2. che non fi hraveva.

Inotità di questa Famiglia, hoggi diemo, che
fe la Signora Solpiria Fondi fi della Famiglia de Fondi, e
son della Famiglia dell'Aquilà, è Cajerana, che furono
Signori della Girtà di Fondia Famiglia Fondi è stax nobile della Cirtà di Sossila, a Famiglia Fondi è stax nobile della Cirtà di Sossila, dove è estinta da molto tempo,
fecondo l'Engenio nella Dissiritione del Regno di Napoli, e si rittova fin dal tempo dell'Imperadore Federico
Ilin Napoli, come si vede dal Registro di detto Imperadore nell'Archivio della Execu.

## Della Famiglia Frifari.

Uefta Famiglia ha goduto nobiltà nella Città di Scala della Cofta d'Amalfi, dove è effinta, e gode nobiltà nella Città di Barletta, e Bifecglia.

Nel 1239. Angelo, Portolano, Tomaso Frisari di Napoli nel 1271. d.Registro A. fol. 272.

Nicolò Frisari commorante in Barletta nel 1304 d. Registr fol.152 E.

Nel 1333. la Casa Frisari era in Ravello 1333. e 34: fol 113.

Mafello Frifari di Scala habitante in Barletta, Signor del Cafale di Cella in Terra di Bari nel 1382. & 83. fol. 9 aterg.

Andrea Frisari di Ravello nel 1343. d. Registr. H. fol.212.

Jannuccio Frisaro si ritrova nel 1206. Stratigò di Amalfi. Nel 1382 firitrova Masello Frisari di Scala, habitante in Barletta.

Nel 1438. Gaspare Frisaro di Bisceglia su creato Protontino della detta Città, con l'honori, e dignità spettanti, e pertinenti à detto officio, e su creato esso, e sio si figliuoli, discendenti per retta linea.

Nella Chiefa Catedrale di Scala vi sono molte arme, & inscrittioni di questa Famiglia.

# Della Famiglia Griffo.

Ltre delle notitie poste nelle memorie di quenute queste altre, perciò non havemo voluto lalciare, per curiosità de' Lettori, di registrarle.

Teodofio Griffo fil Capitan Generale di Costantino Imperadore, figliuolo di Leone Imperadore contro Saracini, nell'anno 743, che hebbe per moglie Irenca, nepote dell'Imperadore; possedè molte Terre nella Grecia, donateli dal detto Costantino, per molte imprese militari fatte, in beneficio del detto imperadore.

Emanuele Griffo fit Capitan Generale di Andronico Comneno Imperadore di Coffantinopolicontro Guglielmo Normano Rè di Napoli. Furono fuoi figliuoli Bafilio, che hebbe per moglie Teofana, nepote del Principe dell'Acaja del fangue Reale. Agefilao, che fit Capitane Generale del mare di Michele Imperadore di Coffantino I. Panfilio, che fit Capitano nella prefa di Terra Santacome anco fit Capitano nella fudetta prefa Demetrio Griffo.

Emanuele Griffo figliuolo di Agefilao fu Capitano Generale di mare, per Niceforo Imperadore contro Roberto Guifcardo nel 1075.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 637

Il fecondo Agefilao figliuolo del fecondo Emanuele, fù Generale di molte Navi,e Vafcelli, in favore dell'ifola di Rodi.

Emanuele terzo di quesso nome Generale del mare. dell'imperadore di Constantinopoli . Emilio Ciriaco, Anastasio, Costantino, Pirro, Andronico, Artistide, Trojano, Capitani, che si trovarono quando su presa Constantinopoli da Maumetto II. Imperadore de' Turchi nel 1443.

Poffederono il Griffi molte Città e Caftella nell'impero di Coflantinopoli.come fi vede nella Cronica feritta in greco da Nicolò Libano Modenefanell'anno 1491. e trafportata nell'idioma latino da Benedetto Aegio Spoletino nell'anno 1541.

Che la Napoletana Griffo sia la stessa, che quella della. Grecia, lo dicono li Scrittori nostri, dicendo ancora, che. Andrejetto Griffo effendosi accompagnato con Federico Imperadore Barbaroffa, effendo fuo Capitano, venne in-Italia con molti della fua Famiglia,& effendofi reftato nel Regno di Napoli, e propriamente nella Città di Napoli, hebbe concessione di molti beni, dal detto Imperadore, & edificò molte case, e frà l'altre, il Seggio delli Griffi; e si vede, che era sì grande detta Famiglia, che ella folo componeva un Seggio, e poi essendo restato solo Pietro Griffo, à tempo de Rè Aragonesi, volendo mutare detto Seggio in case, ne hebbe l'assenso Regio: e per ottenerlo, mostrò con una Cronica, che si conservava nel Regio Castello nuovo di Napoli, che detto Seggio era stato edificato da' fuoi Maggiori, che erano calati dalla Grecia, quale stà registrata nella RealC ancellaria di Nap.nell'anno 1460.

Questa Famiglia ha posseduto molte ittà e Cassella, che sono Alani Guma, Calvi, Cerisano, Calapizzati, Rivisandoli, Agesillone, S. Lionardo, Baja, Tirelli, Lando-

Mmmm

#### FAMIGLIE NOBILI

638

ne, Faivani, Cucoli, S. Cipriano , Pontelandolfo, Arenagi, Regiale, S. Fortunato, S. Nicola, Lentaci, Parolife, Mancufi, S. Nazaro, Cancellara, Castelmuzzo, Fellani, & altri.

Hà goduto nobiltà in molte Città d'Italia, che fono Pifa, Firenze, Ferrara, Milano, Cicilia, Genova, Benevento, Chieti, Cutrone, Giovenazzo, e Manfredonia.

### Della Famiglia Grillo.

Q Uesta Famiglia gode nobiltà nella Città di Salerno,nel Seggio di Campo Calenda; & è nobile anco in Genova.

L'huomo nobile il Signor Raullo de Grillo Capitano di Castello à Mare di Stabia, nel 1291.

Nel 1306. si ritrova Gio: Grillo Lettore nello Studio di Napoli, nel 1306. il Giudice Gio: Grillo di Salerno Assessore di Monopoli di Terra di Bari nel 1308.

Nel 1339. Gio: Grillo Viceprotonotario del Regno,e, fua figliuola Francesca, moglie di Pandolso di Montesalzone.

Il Giudice Filippo, di Salerno Configliere, familiare, Giudice, & Affeffore appo Gratiadeo di Nigro, di Genova, Capitano di Napoli nel 1326.

Filippo Grillo di Salerno Milire Capitano d'Andria nel 133 1 mel 133 8 di Montereale Riczardo, Roberto Grillo di Salerno Militi, e Roggieri, Luigi, Angeraimo, e Gio fratelli, figliuoli di Gio Grillo di Salerno Milite, ottengono annue oncie 40. nel 1342. Il Giudice Filippo, di Salerno Affelfore di Bafilicata nel 1327. Riccardo di Salerno Milite, Maftro Hofilario, familiare, e fedele, Caffellano di Lettere, e Gragnano el 1346. Filippo di Salerno Milite, Configliere, familiare, e fedele, Maftro Portolano della Puglia nel 1343. Frà gl'efecutori del teflamento della

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 639 della Duchefla di Calabria, fi ritrova Gios Grillo nel 1331. Roberto Grillo di Salerno Milite, marito di Filippella Vaccara, Signora di Acerno, e Caffelverere nel 1346. Nel 1381. Roberto Grillo di Salerno. Milire, Signor di Caffel nuovo. Gios Monaco Cartuliano Ambafoidore al Pontefice Urbano VI.

Boffo Malfro di Camera in Abbruzzo Citra nel 1413¹ familiare,e fedele, Malfro di Camera di Principato Citra, ad efiggere il fuffidio per il maritaggio della Reinanel, 1417. Capit. di Montefufcolo nel 1423. Gior nel 1430. Viceprotonot del Regno, sepolto nella Chiefa di S.Matteo con Epitafio.

Lnca Antonio Grillo figliuolo di Berardino del Pesco Costanzo, morto nel 1607. paga il relevio per la Terra di Pietransero.

Verso l'anno 1495. Hippolita Grillo su moglie di Nicolò d'Afflitto, che su Capitano à guerra in Puglia, nel detto anno.

Vive hoggi unico rampollo di questa Pianta, Gio:Battista, che non è casato sin'hora.

Sono nell' Archivio della Zecca di Napoli, er altri Archivii. Ne scrivono Lellis, Engeno nella Descrittione. del Regno di Napoli, Topio nella Bibl, eg altri.

Li Grilli di Genova trannoorigine dal luogo di Grillo nella Lombardia, altri da Voltri, & attrida Moneglia; fono andati ad habitare in Genova nel 1100.-Amico, e. Nicolò nel 1147. furono Configlieri della Repubblica. Amico Confole delle caufe civili nel 1166. e 1163. nel 1161. Lamberto Confole. Nel 1165. Amico Capitano di 14,92 lerce, poi di 3,5. altre contro Pifani. Amico degl' Ambafciadori della Rep. al Re di Cicilia nel 1168.

Nel 1183. Vaffallo Confole. Nel 1188. Enrico, Anfaldo, Lanfranco, e Melchio giurarono la pace frà Genova, e Pifani. Appreffo vi fono fatti altri Confoli. Nel Mmmm 2 1221.

1221, Marchele fu degli otto Configlieri del Podestà di Genova. Nel 1243. Ottone fu Cardinale, creato dal Pontefice Innocenzo IV. suo parente. Nel 1 264 Simone Ammirante di 20. galee, & altri vascelli prese la Caravana di Venetiani, e li fece molti danni, Sig, di Cassano, di Lelma, di Villa, di Brunetto, e d'altri Feudi Imperiali. Nel 1333. Tomaso Ambasciadore madato co altri de Ghebellini di Genova al Rè Roberto di Nap. Appresso vi furono molti Cõsiglieri nobili. Nel 1392. Jacopo su Antiano. Nel 1430. Damiano liberò Scio dall'infulti de' nemici. Nel 1437. Giorgio su de' quattro Consiglieri dell'Armata Genovefe, fotto Battista Fragoso, Nel 1439. Giorgio su Vicario di Portomarino per la Repubblica. Nel 1441. Oberto fu Antiano, Lodifio Antiano nel 1444. Cattolico, Silvestro, Pietro, e Simone Configlieri nobili Ghibellini, Vi fono flati fin'hora altri Cavalieri diquesta Casa, e vene sono, che hanno occupato, & occupano gradi di suprema autorità, nella loro patria . Marc'Antonio è stato ultimamente creato Grande di Spagna dal Rènostro Signore Carlo II. che Dio feliciti, con numerofa prole, per mille, e mille. anni. Francesco hà comprato la Terra di Giugliano per duc 97500.

E'nobile anco in Cicilia, secondo il Mugnos, che la.

descrive à lungo.

Di quella di Genova ne scrivono l'Autore manoscritto delle Famiglie di Genova, il Franzone, il Giustiniani, il Ciacconio il Panza, er altri.

Della Famiglia Imbriaca.

A Famiglia Imbriaca è la Relfa, che la Brancaccia di Napoli, della quale havemoferiro le, memorie: effendo che molti delle Famiglie Napolerane nobilifime, per qualche accidente, fi ponevano, o i l'eraimposto un fopranome, come à dire nella Caracciola, Landolfo Caracciolo, detto Cannella, GiocCaracciolo detto

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 641

to Laboratore, Covello, detto Viola, Marino detto Caffano, Gior detto Cotrofello, Berardo detto Macchiandrone, Filippo detto Spicolo, Giodetto Cafro, Nicolò detto Vita, Giufió detto Catella, Pietro detto Petricone, Landuifo detto Arnango, Marcone detto Monaco, Gio Battilia detto Imprillo, e mille altri.

Nella Capece, Antonio detto Paparella, Jacopo detto Monaco, Gregorio detto Valfalla, Tomafo detto Scotta., oltre de Sconditi, Latri, Galeoti, Tomacelli, Bozzuti, e Minutoli.

Nella Tomacella stessa, Bartolomeo detto Cinquone, Roberto detto Tartaro, Andrea detto Spada.

Nella Minutolo, Landolfo detto Sciano, Filippo detto Pallotta, Pietro detto Tudifco.

Nell'Aprano, Pietro detto Bullone.

- Nella Piscicello, Pietro detto Urtante, Tuccillo detto Fraposecha.

Cofsi nella Brancaccia, Pietro fu detto Larido, Ligorio, detto Zuozo, Pietro detto Briele, Marino detto Jupallone, Giodetto Berra, Giodetto Gafillo, Filippo detro Pulina, Giovannello detto Guallarella, Pietro detto Abbate, Gurello detto Dugliolo. Gio: detto Fontanola, Jacopo detto Tona, Gios detto Cellufo, Matteo detto Imbriaco, donde derivo la Famiglia Imbriaco, che imparentò con la Carsfo.

Nella Dentice, Marino detto Pollano, Francesco detto Naccarella, Giovanne detto Carestia, Filippo detto Vecchiarella.

Nella Filomarino, Bartolomeo detto Manganaro, Tomafo detto Pifcaria.

Nella Pignatello, Tomaso detto Falcone.

Nella Siginolfo, Maino detto Cafocavallo.

Nella Guindazzo, Matteo detto Barbutio, Roberto detto Coco. Et Et in altre Famiglie riferite dal Tutini nell' origine del Secci, fol. 107.

La Famiglia Imbriaco Milite nel 1404

Frà li Maestri Rationali dell'anno 1409. della Regia

Corte, vi fa il Signor Maffeo Imbriaco.

Trà le Monache di S. Maria di Donna Romita nel 1419 fi ritrova Sor Venella Imbriaca, per Instrumento sipulato per Not. Andrea Abruscaporo di Napoli.

Questa Famiglia, con questo nome hà imparentato con la Casa Carafa, & è estinta nel Seggio di Nido, con questo nome. Della Brancaccia havemo scritto altrove.

# Della Famiglia Julo.

NE havemo scritto le memorie nel libro primo; Quà soggiungemo, che è stata nobile del Seggio di Montagna di Napoli, scondo l'Engenio nella deferitione del Regno di Napoli, cri il Mazzella nelle Famielie Napoletane:

## Della Famiglia Lanario.

288 S Ono nobili di Majuri, e Tramonti, nella Costa.

Verfo l'anno 1400. Vinciguerra Lanario fà Luogotenente del Gran Camerario.

Nel 1434:in uno Infirumeto intervegono per teftimonii I Sig Vinciguerra Lanario di Majuri, Predicaffo Barri-Le, Gete di Monteodorii Sig Gualtieri Caracciolo Maeftro Hoftiario, Signor Urbano Origlia Senefealco, Sig. Giulio Minutolo, Signor Antonello Centonze Secritario, C Girolamo Miroballo scome ancora intervenne per teftimonio, nel teftamento della Reina Gio: Il. fatto nel 1435.

Nel 1460. fi ritrova Paolo Lanario della Città di Majuri, nobile, execut. 23 fol. 4. Nel NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII. 64

Nel 1478. Andrea Lanario fu Rationale della Regia Camera.

Nel 1498 li Magnifici Antonio,e Vinciguerra Lanarii, di Napoli, fratelli, nel Protocollo di Not. Angelo Marciano di detto anno.

Gio: Antonio Lanario fù gran Dottore, Lettore de feudi in Napoli, creato Regio Configliere del Configlio di Santa Chiara nel 1575, nel 1784 fù fatto Proregente la Real Cancellaria , che effercitò per cinque anni, nel 1789, fü creato Regente nel Sopremo Configlio d'Italia, appretfo la perfona del Rè Flippo II, poi Prefidente del Sacro Regio Configlio, e Conte del Sacco. Scriffe un libro de'Configli legali, fitampati in Venetia nel 1788 de Repetitioni Feudali fitampate in Napoli nel 1630,000 l'additione di Fulvio fuo nepote: lifciò manoferiti, un Trattato de Giurifdittione, & altri munoferiti legali. Morìnella Città di Genua l'ultimo di Agofto 1390, mentre ritornava da Spagna, Prefidente del Configlio fit trasferito in Napolie fi lepellito nella Chiefa di S.M.della Novain propria Cappella.

Nel 1615. Ĝio: Francesco Lanario di Majuri, paga il relevio per morte di Gio:Andrea suo Avo, per un seudo detto lo Piso nella Terra di Majuri.Ottavio Giudice di Vicaria

nel 1625.

Fulvio Lanario nepote del Regente Gio: Antonio, su grande Avocato, poi Avocato del Real patrimonio, nel 1630, e Presidente di Camera nel 1638.

Vi è stato in questa Casa il Contado del Sacco, il Principato di Carpigano, e vi è hoggi il Marchesato di Piemonte,

titolo havuto nel 1635.

Francesco sù historico Celebre Caval, di Calatrava.

Nella Chiesa di S. Domenico Maggiore di Napoli tengono Cappella con questa inscrittione: Pyrrus Antonius Lanarius, legum veritas, Amicorum tutela, Reip. orna-

#### FAMIGLIE NOBILI

mentum , vivit hic mortuus 1561.

Scrivono di questa Casa il Topio, Giuseppe Campanile, Engenio, Capaccio nel Forastiere, & altri.

## Della Famiglia Manganaro.

Uesta Famiglia è nobile Salernitana; gode nobiltà nel Seggio di Portaretesa, di detta Città. Nel 1313. Nicolò Manganaro di Napoli, sece

costrurre una Galea,per la Corte.

Nel 1382. fi ritrova Antonio Manganaro Milite di Salerno, Vicegiufiticire del Regno, che hebbe dal Rè Carlo III, per ribellione di Riccardo d'Ugot,le Terre d'Andrano, Cattiglione, & altre Terre, reg. 1382.83, fol.31. à

In tempo del Rè Roberto frà Valletti, ò fian Paggi del detto Rè, firitrova Tomafo Manganaro, infieme con Marino del Doce, Egidio di Bevania, Gualtieri, e Berardino Seripanno, Tomafo Pifcicello, Antonio Maramaldo, Giannotto di Gaeta, Gio: Brancaccio, Lionardo Vaffallo, Gio: Ajoffa, Roggieri di Milito, Pietro Pignatello, e Jacopo Tomacello.

Questo d'altro Tomaso Milite Maestro Hostiario, e familiare Giustitiere di Terra d'Otranto nel 1324.e 1325.

Nel 1381. Antonio Manganaro di Salerno, Milite, e Familiare, ottiene in dono oncie trenta in perpetuo.

Nel 1382. Antonio Manganaro di Salerno Milite, e Familiare, Luogotenente del Gran Giustitiere del Regno.

Nel 1460. Olimpia Manganaro era moglie del Sig. Francesco Aldimari di Napoli, come per Instrum. stipulato per Not. Vinciguerra Buongiorno di Nap. nel 1401.

Havemo conosciuto Matteo Manganaro, morto nel passato anno 1690 in Salerno, nel quale è estinta questa Famiglia.

Scri-

## NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL. 645

Scrivono di questa Casa, il Lellis , Marra , Pietri , Engenia nella descrittione del Regno di Napoli, & altri.

# Della Famiglia Mari.

290 S Ono nobili, & antichi Cittadini Genoveli, tranno origine da uno Alemano, Cappellanodel Imp.
Carlo Magnochiamato Ademano, Cappellanodel Imp.
Carlo Magnochiamato Ademano, Cappellanode in Genova l'anno 29; con efio Imperadore, che liberò la Città da,
mano di Deliderio Longobardo, l'hebbe in dono con titolo
di Contado, dal quale pare, che prefero il cognome de Mari, vennoro parte da Corfica, e parte da Moneglia ; ad habitare in Genova l'anno 1100. Ma che li Mari non dificendano dal detto Ademaro, ma gli Ademari di Firenzee Napolisfiè detto nel difcorio di degta Famiglia, fatto dal Signor,
Carlo de Lellis.

Nel 1122. Ottone di Mari fu Console di Genova, e combattendo contro Pilani nè condulle priggioni più di 1000. Ottone nel 1125. Configliere. nel 1127. Ottone detto, Confole,e Capitano di 16. Galce contro Pilani, prese una Galca. di effi. Nel 1134. Ottone detto, ottenne privilegio di poter fabricare alle ripe del Mare. Nel 1142. Oregio Console del foro Civile di Genova, Nel 1155, Boccuccio delle caufe forenfi. Nel 1183. Angolario Confole dello Stato - Nel 1187. Lanfranco Confole delle cause forensi, nel 1187. Otto ammazzato da Lanfranco della Turca, per molte discordie civili pella Città. Nel 1188. Gionata, Oberto fuo figliuolo, Lanfranco, Nicolò, Emogus, Zonzo, Rinzo Rubaldo, Guido,& Anfaldo, di quelli Cittadini, che giurarono la pace con Pifani, Nel 1189. Nicolò Confole di Genova, Guglielmo nel 1227 ottenne il Principato di Genua, ma non l'accettò Guglielmo di Angeliero nello Resso anno Ambasciadore della Rep.al Imperadore Federico II. Nel 1222. Nicolo degl'Osco

Nnnn

nobili Configlieri del Podestà di Genova,& anco Anfaldo. Lanfranco, e Guglielmo. Nel 1231. Anfaldo degl'Ambasciadori à Federico Imperadore, & Ammirante del Regno di Napoli nel 1241. Conte di Corsica, che sta sepellito nella Chiefa di S. Domenico di Genova, con bella Inscrittione, referita dal V incenti negli Ammiranti. Nel 1245. Gaglielmo Capitano d'una nave, ne prese una de Mori Alessandri. ni. Nel 1247. Andreolo Ammirante di venti Galee di Federico Imperadore contro la Patria. Anfaldino Generale di Terra contro Guelfi. Nel 1263. Enrico Antiano di Geno va. Nel 1266. Pasquale degl'otto nobili Consiglieri del Podestà di Genova. Nel 1267. Anfaldo degl'Ambascatori mãdati'à Sua Santità. Nel 1268: Anfaldo, e Righerto suo figlinolo Capitani Generali in Mare di Federico II. Imperadore, inimicissimi della Repubblica; il quale li diede in Corsica, con titolo di Contado, Stati. De quali Mari fu Jacopo, che ribellatofi dalla Patria, morì al fervigio de'Francefi.

Nel 1271. Simone prestò den ar tatta Repubblica; nel 1282. Guglielmo Capitano d'una Galea al fervigio del Rè di Cicilia. Nel 1284. Errico Capitano di trè Galec, costro l'ilaniper la Repubblica, che si porto valtoro amente, e molto più, fatto, che li Capitano di dieccellette de, e colono pagnato de cinque altre de particolari, cobatte con 24. di esti più fatto, e no porto 13 di este in Genova; nel 1290. Enrico, e Colleghi con fei Galea preferro l'Ilola dell'Elba; per la Rep. Nel 1284; Arrighino Ammiratte di Carlo Rè di Napoli.

Nell 1297. Gondo Capitano di 23. Galec per la Republica contro Venetiani. Nel 1333. Nicolo Antano di Genova, nel 1318. Berlingero Arcivefovo di Genova. Nel 1333. Ottobono Capitano di 10. Galec contro Catalani, nel 1347. Gio Capitano dell'Efercito contro l'Marche del Carretto, nel 1363. Francefo d'Arenzano An-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII. 647 ziano. Nel 1368. Domenico di Moneglia Antiano, nel 1370. Babilano è Legitimo Signor di S.Colombano, in Corsica, nel 1372. Antonio Ambasciadore al Rè d'Aragona con titolo di Nobile, nel 1380. Giannettino Capitano di cinque Galee, in supplimento del Cap. Matteo Marruffo,contro Venetiani. Nel 1302. Giovanni dell'officio di guerra,nel 1423. Simone di Corfica Capitano d' una Galea nell'Armata Genovese, in aggiuto del Duca. Filippo di Milano. Nel 1435. Cipriano Cap. d'una nave dell'Armata, fotto il Generalato di Blasso Assereto contro detto Rè. Nel 1450. sotto il Doge Pietro Fregoso fu fatto impiccare Galeotto, per haver congiurato contra il Doge, fopra la piazza di S. Francesco, togato con una polifa nel petto, che narrava il suo misfatto. Nel 1500. Gio:uno dell'Ambasciadori mandati al Rè di Francia nello stesso anno in uno Consiglio nominati Nobiles Albi Petrus, Cafanus, Andreas, & Raphael.

Nel 1506. Jacopo, Signor di Capocorfo, nel 1528. Questi Signori furono aferitti alla Famiglia Ufomarii, nel 1548. Raficle delli Illustrissimi Procuratori della Repinel 1575. Stelano degli Ambaficiadori, mandati dalla Nobiltà vecchia al Rè Filippo di Spagna; nello stesso ano de sei Deputati della nobiltà vecchia, per le discordic civili. Nel 1585. Stefano del quondam Gioi Bartista dell'Illustrissimi Procuratori. Nel 1669. France-sco dell'Illustrissi Governadori. Hà havuti altri Cavalieri, sche hanno havuto altre, e simili cariche, nella Patrici, fin'hogei.

In diversi tempi vennero in Napoli da Genova, e da: Francia dove hanno goduto cariche honorevoli

Gulgerico de Mari Signor de Telesa, sotto il Rè Carlo I.

Nicolò di Genova Familiare fa armare una Galea in Nnn 2 Ni Nicotera, & è mandato per serviggi del Rè, nel 1234. Nel 1296. Errico di Genova Milite Giustitiere di Basilicata.

Francesco nel 1308. su Giustitiere di Terra di Bari, nel 1304. Lanstranco de Mari Milite di Genova, hebbe in concessione Procita, per il valore annuo d'oncie 100.

Errico, Milite, Giulitiere della Bafilicata nel 1295 nello feffo anno ottenne la Terra di Cafletvetere in Ceilia, e l'Ifola di Procita, & effendo poi reflituita à Tomafo figliaolo del quondam Giordi Procita, il Rèasflegnò à Lanfranco de Mari primogenito di esfo Herrico annue oncie 100nel 1304. Nel 1324. Angerio, di Marfeglia Capitatano, e Vicario Generale nella Città di Genovae Ripario, Configliere, e Familiare. Nel 1317/Ogerio, di Marfeglia Maftro Portolano di Principato, e Terra di Lavoro, Cambelle familiare.

Cerriano di Genova si riceve in familiare Regio nel 1333. come su ricevuto ancora Barnaba nello stesso anno.

Nel 1326. ottenne il Giulticirato di Abbruzzo, nel 1329. di Capitanata, d'Abruzzo ultra nel 1334. Oliviere luogotenente della Ducale Camera, e Procuratore di Principato, e Terra di Lavoro, nel 1326.

Nel 1322. Angelo di Mari di Marfeglia Mastro Portulano, e Procuratore di Principato, e Terra di Lavoro.

Nel 1329. Jacopo Giustitiere di Basilicata,

Olivieri di Marsilia Milite, Ciambellano, e familiare, Castellano della Rocca d'Arce nel 1337 nel 1339.Bar-

naba di Genova Config. e Familiare.

Nel 1362. Petruccio di Nap. Luogotenente di Jacopo Marzano Conte di Squillace, e Grande Ammirante del Regno. Nello stesso anno Jacopo di Mari di Genova Giustitiere della Ballicata.

Nel

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIII, 649

Nel 1331. Olivieri di Genova, Milite, Ciambell. Famil.e Capitano di Sorrento.

Nel 1326. Bernardo di Genova Giustitiere della Provincia d'Abbruzzi.

Nel 1325. Olivere di Martiglia Capitan Generale di tusta la gente armigera à piedi, & à cavallo nelle parti della. Campania,e nel 1324. Ambafciadore del Rè di Nap. al Rè di Caftiglia.

Nel 1381. Angelo, di Nap, Familiare, e Teforiere Regio. Nel 1382. Guindaccio di Mari Giolitiere dell'Ill. Reina Margarita, Sig. di molti Feudi. Nel 1384. Nicolò familiare di Nap. Milita in comitiva di Carlo Ill.contro i nemici, fratello di Guiduccio, & Abbate Nicolò.

 Litigo, anni sono, Questa Famiglia, per la reintegratione al Seggio Capuano di Napoli.

E stata,poco sa Aggregata al Seggio di Porto di Nap-

Sono hoggi in Napoli il Signor D. Carlo di Mari Marchefe di Afignano, Principe di Acquaviva figlinolo del Marchefe, del Configlio Collater. di Nap. possiede Acquaviva, Gioja, e Castellaneta.

In Cicilia si ritrova Errico Mari, Generale di 12. Galee. secondo Maurolico, fol. 136. secondo il P. Ansalone.

Scrivono di quelta Cafad Authore Manoscritto delle Famielie di Genova il Vincenti negli Ammir di di Napi il Giustiniani nell'Histor di Nap Capaccio, Gius Campanile, O altri, e sono nell'Acchivio della Zecca di Nap.

#### Della Famiglia Marini di Genova, prima desta Maurini .

291 E Nobile Cittadina Genovefe;Tranno l'origine.
da Germania dal Rè di Feces,per quanto ferive il Campana; e da Postovenere vennero ad habitare in
Genova nel 1120. Oge-

Ogerio Confole nel 1130. Beltrano nel 1162. uno de gli Ambasciadori, mandati all'Imperadore Federico Barbarossa, Nel 1167, Guglielmo uno de' cinque cittadini eletti per la pace con Pisani. Nel 1188. Perco, Belena giero, Mastro, e Vassallo giurano la pace con Pisani, con. gl'altri cittadini. Nel 1232. Montanaro uno degli Ambasciadori, mandati à Federico II. Imperadore. Jacopo nel 1233, degli Ambasciadori al Signor di Setta . Nel 1 245. Simone degli Ambasciadori mandati al Consiglio generale di Francia. Nel 1266. Marino Dottor di legge, uno di quelli, à chi fù commessa la cura degli Annali di Genova. Nel 1283. Pagano Capitano d'una delle quattro galee, che presero, due navi à Pisani. Nel 1284 Montano Capitano d'una sua galea contro Pisani. Nel 1332. Antonio de' dodici Sapienti del Comune di Genova. Nel 1333. Ottobono Capitano di diece galere." contro Catalani . Nel 1337. Francesco Capitano d'una. galea, e d'un naviglio combatte con diece galere Venetiane, le vinse, e ne portò sei con tutta la gente in Genova. Oliviero nel 1392 dell'officio di guerra. Nel 1401. Pileo Arcivescovo di Genova fece instituire l'officio della Misericordia. Frà Lodovico Vescovo di Mariana, e Generale dell'Ordine Domenicano, riformò la Religione. Nel 1373. Ambrosio Governadore in Corsica per la Repubblica. Nel 1425. Andrea uno delli cittadini eletti per Presidenti, e Disensori della libertà. Andrea Evangelista, e Battista Consiglieri Guelfi nobili. Nel 1458. Gio: Ambrolio degli Ambasciadori à Carlo VII. Rè di Francia. Nel 1466. Giuliano dell'officio delle galec. Nel 1471. Ambrosio uno degli Ambasciadori al Duca. Galeazzo di Milano, all'hora Signor di Genova. Nel 1489. Pietro Paolo, & altri figliuoli d'Ambrolio Consiglieri Nigri di San Giorgio. Nel 1480. Gio: Ambascia-

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. : 651 dore al detto Duca; nel 1495. Cassano Capitano d'una. galea dell'armata fotto il Generale Francesco Spinola il Moro contro Francesi . Nel 1500. in un consiglio nominati molti di questa Famiglia Nobiles Nigri. Nel 1511. Domenico Antiano, & uno di quelli cittadini, che giurarono fedeltà à Lodovico Rè di Francia. Nel 1525. Francesco, e Stefano giurarono libertà, & unione; nel 1528. questa Famiglia su fatta delle ventiotto di Genova, nel 1536. Francesco uno degli undeci Capitani per guardia della Città, nel 1539. Lionardo dell'Ordine de' Predicatori Arcivescovo di Lanciano nel nostro Regno di Napoli, e Nuntio in Ispagna, nel 1543. e 1549. Gio: Battista del quondam Gio: Antonio, e Nicolò dell'Illustrissimi Governadori della Repubblica, nel 1574. Agostino Commessario per la Repubblica nel Castello di Savona. Gio: del quondam Laurenzo, e Cattaneo, Girolamo, Gio: Giorgio, Oliviero, Francesco, altro Gio: Giorgio, Oliviero dell'Illustrissimi Governadori , nel 1578. 1589. 1594- 1590. 1598. 1601. 1612. 1619. e 1622. Nel 1624. Gio: Battiffa dell'Illustrissimi Procuratori. Nello stesso anno Domenico Arcivescovo di Genova, e Governadore di Roma. Gio: Battista Generale de' PR Predica-

la Napoli vi fil Paganino de Marinis di Genova Regio Ciambellano, familiare, e Caffellano del Caffello nuovo di Napoli, e fi rituvo a ricevere li gaggi per fe, uu Cappellano, Gavarretto, & otto fervienti in detto Caffello dalli nobili. Signor Lifulo Cemino milite di Napoli, e focii, Dohanieri della Dohana di Napoli.

tori, Vincenzo Vescovo d'Alba.

Tomafo, in tempo dell'Imperador Carlo V. fu dichiarato Duca di Terranova, in Calabria, per il suo valore militare.

In Napoli vi è hoggi D. Stefano Marchefe di Gensano, & in Roma D. Carlo Auditore della Camera Aposto-Jica. Nella Nella Chiefa di S. Giorgio di Capoli vi è questa inferittione:

Joannes Baptista de Marinis Cattanei filius, Genfani, er Palatii Sancti Gervafii Dominus statis fue quinquagesimum agens annum, obist 111. Kalend. «Augusti CDIDCXXX.

Ne scrivono l'Autore manoscritto delle Famiglie di Genova, l'Ughellio, Panza, Giuseppe Campanile, Engle nio, li Scrittori Genoves, e sono nell'Archivio della. Zecca di Napoli, es altri, oltre de' nominati Cavalieri.

Sono nobili anco in Cicilia, fecondo li descrive il Padre Ansalone, Venetia, e Spagna.

### Della Famiglia Matteo.

292 GOde nobiltà nella Città di Mola, e Sulmona, & altri luoghi.

Giovanni di Matteo Sindico di Nardò, custodisco, per ordine del Rè, li presi in Brindisi, per causa di ribellione nel 1269.

Nel 1291. la nobile Signora Tomafa di Montenigro, moglie di Nicolò, Signor Matteo, feudataria in Tiano, e Nucera.

Tomafo di Matteo Barone in Terra di Lavero co fuoi vaffalli, move guerra all'huomini del Cafale di Cardito nel 1294.

Nel 1282. Goffrido del Signor Matteo frà li nobili del genere de' Militi della Terra di Trani, che non ten gono feudi.

Giovannello del Signor Matteo frà li nobili de genere Militi, nella Terra di Trani, che non tengono feudi.

Nello stesso anno Maraldo del Signor Matteo de genere Militi di Giovenazzo, che non tengono seudi;

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIBLIII. 673 come fit anco Paffano del Signor Matteo di detta Città, come fit anco Roberto della Terra di Ruvo, come fit ancora Guglielmo in Terlizzo, che possedeva alcuni beni feudali, in detto anno.

Lorenzo Matteo di Manupello, e suo fratello, Vescovo dell'Aquila nel 1304.

Nel 1303 fi dà Balio Gentile di S. Sebastiano à Caterina de Matthei, figliuola di Marino Matthei d'Ascoli.

Nel 1304. si danno oncie 40. d'Marchesino Matthei di Siena, Consobrino del Cardinale Diacono di Santo Euflachio.

Pietro di Matteo Maltro Giurato di Capua nel 1305. Nel 1329 fi dona dal Rè à Giannotto Guarino Ciambellano, il Tenimento di Messina, per morte di Pietro

Matthei Milite, di Brindisi.

Nel 1306. Gualtieri di Matteo dell'Acerra studente, in legge.

Nicolò di Matteo di Tocco, Signor delli feudi in Abbruzzo Ultra, nel 1333.

Andrea, Nicolò di Matteo fratelli feudatarii nel 13 o.6. Nel 1303. fi ritrova Raimondo figliuolo di Angelo di S. Croce Milite; Protomino di Monopoli; fifigere con. Nicolò di Matteo per li boni per fucceffione del quondam Jacopo di S. Croce, di Monopoli; confobrino di detto Raimondo.

Nel 1343. Gilia di S. Croce moglie di Nicolò di Marteo.

Nel 1331. il Religiofo huomo Fra Simone di Mattei d'Acquamundola, dell'Ordine di San Lazzaro, Percettore Generale.

Berardino figliuolo del quondam Ligorio di Matteo, in di Nola nel 1392.

Bandino di Mattéo, di Firenze, cittadino di Tropea nel 1392. O 0 0 0 JaJacopo di Matteo serve nella Rocca dell'Arce nel

Net 1482. il Magnifico huomo Matteo de Mattheis

dell'Atripalda, Dottor di legge.

Nel 1529, il Magnifico Filippo, figliuolo del Magnifico Paolo de Mattheis di Lecce, marito della Magnifica. Antonia, figliuola del Magnifico Antonio Barone d'Arnezano con dote di duc. 2700.

Catarinella de Mattheis moglie del quondam Vittore de Priolis nel 1533.

Nel 1571. Filippo de Mattheis era Barone del Cafale di S. Maria de' Novi, Tripuzze, Castelfrancone, con altri feudi.

Marco Aurelio de Mattheis di Cerreto fii Barone del Tino, e celebre Avvocato i Vivono hoggi li fuoi figliuoli. Giofeppe Auditore di Provincia, fratello di detto Barone Marco Aurelio.

Sono nell' Archivio della Zecca di Napoli.

In Cicilia Nicolò di Matteo nel 1 396. acquistò il feudo di Morbano, in Valle di Noto, che era di Jacopo de. Serra, fecondo il Padre Ansalone.

Di questi Martei di Cicilia fi crede , che fosfe Laura, moglie di Francesco Falleti nobile di Reggiosifgiluolo di Registana. Pietro Falleti nobile d'Alba de' Signori di Villa-Falleti in 1410 feb Piemonte, che venne à ferviggi del Rè Ladislao in Retingno, creato familiare, Configliere, e Governadore della-

Della .

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 655

# Della Famiglia Mazzacane.

Uesta Famiglia Mazzacane dal Cilento si ensicia nell'anno 1348. Milite, e familiare, nel fascis.93.fol.115.at.

Leone, è Lionetto Mazzacane di Diano, Capitano nella guerra di Campagna di Roma contro Paolo IV.

Lionetto: hebbe per moglie Portia Capana del Seggio di Nido di Napoli, fu susseudatario del Principe di Salerno; Questo su quello, che in tempo della coronatione dell' Imperador Carlo V. da farsi in Roma, perche s'era dato dall'Imperadore al Principe di Salerno, à portare lo Scertro Imperiale, e per la venuta del Marchefe d'Aftorga col donativo delli Regni di Spagna, s'era tolto al detto Principe, e dato al detto Marchefe, il detto Scettro, & al Principe, il Confalone della Chiefa, esso mal volentieri fopportando questa mutatione, volse, che detto Lionetto fuo vassallo. Cavaliere valoroso dice il Terminio e di bella presenza, vestito delle vesti, che haveva fatto per se, & accompagnato da tutti gli altri fuoi cortiggiani andaffe à pigliare detto Confalone, che li fù confegnato, & il portaffe, come il portò, & esso comparse mascherato nella funtione, per estere giornata nevosa, e perciò non su ofservata detta mutatione.

Hebbe, per li fuoi ferviggi, la giurifdittione civile; el criminale delle Baronie d'Omignano, e Luftra,nel Cilento. Nel 1729 il Magnifico Gio: Jacopo, di Diano era Alfieredi genti d'armi, ottiene annui doc. 170. fopra li beni di Monopolitani ribelli. execut. 27. di detto anno fol. 15.

Pietro nel 1596, possedeva la Rocchetta, e Ciprano in contado di Molisi.

Nel 1590. Marc'Antonio fù Signor di S. Pietro, fito ne' O o o o 2 TeTenimenti di Diano, D. Jacopo fù Caval.del habito di S.Jacopo, e proveditore generale comandante nell'effercito del nostro Rè,nell'ultima guerra della Spagna ulteriore, D. Scipione suo nipote fù Tenente.

Andrea Mazzacane, per morte di Dionisio suo padre, Barone della Terra di Sassinoro, paga il Relevio nel anno

1655.

Elionora Mazzaeane figliuola di Gio: Jacopo, fil moglie di D.Fabio Roffo,del Barbazale, Caval. Napoletano.

Nè scrivono Gius. Campanile, il Terminio, Andrea nell Histor di Campagna, Lellis, es altri, esono nelli Registri della Zecca, e della Regia Camera della stessa Cistà.

### Della Famiglia Minadoi.

5 Ono nobili della Città di Manfredonia, in Re-

Nel 1451. fi ritrova fra nobili della Città di Manfredonia Ottaviano de Minadois,infieme con Gafpare Gentile, Rafaele de Florio, & altri nobili, nel Execut. 8. del 1451. 52. fol. 68. åt.

Si ritrova nel 1460. Altobella Minadoi di Manfredonia nobile, moglie del nobile Costantino Gio: Florio di Manfredonia.

Gio: Tomafo fu creato Regio Configliere del Configlio di S. Chiara di Napoli.

Fù cafato con Ifabella Bozzuto del Seggio Capuano di Nap. fcrisse l'opera legale,già stampata.

Giulio Cesare su Presidente di Camera nel 1597.

Nel 1512. nel Sindicato delli Popolari della Piazza di Capuana, fi ritrova il Signor Petruccio de Minadois Dottore nel Protocollo di Not. Colambrofio Cafanova. Alessandro Minadoi si marito di Camilla de Rossi, della.

Aleliandro Minadoi fu marito di Camilla de Rolli, della

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 657 linea del Marchese di Monferrato.

D.Scipione marito di Lucretia Loffredo.

D.Pietro Minadoi si maritò con D. Beatrice di Guevara Contessa di Potenza, e Marchese di S. Agata.

Nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli, vi è Cappella. della Famiglia Palmiera, e Minadoi, con questa Inscrit-

tione.

Petrucia Minados Federici Minados Regii Pecud.in Apulia Dobanarii, Fil. Iuris C. celebri, qui fub Feder. & Ferd. Cat. Regibus jus dicendos & interpratando magnam operam fumma fide impendii, dumque à Leo.X. Pontif. Max. conductius in Pifam Gymnafio, Jus Civile primo leco interpretaretur, diem claufii extremum, Jo: Thomas Minadous J. Conf. & Miles Caroliv J. Imp. à confliis P. B. M.P. iet. monor. Pobiti die S. Martii S. 19.

Nel 1520. Alessandro di Minadois, di Manfredonia,

nobile, nel execut. 17.fol. 58.

Nel 1587. Gio: Tomaso Minadoi celebre Historico diede alla luce delle Stampe, in Roma l'Historia della Guerra frà Turchi, e Persani, comminciando dall'anno 1579. seguendo per tutto l'anno 1585, dedicato alla Santità del Pontesice Sisto V.

D.Antonio Minadois de Guevara paga il Relevio, per morte di Pirro fuo padre, per la Baronia di Trentenara,& Agrogoli.

Sono hoggi Conti di Giungano nel Cilento.

Hà posseduto quel bellissimo palagio, sin hoggi chiamato de Minadoi, alla Montagnuola, che si possede hoggi dal Orefice pontuale, Gennaro d'Honostio.

Ne scrivono Nicolò Topio nella Bibliot nell'origine de Tribunali, l'Engenio, e altri, e sono nell'Archivil Napoletani.

# Della Famiglia Minutillo.

295 T L primo, che si ritrova in Napoli è l'huomo no-L bile Nicolò Minutillo di Napoli, figliuolo di Landolfo di Napoli, Milite, in tempo della Reina di Napoli Giovanna I. contrasse matrimonio con Caterina Saecherzi, nobile Fiorentina, come il tutto si vede nel Registro del 1352.fol.73. àt. Giuliano fù del Configlio del Rè Alfon-So d'Aragona, ottenne esso, e Masotto di Gennaro Caval. Napoletano, per loro grandi serviggi, per esti, loro heredi, c. Successori,un ampio Territorio detto la Serra nel distretto di Trajetto, come si vede per privilegio, spedito nel 1430.fd del Configlio del Rè Ferdinando, dal quale ottenne molte. mercedi, Quint, 2.fol.400.

Anzi si vede cosa molto singolare, che essendo rimasta. una figliuola di Alfonfo Raimondo Minutillo, da maritarfi, il Rè Federico, per affetto, che portava à detta Cafa, scrisse una lettera alli 12. di Novembre 1497. à Gio:Minutillo, fratello d'Alfonso Raimondo, e Zio della Donzella, imponendoli, che non maritaffe quella, fin alla fua venuta in Napoli, ritrovandosi allora fuori Napoli, come da detta lettera si vede in Cur.7.fol.43. at.

Antonio figliuolo del detto Alfonso Raimondo nel 1548 fù Luogotenente della Compagnia d'huomini d'armi del Cap. Generale Prospero Colonna, con la quale carica servì nelle guerre di fuoi tempi, in particolare nello Stato di Milano.

Oratio Minutillo fù Soldato aventuriere nella battaglia di Lepanto, dove morì, combattendo valorofamente.

Gio: Maria nel 1598 fù Caval. Gerofolimitano, come fù anco nel 1616. D. Gio: che fù Comendatore d'Isernia , e. sette Frati. Horatio su valoroso Soldato aventuriere nellabat~

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIBI.III. 659

battaglia Navale dell'anno 1571. dove gloriofamente., combattendo, morì. Gio: Antonio fù Dottor delle leggi nel 1586 fù Auditore della Regia Dohana di Foggia...

D.Pietro Caval.di S. Jacopo, Giudice della G. C. della. Vicaria, figliuoli di questo, e di D. Anna Quiñones sono D. Antonio, e D. Alvaro, l'utimo Caval. Gerololimitano, fervi S. M.in Portogallo, con posto di Cap. d'unfanteria, e poi di cavalli di corazza, e poi di Mastro di Campo, e del Cofiglio Collaterale di Najo. creato nel passa onno 1690.

D.Antonio Caval. dell'Habito di 5 Jacopo di gentilifimicoflumi file aciato con D.Anna Caffarelli, figliola di
D.Fietro, fratello dell'Eminentifisimo Cardinale Profpero Caffarelli, ed i Lucretia Caetana, nel qual matrimonio
vi fin ecceffari difpenfa Pontificia, per effere D.Lucretia
madre della Spoßa, figliuola di D.Francefco Cajetano, ed
D.Lavnina Minutillo Ziad i D.Antonio. Il predetto D.Artonio hà fervito, e ferve Giuftitiere, e Prefide di più Provincio, anco con privilegio di Sua Maefià, che Dio guadisper quella dell' Aquila. Salerno, Bari, Chietti, Catanziro,
e Cofenza, che fià in atto fervendo, con opinione di zelàteaintegro, et di grandiffima prudenza, e vigilanza oranzo.
Nell'anno 1688 ottenne titolo di Marchefe da SM. che
Dio guardi. D.Pietro feo figlinolo hà ottenuto nel pafiato
anno 1690. da SM. un degli Habiti di Spagna.

Gio: Minutillo Cavaliere di Malta, e Priore di Lombardia, creato nell'anno 1673, morì li 9. di Novembre. 1677, fi fepellito nella Chiefa di S. Giovanni di Malta,

con bella inscrittione.

talium numinum memores, hoc monumentum pro se, suissi posuerunt.

Hà

Hà imparentato questa Casa con Case nobilissime, come con la Sacchetti Biorentina, Brancia, Caracciola, Marchese, Galeota, Pitti Fiorentina, Regina, Capece-Lutro, Cordes, Quiñones, Cassacelli, Cefarini, Sarriano, Leyva, Caietano, Azzia, & altre.

Scrivono di questa Casa, il Lellis, Engenio, & altri, es sono nell'Archivio della Zecca di Nap. es altri Archivii.

## Della Famiglia Miroballo.

296 L'Originaria Napoletana; gode nel Seggio di Montagna, e Portanova, di Napoli. Figirande, e florida in tempo de Rè Aragonefi; nel 1279, firitrova Tramonto di Miraballo Stipendiario, e Scutifero, con altri Cavalieri Francefi. Sotto Carlo II. fi ritrova Roggieri Signor di Summatino, nel 1289. firitrova Marino Signor dello flefio Summatino. Nel Regiftro dell'anni 1298. e 99, fi fi mentione della Famiglia Miroballa, lit. A. fol. 49. Nel 1305. Gio: Milite Signor del feudo de Pratis. Nel 1305 Francefco, e Roggieri fratelli, figliuoli di Matelono Milite, Feudatario. Nel 1330. fi tri trova Manenfe Milite padre di Rinaldo, Signor di Sommatino. Nel 1401. Carlo Milite Signor del Caftello di Miraballo, 3610

In tempo del Rè Alfonfo I. Gio: fia accrefciuto dal detto Rè di ricchezze, e Signorie di Castella, & havendò generato molti figliuoli, quelli fecero honoratifimi, & illufri parentadi; li difeendenti del primogenito goderono a Portanova, dove vi è ancora una firrada della Famiglia, chiamata il Vico di Miroballi; & havendo Giosfigliuolo del terzogenito del fudetto Giotolta per moglie D. Clarice Cicinella, nobile del Seggio di Montagna, fi egli, da Cavalieri di quel Seggio, aggregato alla lor nobilità

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 661 biltà . Detto Gio: ottenne, in dono, la Terra di Sopino.

Hà havuti Giustitierati di Provincie, & altri officii sopremi.

Girolamo Configliere del Sacro Configlio nel 1449.

· Nel 1486. Girolamo fu Presidente della Regia Camera della Summaria di Napoli.

Nel 1472. Gio: Milite, Prefidente della Camera Reale. comprò la Città di Viesti dal Rèse nel 1462, la Terra d'Angri,per ribellione di Daniele Orlino, Signor di detta Terra.

Nel 1465, fi ritrovano Carlo Milite , Antonio , Simone, e Pietro, figliuoli, & heredi del Milite Gio: e Gio: Maria Milite, e Rinaldo figliuoli del quondam Alberico, primozenito di Gio: Signori di Lettere, Angri, Gragnano, e. S. Felice.

Nel 1457. Renzo Guardarobba del Signor Duca di Calabria.

Hà posseduto le Terre, e Città di Viesti, Lettere, Gragnano, Angri, Pofetano, Pimonte, delle Franche, della Torre del Gallo, di S. Marzano, di S. Giorgio, in Principato Citra, della Piena di Montecorvino, della Roccherta , di San-Felice, della Valle Beneventana, della Serra, di Montorio, del Casale di Toberola in Aversa, di Bracigliano, che possedono con titolo di Marchese, ottenuto nel 1597. Illicito co titolo di Marchefe, Castellaneta co titolo di Principe, Campo di Mele con titolo di Duca, che è hoggi D. Trojano gentilissimo Cavaliere, Consigliere, che sù del Consiglio di Capuana, Regente nel Supremo Configlio d'Italia, in Madrid, & hoggi degnissimo Regente della Real Cancellaria del Regno di Napoli, figliuolo di Rinaldo, Cavallerizzo del Rè nostro Signore.

D. Antonio fu degnissimo Consigliere, e Regente della. Real Cancellaria di Napoli, morto à nostri tempi, la di cui figliuola, Dama principale, è moglie di detto D. Trojano,

Duca di Campo di Mele, e Regente.

Pppp

Tengono nobile Cappella nella Chiefa di S. Gio: à Carbonara di Napoli, e con preggiati marmi,che fù riftorata, & abbellita da Aleffandro Miroballo Marchefe di Bracigliano,

con questa inscrittione:

S'acellum à Majoribus piè, magnificèque ducentos antè annos extructum, pari pictate, fi non magnificentia, vesuffate deformatum excoluir Cafar Miroballus, perfecit Alexander E. Bracillantufum Marchio. Anno ab inflaturata falute MDCXIX.

E nella fepoltura della Reina Sancia, moglie del Rè Roberro, nella Chiefa della Croce, vi fono l'Arme di quefta. Famiglia con le Regie, che dimoltra effere fata in pregio appo di detta Reina. Si vede anco la porta di marmo del Tribunale di S.Lorenzo di Napoli, fatta da Carlo Miroballo. e fi vedeva ancora la porta di marmo della Chiefa di Sanr'Agoftino, fimilmente di Napoli.

Hà imparentato con Famiglie nobiliffime.

Scrivono di quelta Casa, Mazzeella, Contarini, Lellis, Engenio, Topio, Ginseppe Campanile, & altrize sono nell' Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

### Della Famiglia di Miro.

Uesta Famiglia nobile nella Città di Gragnano , Lettere , e nella Città di Castello à Mare di Stabia , secondo Giustepe Companile,
quale dice , che nel 997. Adeltruda di Miro sossi meno
Guaimario Comes . Nel 1247. il Signos Roberto di Miro
di Gragnano , Valletto dell'Imperadore Federico Secondo,
Gaspare Milice figliuolo di Luca di Gragnano , il quale si
Vice- Rè della Calabria nel 1262.

Gio: di Miro, Milite Balio di Filippo Polliceno nel 1307. nel 1309. Stefano, e Nicolò di Miro di Gragnano, Dottori, e Giudici Regii. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 663 Il Giudice Bernardo di Miro Affessore di Teramo, nel

Nel 1341. essendo morto in Otranto l'Abbate Gio: di Miro, litigano per l'heredità di quello, Landulso, e Luca di Miro di Gragnano, & Alessandro Glerico lor fratello,

Petrillo padre di Garrello di Miro, uno delli conduttori delli 2000. cavalli. L'huomo nobile Carlo di Miro di Gragnano, Giudice di Vicaria, Credenciere della Secretaria, d'Abbruzzi,familiare, e fedele nel 1390-l'istesso huomo nobile Carlo di Miro di Gragnano, su creato Luogotenento del Gran Camerario, con annua provisione d'oncie 75 nel 1392. e Barone di Ripaluce.

L'huomo nobile Andrea di Miro di Gragnano, Tesorie-

re,e familiare diletto nel 1415.

Nel 1392. il Rè dono all'huomo nobile Carlo di Miro di Gragnano, Dottore, Giudice della G.C. e familiare, il Castello di Ripaluce in Capitanata.

Gurrello di Miro, e suoi fratelli, figliuoli di Petrillo, di Gragnano, Castellani del Castello dell'Ovo, ricevono in

pagamento oncie 20. nel 1392.

Nel 1400. Petrillo di Miro di Gragnano Castellano d'Aversa , riceve facultà di liquidare l'instrumenti per Procuratore, su Ciambellano della Scuteria.

Agostino di Miro di Gragnano , Secreto d'Abbruzzi

nel 1381.

Andrea di Miro di Gragnano Presidente della Regia. Camera nel 1419.

Randulo di Miro di Gragnano, familiare, riceve confirma de' beni in Castello à Mare di Stabia, e Napoli, intempo del Rè Ladislao.

Andrea Natale di Miro di Gragnano Signor della gabella delli cambii di Napoli, affume l'Habito dell'Ordine de' Minori dell'Offervanza nel 1423.

Nel 1398. Roberto di Miro Maestro della Scuteria.
Pppp 2 Rea-

Reale, Castellano d'Aversa, Ciambellano, e familiare, c Natale figliuolo del quond Filippo, e Granisso di Miro.

Antonella di Miro di Gragnano fù moglie di Cecco del Borgo, detto del Cozzo, Vice-Rè del Regno, per il Rè Ladislao, Conte di Montederifi, e Marchefe di Pefeara.

Nel 1457. Basilio era Rationale della Regia Camera, officio all'hora nobile.

Nel 1473. hebbe lo stesso officio Pietro Francesco di Miro

Nel 1483. hebbe lo stesso officio di Rationale di Camera, Gio: Bartolomeo, figliuolo di detto Basilio.

Guglielmo lo stesso officio di Rationale nel 1500. Giovanni ottenne dal Rè, per se, s suoi discendenti, la metà della bilanciatura del Sale della Dohana di Salerno, nel 1458. À 15. di Luglio.

Francesco, e Giovanni aderirono al Rè Alfonso d'Aragona. Filippo morì nel 1496. Alfonso ottenne l'invessitura de Sali, dal Rè Ferdinando, nel 1505.

L'ultimo della Famiglia fù Andrea di Miro, che instituì heredi molti figlinoli, che moritono senza successione, come dice Giuseppe Campanile, che scrive di questat. Famiglia; e le sudette notitie sono nell' Archivio della. Zecca di Napoli.

Ne scrivono l'Engenio nella Descrittione del Regnosil Topio dell'origine de Tribunalises àltri.

### Della Famiglia Moles.

298 Uesta Famiglia Moles gode nobiltà nel Seggio di Portanova di Napoli, aggregata nell' anno 1688.con occasione d'estieri aggregate altre Famiglie nobili straniere. E' originaria del Regno di Portogallo, e Galitia nella Spagna. Il primo, che si ritroNAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 66

va è il Conte D.Hero ne ll'899. della falute humana, che era grande del Rè D.Alfonfo il Grande, e fuo Generaliffimo dell'Armi, Conte della Città di Lugo, e difcendente del Göte D.Mendo,e D. Giovanna Romanes, di Famiglia Reale, come dicono gl' Autori infrafritti. Il detto Cöte fu quello, che con il fuo valore fu conquiftata la Città di Portogallo, e fuo Regno, come appare dal Nobiliario Atl (Dute D. Pietro da Portogallo con fuoi Amnataroi.

SÎritrova D. Confalvo Erîz de Moles, e DPietro Mendez de Moles Soldati valorofifimi , D. Payo Eflevez de' Moles Pincerna del Rè Alfonfo III. D. Gio:Moles familiare, e foldato valorofo del Rè Pietro IV. D. Pietro Moles Configliere del Rè d'Aragona nel 1234. Luigi cariffimo à DAlfonfo XVII. Rè d'Aragona, che nel 1445. fü Bagliwo della Città di Girona, eletto dalla Reina Maria, Governantice di quelli Regni ; e ritroviamo fofituto in quelli officio DPietro Moles fuo fratello, infino al'anno 1463; havendo paffato in quelli Regni per le caufe allegate.

dall'istesso Conte D. Pietro nel libro citato.

D.Gio: Molec Cardinale di S.Chiefa, Vefcovo di Gironda, e Legato di Roma, per li Rè d'Aragona, Francefco Moles fuo nipore nel 1717, Venne nel Regno di Napoli, effercitò l'officio di Corriere Maggiore, a lilhora di grande effimatione, che effendo ricchillimo, con grande fepfas, edificò un gran Palaggio in quefta Citetà, nella firada dell'Incoronata, poffeduta a prefence dal Principe d'Otzajano; ditennez. l'officio di Portolano della Provincia di Bari, dopò la morte di Mario Loffredo dall'Imperador Carlo V. fi Signor della Terrad Montefano, e podi d'Turi, nella Provincia di Bari, che fi poffiede fin'hoggi da fuoi dificendenti. Si ritrova di quefta Pamiglia D. Gabriele Capitano valordo nella querra di Siena, e della Campagnadi Roma; Federico Cavalicre Gerofolimitano, è cuno de 70.0 continui Regnicoli i, fam. pò una Relatione Tragica del Vefuvio, le Guerre trà Ferdi.

nando II. Imperadore, e Gustavo Adolfo Rè di Suetia, Audienza, & Amicitie de' Principi. Marc'Antonio, fimilmente Signor di Turi, fù gran Soldato, fi ritrovò nell'affedio di Malta, posto nel 1565. dal Gran Turco, e si ritrovò similmente Carlo Moles Luogotenente della compagnia di Fracesso de Loffredo, e nell'anno 1571. nella Battaglia Navale di D.Gio: d'Austria,e nell'anno seguente nell'Oriente, essendo Capitan Generale lo stesso D. Giovanni d'Austria fù Capitano di duecento huomini . Gio. Battifta Moles Napoletano fu Francescano Reformato, Commissario Generale in Roma stampò l'Educatione de' Novitii, nel 1591, e poi in. Venetia nel 1599. D. Francesco, Cavaliere Gerosolimitano, Commendatore, e poi Gran Croce, Priore di Barletta. Don Lionardo dell'Ordine di S. Jacopo,e Comendatore di quell' Habito, che per la fua gran peritia nell'arte della guerra, fu creato Generale dell'Artegliarie del Regno d'Aragona . e. morì nell'occasione del soccorso di Tarragona in Gatalogna.

Giulio Moles nel 1614. fu Arciprete d'Altamura, compose un libretto, intitolato: Paralello frà S. Paolo Apostolo, e S. Tomaso d'Aquino.

Federico Moles nel 1015. fü Prelide, e Governadore. dell'Armi nella Provincia di Lucera . Bartolomeo, Abbate Mitrato di S.Pancratio nella Dioceli di Chieti.

DiAntonio Capitano d'infantaria. Annibale Giudice di Vicaria, poi Predidente di Camera. Regune nel Sopremo Configlio d'Italia, e del Regno di Napoli, e Viceprotonotario, dottiffimo Giunficonfulto, come fi vede dalle fue opere legali thampate; mori nel 1 1991. Il 12. di Gennaro. D.Mauritio Giudice fimilmente di Vicaria, & eletto Configliere, del Configlio di Stanta Chiara, nel 1 1990. Efectico Cavaliere Gerofolimitano, e Paggio del Rè Filippo II. D. Tomafo anco Giudice di Vicaria, Regio Configliere, Proregente della Gran Corte, Governadore della Dohana di Foggia,

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIBLIII. 667 nominato all'Officio di Regente del Sopremo Configlio d'Italia, Consultore del Vice-Rè di quel tempo nelle cofe più ardue, e di maggior confidenza. D. Francesco Maria. Clerico Regolare Teatino Gran Teologo, e Predicatore, Visitatore della sua Religione,e poi Vescovo di Nola, che regge con grandissimo zelo, & edificatione, D. Diego fù gran Giurisconsulto, Avvocato del Real Patrimonio, nel 1654. Configliere del Configlio di Santa Chiara, creato nel 1656, e nel 1656, Presidente di Camera.

D. Francesco dell'Habito di Calatrava, Duca di Parete. degnissimo Giudice di Vicaria, giustissimo Commissario di Campagna, zelantiffimo Prefidente di Camera, ammirabile Regente nel Sopremo Configlio d'Italia, per Napoli, stimatissimo Gran Cancelliere di Milano, creato nel 1682. poi Regente nel Collaterale di Napoli-, qual'officio stà efsercitando con somma lode,e somma sodissattione de sudditi, casato con la Signora D.Maria Ursino, de Conti di Pacentro, hà generato più figliuoli, de' quali

D. Diego fervì Sua Maestà (che Dio guardi) in Milano da Capitan de' cavalli di corazza dopò haver havuto l'honore di servir di Menino nella Corte la Regina nostra Signora.

D. Gio: stà casato con la Signora D. Madalena Trivultio, qual pretende effere herede delli fideicommiffi de' Signori Prencipi Trivultii, e di molti d'effi già ne stà in posfessione, nella di cui persona è ricaduta, per discendenza legitima, la rappresentatione della Casa Trivultia, come ap-

parifce da fentenze del Senato di Milano.

D. Anibale fratello del Duca di Parete doppo d'haver servito in guerre vive sù le Galere di Napoli, sù Capitan di cavalli dello Stato di Milano, e poi Mastro di Campo d'un. Terzo d'Italiani, che con ordine di Sua Maestà passò à servire nella Morea, ed in sue mani si rese l'importante Piazza. di Modon.

In Napoli hà imparentato con Famiglie nobilissime.

Scri-

Scrivono di questa Casa, il Gangora, il Nobiliario del Conte D. Pedro con suos Annotatori, il Topio nell'origine de' Tribunali, il Ciacconio, l'Engenio nella Napoli Sacra, il Catalogo Real di Rodrig. Mendes di Silva Ambrosio di Morales, Salazar nelle dignità di Castiglia, Gonzales de Avila, Teatro Ecclesiastico, Jepes nella Cronica; Escolano nell'Histor. Barellas dells Conti di Barzellona, Lellis, Ocariz nel Nobiliario del nuovo Regno di Granata; Giuseppe Campanile, l'Andrei nell'Historia di Campagna di Roma nel fol. 51. 55. 56. 104. l' Autore dell'Additione alla Biblioteca N'apoletana; il Pasqualino nel Commento alle Pragmat. di Napoli , Scalese nella dedicatoria all'offervations alle Satire de Persio, stampate in Napoli, nel corrente anno 1691. l'Autore della dedicatoria alle offervationi legali di Girolamo de Rosis, & altri.

Della Famiglia Pagana.

299 Ode nobiltà nel Seggio di Porto della Città di Napoli, nella Città di Nocera, Città di Salerno nel Seggio di Portanova, Città di Cotrone, e Locera, e Civita Ducale.

Dicono, che tragga l'origine da Albertino antico Cavaliere di Bertagna, che havendo tolta per moglie la nipote del fuo Duca di Bertagna, che accompagnatofi con Tancredi Normando, venne in Regno, & edificate alcune cafe ne Tenimenti di Nocera, & indi dificacciando i Saraceni, che vi havevano antica fhanza, diede, per tal cagione, nome al luogo Pagani, onde furono poi denominati, i fuoi dificendenti; de quali fi legge, che Sigiaberto accompagnato con Guglielmo Ferabac, fi ritrovafie all'affedio di Meffina. Si ritrova, che Pagano de Pagani, Signor della Forenza in Bafilicata, nel 1084, dona alcune Chiefe al Monaftero della Trinità di Venofa.

Ugone nel 1117. paísò in Gerufalemme, institul l'Ordine de Cavalieri Templarii, e ne sù egli il primo Gran Maestro.

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 669

Pagano si Senescallo. Gio: nel 1158. dà il consenso ad una donatione de beni satta à benessicio della Militia, di detta Religione. Abbielardo si ri rova nel 1192. Pietro andò à stantiare nella Romagna, dove nel 1272. si Signor d'Imóla, e d'altri luoghi. Machinardo suo sigliuo-lo, si porente Cavaliere Signor d'Imola, e Facnza, di Forli, e Cesena.

Tomafo Signor di Cafalvieri, in Terra di Lavoro, di cui l'Impenel 1233. fù de' Baroni di Terra di Lavoro, a cui l'Imperador Federico diede incuffodia alcuni Offaggi Lombardi, fù Signor delle Caffella di S. Patre, Lotino, S. Gio: in-Carico, Cantalupo, Gualdo, S. Refta, e Buccone nel nofiro Regno.

Guglielmo fu Signor di Prata, in Principato, e nel 1 239

hebbe Ostaggi Lombardi.

Gio: Castellano di Cosenza sotto Carlo Primo, e nel 1 271. fu Maestro de' Balestrieri del Regno. Roggieri Signor di Ginestra . Antonio Signor di Prata nel 1289. viene chiamato dal Rè Carlo II.con titolo di Signore. Nel 1 294. Gio: fu Castellano di Foggia. Alessandro nel 1 299. Castellano di Foggia. Arrigo nel 1313. su Capitano à guerra, & à giustitia di Castello à Mare, honorato con titolo di Cavaliere . Gio: nel 1315. Signor di Bacucco. Eustachio fu Configliere di Stato del Rè Roberto, nel 1316. fù mandato Governadore, e Capitan Generale nel Principato d'Acaja, e nel 1321. Vice-Rè nella Provincia della. Calabria, nel 1323. Maniscalco di tutta la gente d'arme. del Regno. Zarlino nel 1342. Governadore di Melazzo. Simone Cameriere, e familiare del Rè Andrea, marito di Giovanna, e nel 1349. Governadore di Cività di Penna, e luoghi convicini. Filippo Cameriere della Reina Giovanna nel 1343.remunerato d'alcune entrade feudali, Tomafo Marefciallo del Rè Carlo III. nel 1381. hebbe molte remunerationi, nel 1385. su creato Castellano del Castello di S. Eramo, detto in quel tempo Belforte.

Renzo fu Giustitiere delli Studii, e Scolari di Napoli, Castellano di S. Eramo, Capitano perpetuo della Città di Reggio nel 1390. fu Maggiordomo del Rè L'adislao, dal quale ottenne la Tonnara di Pozzuoli, e la gabella del vino, la Bagliva di S. Paolo di Napoli, la Terra dell'Annuciata,e 300,oncie ogn'anno fopra i beni feudali,efcadenti del Rè. Galeotto fu cariffimo al Rè Lodovico II. di chi fû Configliere di Stato, e Castellano di S. Eramo, e su suo Compadre, e fù per quello Castellano perpetuo di Maratea nel 1396. e Capitano perpetuo di Reggio per se, e. fuoi heredi maschi. Li diede l'Insegne Reali, su Maggiordomo maggiore del Rè Ladislao, e Senescallo del Regno, & ottenne oncie 150. fopra la gabella del buon denaro, & oncie 300. in perpetuo fopra la gabella delle Falanghe,e Bucciarie di Napoli nel 1398. Benche, circa la concessione dell'Infegne Reali, il Termimo dica, che li furono concesse dal Rè Carlo III. & il Summonte dica che la Reina Ifabella le concedesse à Carlo Pagano, gran Soldato, per la vittoria havuta contro il Duca Gio: d'Angiò, che venne ad affaltare il Regno di Napoli.

Nicolò nel 1398 fa Arcivefcovo di Napoli, Paduano Macfiro della Cavalleria, e Scuteria del Rè Alfonfo I. che à nostri tempissidice Cavallerizzo maggiore, & hebbe altre remunerationi. Col'Antonio fu Maggiordomo del Rè Alfonfo Primo nel 1438. e n'hebbe in dono il Caflello di Pirigliano con sua Fortezza, e la Starza di Somma. Giovanni Canonico di Napoli, e Vescovo di Nicaftro nel 1431. Carlo nel 1470. Barone di Bracigliano. Nicolò Pagano di Napoli su nel 1400. Arcivescovo di Bari, e poi nel 1424. Arcivescovo di Ottranto. Tomaso fotto il Rè Ferdinando Primo si gran Senescalco del Recito il Rè Ferdinando Primo si gran Senescalco del Re-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 671 gno. Pietro nel 1433. hebbe in dono, per fuoi ferviggi il Castello, e feudo di Cortingiano, e della Starza Reale. e Piazza di Somma. Carlo hebbe in dono dalla Reina. Giovanna II. nel 1415. la Terra di Bracigliano,nel 1421, la Gabella, e Bagliva della Tessa in Abbruzzi, su Consigliere, e Cameriere maggiore della Reina Isabella, moglie di Ferdinando; questo Carlo, ò akro, nel 1446, fu Presidente di Camera, secondo il Topio. Un'altro, per donna, hebbe la Terra dell'Avetrana. Gio: Battiffa di Cività Ducale, nel 1450. fu Configliere, fotto Alfonso Primo Barone di Spoltore, Montesilvano, Vicolo, e Moscufo . Francesco di Cività Ducale nel 1444. fu Presidente di Camera, Commessario Generale delli Contadi di Tagliacozzo, & Albe, e Capitano della graffa . Ferrante Cavaliere Gerosolimitano, e Comendatore di Brindiss, e di Marruggio . Simonicco Montiere maggiore nel 1471. Tomaso Cavallerizzo, e Capitano di cavalli di Ferdinando Secondo. Galeotto nel 1462. Cavallerizzo maggiore di Alfonfo Duca di Calabria, dal quale hebbe in dono le Terre di Serpico, del Sorbo, e di S. Stefano, in Principato. Paolo Configliere del Rè Ferdinando Primo nel 1459. Capitano à guerra, e giustitia nella Città di Sorrento, hebbe molte remunerationi. Mutio Colonello di 1200. fanti nelle guerre del Piemote, e Fiandra, morì Capitano di cavalli. Cefare grande Historico su Signor della Pietra, e di Terranova in Principato, fopra della. quale Terrra vi hanno acquistato titolo di Duca . Vincenzo Generale d'una squadra delle galeo di Venetia. Tomaso Auditore di Rota del Papa. Cesare valoroso soldato nelle guerre di Lombardia, & in Tunisi. Pirro Pagano nel 1606, fù Regio Configliere.

Frà Carlo è stato, à nostri tempi, Cavaliere Gerosolimitano. Nicolò Matteo Pagano di Salerno, figliuolo del quondam Carlo, morto nel 1552, paga il relevio per il feudo, chiamato Dentiferro, fito nel Territorio, e Cafali di Salerno, e per un'altro, detto Marchiafava.

Vivono molti Cavalieri di questa Famiglia.

Hanno imparentaro con le Famiglie , Angelo, Sifola, Pignone, Aleflandro, Tufo, Cantelma , Pappaçoda , Galeota, Montefuíçolo, Gennaro, Palagano, Seripando, Co-flanzo, Saffone, Sclano , effendo the D.Anna Sclano , vedova di D. Diego di Liguoro, del Seggio di Portanova di Napoli, è moglie di D. Andrea Pagano , figliuolo d'Afcanio ; Auvertendo il Lettore, che il Dottore Salvo Sclano, padre di effa D. Anna, e di D. Gennaro Sclano, per fentenza del S.R. C. del 1670, in Banca di Laviano, à relatione, del Configliere Scipione di Martino, fin dichiarato diffeente di Giovanni Sclano, che viveva nel 1331.

Scrivono della Cafa Pagano, Filiberto, e Giufeppe Campanile, Lellis, Marra, MaZZella, Termino, Topio, Ughellio, & altri je fono nell'Archivio della Zecca, &

altri di Napoli,

E' nobile anco in Cicilla, dove Biagio fü Giudice di Meffina, e della Gran Corre ; & un'altro Biagio, dal quale un pronipore, & herede fü Barone di Veria, secondo il Padre Ansalone.

# Della Famiglia Pando.

300 NEI 1275. Giovanni di Pando, Andrea Bonito. Nicola Frezza, e Matteo Ruffo improntarono denari al Rè Carlo Primo.

Si ritrova nel 1278. Giovannuccio Pando di Scala, C Sergio Pinto di Napoli, Mastri Portolani delle Provincie di Principato, e Terra di Lavoro.

Juc.

NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 673

Questa Famiglia fondò bellissima Chiesa di S. Andrea nella Città di Scala, nella Cossiera d'Amalsi,

Nel 1289. Herrico Pando, infieme con Herrico Spina, Tomafo Scrignaro, Riccardo Scondito, Mearno Mazzone, Luiggi Minutolo, Federico d'Afflitto, Gio: Boccafingo, Sergio Siginolfo, Procolo, e Troifio d'Afflitto.

Giannizzo Pando insieme con Alessandro d'Afflitto, Nicolò Freccia, Tomaso Coppola, Andrea Bonito, Matteo Russol, Nicolò Acconciajoco, Angelo Pironto, Nicolò Confalone, Sergio Pinto, tutti della Riviera d'Amalfi, prestarono denari al Rè Carlo Primo mille oncie, d'oro, ricevendone in pegno, la sua Corona Reale, adorna di varie pietre pretiose.

Nel 1475. Gio: di Pando di Brindisi nobile, execut.

La Famiglia Pandis di Manfredonia è nobile nel 1460. fitirovano Berardino, & Angelo Dottore, e Configliere, di Luca Sanfeverino, Duca di S. Marco, Tricarico, Conte di Chiaromonte, Luogotenente nella Provincia di Calabria, executa 4, fol.68 åt.

Hà imparentato con la Casa Carasa, & altre nobili.

Ne (crivono il Lellis, Pietri nell'Histor, Topio Bibl. & altri,e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia Passarelli.

301 Crede la Tamiglia Passardili sila la stessa, che la Siglipoli, ritrovandosi, Arrigo Siginolio chiamato per soprame Passardi, Gio Siginolio chiamato per soprame Passardi, Gio Siginolio, dettro Passardino nel 1306. sil

Baroni del Regno, che accompagnò il Rè Ladislao, con l'effercito nell'Abbruzzi, fi cinto Cavaliere dalla Reina Gio: Il. fù farto Refcotirore de donativi del Regno, marito di Antonella Carafa.

Nel 1402, si ritrova Bonifacio Milite.

Frà li Cavalieri del Seggio di Capuana, indultati dalla. Reina Gio: I. fù Luca Paffarello.

Roberto nel 1417. fù familiare della Reina Gio: II. dalla quale hebbe in comenda, la Chiefa di S. Plancato nella Serra dello Sciglio, in Calabria.

Nel anno 1427 erano Estauritarii della Chiesa di S. Giorgio Maggiore di Napoli, Cubello, e Lurgerto Passarelli con altri Cavalieri Napoletani.

Frà li Maestri Rationali della G. C.nel 1409, si ritrova

per Capuana Muscino Passarello.

Nel 1410 fi ritrova per testimonio, in uno Instrumento del 1410 il Signor Pietro Passarello di Napoli Milite.

Questa Famiglia possedeva in Napoli nella Villa dell'Arenella, una nobilistima Massaria, che per devotione, donò al Convento di S.Domenico, del Padri Predicatori in Napoli, esi ebiama fin'hora la Massaria del Passarello.

Triftano Paffarello figliuolo di Marino, detto Cafocaval-

lo, fù marito di Antonella Carafa.

Pretendono quelli di Catanzaro, che fiino di quella Famiglia, che hà poffeduto le Baronie della Motta, di Placanica, et di Brogenturo, in Calabria, della quale è flato D. Girolamo Vefcovo prima d'Ifernia, e poi Arcivefcovo di Salerno, morto nel paffato anno 1690.

Hà imparentato con la Casa Carasa, & altre Nobili.

Ne scrive il Tutini negli Ammirati, il Vincenti negli Ammirati, Giuseppe Campanile, Amato,& altri; e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 675

### Della Famiglia Pallavicina.

302 L A Famiglia Pallavicina è antichiffima in Italia, gode nobiltà nella Città di Venetia, dove fi aggregata, e la portò Orlando Pallavicino nel 14,2-2. & il Contec. Girolamo la diramò nel 14,4-5. gode ancora in Milano, Genova, Vicenza, Brefeia, e Piacenza, & in Genova è capo d'Albergo, e ripolta dal Fran Zone nel decimofelto.

Molti Scrittori vogliono, che difeenda da Marehefi di Baden, Principi della Svevia, e Signori della Città di Fortzein, fatti Marchefi da Ottone I. Imperadore, da quali defeendono i Marchefi di Mafrimburg. Andrea Torelli dice, che ottennero il titolo di Marchefi da Carlo Magno Impe-

radore,

Et Angelo Ferrarefe, e con eflo Pietro (refera l'indotto da molti rifornti, e dall'authorità d'alcuni Scrittori Todefchi, fcivono, che la Famigla Pallavicino sia d'antichità immemorabile in Italia, e che da questa discendano i Marchel di Baden, e che da Federico Imperadore sossero distributati portati, alcuni di detta Famiglia, da Lombardia, nella Svevia, per istaticia l'anno 960.

Quefla Famiglia hi posseduto molti feudi, e Castella, c. parta ancora possede, come Varano, Borgo, S. Donnino, Soragna, Noce, Grezzo, Corte di S. Michele medefano, Seipione, Cassilbarbaro, Conticella, Bansolo, Nigliano, Monte Mannolo, Visoleno Fontanellato, Pellegrino, Corte maggiore con titolo di Marthe, S. Vito, Fontanebraccoli, Guefalecchio, Fierenzuola, Castelarde, Nigli, Orta, Casoano, Cremona, Gallicano, Zagarola con tit. di Duca, Frignano, Castro con titolo di Duca, & altre Terre.

Da Lombardia paísò in Francia, donde poi ritornata in-Lombardia, & acquistato il dominio di Varano, diede mocivo ad alcuni, di credere vanamente, che li discendenti di detti Marchesi siino d'origine diversa da gli altri Pallavicini.

Adalberto Marchese Pallavicino nell'anno 960, fu Generale della Cavalleria dell'Imperadore Ottone I.e fu anco fuo Vicario Generale in Italia nel 966.per la qual cofa aggiunfe nelle sue arme l'Aquila ; Questo hebbe per moglie Aladeida parente dello stesso Imperadore Ottone; dalla quale ne hebbe tre figliuoli. Di questa linea sù Oberto, cognominato il Grande, che fu Doge, e Signore della Republica di Piacen-23, e fu fatto dal Imperadore Federico suo Vicario Generale in Lombardia, dandogli nel privilegio, titolo di Padre, Signore, Eggregio, Generale, e Magnifico Marchefe.

Uberto Pallavicino nel 1252, fù Signor di Genova, Sforza Marchefe Pallavicino fu Generale della Signoria di Vene-

tia,e perpetuo Governadore di Piacenza.

Da Lombardia passò in Genova, come vole anco il Sanfovino, dove fin dall'anno 1239. si vede essere nobilissima, havendo sempre havuto personaggi, in ogni Stato, riguardevoli.

Guglielmo Marchese di Cassano nel 1353. Governadore della Repubblica di Genova, ruppe l'Armata Veneta nella Morea, Cipriano fù di gran prudenza, Ambasciadore all'Imperador Carlo V. Christofaro nel 1533 gran Soldato, e con una Galca passò per mezzo l'Armata di Solimano, che haveva affediata Corone, per dare aviso à gli affediati, del presto soccorso.

Francesco nel 1537 e Gio: Battista nel 1536. furono

Carlo delli Marchesi di Ceve su Signore di Perle, c. Malpotrene Ambasciadore in Ispagna, grande Scudiere, voja, e Cavaliere dell'Habito dell'Annunciata, conforme ancora dell'istesso habito su Carlo Emanuele Pallavicino, NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 677 delli steffi Marchest di Ceve, Marchese di Frabouse, e de la Brigue, Barone di Lignod, Signor di Doves, gran Ciambellano, e gran Maestro dell'Hostelle di Savoja, nel 1650. Gherardo, e Pietro furono Podestà di Genova, e Capi

della Nobiltà.

Agossino, Doge della Repubblica. Un'altro Agossino Ambasciadore all'Imperadore Carlo V. & uno de' Reformatori delle leggi della Repubblica, Damiano nel 1450sti anco esso riformatore delle leggi della Repubblica.

Battifa Vefcovo di Reggio, Girolamo di Novara nel 1484. Gio: Lodovico di Nicia nel 1583. Fricefco d'Alaria nel 1520. Pier Francefco nel 1551. Girolamo nel 1493. Filippo nel 1498. Gio: Battifa Vefcovo Caballicenfe; Luigi di Marfico nel 1583. Tomafo, Lionato, & Antonio Vefcovi di Scio, prima del anno 1423. Cipriano Arcivefcovo di Genova nel 1567. Antoniotto Cardinale, creato da Innocentio VIII. nel 1495. Gio: Battifa. creato Cardinale da Leone X. Sforza, creato da Alesfandro VII. nel 1659. Hilitorico celebre, e Teologo infigne, come si vede dalle sue opere fampate.

Ferrante Pallavicino, figliuolo del Marchefe Pallavicino, di Piacenza, fù nel fecolo corrente, uno de più eruditi Letterati che havesse l'Europa, non che l'Italia, come si

vede dalle sue opere stampate.

Opitio Pallavicino hoggi degnissimo Cardinale, crea-

to dal Pontefice Innocentio XI.

D.Carlo Pallavicino in Nap.è Duca di Castro, gentilisfimo Caval. come è ancora D Alessandro suo fratello, degnissimo Priore della Chiesa di S.Nicolò di Bari, e D.Tomaso Soldato di valore, Generale del Mare del nuovo Mondo.

Hà havuto altri huomini, e donne illustri, in lettere, & armi, come si vede appresso l'Abb. Giustiniani, Soprani,
Rrr er il

es il P.Oldoino nelli Scrittori della Liguria, & altri. · Di questa Famiglia furono i Frascalati, Guarachi, Bolfenghi, d'Ita,e Vivaja nobili Genoveli.

Hà imparentato con Famiglie nobilissime, come sono la Doria, Spinola, Fiesca, Grimalda, Fallamonica, Lomellina., Galiana, Negrona, del Negro, Albora, Gentile, Ravaschiera, Pignatella, Frezza, Lavagna, & altre; E per la Lavagna essendo che Maria Vittoria è moglie di Gio: Jacopo Lavagna,, gentil Poeta, la cui Famiglia è l'istessa, che quella degli antichi Coti di Lavagna, come scrive il (rescenzi nella Corona della nobiltà d'Italia, p. 2. f.47 1. l'Oldoins nell' Ateneo Ligustico, il Fiderici, l'Autor della Famiglia Scorza, il Lucatelli,il Giustiniani, & altri;La detta Famiglia si diramò anche in Xativa di Valenza dove è nobiliffima. Ha havuto ancora personaggi illustri in armi, & in lettere, come dal Tutini ne sette officii del Regno, dal Lellis neli'istoria della Chiefa di Monreale, dal Pirro nella Sicil. Sacra, da Nicolas Antonio nella Biblioteca I spanase da altri.

Scrivono della Famiglia Pallavicina l'adutore manoscritto delle Famiglie di Genova,il Crescenzi,il Giustiniano,il Sansovino, Argote di Molina, il Morigia, il Ciacconio, l'Ughellio, Lellis, Paolo Pansa, l'Abbate Giustiniani nel-

la Scio Sagra del Rito Latino, & altri.

# Della Famiglia Perrone.

T' Nobile in Napoli, Lecce, e nell'Amantea, effendovi stato aggregato, nel secolo passato, Aurelio Perrone,il di cuiRamo è estinto, come si dirà appresso. Si ritrova Masio Perrone nel 1345, feudatario, nel regiftro 1345.46.C.fol.62.e B.fol.6.dt.

Paolo Perrone di Napoli, del quondam Evangelifta, morì nel

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 679 nel 1563. possedeva molti beni seudali in Calabria, nel distretto della Terra Zacarise.

Nel 1 728. Francefco fù Presidente di Camera della Summaria di Napoli, & ottenne dal Pontesice Leone X. docazi 1400. [opra le spoglie de Prelati del Regno, consirmati da. Papa Clemente, execut. 23, fol. 22. àt. Nello stello anno Gio: di Cosenza suo fratello, nobile, e Regio Secretario, execut. 23, fol. 176.

Nel 1541. Il nobile Lorenzo Perrone hebbe in conceffione alcuni feudi, Litterarum Curia, fol.118. àt. & 119.

Nel 1543. fti Presidente di Camera Francesco Perrone. Marc'Antonio Perrone, nel secolo passaco si gentilissimo Cavaliere, del quale sa mentione il Regente Rovito nel consig. 50. nel lib. 1.

Giuseppe Carlo Perrone nel 1628, possedeva annui doc.

60. di Fiscali seudali sopra Quarati.

Francesco Perrone Napoletano, nato nel 1616. figliolo di Vincenzo, chiarissimo Giurisconsulto, e di Beatrica-Sassa, nepote del Cardinale Lucio Sasso, forella di Mario Sasso, Arcivescovo di S. Severina, si Canonico Napoletano, & Abbate di S. Giorgio Maggiore di Napoli, si creato Vescovo di Cajazza dal Pontefico Innocentio X. nel 1648, governò quella Chiesa per anni otto, morì in Roma di morbo contaggioso, il a. di Ottobre 1656. Si sepellito avanti la Porta della Chiesa di S. Paolo.

Aurelia Perrone sù moglie di Tomaso Aldimare, Barone, della Valle del Cilento, mio Socero, nel principio del secolo corrente.

Nella Chiefa di S. Agnello di Napoli, vi è Cappella di questa Famiglia, estinta in Napoli, con questa inscrittione.

Mortalitatis, carnis refurrectionis memores viventes Marcus Antonius Planterius Pyrronus Patritius Neapolitanus, & Angela de Sessano, unanimes conju-

rrr 2 ges

ges ad fonium tube, fibi , fuifque pof. Anno Domini 1581. Qual Cappella hoggi è di D. Tomafo mio figliuolo, nipoto, & herede del Barone della Valle, Francesco Aldimari, herede, che su di Ottavio Perrone, ultimo della, Famiglia.

A nostri tempi è stato Gio: Tomaso Perrone, Vescove di Nicastro, e suoi nepoti, ambidue Baroni molto ricchi, in Calabria

Scrivono di questa Casa Engenio, Topio, l'Ughellio nell'Italia Sacrase sono nell'Archivio della Zeccase altri Archivii.

In Cicilia, nella Città di Messina, sono nobili i Perroni, essedo che sono stati vi dell'Ordine Senatorio, & autichi Baroni ; Matteo Barone di Comitino in Valle di Noto, di Messina. Un'altro Matteo nel 1399: inseme con Pietro Buonsiglio si Ambasciadore al Rè, per la Patria, secondo il Padre Anfalone.

Della Famiglia Petrarolo.

304 E 'Nobile,& antichiffima della Città di Bitonti,in Terra d'Otranto, e nella Città d'Osfuni.

Nel 1275, frà le Famiglie, che nel detto anno prefiarono denari al Rè Carlo Primo, della Cirtà di Bitonti, fi
la Petrarola;infieme con la Petracca, Valluta, Scorra, Tyrone, Cappellari, Domnofardo, Angeli, Tolli, Efcelfa-,
Gargara, Gregoria, Urfolcone, de Amato, Molendinis, de
Ferrariis, de Jacobo, de Miranda, de Grifantio. Mobilia-,
Scannacaballi, Flore, Frattin, Florio, Altamura, Barifan,
Mole, Romano, Janatio, Corricellis, Valente, Cantore.,
Pafcalia, Majore, de Baro, Graffol, Seniore, Penna, Helia,
Malrogugglielmo, Bonello, Amitarro, Mafrofaraceno,
Mendico, Aleffio, Farefe, Pafca, Prefio, Aricola, Rogadeo, Domno excello, Graffa, Titia, Tobia, Nicolia, Alleta, Gravina, Quinto, Cudutio, Felicio, Alimento, Arabi-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 68

co, de Vicentio, Turitto, Regali, Melfia, Pono, Donadeo, Majone, Lupino, Caputo, Bellacita, Caulojanne, Solitto, Cauda, Laben, Marer, Granata Jonnola, Molinara, Sifilo, Ambrofio, Salerno, Abramadio, Sparapulla, Perfona, Barba lettere, Gabriele, Sore, Hebrea, Bove, Gualterio, Boncellantia, Aquila, Seffarola, Majore, Cataldo, Agottino, Luca Salfa, Scamajumente, Andrea, Multubona, Barbaleone, Pancalettere s Berardo, Abramantia, e Cita, nel Registro della Zecco ali Napoli 1271, vd. fol. 91. àt.

Nel 1462. Gaspare de Petrarolis d'Óstuni Dottore, Regio Consigliere, eletto Castellano della Torre di Villanova, nelle pertinenze d'Ostuni, execut 25. fol. 199-àt. Fù uno de Consiglieri del Consiglio, formato dal Prin-

cipe di Taranto per le cause di detta Provincia.

Nel 1469. lo stesso Gaspare, Dottore delle leggi, Regio Consigliere, e Governadore della Città di Trani.

Nel 1476. Aleffandro Petrarolo d'Oftuni nobile, fludente di legge, come Procuratore, e fratello d'Antonello di Petrarolo, primogenito di Gabriele, paga il relevio, per lo feudo, chiamato Lardagnano, nelle pertineze d'Ofluni.

Belifario Petrarolo figliuolo primogenito di Gafpare, paga il relevio per lo Cafale di Burgagna, e Pafolo nel 1489. Nel 1494. Belifario, d'Ofluni ottiene alcuni feudi, execut. 14. fol. 48. Nel 1528. Belifario Petrarolo di Lecce, e Michele Paladino tibelli, execut. 41. fol. 143.

Gaípare Petrarolo d'Ostuni, figliuolo di Belisario, morto nel 1533. Barone del Cafale di Burgagna, e per lo feudo di Pasolo, e di S.Salvadore, paga il relevio per detti seudi.

Nel 1561. Gaspare Pettarolo della Città d'Ostuni, sigliuolo di Mario, morto nel detto anno, paga il relevio per lo feudo, detto Scaglione, aliàs Calabritto, dishabitato, nel Territorio d'Ostuni.

Nel 1592. Giulio Cefare Petrarolo figliuolo del quondam dam Gio: Alfonfo, morto in detto anno, paga il relevio per una cafa nella Gittà d'Ofluni, per una possessione, d'olivenel Territorio d'Osluni, e per una massaria nella stessa cui de la compania de la compania de la compania nella stessa compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compani

Mario, & Antonio Petraroli della Città d'Offuni, figliuoli di Gafipare,mortone I 158 p. pagano il relevio per li feudi di Caltiglione, e per una maffaria, detta Matronlo, e per un'altra maffaria, anco feudale. Lucretia nel 1588. paga il relevio per morte del Signor Lelio, morto in detto anno, per li feudi di Burgagna, e Pafulo. Poffedè cafa in Napoli in S.Carlo delle Mortelle, che hoggi è del Duca di Diano:

Hà bene imparentato, anco con la Carafa.

Sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archiviise ne scrivono la Marra, Topio, Summöte, Lells, Engenio nella Descrittione del Regno di Napoli, & altri,

## Della Famiglia Pietramala.

Havemo feritto di questa Famiglia nel Libro Primo. Soggiungemo, che firitrova ancora Jacopo Nietramala Barone fin dal 1139. e la Signora Caffandra di Pietramala, cognata del Signore Ugone d'Alagno, Conte di Borrello, moglie del Magnifico huomo Luc'Antonio Vulcano di Napoli, Milite, Signore delle. Ville del Cafale, e feudi di Milite, Militello, e Carpignano, delle pertinenze di Napoli, & Aversa, verso l'anno 1474.

Si ritrova nobile anco in Cicilia, frà quali è Bartolomeo, Milite, Signor del Cafale di Longino, un altro Bartolomeo possedeva Terre nel Tenimento di Sicli, di detto Cafale, secondo il Padre Anfalone.

Della

## NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 683

# Della Famiglia Pignone.

Ice Luigi Contarini, che siino originarii del Cilento, altri dicono, che siino originarii di Provenza e che venne con il Rè Carlo Jacopo di Campagnola, detto Pignone, che fù gran Soldato, e fervì il Primo, e Secodo Carlo. Nel 1269. si vede Governadore di Montereale. dell'Amatrice, d'Acumoli, d'Arquado, e luoghi convicini, e poco dopò andò al governo de popoli di Brescia; sù armato Cavaliere dal Rè Carlo Le Vice Rè d'Abbruzzi, per Carlo ILe poi in Terra di Bari.Fù Capitano di Napoli, fu Maggiordomo Maggiore, sed Cameriere Maggiore. Nel 1269. hebbe da Carlo I. per suoi serviggi, Ortone, Carretto, Collepagano,e Marticello in Abbruzzi, nella concessione il Rè lo chiama: Dominus, Carlo II.li concesse il Casale delli Gallis & altri feudi in Nocera, e Nola: hebbe altre cariche: fuo figliuolo fù Galterio, caro al Rè Roberto, di chi fù Cap. Generale, e Vice-Rè della Basilicata nel 1331. e 32. Roberto, anco fuo figliuolo, come si vede dal Registro 1316. l.E. fol. 78. andò con il Duca di Calabria, e co l'altri Baroni in Toscana. Da Roberto nacque Benedetto, & Arimanno, questo fù Caval.della Leonza, sepolto nella Chiesa di S.M.del Principio, dentro l'Arcivescovato di Napoli, Benedetto su Mastro Rationale della G. C. del Rè Ladislao, nel 1409, e fu Luogotenente della Camera nel 1420, sepolto nella Chiesa di S. Lorenzo di Napoli, secondo l'Engenio fol. 118. Lodovico,ò vero Luigi, hebbe doni annui da Lodovico III. confirmati dalla Reina Isabella, moglie di Renato, e fù Maggiordomo della Reina Margarita. Nel 1444. fù estauritario della Chiefa di S.Nicolò di Pozzobianco, che si è governata e governa folo da Cavalieri del Seggio di Montagna janzi si crede, che fin dal 1301. questa Famiglia godeva la nobiltà di questa Città, hoggi setta de Seggi, mentre Pietro era. Collettore del Tenimento di S. Gennaro, con altri Cavalieri, per le Tass, imposte per la Città, per fussione de Varagona, Antelio figliudo di Pietro si Paggio del Rè Federico d'Aragona, Antelio figliudo di Pietro si Paggio del Rè Federico d'Aragona Da Aurelio, e Cicilia Orfino nacque Marcello, Marchefe d'Oriolo, si Reggente del Sopremo Consiglio d'Italiascon tirolo di Pincipe dell'Amendolara, con l'Habito di S. Jacopose comenda di 6000. Fedudi annui.

Vi è hoggi il Marchefato di Oriolo, e vi fono altri Cavalieri.

Che questa Famiglia sia d'origine Francese, si vede dalla confidenza, che, hanno havuto is Rè Francesi con gli huomini di questa Famiglia, ed ag li henori fattogli, dalla meglie di Casa Bragheriis, & altre, anco Francesi, dal sopranome di Campagnola, di Jacopo, la quale Terra e del Contado di Provenza, & hoggi questa Famiglia è in Provenza, comedice Jacopo Menocchio nel conf. 50. del lib. 1.

Hà imparentato con Famiglie nobilifime, che fono Ur-

fina, Pignatella, e fimili.

Scrivono di questa Casa il Terminio il Contarini, Marra, Mazzella, Lellis, L'autore della Dedicatoria al libro del Terminio, stampato in Napoli nel 1633. Topio, Engenio nella Napoli Sacra, cor altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

Nella Chiefa dell'Arcivescovado di Napoli, si legge questo Epitafio, della Famiglia Pignone:

Arimanno

Equiti Leontia ex Dominis Campagnola Pignono Magnum Avum Jacobum Pignonum Auspiciis Caroli Andegavensis Primi

Pra

## NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III.

Prafectum Equitum Ejecto Neapoli Manfredo Receptoque in potestatem Regno

Infignem

Pratorem Urbis Neapolis Caroli II. Magistrum Hostiarium Brixia Pratorem

Samniis er Barii Proregem Pramio rerum gestarum

Ortona, Carretto , Collepagano , Monticello , Gallo Oppidis aliis donatum

Paribus belli, pacifque artibus Paribus equaturo victoriis fi par occafio

Alexander Pignonus Carrettus Marchio Orioli Benedicti Arimanni fratris trinepos

Exefum XIV. & cc.armis monumentum reparat. Anno Sal. Hum. CICICX XXII.

Neriporta altri l'Engenio nella Nap. Sac. fol. 36. 118. Gode questa Famiglia in Nap.nel Seggio di Montagna.

Della Famiglia Pinelli. 306 COno nobili, & antichi cittadini Genoveli: tranno l'origine da Germania, da dove vennero ad habitare nella Città di Genova, nell'anno 1159.

Nel 1 188. Oberto Mastro Pinello su uno di quelli cittadini, che giurarono la pace, fatta fra Genovefi, e Pifani. Benvenuto fu Antiano nel 1261 e 1262 nel qual tempo fu ancora Configliere della Repubblica, conforme furono ancora Jacopo,& Armano, Jacopo Antiano di Genova nel 1265. Nel 1274. Guidone Pinello fit Ambasciadore della Repubblica di Genova, per la pace fatta, per opera. del Pontefice Innocentio V. trà detta Repubblica con il Rè Carlo Primo d'Angiò . Bertone nel 1295. Nel 1353 Ilario fu Antiano . Tomaso nel 1387. è il primo di que-Ssss

sta Famiglia, nominato negli Annali della Repubblica. . Galeotto nel 1400 fu Antiano, Nicolò Antiano nel 1412. Tobia nel 1438, Galeazzo nel 1444: e 1462. Nel 1444. Luca fu del l'officio di S. Giorgio. Giorgio nel 1464. fu Antiano. Luca nel 1469. Nel 1483. il sudetto su de' Padri del Comune di Genova, e poi Capitano d'una galea dell'Armata Genovese contro Fiorentini . Nel 1488. Castellano Pinello su Antiano. Nel 1493. Battista su Arcivescovo di Cosenza in Regno, & era nipote d'Innocentio VIII. Nel 1494 Paris Pinello fu degli Ambasciadori, mandati da Genovesi al Duca Lodovico di Milano. Nel 1500. in un configlio sono nominati per Nobili: Battista , Belloto , Stefano , Benedetto , Cataneo Benedetto . Nel 1528. la detta Famiglia fu fatta una delle 28. Famiglie di Genova. Nello stesso anno Agostino su de' Procuratori di Genova. Nel 1536. Cataneo Pinello quondam Baptistæ, sû dell'Illustrissimi Procuratori. Nel 1541. vi sû Agostino. Nel 1546. Cataneo Pinello del quondam Battista su de Procuratori del Comune di Genova. Nel 1555. Agostino su Doge di Genova del 1569. Paris su dell'Il-Instriffimi Procuratori della Repubblica, nel 1574. Gio: Paolo del quondam Stefano fu dell'Illustrissimi Governadori, nel 1575. Stefano fu uno de' sei Deputati delli nobili vecchi, nel 1579. Stefano del quondam Agostino fù dell'Illustrissimi Governadori, nel 1585. Domenico fu Cardinale di Santa Chiefa, del titolo di San Grifogono, creato dal Pontefice Sisto V. essendo stato prima Chierico di Camera Presidente, Vescovo di Fermo; morì nel 1611. d'anni sessanta.

Agostino del quondam Alessandro sú dell'Illustrissimgovernadori, nel 1587. Demetrio del quondam stefano sú dell'Illustrissimi Procuratori, nel 1589. Agostino del quondam Alessandro, del quondam Paris sú dell'Illu-

Ariffi-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 687 ftriffimi Procuratori, nel 1594, Agostino fix dell'Illustriffimi Governadori, nel 1601. il detto Agostino fix dell'Illustriffimi Procuratori, nel 1601. Castellino fix dell'Illustriffimi Governadori, nel 1609, Agostino del quondam. Alessando fis Serioissimo Doge di Genova.

Innocentio VIII concedè à Castellino, e Paride Pinelli, fratelli, e loro posteri, che sostero del Sacro Palagio Lateranense, Conti Palazini, con potestà di crear Notari, legitimare spurii, bastardi, promovere à Dottorati, & ottengono altre dignità: qual Privilegio li sù confirmato da. Alessando VI.nel 1494.

Fin dall'anno 1321. li Ardimenti, & i Luciani fi chiamarono Pinelli, come ancora li Dentati, Embroni, e Teba.

In Napoli Galeazzo, figliuolo di Cofmo, fu Signor di Cupertino, Galatana con titolo di Marchefeottenuto nel 1362. Veglia, Leverano, col feudo di Capogrofio, Giugliano, Accrenza con titolo di Duca, ottenuto li 12. di Aprile 1339.

Cosmo fu del Configlio Collaterale di Sua Maestà, in

Napoli, e Gran Cancelliere del Regno.

Galeazzo fù ancora Gran Cancelliere, e Marchefe di Galatana, Signore di Cupertino, e di Veglie, e di Leverano in Otranto; Hà havuto ancora Giuliano, in Terra di Lavoro.

Nella Chiefa di S. Domenico di Napoli vi è bella. Cappella, di Cofmo, con questa inscrittione:

D. Maria Dei Matri Sacellum hoc, in quo, per singulos dies Sacrum siat, Cosmus Pinellus dicavit Anno 1557.

D. O. M.

Cofmo Pinello , Juliani , V eliorum , Liberani , Cupertini Domino Ssss 2

#### FAMIGLIE NOBILI

Galatena Marchioni, Acheruntia Duci, Magno

688

Reeni Neap. Cancellario, Quod & Dominus effe, & fub Domino justa Sustinueris,

Quod opem Amicis, operamque sedula Prastiterit,

Quod legi Religiose

Quod Deum piè Coluerit

Galeatius Franciscus Filius bares

Fecit Corporalibus mortua illecebris Quod corpori fociata vixit

Immortalis anima

Expleto Patavii numero
III. supra XXX. post annos

Calo redditur

Anno ab Incarnatione nato

MDC1. VI. None Novembr. Honeste sattes veritas suspicit.

In Napoli fono il Marchefe di Cività di S Angelo, Gios Battifia Pinelli, il Duca dell'Aceronza, e Marchefe di Galanana, D. Galezzzo, e fuoi fratelli, gentilifimi Cavalieri. Hanno imparentato in Napoli, con le Famiglie Pignatella, Guevara, Cantelma, Tomacella, Minutolo,

Ravaschiera, & altre.
In Ispagna, nella Città di Siviglia, sono nobilissimi di questa Casa, secondo Argote di Molina.

Ne scrivono Oberto Foglietta negli Elogii, Giustinia-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 689 mi nell'Histor. Giuseppe Campanile, s'Autore delle Famiglie manoscriste di Genova. Ciacconio. Pietramelara., Marta, Paolo Panza nella Vita del Pontesce Adriano V. Ugbellio, Franzane. Soprani, Voragine, l'Autora. del Conio Ligure, e li Scrittori Genovessi, il Regente Galeto nelle controverse legali, co altri.

### Della Famiglia Pinto.

307 G Ode nobiltà nel Seggio di Portanova della Città di Salerno.

In tempo del Rè Carlo Primo d'Angiò, Sergio Pinto, Infieme con Nicola Freccia, Andrea di Bonito, Matteo Rufolo, Giannuccio di Pando, Nicolo Confalone, Angelo Pironto, Aleffandro d'Afflitto, Tomafo Coppolae, Nicolò Acconciajoco prefiarono al detto Rèoncie mille di tari d'argento, en ericeverono in pegno, da quel Rè, la fua Corona Reale d'oroadorna di varie pietre, e gioje pretiofe, per mano di Roberto Conte Atrabacente, nel 1275. Regift. di detto anno A. fol. 212. àt.

Quefto Sergio, ò altro, di Napoli, nel 1278 fi ritrovainfieme con Giovannuccio di Pando di Scala, efferno Maestri Portolani delle Provincie di Principato, e Terra. di Lavoro, e per effi Plegiano Marino, e Filippo del Giudice Cavalieri di Napoli.

Ugone Pinto di Salerno Milite, Maestro del Sale in-Principato, nel 1270.

Andrea Pinto di Napoli, Milite, viveva nel 1347.

Cipriano Pinto di Salerno fu Filosofo, e Teologo celebre, Abbate Olivetano, e poi Generale, fu Lettore in Napoli, Brescia, e Siena, secondo il Lancellotto nell'Historia di detta Religione.

Fabritio Pinto di Salerno stampò nel 1653. Salerno assediato da Frances.

Sono hoggi Baroni di S. Martino, nel Cilento.

Sono il Pinti anco nobili in Porrogallo, eli fiqui ferive D. Pietro, nel Nobiliario di Portogallo, e li fiaoi Gloffatori. Delli quali è in Napoli D. Luife, Principe d'Hifchitella, D. Alonfo fuo fratello Serivano di Ratione, & altri fiatelli, e lor Zio Teforiere del Regno, gentilifimi Cavalieri; della qual Famiglia ferive il Mugnos nel terzo tomo delle Famiglie di Cicilia. Nella Chiefa di S. Spirito di Napoli vi fono Epistal di quella Tamiglia Pinco.

Scrivono di questa Casa il Pietri , Lellis, Topio, Engenio nella Descrittione del Regno, es altri, e sono nelli Re-

giftri della Zecca di Napoli, di detti anni,

# Della Famiglia Pironto.

308 N El 1239. in tempo del Imperadore Federica II. firitrova Gio: Pironto. E nel 1220 mort Pantaleone Pironto Cittadino, e Vefeovo di Ravello, fepolto nella Catedrale, con Inferittione.

Angelo Pironto di Ravello Secreto della Puglia nel 1268.

Maulo Pironto, e Nicolò Campanino di Ravello affistevano nella Zecca di Manfredonia nel 1260.

Nel 1304. Nicolò Pironto, & Angelo Coppola habitavano in Barletta.

Bartolomeo Pironto di Ravello, e Giannuccio Pando di Scala, s'ammettono alla Secretaria di Cicilia nel 1270.

Filippo Pironto Canonico dell'Acerra nel 1309. Unaltro Filippo Pironto di Ravello, Giudice annale nel 1201.

Nel 1310. si ricevono in familiari dal Rè Clemente figliuolo del quondam Paolo, Milite di Terracina, Giordano figliuolo di Pietro Milite.

Pao

NAPOLETANE, E. FORASTIERE. LIB.III. - 691

Paolo figliuolo del quondam Gio: di Terracina.

Mauro Pironto, Nicolo Acconciajoto, e Nicolo d'Affidio di Napoli, pagano, per comando del Ròoncie 400. à Carmino di Griffo di Napoli, per fare 4 Galee nel 1273 Trà quelli, che preflarono denari al Rènel 1275. fù la. Famiglia Pironta in Bari. Nello fteffo anno Angelo, di Ravello habitava in Napoli.

Nello stesso anno si ritrova Giovanni Pironto Milite, di Bari

Clemente Pironto de Terracina, Milite Cap. di Capua nel 1-335.

Nel 1284. Jacopo Pironto di Ravello impronta oncie 100. di denari al Rè.

Trà quelli, che prestarono oncie mille al Rè, e riceverono in pegno la Corona Reale, vi su Angelo Pironto nel 1275.

Giovanne Pironto Vicefecreto di Messina nel 1275.

Nel 1392. il Rè Ladislao concesse la Antonio Pirontode Terracina, li beni in Francavilla, e Chieti, che furono di Antonio di Brincito da Francavilla, e Benedetto de Popolo.

Costantino Pironto di Ravello nel 1326. commorava in Venosa.

Marino Pironto, e Vicenzo Castaldo Maestri Portolani, e Procuratori della Puglia.

La Città di Ravello elesse per Sindici l'huomini nobili Paolo Muscettola, Severino Pironto, & Aniello d'Osferio.

Filippo Pironto di Ravello lasciò al Rè oncie annuì 100. che il Rè donò à Nicolò Frezza di Ravello,nel 1303.

Notaro Adaniele Pironto nel 1381. Procuratore de poverl, con provisione di tarl 15. il mese.

Antonio Pironto di Terracina nel 1381, era Capitano di Amalfi.

Nel

Nel 1384. Antonio Capitano della Città di Sulmone. Urbano Pironto di Napoli, familiare Credenziere del

Sale nel 142 f.

Bartolomeo Pironto de Trentenaria ottiene aflenfo, per il matrimonio da contraberíi con Margherita, figliuola del Signor Roberto de Supino, Signor del Caftello di Paflena nel 1322.

Nel 1392. Antonio Pironto di Terracina, ottenne concessione di beni feudali in Abruzzi.

Bamiano nel 1269.

Nel 13 28. Clemente Pironto Arciprete di Terracina, è ricevuto in familiare e Cappellano.

Urbano Pironto di Trani, habitante in Napoli, Credenziere appò il Ginstitiere de Scolari dello Studio di Napoli nel 1407.

La Famiglia Pironto Milite nel 1404.

Stefano Pironto di Ravello, e Stefano Frezza, Secreti di Principato di Terra di Lavoro, & Abbruzzi nel 1269.

Mauro Pironto, Sergio Bove, e Sergio d'Amato, Mastri di Zecca di Brindisi, della nova moneta de denari nel 1269. Nel 1278, sono Secreti di Cicilia Bartolomeo Pironto,

Angelo de Vito, & Innico di Pando,

Flerrichetto Pironto di Ravello, Marziotto de Afflitto di Scala, furono eletti Giudici, per li Scalefi, e Ravellefi, commoranti in Napoli,

Gio: Pironto Vicefecreto di Basilicata.

Il Signor Pietro de Comite, detto Pironto e Clemente Pironto di Terracina, Militi familiari.

Robertello, figliuolo del quondam Riccardo Pironto tiene Gallano, e S. Benedetto, in feudo nuovo, fotto il Principe di Taranto.

Angelo Pironto Secreto della Puglia.

NAPOLETANE, EFORASTIERE. LIB.III. 693 Il Nobile Paulo Pironto, Milite, di Terracina Capitano

d'Ilernia.

Tra li nobili, e dè origine Militare di Terra di Bari, si legge Federico del Sig. Gio:Pironeo.

Frà li Peudatarii di Napoli, che doveano pagare l'Adoha fi leggono Angelo, e Paolo Pironti; Vi fono stati altri perfonaggi di questa Famiglia, che hanno ottenute altre Cariche cospicue.

Habene imparentato, anco con Famiglie nobili Napoletane.

NeScrivono Lellis, Pietri, Engenio nella descrittione, del Regno di Napolis, Giuseppe Campanile, Ugbelli nell' Italia Sacra; e sono nell'Archivio della Zocca di Napoli & akri Archivii.

## Della Famiglia Prato.

Antonio Prato marito di Maria del Tofo, per il cui maritaggio Hettorre del Tufo, Milite, fuo padre dimanda fouventione da Vaffalli nel 127 r. m svabazzano abomera di

Il Signor Guelfo Capitano della Città d'Afoli nel 1280. Il Rè Carlo II. concede molti Cafali in Valle di Crate ad Andrea Prato, Milite, nel 1292.

Ramondo de Prato di Lecce fu Vice Ammirante del Regno di Napoli, verifo l'anno 13 occome fu ance Giovanni Paffarella, di Barcolomeo Siginulfo, Grande Ammirante. La Roberto espone querela contro. Rahone di Melpigna-

no, che con armi prohibite l'haveva affaltato, e ferito à mori

te Paolino de Prato, nel 1308.

Rainaldo marito di Cicilia ; Baroneffa di Melpignano, e Geone querela contro Rahone di Melpignano fuo cognato, che inquietava Cicilia fira forella ; fopra la posfeffione di detto Cafale, nel 1308, Rinaldo Barone di Apiliano, orticne licenza di portare arme probibite nel 1317. Goglielmo dimanda investitura per morte di Antonio Avo suo paterno, per la Terra Fendale, che detto Antonio posfedeva in Prinycipato ultra nel 1314.

Nicolò Signor di molti feudi nel Ducato d'Athene nel

1319.

Pietro familiare del Rè Roberto nel 1327.

Cambino nel 1343, hà in dono; vita durante, annue oncie lette, per li ferviggi fatti nella Corte del Rè Roberto.

Nello stello anno Giovanni alla guardia del Castello di Capuana di Napoli, con li folici gagii.

Nicolò, figliuolo di Roberto, Milite, di Catanzaro, nel

Guidone Milite ottiene dal Rè li Cafali di Copertino . Carpignano.

Roberto ned 1 39 2. ottiene privilegio di franchicia di testi i l'ificali. Nel 1 310. compra l'Offacica in Terradi. Lavoro.

Nicolò Praro querela nel 1400. i ladria, che fra Oria, eFrancavilli havevano ammazzato L'ille de Praso fiso frascllo, mentre da Oria andava in Hofbuni, con lutvere aucosaammazzato una Mula, & un Cavallo... Quefto. Nicolò fi
Caftellano del Caftello di Taranto e diede al Rè Ludislao
il poffeffo di quelle forezze, sci intempe della Reina Gioci, li diche il dominio d'Atene, nella Grecia, infieme con Lodovico Maromonte, Bartolomeo, Caftellano del Caftello di
Leccein tempo del Rè Ferrante, dal quale ottenne un bellifficno podere nella Citcà di Brindili i, detto il Giardino del
Principe Uffino. 2 si la 1200 del 1 sodilino manono.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 695 Guglielmo nel 1482. alla custodia di Brindist, con altri Baroni.

Nicolò Prato, detto il Sinifcalco, fù uno de'condottieri

dell'essercito del Rè Ferdinando.

Bartolomeo, e Guglielmo vendono il Cafale ; feu feudo di Cercito à Roggieri Sambiafe;in tempo del RèFerrante.

Il Signor Bartolomeo Barone di Minervino.

Bellifario di Prato alunno,e creato dilettiffimo della Reina Ifabella nel 1923.

Federico Barone d'Aquarica nel 1508, figliuolo di Guglielmo, e Signore del feudo di Applgiano, dishabitato, vicino Martano, e Zallino, e d'una Chiufura grande, nelle pertienze di Lecce.

Frà Leonardo fa Governadote di Capitanata, e Contado di Molife, Configliere dilettifimo del Re Federico nel 1498 fi Vice-Principe di Federico d'Aragona Principe d'Altamura, e Duca d'Andria nel 1495. Ambafciadore al Gran. Turco, per la Gua Religione di Rodi. Baglivo della Santifima Trinità di Venofa, e della Gran Croce. Fiù gran foldato, chiamato dal Vincenti, nel Protonet arii: nuovo e gran lume de Popoli Salentini.

Furono valoro Capitani Scipione, Girolamo, Camillo, Gio:Antonio, Cesare, Napolione, Marcello. Un altro Lionardo si fegnalò nella venuta de Turchi in Taranto, figliuolo di Gio: Filippo, che sù Regio Baglivo della Città di Lecce.

Stà la Statua di Fr. Lionardo in Venetia nella Chiefa di SS. Gio: e Paolo, con questo epitafio:

Leonardum Pratum, Müstem fortissimum, semper vic storem, Prasetum Ferdinandi junioris, & Federic Regum Neapolitanorum, seresseristimus, avanslivusque prasiis felicissimum, magnis, elarissimi sque rebus pro Veneta Republica gestis, Leonardus Lauredanus Princeps, & amplissimus ordo Senatorius prudentia,& fortitudinis, ergo, Hatua bac equestri donandum censuit:

Mariano Prato fuo nipote, che seco andò, fu di gran, valore, fi fatto dalla stessa Republica capo di 800. Fanti, sotto la condotta di Andrea Gritti, che poi su Doge della Repubblica.

Nel 1774. Pompeo Prato era Barone di Sava, e Sig. delli feudi Agliano, e Paíano. Gio:Filippo Barone di Caftragano, e feudo di Stigliano,morì nel 1790. Gio: Donato nel 1637. Sig. di detti feudi, e delli feudi chiamati Anfiano, e Ficole.

Laura Prata Baronessa d'Apigliano nel 1618.

Francesco Maria gran Dottore, come si vede dalle sue, opere stampate, su Regio Consigliere del Consiglio di Capuana di Napoli.

E nobile anco in Genova dove venne ad habitare dal fiu-

me Bisagno, nel 1200.

Nel 1268. Opicio fù Antiano di Genova Nel 1295. Riccardo Cardinale di S. Chiefa. Nel 1303. Nicolò Cardinale di S. Chiefa. Nel 1313. Prospero Antiano di Genova.. Nel 1414. questa Famiglia sù Albergo. Nel 1528. surono ascritti alle Famiglie de Negria e Giustiniani.

Scrivono di questa Casa il Vincenti negli Ammiranti,o ne Protonotarii, il Pietri, Infantino nella Lecce Sacra, 65, altri, e sono nell'Archivii della Zecca di Nap.

## Della Famiglia Prignano.

310 S l'Alima originaria di Pisa. Gode nobiltà nella Città di Salerno, nel Seggio di Portaretesa.

Nel 1301. Hugotio di Prignano, di Napoli, Milite, Giuzi perito, fù creato Avvocato de Poveri nella G.C.nel quale anno NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 697

anno infleme con Rogiere di Seracufi, fimiliarenze Militeriusono mideti, per ferviggi della Contasila Città di Genova, nel Regitto di detpo antos fol 287, da Sereg. +3 03; D. fol. 87, nel quale anno del 3 03, fin Avoctoo Fucale della G. C. della Vicaria, come fi vede d'adterno regitto di folsa; n. fol. 1360. Nicolò Prignano (Amarino di Margarita Brancaccio del Seggio di Nido di Napoli, Nel 2343; i fisbella Prignano di Napoli fin moglie di Tomafo Ronchella del Seggio d'i Portanova di Napoli, Milite, come fi vede nel reg. di detto anno 1341-444. fol. 149.

Nel 1400. si ritrova Francesco di Prignano Milite, che.

In tempo della Reina Gio: II. fi rierovano l'huomini nobili Gio: Prignano del Cilento, & Altonello Gio fecondo genito. Mainente, e Mafello de Prignano del Cilento, fratelli, yaffalli di Tomafo S. Severino Conte di Marfico, nel regiltro di detta Reina, fol. 277.

În uno Infrimenco, fipularo nel 1404, trà il Rè Ladiflao, e Francesco Curiale di Saletno Milite, rogato nel Caflello nuovo di Napoli, fri gli altri celtimonii vi intervengono, con il sequente ordine. Marinus de Mar Zano Dux. Suesse, Fabritius de Capua Guillelmus Gallicianus Miles, extnossius de Leone Milessiquante de Priezano Miles.

Bartolomeo Prignano. effendo fiato Arcivefcovo dell' Accrenza, e poi di Bari, e prima Viscetancelliere della Sedia Apoftolica, ò vero Regente della Cancellaria Robinana sina affenza del Vicceancelliere, Non effendo Cardinale, ficteato Papa nel anno 1378, il o, di Aprile col Inmor d'Urbano VI. reffe la Sedia anni undeci, e mefi, morì con foipetto di veleno nel 1389, d'anni 22. e fi Repolo in S. Pietto. In tempo del fuo Paparo fu uno grande foifma nella Chiefa.

Nella Chiefa di S.M.della Nova di Napoli, nella Cappella della Famiglia Prignana,e Funicella fi legge.

#### FAMIGLIE NOBILI

Urbanus Papu V. L. ex Familia Prigharia Neap, nasus, fed à Pifis ordiundus, Barii Archiepifeopus ante erad is mortus Gregorio Papa XI. à Cardinalbus 4. Id. «Appilis in Concleui confossibius Pontif. Optim. Maxim. fuis venunciana, ca. 4. Kal. Mais Papatus linguis asseceus fuit. Sedir magnotumultu annos XI. Menses o. dies a. obiit Rome. Anno 1391. 3.1 d. Octobris, Jacet in Basilica S. Petri.

Nel 1370. Margarita Brancaccia, vedova di Nicolò Prignano, e madre di Gio; Jacopo, e di Bartolomeo Prignani, vendè, infieme con fuoi figliuoli, alcune cafe nella Piazza di Forcella, à Lifolo Brancaccio, Rettore, & Abbate di S. Andrea di Nap. fecondo l'Engenio nella Nap. Sacra fol. 297.

Francesco Cutillo, à Prignano di Nap. nipote del Pontesfice Urbano VI. nell'anno 1398. donò à Cicco Tortello un Fundico di Cass, site nel loco detto la Fieospella Regione di Porto 3 questo ò altro Francesco Milite, un tempo Principe di Capua; si ribelle del Rè Ladislo, e se pripristo de'beni seudali, e burgensatici. Questo Francesco ò altro nel nel 1400-in tempo di deteo Rè Ladislao sù Gran Camerario del Regno, secondo di Tepso.

Gio: Battifla Prignano Patritio Salernitano, Maestro di Teologia, Agostiniano, versatifimo nello studio dell'Antichità, ha lasciato molti manoscritti curiosi, &c eruditi toccati à varie Famiglie, e Città del Regno.

Francelco Prignano di Sanfeverino, figliuolo di Camillo possessimi presenta di Camillo possessimi presenta con altri feudinel 1551.

Andrea figliuolo di Paoluccio, di Sanfeverino, feudatario, nel 1556-

Giovanna Prignana figliuola di Pietro Paolo, feudatario, nel 1562.

Lio-

## NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 699

Lionardo Prignano Dottore, della Terra di S. Severino, nepote del quordam Andrea, morso nel 1582, paga il relevio, per li Feudi nominati la Starza, è vero le Prefe nel Cafale di Sava di S. Severino, e feudo di Gaiano.

Prancesco Prignano su marico di Giroloma Funicella, &c ambidue sono sepelliti nella Chiesa di S. M. della Nova di Napoli,nella lor Cappella, con Inscrittione rapportata dall'

Engenio.

Sono hoggi Baroni di S. Giórgio; e vi fono altri Gentil' huomini,frà quali, e D. Lelio gentilifimo Cavaliere.

Scrivono di quelta Calail Summonte p.2. fol. 329 501.P. Beatillo well'Historia di Bari, Engenio nella N ap. Sacra, Ciacconio, Ugbellio, Panvinio, er altri, e fono nell'Archiwio della Zecca di N ap. er altri Archiviti.

## Della Famiglia Protonobilissima.

AL Cuni dicono, che fii originaria di Sorrento, datri di Napoli, è la îtefiache la Faccipecora; benche par che fi poffa dire , che fia differente l'una dall'altra; vitrovandofi mello fteffo tempo, cioè nell'anno 1344, nella feffa feritura, gittorifio Protomobilifiumo. Nicolò Faccipecora, fecondo l'Autore della Famiglia. Gennavo fal: 104, tran il Trumi l'origined Segi dice offitta ni Seggio Capanano la Raccipecora, 21 monte.

Il primo, che fi ritrova ne' Reali Archivii, è Pilippo, c. Landulfo, in tempo del Rè Manfredi policaere feudi. Intempo di Carlo. Primo fi ritrovano alcuni decorata d'origine di militia, verfo l'anno 1272. frà quali fi Landulfo. In tempo del Rè Roberto policaereno la Fragola:

Il Marchefe dice, che questa Famiglia possede Palasciano, in tempo de Rè Aragonesi, ma la verna è secondo l'Ammirato, che la possede in tempo de Rè France700 FAMIGLIE NOBILI

fi ; & in tempo del Rè Ferrante l'hebbe in dono dal Rè, Jacopo, per effere ricaduta illa Corte; per morte del Principe di Taranto. Nell'età fteffa di Jacopo un'altro fil Barone di Muroin Otranto. Nel 1 301. il Rè Carlo II concedè à Giovanni Protonobilifimo di Napoli, Milite, fuo Cöpadre, certe cefine di Terra, nel Cafale della Fragola.

Nel 1304, il Rè Carlo II. concedè à Giovanni Protonobilifiimo parte dello Stato di Nicolia Caputo Signora. di Pazzano preflo Acerra, Marigliano, Lauro, Madaloni, Ottajano, e Somma, e l'altra parte la diede à Riccardo Sigonolfo.

Gio: nel 1325. andò all'impresa di Cicilia, insieme con molti Cavalieri Napoletani, che seguirono il Duca di Calabria Carlo, figliuolo del Rè Carlo II. secondo il Summonte par 2. fol. 187.

Bartolomeo, verso l'anno 1340 era marito di Marotta Baraballa

Nel 1336. era Valletto della Cafa Reale, Giovannianieme con Gualtieri. Seripando » Corafio Pifcitello, Berardino Seripando, Giot Brancaccio, Giot Ajolfa, Marinb Duce, Pietro Pignatello » Jacopo Tomacello » Giannotto di Gaeta, & altri.

Nel 1608/Alfonfo Protonobiliffimo, aliàs Facciapecora, di Seggio Capuano, era Signor del Calèllo di Leporano in Termed Otranto, mariro di Polifena Pignatella, figliuola di Cefare, estato di Polifena Pignatella, fi-

cai Nel 1624, mori Gio Francesco Protonobilistimo Barone della Terra di Muro, in Terra d'Otranto, e li succedè Francesco suo nepote.

Sono hoggi Marchesi di Specchia in Terra d'Orranto-Godono nobiltà nel Seggio Capuano di Napoli

Hanno imparentato con Monti, Guevara, Baraballas Gaeta, Pignatella, & altre fimili, Anti- annuel est on

Scri-

### NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 701

Scrivono di questa Casa, Mazzella, Ammirato, Marchefe il Padre Borrello, Contarini, Marra, Lellis, & Autore della Famiglia Gennaro, Giuseppe Campanile, & aleri, e sono nell' Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

Nella Chiefa Arcivescovale di Napoli, si ritrova quefla inscriptione:

### D. O. M.

### Silvii Protonobilissimi, ac aliorum

Ejusdem tam clara gentis cineres, ac offa, Abbas Fabritius Neapolitanus U. J. D. ac Prothonotarius Apostolicus, obtento hoc eorum Sacello à Gubernatoribus Sanctifsima Annunciata de Neap. haredibus, grati animi, ac pietatis ergò , dum Sacelli vetuftate , fepulcrique biatu , ferè inhumata jacebant, colligenda, at que honorifice hoc fublapide humanda curavit. Anno Domini 1647. & dictas Cappella est sub titulo S. Maria de Virginibus.

## Della Famiglia della Ratta, di Bologna;

312 T TAvemo scritto di questa Famiglia di Napoli, e I di Capua,mà sappia il Lettore, che è nobile anco in Bologna, e si crede, che quella fosse originata dalla nostra Napoletana, mentre si stima, che si chiamasse prima Lana, e poi havesse preso il nome di Ratta da Diego della Ratta Principe di Caserta, Generale del Rè Roberto, all'hor che nel 1317. dal Governo di Ferrara pafsò à Bologna, vedendosi, che solo doppo quel tempo uso questa Famiglia il cognome Ratta,e prese l'arme del Grifo rosso, che è un mezzo Leone, simile à quella di Diego,

che per arme drizzava anco effo rampante un Leone, in. campo d'oro. Mà che prima di queflo tempo fi chiamafe Ratta, fi vede, che vi fi nell 1125, un Cardinale di Santa Chiefa, chiamato Überto Ratta, creato dal Pontefice. Onorio II. che fi), fecondo la comune opinione, di Bologna, e fine ritrovano altri, riferiti dal Dolfi nelle Famiglie, di Bologna.

Nel 1264. si ritrova Gio; di Bonaventura, nel 1295. Jacopo di Giovanni, nel 1300, vi fù il Beato Giovanni, nel 1307. Gherardo degli Antiani, Frà Guglielmo di Lambertino, dal quale discendono i Ratta, nominato Giudice Suave di Domenico del Configlio Generale nel 1347. Lambertino nel 1349. Vescovo di Nemis, poi di Brescia. Nel 1349. Lambertino di Gherardo, & Nannino, e Tomafo di Gherardino furono del Configlio delli 400, come in appresso sono stati altri del Consiglio, Nel 1530 Giovanni di Frà Guglielmo fù il primo à cognominarsi Ratta, benche il Ghirardaz, zi vi ponghi nel 1313. Lecco Dottore. Nel 1389. Benedetto di Barcolomeo Ambasciadore al Pontesice , Confaloniere di Giusticia. Nel 1572. Dionisio di Lodovico fù Dottore di legge: Doppo molte cariche honorevoli in Roma, & altre parti, fu Auditore della Rota Romana, morì in Roma nel 1597, sepolto nella Chiesa della. Minerva con Epitafio. Nel 1621, Uberto d'Alberto Capitano d'una galea del Pontefice. Nel 1650, Antonio di Lorenzo di Giuseppe , Carlo sù de' Prelati della Sacra Consulta, & Auditore della Signatura . Tutti gli altri di questa. Famiglia fin'all'anno 1670, fono descritti dal Dolfi in quefa Famiglia.

## NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 703

## Della Famiglia di Rifo.

313 Uefla Famiglia gode nobiltà nella Città di Lettere, Catanzaro, & altre Città. Si crede originaria d'Inghilterra, come l'accenna una inferittione nella Cappella di quefla Famiglia, nella Chiefa di Santa Maria delle Gratie, in Napoli, che dice così:

### D. O. M.

Familie de Riso ex Anglicana nobilitate deducto sanguinis germine, primium sub Carolo Primo Andeç avensi Meapolum appulsa, educidi in Siciliam, vel bassifica Regibus benevolentia, vel resus si instituti urbes, charitate satis illustri, Bartholomeus de Riso (veitatis Mosule Dominus , & Pi l'idivius Fratres pro traductis suit majoribus, fuosque ad postros traducenda, crorigine generis, es nominis samain Templo Sacellum, es in Sacello monumentum P. Anno MDLXXXII.

Palamede Riso Milite nel . nel fascicolo 28. il primo, fol. 128. àt.

Matteo Milite nel fasc. 10.fol. 289. àt. 291.e 279. fascic. 12. fol. 119.e 120. & fol. 177. & àt.

Matteo feudatario nella Calabria, fascic. 15. fol. 125. &c.

Barnaba di Barletta Secreto della Puglia, fascicolo 16. fol.75. àt.

Riccardo custodisce, con galee, le Marine della Cicilia, fascic.42.fol.36.& at.54.& at.& 89.

Riccardo Barone in Terra di Bari, fasc. 45. fol.a. àt.

V v v v 2 Squar-

Squarcia di Riso di Messina feudatario, fasc. 47. fol. 99, fasc. 69, fol. 109. àt.

Herrico di Riso di Messina, sasc. 47, fol. 20.33. e 131.

Il Signor Matteo di Riso Portolano della Cicilia, fascic, 57.fol.1,

Herrico di Riso Milite Secreto di Calabria, sessico, sos, sol, 91. & sego.

Goffredo di Rifo Maestro della Marescialleria, fasc. 62, fol. 24 àt. Maestro Secreto, fascic. 92, fol. 13.

Il Giudice Matteo di Riso appo lo Straticò di Messina, fascic. 61. fol. 187. & 188.

Jacopo feudatario in Seffa, fascic. 84 fol. 45.82 at.

Matteo Milite Maestro della Zecca di Messina, fasc. 89. fol.8 5, àt,

Squarcio Giustiriere d'Abbruzzo, fasc. 99. fol. 111, Herrico di Riso, e Gerardo della Marra Militi, Secreti

della Puglia, fasc. 100. fol.82.

Il Giudice Guglielmo di Riso di Barletta Maestro Portolano nel 1284. B. fol. 175.

Squarza Milite, familiare nel 1283. B. fol.4.

Nicolò di Riso Giustitiere in Terra di Bari nel 1274. B, fol. 152. àt.

Nel 1400. fi rirrova Alessandrello di Riso, figliuolo del Signor Antonio di Riso di Cosenza nel Reg. 1400. fol. 11. àt.

Nel 1303.e 1304. si ritrova Severino di Riso di Napoli, Signor di feudi nelle pertinenze dell'Acerra, nel luogo, detto il Pantano, fol. 117. àt.

Cecilia Rifo figliuola del quondam Herrico Militeyerfo l'anno 1314, litiga per la refittutione di oncie 150. date in dote à Griffo de Griffis di Cutrone, fuo marito, fol, 287-21.

Fran-

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 705

Francesco di Riso, Milite, e Corrado di Riso, figlinoli del quondam Herrico Milite, e detto Francesco succedè nelle. Castella, Cacuro, Bono, Bellovedere, e Lutro in V.G. Terra Giordana nell'anno 1314. fol.386.

Squarcia di Rifo, Milite, nel 1293. Signor di Teverola. Nel 1568. Laura di Rifo comprò Caftel nuovo della Badia di S.Vincenzo, da Cefare Mont Aquila, con il feudo di

San Paolo,

Nel 1454-Agoffino di Napolinobile, e Regio familiare. Nel 1482. il Magnifico Dottore Signor Gabriele di Rifio di Napoli, figliuolo, & herede del quondam Magnifico Agoffino di Rifio Regio Secretario, execut. 5. fol. 198. åter. Nel 1494. il nobile Gabriele di Rifio di Napoli Credentiero della Regia Dohana di Napoli, execut. 14. fol.26. åt. Antonio de Rifis di Barletta nobile, guardiano del Porto di detta Città, execut. 14. fol.76. 176. Nel 1546. Vincenzo di Rifio di Barletta nobile, Giudice del Porto di detta. Città, execut. 5. fol. 145.

Angelo de Risi nel 1671. possedeva un seudo, detto Botricello, in Belcastro, in Calabria Ultra. E stato in questa.

Cafa la Signoria della Città di Mottula,

In Napoli fi ritrova D. Alfonfo di Rifo nobile di Catanzaro Cavaliere Gerofolimitano. E vi fono altri Cavalieri in Calabria.

Vi è stato auco del detto cognome Marco Antonio di Riso di Spineto Avocato Fiscale di Vicaria criminale, poi del Real Patrimonio, poi Presidente di Camera, e poi Regente nel Supremo Consiglio d'Italia, dove morì nel 1880.

Ne scrivono, Lellis nella Napoli Sacra, fol. 116. Topio Biblios, fol.s. Ciarlanti, fol.517. Ammiraso par.a. fol. 300. Marra, Amato nelle Memorie di Catanzarosco altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, es'altri.

Della

## Della Famiglia Rocca.

914 Uesa Famiglia Rocca , della quale intendo parlare, gode la nobiltà nella Città di Catanzaro, è kh fatto anche foggiorno più anticamente nella Città di Taverna, e di Cotrone della stessa. Provincia di Calauria Ultra; e perciò habbiamo simoni riferire qui prima degli altri tutti que soggetti, che conqueste cognome di Rocca habbiamo ritrovati nell'Archivio haver havuto beni, dominio, ò concessione di feudi in detta Provincia; i quali possono con più probabilità stimarsi, che siano di questa stessa sulla statuazaro, esono i seguenti.

Gio: di Rocca Milite, ottiene concessione di Terre in Calauria. Lo stesso ottiene nel 1271 estrattione di grano in Calauria.

Gio: di Rocca Milite ottiene Terre nel tenimento di Arongoli nel 1278.

Gualtieri di di Rocca tiene beni feudali in Calauria. nel 1280.

Pietro di Rocca, Milite, fi destina con altri Militi alla custodia de liti di Sinopoli nel 1283.

Gio: di Rocca, Milite, per il Rè in Calauria con cinque cavalli nel 1313.

Fabiano di Rocca di Cutrone, Milire, nel 1333.lo fteffo ottiene nel 1337.n dono da Carlo Ruffo Conte di Mòtalto il Cafale di Capizzzato. Lo ftefio permuta alcuni feudi con Carlo Ruffo di Calauria nel 1337.

Beltrando di Rocca Soldato stipendiario nella Città di Reggio nel 1243.

Griffo, Aleffandro, e Ciccarello Rocca fratello, di Co-

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE, LIB.III. 707 trone, Militi,nel 1343.

Alesfandro di Rocca, Milite, e Giannotto di Rocca figliuolo di Fabiano di Cutrone, Militi, nel 1343.

Gio: di Rocca, Milite, di Cutrone, Secreto di Calaurianel 1242.

Trono di Rocco Secreto del Duca di Calauria nel 1345.

Giafmondo della Rocca della Città di Catanzaro del quondam Gio: padrone d'un feudo, detto à S. Gio: à Cu-

trone, nelle pertinenze di S.Severina nel 1487.

Nel 1528. il Magnifico Angelo Rocca della Città di Cofenza, pronipote, e legitimo successore del quondam. Magnifico Antonio Rocca della Città di Catanzaro, Regio familiare, con provisione di ducati 100 sopra il Fondico di ferro di Cofenza, con potestà di potete portare, 25.compagni armati, come si vede nell'esecut. 23.di detto anno, fol. 46. dove vi è inserito Privilegio del Rè Alfonfo Primo.

Nel 1529. il Magnifico Girolamo Rocca Dottore. della Città di Cofenza esente da' pagamenti fiscali, exec.

15.fol.150.

Gio: Andrea Rocca della Città di Taverna del quondam Gio: Vincenzo morto nel 1589. Signor della terza parte del feudo, detti de Rocca, fito nelle pertinenze di detta Città.

Sigifmondo Rocca di Catanzaro Signor del feudo di Medina, sito nel Territorio di detta Città.

Antonio Rocca Barone dell'Amato della Città di Catanzaro, fu perito nell'Architettura militare, e nelle arme, essendo stato buon Soldato; e perciò ottenne Patente di Generale dell'Artigliarie; fù anche per conto di fual moglie N. Vespolo, Barone di Vatolla, & in riguardo de'

fuoi ferviggi ottenne, pochi anni fono, il fuo figliuolo tinolo di Marchefe.

Girolamo Rocca di Catanzaro Vefcovo d'Ifchia, degno Prelato, ed Autore celebre delle Difputationum Juris Stelfarum, Jegali, Ilampate in Napoli nel 1686. e. 1688. con applaufo de' letterati. Morì ultimamente, e. fono rimalti fuperfliti Domenico Rocca Marchefe di Vatolla, e due altri fuoi fratelli v

Questi altri soggetti, che appresso seguono, hò stimaro riferirli, perche l'hò ritrovati registrati nell'Archivio; rimettendomi però alla verità, se havussero qualche, adherenza, e connessone colla Famiglia Rocca di Catanzaro. Non pretendo i ossifirmatio, per non havene havuta niuna certezza, nè probabilità; però ne lascio il giuditio alla sana prudenza del Lettore di credere ciò che più li partà acconcio, e versismile.

Gottifredo Rocca vende un Territorio in Capua, & il

Rè gli dona l'assenso nel 1269.

Rabitofa di Rocca Signora della mettà della Torre di Zeppi nel 1269,

Roberto di Rocca fuccesse à Borello suo padre nelli feudinel 1274. era Signor di Sperlonga, Civita nuova, San Benedetto, e Rocca di Monte. Il Magnifico Nicolò Rocca Canonico d'Aversa nel 1275.

Martino di Rocca nuovo Milite nel 1278.

Gio: di Rocca, Milite, Castellano del Castello vecchio di Corsu nello stesso anno.

Rigaldo di Rocca Capitano della Montagna del Ducato d'Amalfi nel 1326,

Gio; di Rocca, Milite, si riceve nel 1335, in Consigliere, e familiare.

Riginaldo di Rocca, Milite, e Ciambellano nel 1352. GualNAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 709
Gualtieri figliuolo del quondam Roberto di Rocca.,
Milite, nel 1316.

Francesco di Rocca di Ponticorvo, Milite, si riceve in

Maestro Hostiario, e familiare nel 1329.

Il Prete Nicolò di Rocca di Genulio Cappellano di S. Erasmo dentro la Maggiore Chiesa di Bisceglia del jus patronato Regionel 1382.

L'huomo nobile Gio: di Rocca nel 1398. comprò alcuni beni feudali dall'huomo nobile del Balzo.

Tomafo,e Riccardo di Rocca, figliucli del quondam Rinaldo feudatarii nell'Abruzzo nel 1394.

Fra Gio: Priore di Barletta, e Fra Jacopo di Pancapalea Priore di Capua nel 1298.

Giovanna figliùola del quondam Roberto di Rocca, si assicura de' vassalli della Sperlonga nel 1305.

Gio: di Rocca di Genova Capitano di Barletta nel

Pietro di Rocca Frate Gerofolimitano possiede beni burgensatici in Canzano nel 1309.

L'Huomo nobile Angelo Rocca di Trani Capitano di

Bartolomeo e Simone d

Bartolomeo, e Simone de Rocca figliuoli del quondam Tagliacozzo, Milite, fuccedono ne fuoi feudinel

Gio: di Rocca, Milite, un tempo, Capitano di Cajeta. nel 1321.

Rinaldo,e Goffredo di Rocca feudatarii nel 1324. Coftantino di Rocca Teforiere della Reina Sancia nel 1335.

Raimondo di Rocca, Milite, feudatario nel 1337. lo stesso Castellano del Castello nuovo di Napoli.

Raimondo, & Andiberto di Rocca, Ciambellani, Castellani, e Maestri Guardarobba nel 1345.

Xxxx Mat-

Matteo, e Guglielmo di Rocca Signori del Castello Varano.

Martino di Rocca denuncia la morte di Goffredino

fuo padre nel 1312. Angelo Rocca di Trani, Milite, e Regio Configliere nel 1445.

Francesco di Rocca di Trani Giudice della G. C. del-

la Vicaria nel 1614. Nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli

nella Cappella del Crocifiso, vi è Epitafio di Rafaele,

Appresso il Mugnoz, e'l Padre Ansalone appare, che nella Cicilia vi sia una Famiglia Rocca, della quale. scrivono, che vi furono il Conte Gio: della Rocca, Roggieri nel 1 1 20. Barone, Apollonio Contestabile, e Giustitiere nella Cicilia, Goffredo Mastro Giustiriere del Regno, fotto Guglielmo Secondo , Guglielmo, & Apollonio Baroni, Lucia Signora del feudo Lalia, & altri in. Valle di Noto, Santoro Signor del Casale dell'Erba, c. Legna in Valle di Noto; Jacopo Signor del feudo di Scarpello . In Messina Carlo Senatore della Patria nel 1469. Nicolo Protonotario del Regno; Antonio Barone delli feudi della Serra di Falco, Colle Soprano, c. Sottano, Tamburello, Raccudia . D. Filippo Maestro Rationale del Regno, Cavaliere di S. Jacopo, e Tesoriere del Regno, Signor delli feudi di Placa, Prato, Valle. di Demona, e Militello. D. Christofaro anco Tesoriere, Secreto della Patria, Barone di Brancaleone, e Terra Carere.

D.Pietro Marchefe di Alumera, e Principe d'Alcontres. D. Pietro altro Cavaliere.

In Sardegna vi fu un tal Conte Errico della Rocca, c. fuoi fratelli.

Ιn

### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 711

In Italia; fecondo l'e Autore dell' Historia di Triviggi, fi ritrovano Marcoaldo, & Andronico Duchi Canifcaliggeri, Capitani valorofissimi, Andreghetto, Corrado, Bartolomeo, e Gerardo.

Vi fono altri del cognome Rocca nobili in Ispagna., fecondo riferiscono Fersa nel Nobiliario del Conte D. Pedro di Portogallo, Gamgara nel Nobiliario di Galtia., Ocaris, nel Nobiliario del nuovo Regno di Granata, 85°

altri Autori Spagnoli.

In Genova è anconobile, e fi ritrova nell'Albergo de' Pallavicini, e Giultiniani, fecondoil Franzone; Si ritrovano in Genova fin dall'anno 1260. dove hanno havuto cariche riguardevoli, fecondo l'e Autore manoferuto delle Famiglie di Genova.

Quelli della Famiglia Rocca del Regno di Napoli, e gl'altri di Cicilia fono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii; Di quei di Cicilia ne scrivono il

Padre Ansalone , il Mugnos , & altri.

# Della Famiglia Rogadeo.

315 Q Uesta Famiglia gode nobiltà nella Città di Ravello, in Amalfi, e Bitonti.

Leone Rogadeo di Ravello fu Vescovo della Patria nel 1220 fedè anni nove, morì nel 1229 firitrova il suo tumolo di marmo nella Catedrale, con questa inscrittione:

Pontificis corpus jacet hic Leonis Rogadei, quem Dominus in Regne faciat gaudere superno. Insideat Gulis animo sed corpore terris, est numero quintus Prases, qui nunc Litet inius.

Xxxx 2 Frà

#### 7.12- 10 de FAMIGLIE NOBILI

"Frá quelli, che preflarono denarial Ré Carlo Primo nel 1275, vi fila la Famiglia Rogadeo, di Labendi Bitonri. Nello «fefio anno fi ritrova Jacopo Rogadeo, e Jacopo Bove figliuolo di Sergio, di Ravello, habitanti in Bitonto, Regilari 1275. A fol. 83. & habitava auco nel 1284. Biol. 186.

Nel 1291. Jacopo, di Bitonto dono al Rè due bovis, Pietro della Marra di Barletta quattro, & era Secreto di Terra d'Otranto, Maestro Portolano, e Procuratore della Corte, in dette parti.

Nello flesso tempo Jacopo Rogadeo di Bitonto Ma-k firo di Zecca di Messina.

La Famiglia Rogadeo di Bitonto, e la Famiglia Bove, e de Ferrariis, Militi, nel 1347.

Nel 1311. Leurio Rogadeo di Ravello.

Jacopo Rogadeo di Ravello, habitante in Bitonti, Mar. ! ftro di Zecca di Brindifi nel 1270. fi ritrova Jacopo Rogadeo nel 1280. lit.C. fol. 13. dt.

Hà imparentato con la Famiglia Coppola di Napoli, & altre fimili

Ne scrivono. Lellis , Engenia mella Descrittione del Regno di Napoli , Upbellio nell'Italia Sacrastom 1, 25 alcri se sono nell'archivio della Zecca di Napoli , es altri Archivit. E i dandi un evocricate obbi e se il formanio a

Della Famiglia Romano.

316 Ode nobiltà nella Città di Sorrento, nel Seggio di Porta. Gio: Romano fi ritrova trà feudatarii del Re Manfredi.

Pietro fotto il Rè Federico Imperadore Signor de feu-

### NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 7335

di Signor della Rotonda ricevè hostaggi Lombardi Alberico ribello del Rè. Frà li feudatarii, in tempo del Principe Manfredi, Gio: e la Signora Marotta Romana, Cefario Ro-

Nel 1200 Marotta feudataria con titolo di Signora. Cefario nello stello tempo anco feudatario, come ancora Filippo, e Maria, fotto Carlo Primo, fecondo il Borrello.

Frà quelli che prestarono denari al Rè Carlo Primo della Città di Sorrento, fu Bartolomeo Romano,

Alatrino Romano nel 1286, era Capitano di Napoli, Signor di Rimano, e Florentino, nella Campania

Ademario; della Scalea nel 1317. era Cavaliere,e Vice-Ammirante del Regno; con provilione d'oncie 30. và in-Toscana con l'effercito nel 1325, con Carlo primogenito del Rècepoi nella Cicilla con lo stesso Duca di Calabria, che parti con 120. Galee, e molti Cavalieri Napoletani, riferiti dal Summone nel som zifel 387: 702 ib ons ... Il catio . Cl

-Nel 1327. Gandio Romano della Scalea , e Roberto de Trentenaria Militi, Capitani Generali in Calabria, per morte di Eilippo Turdo. 1 .10V.101 3/

Nol 1343. Percivallo di Gennaro di Napoli , Milite, litigava con Ligorio Romano di Napoli Milite, fopra tina pof-19 sessione, seù quali, d'una certa servitù di conduire l'acqua.

-Ademaro figliuolo di Gandio della Scalea, in tempo del Re Roberto, effendo flato per molto tempo Vice Ammirante, fu finalmente, per fuoi ferviggi, fatto Ammirante. Poffede le Terre del Baglio, e di Pietra Morella, & hebbe potestà di lasciarli à chi voleva, per disposicione frà vivi, ò in ultima volontà. Possedè per successione paterna, oltre dette Terre, Vigianello, e per dono del Rè, tutti li beni feudali, che furono di Francesco Boecapianola.

Roggieri nel 1333. fù Signor di Laino, verso lo stesso tempo Gandino con Ligorio Boccafingo, Filippo Sangineto,

toje Crinito di Gaera, hebbero ordine dal Rè, che à loro spefe, dovessero porre in ordine, & armare una Galea, per servigio di effo Rè ...

Pietro nel 1374. fù Mastro Rationale, e Giudice della. G.C. secondo il Topio nell'origine de' Tribunali, e nella.

Biblioteca.

Giovannotto Romano si ritrova vivere nel 1382. Nel 1400.la Famiglia Romano imparenta con la Famiglia Lungra di Tropea. Reg. 1400.l.o.f. 14.

Nel 1419. frà le Famiglie della Città di Sorrento fi nomina la Romano, nel Registro della Reina Gio: II. del 1419. 20. fol. 219. Nel detto anno, e Registro si ritrova la Fami-s glia Romano di Castrovillari, fol. 215. & ivi ancora la Romano di Campobasso, fol,21.

Gaspare Romano, della Città di Messina, nobile cittadi-

no di Tropea nel 1465. execut. 1.fol.66.

D. Anna Romano di Sorrento è Principessa di Palo, per effere moglie di D. Carlo Serra Principe di Palo, e sua madre è una Signora Capece Zurlo.

Ne scrivono il Lellis, Tutini, Engenio nella Descrittione del Regno di Napoli , Topio , l'Autore della Famielia Gennaro, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, er altri Archivii.

Questa Famiglia è nobilissima in Cicilia, secondo il Padre Ansalone, che scrive à lungo gli Cavalieri di questa

Come altresì in Ispagna, come scrivono il Gangara nel nobiliario di Galitia, & altri.

E và forto nome di Roman, e Romanes.

2: - (6

6-0:10-56-0:10-5

Della

## NAPOLETANE, E FORASTIERE, LIB.III. 715

## Della Famiglia Salvo.

317 Havemo detto moite cofe della Famiglia Salvo; refla didire, che questa Famiglia e nobile anco in Cicilia, dove si ritrova Pietro nell'anno 1453; che era Si gnor del seudo lo Catuso, in Valle-Mazzara. Si ritrova ancora il Signor Alduino de Salvo, Barone di Catalamita, ec Gurafi, secondo il P. Anglaine. Si ritrova in Napoli nel 1400. la Famiglia Salvo di Lipari. Reg. 1400. A.f. 166.

E nobile anco in Siena, donde dicono quelti di Napoli, che fono originarii, e ne producono atteftato del Senato di quella Città. Della quale fix nel 1407. Frà Michele di Gio: Salvi de Salviati nobil Sanefe, che fit Frate Conventuale di Siena, Fulvio Salvi fit prode Capitano d'Infanetria, Soldato di valore, e molto esperimentato nella Militia, lodato dal Contile nelle fue Lettere, come dice il Padre Ifdoro Ugurgeriale Padre Sanefi.

E' nobile anco in Genova nell'Albergo di Lercara, secondo il Franzone.

## Della Famiglia Santapau.

Uffia Famiglia è Catalana d'origine, e fi ritrova in Cicilia. Di quella di Catalogna ne forive il Barella e fol. 10.1. che nelle fuffe fatte.
l'anno 810. per la coronatione del primo Conte di Barzellona, per mano di Carlo Magno Imperadore, che el 
noble Cervia, ò Cervara comparve nel gioco accompagnato da quindeci Cavalieri, e frà quefti D. N. da Santapaus; e nel e.p., so. narrando come nello fteflo anno 810.
dal medemo Imperadore, fù armato Cavaliere el Conde.

de Befalu, e che perciò alla fefta v'intervennero molti Conti, e Vificonti, accompagnati da Cavalieri, e trà quefiti Il Vificonde de Bas con 31. Cavalieri, at quali fiù D.N. Santapau, e nel fol. 131. aggjunge, che nell' 330. firitrovò il Capitano D.N. de Ponfide Santapau. Beuter fi mentione dell'antica nobiltà di queffa Cafa, ferivendo nel fol. 91. che nel 1132. il XII. Conte di Barzellona, e primo Principe d'Aragona D.Ramondo Berenguer, andando al foccorfo di D. Alonfo, Rè di Cafiglia, detto l'Imperadore, che voleva efpugnare Almaria, al Rè Moro di Granata, rià gli altri Cavalieri, che l'accompagnatono fà Don Ponce di S. Paz, e nella battaglia di Lofa nella Serra Morena, fatta nel 1212. nomina Ponce di S. Paz, e nella battaglia di

Ponce di Santapau nel 1351. Barone principale di. Catalogna era Capitano Generale dell'armata del Rè D. Pietro IV. contro li Genovefi, fecondo il Zurita, che dice, che la portò in Cicilia Galteran di Santapau, che feguitò la Reina Blanca di Cicilia, nel 1412.

Sotto Carlo V. Imperadore viveva Matteo S.Pax Marchefe di Licodia.

Ambrosio Santapau Marchese di Licodia su Giusticire nel 1545. D. Pons Santapau Marchese di Licodia su Stradicò di Messina nel 1540. D. Francesco Principe di Butera nel 1567.

Sono stati Principi di Butera, Pietrapertia, e Marchessi di Licodia, e l'ultimo di questa Famiglia sti D.Francesco, gentilissimo, e potente Cavaliere, secondo il Padre Anfalone, che dice, che sti sepolto nella Chiesa di S. Nicolò, de Padri Giesuiti, con sontuosissime esequie.

Hà governato il Regno di Cicilia col carico di Presidente, e la Regia con l'officio di Pretore.

Ne scrivono , l'Inveges, Rocco Pirri, il P. Ansalone, Mugnos, e gli Scrittori Ciciliani. Della

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 717

## Della Famiglia Sasso.

319 E'Nobile nella Città di Scala, Caferta, Bitonti, e Giovenazzo.

Sotto l'Impero di Basilio, e Costantino fratelli, Maria. Sasso, figliuola di Sparano, possedeva beni in Napoli.

Nel 1271. Bartolomeo di Sasso, cittadino Napoletano possiede un'Orto nella Piazza di Fisula, che su di Tomaso Frisaro.

Nel 1275. Roggieri, Roberto, e Pietro fratellie Berardefea lor forella figliuoli del quondam Robertofi afficurano da vaffalli, che lor padre teneva nel Cafello di Saffo, Noceto, Valleradone, e nel Cafale di San Stefano della Cirtà Nova di Contado di Molfi ; nel 1275. Goffre do Saffo di Siponto, Maftro Maffaro di Capitanata, nel 1374.

Pietro Sallo, per morte di Caretenna Sallo sua madre, è afficurata da suoi vassalli nel 1306. Gosfrido Sasso Mastro delle Massarie in Capitanata nel 1278.e Massro Massarie suoi suoi suoi sallo sal

Jacopo Sasso di Capua, Milite, nel 1334. Jacopo Sasso scolare nel jus civile nel 1337.

Jacopo, Petruccio, e Paolo di Saffo di Scala, fratelli, nel 1337.

Guglielmo di Sasso Mastro delle Massarie della Corte in Capitanata, nel 1271.

Roberto di Sasso, Milite, ottiene nel detto anno, licenza di contrahere matrimonio.

Nel 1340. Bartolomeo di Sasso Clerico, Petruccio, Jacopo, e Paolo, fratelli, di Scala, litigano con Gio: Frezza.

Francesco, e fratelli, figliuoli del Signor Pietro, Signor delle Terre del Sasso, e Luceto, nel 1331:

Үууу

Peregrino Sasso di Scala, si riceve in familiare, nel

Il quondam Jacopo di Sasso di Capua, Milite, marito di Gio: di Archiepiscopo, nel 1331.

Il Signor Jacopo Sasso di Capua, marito della Signora. Gio: de Archipresbitero, nel 1322.

Jacopo di Sasso , Milite, di Capua, e Cervo Palmieri di

Capua, nel 1327. Erafmo Saflo di Teano è convenuto per le collette, nel 1316.

Nel 1393. Cirella di Saffo di Scala ottiene li beni feudali del quondam Ticzulo Coppola di Scala.

Nicolò di Sasso, detto Carus di Scala, nel 1391.

Nel 1398. Francesco figliuolo del quondam Cirillo di Sasso di Scala succede nella gabella della bagliva della Città di Scala, donata dal Rè Carlo III. al padre.

Nel 1496. il Magnifico Notarino Saffo fu Rationale' della Regia Camera della Summaria,e fu padre di Mario Saffo Regio Configliere del Configlio di S. Chiara di Na-

poli,Patritio di Nola.

La Signora Antonia di Saffo, moglie del Magnifico Federico di Noha, figliuolo della Signora Ruccia Capeco, vedova del quondam Facio di Mitronal 1499.e detta Antonia era figliuola della Signora Gafpare Brancia, che era fotto la cura del Conte di Madaloni, in tempo del primo matrimoni con Mitro.

Marino Sasso huomo nobile, Rationale della Regia. Camera, marito della nobile Signora Isabella Littiere,

nel 1496.

La Magnifica Signora Cubella Sassa di Napoli, vidua del quondam Signor Trojano di Marzano di Capua, nel 1503. NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 719

Lutio Saffo figliuolo di Marco, Regio Configliere, fu creato Cardinale dal Pontefice Clemente Villande I 193; in età d'anni 71, del titolo de Santi Quirico, e Giulita; fi gran Prelato di Santa Chiefa, morì nel 1604, e fu fepellito nella Chiefa Lateranenfe con femplice inferittione, che dice così:

### D. O. M.

Lucius Saxus Epifcopus, Sacra Pænitentiaria Regens, à Clemente V III. in ordine Cardinalium cooptatus. H.S.E.

Mà Mario suo nipote vi se sontuoso sepolero di marmo, e v' incise questo Elogio, in pietra negra:

## D. O. M,

Lucio Saxo Neap.tit.S. Quirici, eg Iulitta S.R.E.Presbyt.Card. Qui V.C. Marii Saxi patris sui quondam Caroli V. Aug. in Regno Neapolitano Consiliarii . Ab eodemque ad varias regendas Provincias adhibiti laudes amulatus, cum se juvenis Romam contulisset, ob doctrinam, atque prudentiam,inter justitia Referendarios à Inlio III. P. M. Gratia à Pio IV . adscriptus, primusque ad Episcopatum Ripa Transonis, à Pio V. provectus, Sacra inde Panitentiaria à Gregorio XIII. Prapositus, ac Sacrofancta hujus Lateranens. Ecclesia, per annos ferè xx. Vicarius ab Urbano VII. Datarius creatus, in eodemque munere à duobus sequetibus Pontificibus Gregorio XIV. & Innocentio IX. confirmatus, tandem à Clemente VIII. fola affiduorum, pro Apostolica Sede, laborum inspectione, prima lectione, unà cum Illustriss. Nepotibus nominationis prarogativa in amplissimum Ordinem adscitus, non

minus ex eo accepit, quam eidem contulit ornamenti Marius Saxus Fabii F. hares patruo opt.mer. atque honore dignis, pos Vixit annos LXXXII. M.W.D.VIII. obite prid. Kal. Martii anno MDCIV.

Hà imparentato con le Famiglie del Doce, Strambo-

ne,& altre fimili.

Ne scrivono Lellis, Giuseppe Campanile, Engenio nella Descrittione del Regno di Napoli, Ughellio, Ciacconio, Platina, es altri.

Sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri, e nelli Protocolli di Not.Cefare Malfitano, & altri Notari.

Mă non volemo lafeiăr ed dire, che firitrovano ducaltri Cardinali di quefta Famiglia, uno chiamato Pietro Saffo, non di Saffonia, mà d'Anagni, creato Cardinale di Santa Pudentiana, del titolo di Paftore, nel 1 198. dal Potefice Innocentio III. Ură-lătro chiamato Oliviere Saffo. Germano, creato dal Pontefice Gregorio IX. secondo il Ciaccon. nelle V ite de Pontefici, e Cardinali, Craltri Autori.

## Della Famiglia Serra.

Ode nobiltà nella Città di Napoli nel Seggio di I Porto, detta anco Inferra, en ella Città di Catazarosè antichifima in Regnono in tempo del Rè Ferrante Leome dice il Maczella, che dice, che in detto repo veniffe da Cofentaina, Città del Regno di Valenza, della quale fi tittova fin dall'anno 1500.nn Cardinale del titolo di S. Vitale, creato dal Pontefice Aleffandro VI.

Pietro di Serra di Borgogna familiare del Rè Carlo I. nel

1269.

Elifeo de Serra Milite, Prepòfito delle strade nel 1271. Questo,ò altro Elifeo Signor di Serra con Salfa. A Vassallo

Good Good

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 721 di Serra, Milite, bannito di Cicilia, il Rè dono nel 1291. due oncie.

Pietro de Serra, Milite, padre d'Androtto litiga per le Caflella d'Amando, e Francolo nel 1297. Nel 1299. Berengario di Serra flo Scudiere di Bertrando d'Artus, Generale de Balefirieri nella guerra di Cicilia, infieme con Goglielmo Acquaviva, e Roberto Pagano.

Pietro di Serra marito di Beatrice, figlinola di Jacopo di Azzia Milite, obliga li feudi in Marigliano nel 1304.

Pietro de Serra Milite Signor di Vaffalli, in Cifterna, nel 1310, nel 1313. Arvaldo foldato à cavallo, venne conaltri, con il Rè,dalle parti di Romagnola.

Berardo de Montino Milite per fe, Jacopo, e Corva de-Serra, figliuoli del quondam Rinaldo de Serra Milite, fuoi nepoti nel 1308, comprò la metà del Castello di Casalareto da Bertrando à Porcelletto Milite.

Roggieri di Chiusano maritò nel 1300. Francesca sua figliuola ad Andriotto de Serra, figliuolo de Signor Pietro di Serra.

Stefano di Serra Signor de'beni feudali in Sora nel 1316. Il Signor Rainutio de Serra Podestà di Firenza nel 1326. & uno delli Vicarii di Siena.

Nel 1398. Jacopo de Serris marito di Contessella di Fontanarofa.

Coluccio de Serra familiare, huomo nobile, & Errico Scannaforece di Napoli nel 1417.

L'huomo magnifico Andrea di Serra Capitano d'Arme, nel 1423. Nel quale anno comprò il Castello di Nicandro. Nel 1471. Gio: Serra con altri Cavalieri tenne lancie per il Rè Ferdinando I.

L'huomo nobile Corrado, Jacobuzzo, & Albertino figlinoli del quondam Butio Antonio di Serra, fi investifice, per morte del padre, del Castello di Serra in Abruzzo ultra; nel 1423. Amelio Serra del quondam Gabriele Signor delli feudi di Magliano, e Calle di S. Crocc in Capitanata Jacopo ficerato foldato in tempo del Re Ferrante I. fu Configliere di Stato, e fu Teforiere della Reina Beatrice d'Ungheria, e di Boemia, figliuda del detto Re Ferrante, Berengerio fu Regio Configliere verfo l'anno 1460executz; 3-f.2-67.

Nel 1496. Gio: Serra di S. Eufemia nobile, esente da qualfivoglia pagamento, come i Liparoti, execut. 2. fol. 151.

Elifa Serra Signora del feudo inhabitato, nominato la. Serra, e Colle Marmoro nel 1513. Portia nel 1539. Signora. delli fudetti feudi.

D. Carlo Serra è Principe di Palo, e vi fono altri Cavalieri.

Scrivono di questa Casa il Maz Tella, Lellis, Marra, Ciacconio, il P. Oldoino, & altri, e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii,

Di quelli di Catanzaro, dicono li gentilhuomini di quella Gittà, che in tempo del Rè Carlo III, venne dalla Città di Saragofa, Metropolidel Regno d'Aragona, Giovanni, chefù mandato nella Città di Nicastro nel 1382. dove fece Cafa; Dicono, che di quello furono figliuoli Andrea, Coluccio, e Luigi, che fù familiare della Reina Gio: II. Andrea,in tempo della medema Reina II. fù Capitano à guerra viva. fù Configliere di Stato della detta Reina, come si vede nel privilegio spedito nel 1427, Luigi si casò in Calabria, e generò Giovanni, che servì in guerra,e sù gran Soldato, come portano privilegio, spedito dal Rè Federico nel 1497. che per suoi serviggi, e di Luigi suo padre sù esente da ogni gabella, e datio. Del detto Gio: fù figliuolo Gio: Antonio, fù Cameriere del Rè Ferdinando, per privilegio spedito nel 1 507. che li concedè di portare la Corona nell'arme della. Famiglia. Di Gio: Antonio ne nacque Antonino, dal quale nacque Giuseppe, che sù padre di D. Carlo, hoggi vivente;

Ocumby Greigh

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 723

del quale sono figliuoli D.Antonio, e D. Domenico gentil' huomini di molto essere. Ne scrive ancora l'Amato nelle memorie di Catanzaro

Sono nobilianco in Çicilia,nel 1343. Roderico intimato per un Cavallo, Jacopo intimato per grano fopra la Tonnara di Termi. Pietro per il feudo di Mefinia nel Territorio di Corleone. Un'altro Jacopo nel 1392, di Siracufa, Milite Algono del feudo Morbano in Valle di Nogoo e Cafale di Dificari, prima moglie Giovannella di Campulo Signora della Stadera di Siracufa. Bartolomeo Signora della Stadera di Siracufa. Bartolomeo Signora del feudo di Richifilla, Scondo di P. Anfalone

Quefla Famiglia è nobile anco in Genova, nel 1528. si pofe nell'Albergo della Famiglia Lercara; Di quefla Famiglia nel principio del corrente fecoloxi si Jacopo Cardinale del titolo di S. Georgio al velo d'oro, creato dal Pontesice Paolo V. nel 1605, mon el 1623. e si Repellito nella, Chiefa di S. Maria della Pace di Roma, con inscrittione referita dal Giacconie.

A tempi nothi vi è fato il Marchefe Girolamo, marito di Veronica Spinola, di chi fù figliuolo Gio: Francesco, Soldato di gran valore, conosciuto per tutta l'Europa, prima, Mastro di Campo d'un terzo di Fanteria Napoletana, fin nell', affecio di Vercelli, Torino, Cassie, fiù Generale dell'Attergiarie, della chiave della Camera del Rè Cattolico, fiù Mastro di Campo generale dell'effercito di Lombardia, Governador dell'armi dello Stato di Milano, governo l'armi di Catologia. Mori valorosamente combattendo shie Galee di Spagna, che conducevano il Signor D. Giozić Austria, conquattro Caravelle di Turchi. Qual morte dispiacque molto al Rè Hispo el Vanostro Signore, perciò sce molte mercedi alla moglie, e suo signore, perciò sce molte mercedi alla moglie, e suo signioni, del quale strive à lango lo Gualdo Priorato nella Secna degli buomini llustri, e tutti PHHIstorici di quai tempi.

## 724 FAMIGLIE NOBILI

Vivono hoggi D. Giuseppe suo figliuolo primogenito con titolo di Marchese, e Duca di Cassano.

E suo fratello D. Francesco.

E stato aggregato esso D.Gioseppe, pochi anni sono, nella Piazza di Porto, della nostra Città di Napoli.

Vive anco il Principe di Carovigno, di questa Famiglia. Nella Chiefa di S. Giorgio de Genovesti in Napoli, vi sono queste Inscrittioni.

## D. O. M.

Josepho Serra, quem ingenio, & memoria admiranidum, in ipso limine ingentium operum, invida mors eripuit. Anno CIDIDCXXXI. atatis XXV.

Franciscus Maria, benevolentia infratrem, dolor.mon.

## D. O. M.

Octaviano Serra parenti optimo merito, ac benevolertimo, Jo: Baptilis derra filtuse Carovigni Princeposat in paternis cinerbus aliquo grati animi fovest igniculos; monumentum boc pofais fibi, es pater, er nati amor unà conditur die XIV. mensi: Novembris, Anno Domini CIDI-CXXX.

Hieronymo Serra prastanti Indole trienni filiolo, ingenio supra atatem, Solerti, Ostavius Serra Patritus Genuențis, Carovigni Baro, & Antonia Catanca uxor, amoris, & dolori: monumentum Posucrunt. V. I dus Decembris ClojOCXXVI.

Ne Crivono il Ciaccon. Franzone, e li Scrittori delle cose di Genova, Engenio, e Lellis nella Nap. Sacra; & altri.

Del-

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 721

## Della Famiglia Serfale.

Ice Elio Marchefe, che è originaria di Sorrento, altri dissero, che fosse originaria, di Roma, altri delli Duchi di Sorrento, e questa opinione piace al Padre Borrello, Credono alcuni, che il Principe di Capua Roberto, detto di Sorrento, che cominciò à dominare nel 1128. fosse di questa Famiglia, però il Padre Borrello dice, che questo Principe su di Madre Sersale, il che dice vedersi da uno instrumento nel processo delli Serfali col Seggio di Nido, in Configlio, in Banca, all'hora di Torino, stipulato nel 1 304. nel quale si sà vendita d'un predio à Matteo Serfale, detto Domini Sari, figliuolo del quondam Gio: Domini Sari;e da figliuolo in padre, và fin' al quondam Sergio Confole, e Doge della Città di Sorrento. Questo Sergio diede una sua figliuola per moglie al Principe di Capua, Giordano, secondo, e da questo nacque Roberto sopra nominato Principe di Capua detto di Sorrento. Questo si vede da uno instrumento di lettere Longobarde, stipulato nel 1111. Da detto Doge Sergio, e da Saro suo figliuolo hebbe origine questa Famiglia. Sersale, che nell'età antica si diceva Domini Sari, e l'istesfo era dire Sire, che Signore, dal nome fatto cognome, si differo: Sirifari.

Bartolomeo di Sorrento Giustitiere in Abbruzzi nel 1269. Nello stesso anno Jacopo di Sorrento, Milite, c. Gio: Monaco cittadini di Capua.

Pietro Bulcano, detto Pullone, Milite, e Pietro di Saro di Sorrento, nel 1276.

Barrolomeo di Sorrento, Milite, Signor del Castello di Sabuco in Valle di Crate, e Terragiordana nel 1271. Nello stesso anno Fr. Guglielmo di Sorrento Percettore.

dell'Hospidale di S. Giovanni Gerosolimitano in Capua. Tomaso Custode delli vascelli in tempo del Rè Masredi.

Tomafo Sirifari Protontino di Sorrento, nel 1272. Pietro di Sorrento di Geraci, Milite, nello stesso anno.

Filippo di Sorrento, marito di Maria, figliuola di Tomaso d'Eboli, nel 1272.

Nel 1300, firitrova l'Abbate Bernardo Sirfaro, Rettore di S. Gio: di Fajano della Diocesi di Monopoli . Nel 1275. il Signor Pietro Sirifare frà li feudatarii Napoletani. Nel 1299. Filippo di Sorrento di Capua, Milite, Mastro de' passi d'Abbruzzi. Nel 1306. Bartolomeo Sindico di Sorrento.

Nel 1307. Filippo di Sorrento Milite di Capua, che fù Giustitiere d'Abbruzzi, e nel 1300, era stato Mastro de passi d'Abbruzzi, nel 1304. il Giudice Matteo di Sorrento Configliere familiare, e fedele.

Nel 1305. si ritrova Jacopa di Sorrento di Capua, vidua di Marino della Valle, Milite.

Pietro nel 1311, fuccede nelli feudi à Bartolomeo di Sorrento, Milite, fuo padre.

Riccardo di Sorrento compadrone del Castello Ortola nel 1 ? 22. nello stesso anno Margarita di Sorrento, moglie di Errico Latro, Milite; detta Margarita fuccede à Filippo di Sorrento, Milite, fuo padre. Nel 1303, Filippo di Sorrento di Capua marita Tomafa fua figliuola ad Odolino figliuolo di Gio: di Rivello, Milite. di m

Nel 1347. Gio: di Sorrento habitante in Borrello, nello stesso anno si concede tratta à Nicolò Serisari di Napoli, familiare.

Nel 1346. Mariella di Sorrento Ciambellana, improntò al Rè oncie 20.

Nel 1317. Gio: Serfale di Sorrento marito di Truda. Vulcana, Nel 1335. Nicolò di Sorrento, e Giovannello,

fra-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.II. 727 fratelli, habitanti in Martorano, litigano con Petrillo di Sorrento, primogenito di Bartolomeo, fratello primogenito, per la fucceffione di Bartolomeo di Sorrento.comu-

ne padre, anco per la vita militia.

Nel 1352. Milella della Porta di Sorrento fù moglie.
di Tomafo Serfale, detto Brunavo, che fù notrice della.
Reina Giovanna Prima, ottenne annue oncie dodici.

Tomafo Serfale di Sorrento nel 1341. ottenne dalla

Reina Giovanna Prima, la tratta.

Nel 1382. ftà nobili del Seggio di Nido firitrovano Tomafo Pignatello, detto Jacome, Mafio di Napoli, Mafio Brancaccio, detto Imbriaco, Militi, Filippo, detto Monaco Budetta, Maffutio Serfale, Maffeo Imbriaco, e Florimonte Imbriaco.

Nel 1398. l'huomo nobile Andrea Serfale di Sorrento, Milite, Rationale della G. C. ottiene provisione, per li gaggi del suo officio.

Nel 1390. Andrea di Sorrento ottenne dal Rè li beni burgenfatici, e feudali nella Città di Cofenza, e Terra di Renda, che furono di Roggieri di Marano.

Nel 1400. firitrova Andrea di Sorrento, Milite,e Gio: Migliarefe di Cofenza, e nello stesso anno riceve dal Rè li beni di Roggieri di Marano, e Roberto suo figliuolo.

Nel 1398. firitrova Frà Bartolomeo Serfario Abbatedel Monaftero di S. Pietro di Caprolla. Nello stesso no l'huomo nobile Andrea Serfere, detto, Sementa di Sorrento, Milite.

Nel 1382. frà Cavalieri della Piazza di Nidosi ritrova Massituio Sersiale, nello stesso anno Massituio Sersale, e. Jacopo Pignatello, di Napoli, si confersicono in Messi, per habitarvi sin ad altro ordine del Rè.

Nel 1384. l'Abbate Andrea Serfale, detto Sementa, di Sorrento.

Zzzz 2 L'huomo

#### FAMIGLIE NOBILI

L'huomo Magnifico Giox Serfale di Sorrento Capitano, e Caffellano della Terra d'Agello, compra da Artufo Pappacoda di Napoli , marito della nobile Antonia, figliuola, & therede del quondam Andrea di Sorrento, la. Terra di Pierramala, Motta, Sabutello, & il Cafale Laci, nel 1427. Per oncie 450.

L'huomo nobile Antonello Serfale Castellano di Marturano, Mottae S.Lucia nel 1419 con gaggi d'oncie 40. Nello stesso anno, per ribellione di Petrillo Serfale, si

concedono li fuoi feudi.

728

Alfonfo Duca di Calabria con dote di ducati 1200. màrita la Magnifica Domicella Lucretia Pifcicella di Napoli, col Magnifico Guidone Serfale, aliàs di Sorrento della Città di Cofenza, nel 1495.

L'huomo Magnifico Antonio di Sorrento, Signor di

Sabutella, e Pietramala, nel 1444. Il Magnifico Antonello Serfale Vice-Rè di Terra di

Il Magnifico Antonello Seriale Vice-Redi Terra di Bari, nel 1498.

Nel 1489. fi ritrova il Magnifico Giorgio Serfale di Sorrento, & Anello Serfale fuo nipote, & il Magnifico Francefco Serfale, fratello di effo Antonello, e la quondam Elena Serfale; moglie del Magnifico Troilo Caracciolo di Napoli.

Nel 1452. il Magnifico Sanfonetto, figliuolo primogenito del quondam Antonio Serfale di Calabria, afficura da vaffalli della Motta, Sabutella, Motta, Pietramala, e Cafale di Laci.

Nel 1519 li 2 di Decembre, per la maggior parte delli Nobili del Seggio di Nido, fi aggregato il Signor Berardinetto Serifale, nel Protocollo di Not. Cefare Malfitano del 1519 fol. 19.20.e 21.

Hà posseduto questa Famiglia Fajano, Pietramala, Motta, Salvatella, Casale di Laco. la Baronia di Barbaro, CroNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 729 Gropani, Zagarifi, Sellia, Belcaliro, con titolo di Duca,, Caflelfranco con titolo di Principe, ottenuto nel 1628. Cerifano con titolo di Duca, ottenuto nel 1613. & altri

feudi.

Gode nobiltà nel Seggio di Nido di Napoli, in Sorren-

to & in Cofenza.

Hà bene imparentato con la Caracciola, Pifcicella, Ruffo, della Valle, Guafto, Ebolo, Cicala, Porta, Rivello, Recco, Morano, e mille altre nobilitime.

Scrivono di questa Casa, Marchese; il Padre Borrello, Contarmi, l'Ammirato, il Carasa, Amato. (apaccio, Lellis, Mazzella, Marra, & altri, sono nell'Archivio della Zecca, & altri di Napoli.

### Della Famiglia Sigifmonda, Sifmonda, ò Afmonda.

Uesta Famiglia è stata nobile di Pifa, dove è estinta; è stata nobile Napoletana del Seggio di Capuna, dove similamene è clitta, essendo folo restata la Carafa, uscita da detta Famiglia, che gode à Seggio di Nido. E nobile Ciciliana. Si è chiamata Sigifmonda, sc. A simonda, e.

Nel 1000.di Nostro Signore questa Famiglia sece edificare nella Città di Pisa, la Chiesa di San Frediano, e l'anno 1100.da diede in Costodia à Camaldolesi, hora tenuta da Padri Bernabiti.

Nel 1114, fece edificare la Chiefa di S. Andrea in Chinfica 3 dove hora è la fortezza 3 e fix edificara fotto il comando di Ugoccione Sigifmondi Buzzaccarini, uno de Generalis, che fi ritrovò all'imprefa dell'Ifole Baleari di Majorica, u-Minorica.

Nel anno 1115. fondò in Pifa la Chiefa di S. Salvadore, hoggi chiamata la Madonna de'Galletti, come fi vede dall' Inferittione ivi efiftenti. Nel

Nel 1175. Guglielmo de Ugone fû uno de'cirique Capitani della Repubblica, come si legge in uno Istrumento, che si conserva nell'Archivio della Certosa di Pisa.

Aldobrando de Sigifmondi fù Confolo in Pifa, una delle maggiori Dignità di quella Repubblica; & andò in Provenza à far pace con Nizzardi nel 1 178.

Paga Sigilmondi fu Confolo nel 1185.come si vede dall' Archivio delle Reformaggioni di Firenze.

Aldobrandino di Roberto Sigifmondi, si vede nominato nel 1236 nell'Archivio Capitulare.

Giudicello Sigifmondi fù Ammirante di 22. Galee nel

1282. come nell'Historie di Genova si vede. Tanobadia Sigifmondi fû Podeltà di Saffari in Sardegna,

e Cap. Generale delle Terre, fuori di quella Città, nel 1281. Aliotto Sigifmondi fù Piovano di Livorno nel 1290. co. me si vede dall'Archivio Capitulare; fù nel 1318. Visconte dell'Arcivescovo Frà Oddone della Sala, dell'Ordine di S. Domenico.

Nino Sigilmondi, Gio: Magna, e Jacopo Buzzaccarini furono Capitani , quando l'Armata Pilana fu rotta dalli Genoveli, alla Meloria,nel 1284.

Lemmo Sigismondi fù Canonico di Pisa nel 1335. come si vede nell'Archivio Capitulare.

Bonifacio Sigismondi Cancelliere nel 12 50.

Nell'Annali del Convento di S. Caterina si fà mentione di due Padri di questa Famiglia, delli quali si dice; Frater Sigifmundus nobilis genere, sed mente nobilior, devotus, eruditus, prudens , mansuetus, impiger , pro Cont. Zelans, fuit prior Pisarum benignitate, omnibus carus.

Frater Gaduccius Sismundus Pisanus nobilis bona in-

dulis, & magna spei Juvenis mortuus est.

Lemmo Guiniselli Sigismondo nel 1391. su Podestà di Palaja, e prima fù Podestà di Castiglione nella Pescaja, nel Gu-1385.

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 731

Guglielmo Sigifmondi nel 1393, fù Podeftà di Palaja;nello fteffo anno Bacciomeo Sigifmondi fù Podeftà dell'Elba. Marfuccio Guinifelli della conforzeria della Famiglia.

Sigismondi, fù Consolo nel 1163.

Lemmo Guinifelli andò Ambasciadore à Siena nel 1315. à Roma nel 1330. come si vede nell'Archivio delle Reformaggioni di Firenze.

Ando ancora Ambasciadore à Lodovico il Bayaro, che

si ritrovava in Pentremoli nel 1327.

Fazio Buzzaccarini della Conforzeria de Sigifmondi fa mandato, con fette Galee, in agiuto di Guglielmo Rè di Cicilia, dalla Rep. Pifana nel 1116.

Manfredi Buzzaccarini fù Ambasciadore à Federico Im-

peradore nel 1162.

Il Conte Ugolino Buzzaccarini fù Ammirante di 46. Galee, quando furono rotti li Genovefi alla Meloria, e fatti priggioni li Cardinali I, Legari, e Prelati, che andavano A Roma nel Concilio, intimato dal Papa nel 1241.e dopò nella medema i Genovefi, incompagnia di Anfaldo de Mari, Ammirante Imperiale.

Guido Buzzaccarini nel 1348. Podestà di Castiglione. Rosso Buzzaccarini nel 1350. su Ambasciadore à Genova.

e Podestà di Marti nel 1353.

Lemmo Guinifelli Buzzaccarini fù Ambasciadore à Siena nel 1314.

Betto Buzzaccarini nel 1342. fù bannito per ribelle, per una congiura fatta contro la Repubblica.

Rosso Buzzaccarini nel 1282, sù Ammirante de 16. Galee, e poco dopò ne comandò 64.

Guinifello Buzzaccarini fù Ambafciadore nella Valle d'Era.

Gherardo fù Buzzarini fù Ammirante nel 1322. e Podeftà in Piombino nel 1337.

Guel-

Guelfo Buzzaccarini fu Ambafciadore à Gabriello Adorni, Ammirante delle Galee di Genova in Porto Pifano, con Andrea Gambacorta nel 1330.

Gio: Buzzaccarini nel, 1354. fù Vicario di Pietrafanta., nel 1353. Ambasciadore al Rè d'Aragona, nell'anno 1360. andò ancora à procurare di mettere in pace li Malespina.

del Vescovo di Luni, con altri.

Manfredi Buzzaccarini à Lucca nel 1396, andò Ambaficiadore all'Imperadore Carlo IV.che fi ritrovava in Lucca, mandato da Pietro Gambacorta, per feufaff delle novirà feguite in Pifa, da S.M. fi fatto mettere priggione; nifeme con altri fuol compagni, ne prima rilafito, che quando la, Città fù accordata con la M.S. fù Confolo della Natione. Pifana in Marfilia nel 1379. nel quale officio li fucceffe, Gios fuo figliuolo, facendom infianza il Anziani.

Jacopo Buzzaccarini, destinato alla custodia di Portopi-Sano, con provisione di 55. soldi il giorno, Podestà di Pec-

cioli nel 1371.

Ricovero di Guido Buzzaccarini, Caval nel 1326. Fazio Buzzaccarini fu Castellano della Fortezza di Livorno, per l'Imperadore.

Annibale Buzzaccarini fu Canonico di Pisa nel 1583. ottenne il Canonicato, per intercessione del Cardinal Ca-

rafa. Hà havuto molti Juspatronati.

Della stessa Consorzeria su la Famiglia del Cane, dellaquale Betto di Tadice del Cane su Doctor Visconte dell' Activescovo Federico nel 1275. Arrigo del Cane su Consolo in Pisa nel 1162.

Bonaccorso d'Arrigo del Cane su Podestà di Pisa, nel 1221. Fermò li patri della pace frà la Citrà di Pisa, e la Citrà di d'Arle in Provenza, ricevè privileggi in savore della medema Rep. da Federico Imperadore, il detto anno 1221. nella Chiesa del Duomo vi è bello Epitasio di detto Arrigo.

### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 73

Le donne di questa Famiglia sono state ancora valorose, e magnanime, mentre si ritrova nel 1003 di Nostra, faltue, Chinsica Sigismondi, alla quale i Pisani errellero una Statua di Marmo, come à liberatrice della Patria, secondo riserisce il Tronsi nell'Histor, di Pisa, sol.9. & una piazza, che si chiamava Guassolongo, e Spassavento, d'alloras dice Chinsica, dal suo nome.

Stefano Sigifmondi fit gran Soldato", e verfo l'anno 1021 fit Rè di Sardegna, fecondo Angelo di Colianzo. nell'Hifler manoferițita della Famiglia [arafa, Maïzel-la, Franc. Sanfovino, Pietrafanta, il P. Borrello ad Elio Marchefe, il Lellis, il Marra, e or altri, attelo circa l'anno 1016. i Pifani cacciati l'Africani Saraceni la conquifarono, e nel medelimo anno fi perdè ricuperata da Mufetto Rè d'Africa, el'anno feguente i Pifani di nuovo l'acquiflarono, e principiò ad effer governata, e fignoreggiata dalle Famiglie principali di Pifa, come nota Landuno à Dante al Canto 22 dell' Inferen, nella parola Libuscoco.

Si vede la potenza di questa Famiglia antichissima in-Pisa da ciò, che'l *Dante nel Canto* 33. dell'Inferno racconta in quei versi:

Con cagne magre, studiose, & conte Gualandi con Sismondi, e con Lanfranchi S'havea messi dinanzi da la fronte.

Quali assai bene vengono dal Landino spiegati.

In Cicilia firitrova Adamo de Afmundo, che fu Maestro Rationale del Regno, che effectio dall'anno 1430. fin al anno 1450. fi marito d'Adriande Rosfi, so rella di Guglielmo, Barone di Ciramo, e Melitello, fu Adamo Barone delli feudi di Collura, Chilone, c. Lamia, Signor di Targia grande, spasso del Re in Siragufa, e della Terra di Traina, vulgarmente detta Salamus

no. & Ambula, secondo il P. Ansalone.

Nella Chiefa di S. Michele di Palermo, detta de Induleiis, si ritrova un Epitafio, che dice : Magnificus Jos Sigismundus Pifanus 1540.

Questa Famiglia sotto nome d'Asmundo governò il Regno di Cicilia, con la carica di Presidente Girolamo nel

1546. fù Vescovo di Patta.

In Catania, la Famiglia Sigilmondo s'arma con trè fascie di colore rosso, con un Leone rosso, passante, in Campo d'oro, secondo l'Inveges, or il Mugnos.

In tempo del Imperador Carlo V. fu Gior Pietro, che fu creato Regio Configliere,& Imperiale Cavaliere dello sperone d'oro. D. Girolamo sù marito di D.Paola Guttelli, & Arizzi, Baronessa di S. Giuliano, per il che entrò detto feudo nella Casa Sigismonda. Il terzo D. Girolamo Barone di S.Giuliano nel 1647, nelle revolutioni Populari della Città di Catania servì assai bene il Nostro Rè Filippo IV. perciò il Signor D. Giovanni d'Austria l'elesse Capitan di Giustitia di Catania nel 1650 in età d'anni 21. hà goduto l'officii della Patria di Capitano, di Giurato, o di Ambasciadore, & ottenne poi titolo di Marchele sopra S, Giuliano, e vi sono altri Cavalieri di questa Casa, secondo il Muenos, che scrive à lungo dell'origine di questa Famiglia, e degli huomini illustri di quella.

Da questa Famiglia Sigismonda di Pisa hà origine la Famiglia Carafa Nap.& un ramo della Carafa, e Sigilmonda paísò nella Polonia, colnome Korczac, dove piato radici fodiffime, e nobiliffime; & ivi fono i Duchi di Bibel, & altri nobiliffimi Cavalieri, come dice P. Fr. Simone Okolski nella Descrittione delle Famiglie della Polonia, fatta in tre Volumi , stampati in Cracovia nell' anno 1641. come hamo detto nella Famiglia Carafa, nel fol.424. lib. 1. dovepatrà vedere il Lettore, à lungo, la nobiltà di questa Fami-Del

glia Korczac di Polonia.

#### Della Famiglia Spetiale.

N'Ella Cicilia è molto nobile questa Famiglia, e molto famosa nell'Historie Ciciliane, & alcune volte si chiama ancora Speciario.

Nel 1311 firitova Ottavio Speciale Giurato nobile di Meffina, e regionno l'Imperador Federico II. era fiz le nobili Famiglie Meffine il efinte, fecondo il Buonfiglio, fol. 71. e 61. Francefco figliuolo di Teobado nel 1343. fil intimato co Baroni, Adamuccio poffedè Pelinio, o vero Palazzo, o à vero Santa Barbara in Valle di Noto, fecondo il Padre Anfalone.

Il Fazz, ello nel fol. 503. nomina Vassalo speciale dicendo Huic (lo: Regi) Regni habenas suscipioniti. Siculi concilio in Caltagironio oppido prius celebrato an. 3al. 1460. Simonem Archieps C. Panor. Cognomento Bononiam Guilelmum Raymundum Montecatinum Adrani Comiten, Antonium Lunam Caltabullotta item Comiten, V-offallum Specialem, & Hieronimum Ansalonem i. c. adsidei Sacramentum Regni Barchinone agenti exibendum, missenni.

Nicolò Speciale fù nel anno 1421. Vice-Rè di tutta la. Cicilia, fin'all'anno 1428.

Il Canniz. Esto in uno manoferito, riporta Pietro Spetiale Cavaliere, M. Rationale, e Signor d'Alcamo, e Calatafimi, sepolto nel 1474. nel Cappellone maggiore di S. Francesco di Palermo, da lui fabricato, del quale sa mentione. Littar a cossi, Anno 1474. Petrus Specialis Netimus. Dominus Oppidorum Alcamis, Galatassimico: Castelluccii.

Della grandezza di questa Casa in Cicilia, scrive il Barone nella Maestà Palermitana cossì: Sic nobilis exitit Petrus Specialis, ut in antiquis Numismatibus ejusdem videan pur infignia, ex altera, feilicet, brachium Leonis, ac virgula lignea, cui stella prafulgeatux altera verò parte Aquila, ut inde nemo sis, qui dubitet, quin bac familia sicut. G Aragenia, Claramontana, G Palitia suderet argentum.

Ottavio nell'anno 133. th. Senatore di Meffina. Teobaldo mariro di Micalda Anfaione, che li portò in dote il Cafali di Comifo, Regalgibile. Aliano, e Sacculino. Nel 1343. Fracefco Milite fra Baroni della Cicilia, fin Barone del feudo di Cottuo in Valle di Noto. Antonio Barone di Pancale, Razazzole nel 1408. Nicolò, nello fteffo tempo, Barone del Caftello, e Feudo Caftelluccio, Granaro, e Cipulla, fit Configiere, e Maeftro Rationale, e Teforire del Rè Alfond d'Aragona, nel 1441. e come Vice-Rè di Cicilia, fervi il Rè i na noc Barone di Frefcura, e Grano. Suo figliuolo Pietro fit Maeftro Rationale, Barone di Ficarazzo, e del Caftello Bonifato, della Torre Alcamo, e Calacafimio, fecondo il Padra stafilone.

Hà governato il Regno di Cicilia col carico di Vice-Rè, e la Regia con gli officii di Capitano, Pretore, e Senatore.

Scrivono di questa Casail Barone, l'Inveges, Padre.
Ansalone, er altri Historici Ciciliani.

# Della Famiglia Teodoli.

324 E nobilifima, & antica Romana, originaria di Forlì. Hà imparentato con la Famiglia Carafa, come havema detto nel fecondo Libro, nel Ramo della Stadera, colla Famiglia Conti, e con altre Famiglie nobilifime.

Siritrova di questa Famiglia nell'anno 1124. Alberto, creato Cardinale dal Pontefice Onorio II, del titolo di S. Teodoro in Suburra.

NAPOLETANE, E FORASTIERE LIB.III. 7:7

Nel 1198, si ritrova Gregorio Teodolo Prete Cardinale di S Anastasia, creato dal Pontefice Innocentio III, morì nel Ponteficato di Onorio III.

Giovanni Rufo Teodoli di Forlì da Giulio II. fu creato Vescovo di Forlì, e Bertinoro, nel 1505. Nel 1511.Arcivescovo di Cosenza, sotto Leone X. Nuntio in Ispagna. Fù Tesoriere della Romana Chiefa, morì nel 1527.

Lodovico Vannino Teodoli di Forlì, Cationico Regolare della Congregatione Renaria di S.Salvatore, fu Vefcovo di Scala, nel 1541. e poi nel 1548 Vefcovo della. fua parria Forlì ; intervenne nel Concilio di Trento, morì nel 1563. fepolto nella fua Catedrale di Santa Maria, del Popolo.

Jacopo, essendo Arcivescovo d'Amalsi, su creato Vescovo della sua patria Forli, da Urbano VIII. nel 1638.

Mario Teodolo nobile Romano de' Marchefi di S. Vito, fi. Auditore della Camera, fii creato C ardinale dal Pontefice Urbano VIII.del titolo di S. Aleffio, nell'Aventino nel 1643, morì d'anni 40, li 27, di Giugno dell'anno 1650. fii Vescovo d'Imola, eletto nel 1645.

E' stato, & è in questa Casa il tirolo di Marchese di S. Vito; e vi sono state,e vi sono altre Dignità,e Grandezze. E vi sono hoggi in Roma gentilissimi Cavalieri.

Ne scrivono, il Ciacconio, l'Ughellio , il Pietra-Santa.i nelle Tessere Gentilitie, & altri.

# Della Famiglia Tortella.

325 E Famiglia molto antica e nobile in Napoli, Frà li feudatarii Napoletani nel tempo del Principe Manfredi fi legge la Signora Truda Tortella.

Il Signor Pietro Tortello, e Sergio Tortello frà li feudatarii Napoletani nel 1275.

L'huo-

#### 738 FAMIGLIE NOBILI

L'huomo nobile Sergio Tortello di Napoli, Milite,nel 1291.

Marino frà li feudatarii Napoletani.

Gio: Tortello di Napoli , Gabelloto della Zecca di Napoli.

Truda Tortella frà li feudatarii Napoletani.

Il Signor Matteo Tortella di Napoli, Milite, Portulano della Puglia, nel 1306. Jacopo figliuolo di Gioddi Napoli nel 1305. nel 1310. ello Matteo, Milite; infleme con Stefano Pettenato di Capua, Milite, Portulani della Puglia.

Questo Matteo di Napoli, & Andrea de Tuso de Averfa, Militi, si destinano per serviggi della Corte, nel 1316. e sono Maestri Portolani della Puglia.

Guglielmo Tortella, Signor del Caftello Campana nella Provincia di Valle di Crate, e Terragiordana, nel 1303. fipendiario della Corte nell'officio di Ratione, nel 1304.

Tomafo Tortell 1 di Napoli Milite, Straticò di Salerno,e dopò di quello Giordi Liguoro di Napoli, Milite nel 1324. Il Signor Tomafo Milite in Cafabria, con quattro Scutiferi, nel 1319.

Tomaso Tortello, e Bartolomeo Carafa di Napoli Militi destinati per la riforma dello Stato dell'Aquila 1343.

L'huomo nobile Marino Tortello di Napoli Milite, Cambellano, Capitano di Pietra Pertiata nel 1400.

Marino Tortello, & il quondam Petrillo, figliuolo di Bartolomeo Milite, litiga nel 1343.

L'heredi dell'huomo nobile Cicco Tortella, detto Nofco, litigano contro Monaco Zurlo nel 1398.

Bartolomeo Tortella di Napoli Milite, Presidente della Provincia di Valle di Crate nel 1327: Il Rè Roberto esortà il Ministro di Terra di Lavoro dell'ordine de' minori, aeciò

con-

NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. conceda licenza al Fratre Marino Tortella, di conferirsi, con un suo Socio, nelle parti della Toscana, per liberare dalle Carceri, Nicolò Scondito, carcerato da Gibellini nel 1315.

Trà Militanti nella Tofcana con Carlo Duca di Calabria,

nel 1 3 26, vi era il Sig. Errico Tortella,

Il Signor Tomafo Tortella donò al Duca di Calabria nella Città di Firense, un Cavallo nel 1327.

Al huomo nobile Marino Tortello, fe li concedono le foventioni generali debite, per l'huomini di Schifato, Striano, e S. Pietro di Ischifato nel 1405.

Luigi Tortello turba Madalena Cossa sopra alcuni beni in Ischia, nel 1417.

Marino Tortello di Napoli Milite Capitano di Scafatose S. Pietro di Scafato nel 1419.

L'huomini nobili Marino, e Luigi Tortello fratelli,e Caterina Tortello loro forella, moglie del quondam Pietro Barrile, detto Camifa, di Napoli, Milite nel 1419.

· L'huomini nobili Marino Tortello di Napoli Milite, Luigi, Nicolò, & Antonio Tortelli di Napoli, fratelli del Reverendissimo in Christo Padre Cardinale di Tricarico, possedono Case nella Città di Napoli, nella piazza della Fico, giusta il Fundico di quelli d'Ariano, un tempo concedute per il Rè Ladislao à Monaco Zurlo nel 1419.

Hanno goduto nobiltà in Napoli, nel Seggio di Portanova.

Nella Chiefa di S.Domenico di Napoli, si ritrova, nel suolo avanti l'Altare Maggiore, questa Inscrittione:

> Mauritius Tortellus I.C. Et Portia Capuana Capicia conjuges Mortis memores posuere. A.D. MDCIX.

Ne scrivono l'Engenio, il Mazzella, il Tutini, Mar

ra,Lellis,& altri;e sono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia V alignano.

526 E' Famiglia antichissima, gode nobiltà nella Città di Chieti, nel nostro Regno.

Hà goduto nel Seggio di Portanova della Città di Na-

poli.

In tempo, che il Rè Manfredi fece la giofira in Barletta, in honore dell'Imperadore di Cafantinopoli, frà l'altri Cavalieri giofiranți fiz Eleuterio Valignano, fecondo il Carsfa, mell Hisfor fol.9. Giot Valignano nel 1314, in tempo di Nicolò Giantulla filio luogotenente Generale, e Capitano à guerra nella Provincia di Lucera di Puglia, e Giufitirer in Terra di Bari, Giufitirer nel 1318, e Vicario della Principella Reina di Gerufalemme, e Ciniga, che Tu la Reina Sancia, in Terra di Lavoro, & Obbruzzi.

Filippo fu mandato dal Rè Roberto, per suo Luogotenente, con un terzo di Soldati, alla guerra di Calabria. Gior nel 1327. fu Auditore di Filippo Sangineto Luogotenente, e Capitan Generale del Rè Roberto, in Toscana.

Altro Filippo fi Ciamberlano del Rè Ladislao nel 1398 e li concedè l'Ottava, parte di Torte delli Montanari, devoluta alla Regia Corte, fi anco fuo Secretario nel 1400. e nel 1438. fi Vice-Rè delle Provincie d'Abruzzi, per il Rè Alfonfo.

Nel 1446. li confirmò il Rè Ferdinando la terza partedella Secretia del Ferro d'Abbruzzi, che teneva, e poi li concedè l'intera Secretia.

Giulio fi Configliere, e Cavallerizzo Maggiore della. Reina Gio: III detta Infanta d'Aragona, e dalla fteffa Reina, e Rè Ferrante il Cattolico, ricevè infinite gratie, e concesfioni, NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III.

Cecco sù valoroso Capitano, in tempo del Rè Alfonso d'Aragona.

Nel 1458. Domenico Valignano, e Filippo suo fratello di Chieti, Regii Configlieri, con annui doc. 200. per serviagi prestiti, e loro meriti, per la conquista dell'Abbruzzi.

Col'Antonio fu Vescovo di Chieti Ambasciadore al-

la Repubblica di Venetia, per il Rè Alfonfo.

Nel 1472. fi ritrovano Alfonso Valignano, e Filippo Jacopo fratelli, figliuoli del Magnifico Filippo Valignano di Civita di Chieti, e Messer Gio:di Valignano, e fratelli, figliuoli del Mag. Domenico di Valignano. Nel 1484. Alfonso, e Filippo Valignani Castellani d'Ortona à Mare.

Nel 1496. Giulio Valignano ottenne confirma dal Rè Federico, per se, e suoi heredi, e successori, di potere estrarre cento Carra di grano dalla Provincia d'Abbruzzi, secon-

do la concessione fattali dal Rè Ferdinando,

Nel 1533. Gio: Antonio fu creato Conte Palatino dal Imperador Carlo V. con facultà di potere fare la Corona. nell'arme della Famiglia.

Nel 1510. Francesco Ferdinando Valignano di Chieti, padrone del Castello di Turri, inhabitato, distrutto da Francesi, per farlo rihabitare ottiene franchitia per diece anni.

Nel 1547. Antonio Valignano di Chieti, Matteo,e Giulio Cefare del quondam Gio: Jacopo, morto in detto anno, pagano il relevio per li feudi di Castel vecchio Monacesco, Ripattoni, e Cantalupo inhabitato, Miglianico per 3.quinte parti, e Montopoli inhabitato. Deundie i in incit

Nel 1570. Aleffandro fu Gieluita, Visitatore Generale

del Giappone.

Nel 1556. Vincenzo, Capitano nella guerra di Campagna di Roma, in tempo di Paolo IV. e Filippo II. Un'altro Antonio Valignano Luogotenente della Compagnia di Lelio d'Oria nel 1558. Nel 1569. Berardino Valignano,e Pirro Bbbbb fuo

Ino fratello, figliuoli di Francesco, morto ad Agosto di detto anno, pagano il relevio per alcuni feudi.

Troilo Valignano Patritio di Chieti, era Barone del feudo di Cafa Canatella, per morte fua, Alfonfo Valignano fuo figlinolo, paga il relevio, nel 1615, per detto feudo.

Achille Valignano Cavaliere di Malta nel 1618.

D. Giovanna Valignano Baronessa della Terra di Ripaltuni morì nel 1627. e pagarono il rilevio D. Francesco, e D. Fabritio Scortiati suoi figliuoli.

Alessanto Valignani sigliuolo d'Ottavio, Caval.di S.Jacopo morto à 21. di Febraro 1040. possessione del seudo di-Cipagatto, sopra del quale si ottenne titolo di Marchese à 2.di Marzo 1040.

Nel 1649.morì Alfonso Valignano, e pagò il relevio Carlo suo figliuolo, per le Ville di Casacanatella, e Villanuova.

Girolamo, a' tempi nostri, Cavaliere del habito di S.Jacopo, letterato celebre, come fù nel secolo passato, Mario, genglissimo Poeta.

Possedono la Terra di Valignano, e le sudette altre-Terre.

Hà imparentato con la Famiglia Savelli, Caracciola, Orfina, Colonna, di Regina, Pignatella, Aquino, Scortiati, & aktre fimili.

Hà havuto habiti di Malta, e di S. Jacopo, & altre dignità.

Nelle (effion), e parlamenti generali, nella Città di Chieti, fono fiati in polifilo, da tempo nel cintidimo, di federe, eti, fono fiati in polifilo, da tempo di detta Città, mà contro quefto antico folito, fù mossa lite in Collaterale, dal Regimento di detta Città, pochi anni sono, appò lo Serivano di Mandamento, Lombardo: Pretendendo il Regimento dovere sedere, e votare il più vecchio d'età.

Scrivono di quelta Cafa il Nicolini, il Lellis, Marras, MazNAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 743 Mazzella: Topio, Giuseppe Campanile , Engenio nella. descrittione del Regno di Napolises altri.

Sono nell' Archivio della Zecca, & altri Archivii di

Napoli.

# Della Famiglia Ventura.

527 S Imone Ventura Milite, feudatario, fotto Gio: d'

Giovanni di Ventura de Orvieto, Stipendiario nel 1303. Santo Buono de Ventura d'Afcoli, Mercante, habitante, e Cittadino della Cittàdi Trani, che non li fiino fatte reprefaglie nè nelli beni, ne nella perfona, nel 1304.

Jacopa moglie di Andrea Ventura d'Atridice, che fua. Cafa fù diruta per un'delitto di fuo marito, per ordine di Riccardo Sanpone di Barletta Milite, Giustitiere d'Abbruz-

zi ultra,nel 1305.

Isabella moglie vedova di Simone de Ventura de Caleno, Milite, Signora del feudo, che si dice: lo Gallu in capu, sito nella Città di Caleno, nel 1308.

Filippo dello Tufo marito di Tomafa d'Ebulo,nipote del quondam Simone di Ventura di Caleno Milite, faccedè nelli feudi, per fua moglie, à detto Simone, Avo materno, nel 1308.

Marino Ventura della Marca Anconitana Stipendiario appresso il Capitano dell'Aquila,nel 1344.

Tomafo Ventura di Salerno Milite, Mastro Portolano, e Provisore della Puglia, in tempo della Reina Gio:L

Jacopo de Ventura di Salerno, Milite, Cambellano, Capitano di Sorrento, nel 1352.

Nel 1340. Jacopo Ventura di Teramo , Dottore delle. Leggi.

Nel 1349, si concedono annue oncie 12. sopra la Doha-B b b b b 2 na na di Brindisi à Tomaso de Ventura di Salerno, familiare, es fedele.

In tempo della Reina Giovanna II. il nobile Monaco de Ventura Milite, possiede li Castelli di Palmerici, e Morici, in Tetra d'Otranto.

Gaspare de Ventura di Salerno, familiare,nel 1419.

Il Signor Jacopo di Ventura di Salerno, per la metà di Palmerici, la terza parte Zuridiano, e certi Vaffalli nel Cafale di Maglie, Marzanello, la terza parte del Cafale Moricino, certa parte nel Cafale di Molpignanie, Manello, fi raffa in oncie due, in tempo della Reina Gio: Il.

Arraldo de Ventura Milite, in tempo del Rè Alfonso I. deputato Commessario del detto Rè,nella Città di Trani.

Nel 1482. Nardo di Ventura, cittadino d'Otranto fuccede nella terza parte di Carlognano nelli feudi di Padula, e S. Giovanni, per morte di Petruccio di Ventura fuo fratello.

Il Magnifico Andriolo, marito d'Ifabella di Sarlis, di Lecce, nel 1488.

Robertonel 1463, ottiene la confirma dal Re Ferrante delle Castella di Maglie, Moricino, Fusanello, Palmarici. A detto Roberto succedè Andriotto, à chi succedè Ferrante, à chi succedè Roberto, come si vede dall'invefiture.

Nel 1439. si ritrova il nobile, e strenuo huomo d'arme Armonaccio di Ventura di Lecce,nel 1466. Gio:Battifla di Trani, nobile.

Nel 1470. la Signora Costanzella di Ventura litigacon Giannuzzo, Marefciallo suo parente per li beni della quondam Sibilia di Monterono sua Auuncula, avanti il Capitano di Lecce.

Roberto Ventura Milite, sostituto Montieri Maggiore, nella Provincia d'Otranto, nel 1463.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III. 74

Si ritrova una lettera del Rè Alfonfo Primo nel 1439 diretta al Principe di Taranto, che firefituificano le Cafiella, in Terra d'Otranto, à Rinaldo Ventura . Nello fieffo anno fi concedono dallo fieffo Rè, ad Antonuccio de Ventura alcuni beni, di ribelli, in Trani.

Sibilia de Ventura fuccedè al padre fuo Aleflandro, c. fuccedè ancora al Magnifico Filippo de Mattei fuo marito nel 1578. al quale il Rè noftro Signore Filippo nel 1578. concedè titolo di Conte fopra detta Terra di Palmarici.

Nel 1517. il Magnifico Andreolo de Ventura obligali beni feudali per la dote di Lucretia di Guarino, moglie di Ferdinando de Ventura fuo figliuolo primogenito.

Nel 1578. il Magnifico Andreolo de Ventura per Folderica fua forella, e moglie del Magnifico Scipione di Locognano con dote di oncie 300. ottiene l'affenfo per la terzaria confitiuta fopra il Cafale di Locognano, dal detto fuo marito.

La nobile donna Antonia de Ventura di Taranto, moglie del quondam Magnifico Antonio di Lant'oglia di Taranto, con dote di ducati 200. & ivi Diofebo di Lantoglia nepote, & herede nelli beni feudali di detto Antonio, nel 1510.

Nel 1520. morì Andriolo Ventura, che era Barone di Palmarici, di Moricino, Cocumola, Giurdignano, e parte del Cafale di Sufanello, e parte anco del Cafale di Maglie, & altri feudi.

Roberto Ventura possedeva nel 1561. la Terra di Palmarici, lo Casale di Moricino, Cocumola, e parte del seudo inhabitato di Marzano, & altri seudi.

Sono nobili nella Città di Bari, e nella Città di Trani, nel Seggio di San Marco, e nella Città di Taranto.

Hanno bene imparentato.

Della

#### Della Famiglia Venuta.

Havemo detto nel Libro antecedente, della Famiglia Venuta; Hora qui dicemo, che è nobile anco in Cicilia, ritrovandoli ivi, in tempo del Rè Martino, Antonio, possedere trè seudi; in Valle di Noto, Cesi, Bacali, e Racharmichi, secondo il P. «Ansalone.

## Della Famiglia Villana.

Ltre de' Villani, riferiti nel Libro fecondo, fi ritrovano Nicolò Villano della Cava, che nel 1449 era Prefidente di Camera,e Maestro Rationale della Corte della Zecca di Napoli.

Giulio Cefare Villano di S. Severino paga il relevio, nel 1575. per morte di Alessandro suo padre, per un feudo, nominato Gauto, sito in detta Terra di S. Severino.

Camillo Villano di S. Severino, in Regno, fù gran Giurifconfulto, gran feudifit, e celebre Avocato, fu eletto Regio Configliere nell'anno 1612. fù Regente della. Real Cancellaria, effendo morto fi fepolto nella Chiefa di S. Lorenzo di Napoli.

Suor Maria Villana, Napoletana, Monaca Domenicana, Fondatrice del Monaltero del Divino Amore, fu
Gran Serva di Dio, Jafciò manoferitti, di fua propria mano, undeci volumi, alcuni latini, & altri in italiano idioma, che si conservano nel Monastero della Sanità di Napoli, il Padre Marchese ne scrive la Vita, nel Diario Napoletano.

Nella Chiefa di S. Pietro Martire di Napoli vi è la. Cappella della Famiglia Villana, con due fepolchri, con queste inscrittioni:

D.O.M.

# NAPOLETANE, E FORASTIERE LIBIL 747

#### D. O. M.

Bartholomeo, & Pafchali, Antonelli Villani filiis, vita probitate. & fiac integritate claris, evrum memoria confulntes, Jos. Ant. & Jefch Bartholomat filis patris, & patrus benemerentibus. Decessit Bartholomaus, Ann. 1583. iii, Kal. Julii. & Pafchalis fratrem sequutus Ann. 1575. sexto non. Majas.

#### D. O. M.

Joanni Antonio Villano Viro spectata side, summa integritate, & singulari pudicitia ornato, morum sucritate, & religione inssem 30 sept Villanus fratri optimo, cobenemerenti pos. Mortius MDCII. Ann. agens LV.

Di quelli di 5. Severino vive in Napoli D. Girolamo Villani Avvocato.

Si ritrova Milite nell'Archivio della Zecca di Napoli, nel 1292.D. fol 98: 1281. A. fol. 69. 1300. 1301. B. fol. 3. 1267. lit.L. fol. 127. D'Averfa Milite 1305.D.fol.183., 1368. fol. 30. 1271. D. fol. 5. 1302.N. fol. 177. 1305. B.fol. 283. Rinaldo Cap di Napoli 1290. A. fol. 90.

Dicono li hodierni Villani, che sono stati dichiarati dal Consiglio del Gran Duca di Firenze, nobili, de' Villani della Croce, secondo Giuseppe (ampanile.

## Della Famiglia della Volta di Genova ; poi detta Catanea.

328 Sono nobilise antichi cittadini Genovefi; Tranno origine da Lerice, vennero ad habitare in-Genova nel 1100. Nel 1100. Pagano fi Confole di Genova, e nel 1124. 1128. 1130. Nello fteffo anno 1130.

Guglielmo Confolo, e si passò bene nella guerra, che si fece al Conte di Ventimiglia, e suoi aderenti, quali tutti costrinse à giurare sedeltà alla Repubblica . Nel 1 132 il detto Guglielmo Confolo con suo Collega Capitano di 16. galee reprimerono l'orgoglio de' Pisani, e li presero una groffa nave in Cagliari. Nel 1134. Ingo. 1130. 1141. 1143. Guglielmo, Confoli di Genova. Nel 1143. detto Guglielmo, e Monfignor Mallone, Capitano di quattro galee, presero Mompiglieri,& il resero al vero padrone, per il che la Repubblica ne percepè molti utili. Nel 1157. Melchio Confolo. Nel 1161. Guglielmo Ambasciadore al Rè Lupo di Spagna. Nel 1162. Melchio uno degli Ambasciadori , mandati all'Imperadore Federico. Barbarossa. Nel 1162. Ingone uno degli Ambasciadori al detto Imperadore, e li giurarono fedeltà, in nome della Repubblica nel 1162. Ingo Confolo con dodici galee contro Pifani, le rovinarono la Torre di Porto Pifano Nel 1177. Rosso Ambasciadore al Soldano d'Egitto, e con? quello si fece pace. Nel 1188. Cassiano con altri di questa Famiglia, di quelli cittadini, che giurarono la pacc. con Pifani. Nello stello anno Rosso Ambasciadore al Rèd'Inghilterra, per il soccorso di Terra Santa. Nel 1194. Ruffino Capitano valorofo, mandato dalla Repubblica. alli serviggi del Rè Filippo di Francia. Nel 1200. 1201. 1203. 1204. 1207. Balduino, Bonifacio, Baldino Confoli, nel 1207. 1210, Bonifacio, Baldoino, & Oberto Confoli, nel 1213. Oberto Collega, Capitano di quattro navi, per convojo delle navi di Levante,nel 1216. Raimondo Confolo dello Stato, nel 1217. Raimondo detto, dell' Ambasciadori mandati à Pisani, nel 1210. Giovanni con Pietro Doria, Capitano di diece galee nell'impresa di Damiata, nel 1223. Ungone uno degli Ambasciadori, mandati a Federico II. Imperadore nel 1227. Errigo Po

NAPOLETANE, E FOR ASTIERE. LIB.III. 749

destà d'Albenga, per la Repubblica, nel 1231. Rosso degli Ambafciadori mandati à Federico II.Imperadore, nel 1234. Enrico Todestà della Valle d'Oneglia per la Repubblica, nel 1234. Ingo Capitano di 19. galee, mandato in soccorso del Signor di Setta, nel 1236. Ingo di Bonifacio dell'Otto nobili Consiglieri del Podestà di Genova, nel 1239. Gio: come sopra, nel 1239. Nicolò Antiano di Genova, nel 1238. Andrecolo con suo collega prefero una nave Pisana, nel 1323. Ingo Antiano, nel 1319. Sifecero dire Cattanei, nel 1331. nella Chiesa di San Domenico è la sepoltura d'Andrea, e suo intredi ; nel 1328. Filippo de 128. Reformatori della Repubblica.

E perche dall'anno 1319, non si fecero dire più dalla. Volta, mà Cattanei, sarà bene dire alcune memorie. della Famiglia Cattanea Genovese: Questa ancora è assitichissima, e nobilissima, trabe l'origine similmente da

Letice, venne ad habitare in Genovanel 1060.

Nel 1097. nella Cruciata, Conrado Capitano di galea, si passò valorosamente come in Lupio Sardo, nel 1 ; 28. nel Chiostro di San Francesco vi è la sepoltura di Valeriano, Lanfranco, e Bartolomeo, e loro heredi. Nel 1333. Meliaduce, dell'officio di guerra, nel 1334. Bernabò il primo nominato di questo cognome da Cronisti Genovesi, Capitano di sette galee contro Mori, e Catalani, e si portò valorosamente, e prese alcune navi Catalane, nel 1351.53.54. e 55. Lionardo, Christofano, e Lanfranco Antiani di Genova, nel 1356. Meliano prima-Malone, cittadino honorato, & il fecondo nominato de Cattànei, da Cronisti Genovesi, nel 1368. Oberto, e Lionardo Configlieri in conventione con Carlo VIII. Imperadore, come negli atti di Rafaele Cafanova, nel 1373. Damiano Capitano valorofo di fette galee nella guerra. di Cipri, fotto il Generale Fregofo, nel 1378. Carlo Antiano, nel 1378. Anfone dell'officio delle monete, nel 1381. Carlo e Damiano dell'officio di guerra, nel 1382. Gio: Christofaro del quondam Leone Menaduce, Nicolini Configlieri nobili del Castello, nel 1382. Tomafo, Matreo, Gregorio, Lazarotto, Domenico, e Bartolomeo Configlieri nobili di Piazzalonga, nel 1383. Gio: Dottore, Officiale sopra le franchitie delle gabelle, nel 1391. Conrado, Luc. Rab. Andriolo, Antonio quondam Amb. Rafaele quondam Quilici, Piet: quondam Mattei Configlieri nobili di Castello, nel 1393. Tomaso dell'officio della moneta, nel 1395, e 97. Ugo, e Tomafo Antiani di Genova, nel 1396. Stefano dell'officio di guerra, nel 1306. Damiano dell'Ambasciadori à Carlo Rè di Francia, nel 1396. Tomaso Officiale di provigione, nel 1397. Damiano Dottore, Maresciallo dello Stato Ecclesiastico, e Senatore di Roma.

Da quel tempo fin'ad hoggi vi fono flati Antiani, dell' Elettori dell'Antiani, Dottori, Reformatori, Capitani di Navi, Confoli, dell'officio di guerra, delle vettovaglic, dell'officio del Mare, de Provigione, Protettori di S. Giorgio, dell'Illufrifimi Procuratori, e dell'Illuftrifimi Governadori.

Nel 1484. Mauritio fu Capitano di diece galee , nel 1490. Chriftofaro Governadore di Corfica per la Repubblica, nel 1490. detto , ò altro Chriftofaro Ambaciadore à Lodovico XII. Rè di Francia, nel 1511. Tomafo al detto Rè con altri, nel 1523. il detto, ò altro Ambalciadore all'Imperador Carlo V. con altri è mandatonel 1532. Ambafciadore allo fielfo Imperadore à Bologna, nel 1336. à Sazzana, nel 1538. à Savona al Postefice.

Nel 1528. questa Famiglia su fatta delle 28. di Genova da

# NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 751

Nel 1548. Filippo fu uno degli Ambasciadori à Filippo d'Austria, figliuolo dell'Imperador Carlo V.à Savona. Domenico Caraneo Barone di S. Nicandro, in Capi-

tanata pagò il relevio, per detta Terra, per morte di Baldassarre, suo fratello, succeduta li 23. di Aprile 1649.

La Casa Catanea , secondo il Franzone, stà collocata nell'Albergo vigesimosecondo.

In Napoli hoggi è il Principe di S. Nicandro D. Baldassar compitissimo Cavaliere, e Signor di Casale nuovo, titolo havuto li 5. Febraro 1650. Il Marchefe di Montescaglioso, & altri Cavalieri.

Ne scrivono l'Autore manoscritto delle Famiglie di Genova, il Franzone, l'Abbate Giustiniani nella Letteras. Dedicatoria alle Lettere sue Memorabili,lib.1. Foglietta, Bizaro, Federici, Intertano, or altri Scrittori di Genova.

E' nobile la Volta anco in Bologna, dove dice il Dolfi, che discenda da un Rolandino, cognominato Volta di Montevia, del quale s'hà memoria nell'Archivio di detta Città nel 1157. Altri dicono che havessero pigliato il cognome dal Castello di Volta su'l Bolognese, circa l'anno 1 3 20. in detta Città è delle prime, hà havuto huomini segnalati in armi, lettere, Mitre, Ambascierie, & altre cariche honorevoli, & illustri, hà goduto feudi, e stata del Configlio,& hà posseduto il grado Senatorio. La sua Arme è un Castello d'argento in campo rosso, col capo dello scudo d'argento, nel quale vi è stata aggiunta l'Aquila Imperiale, per privilegio, con bel cimiero, riportato dal Dolfi nel fine del libro delle Famiglie di Bologna.

Il detro Dolfi descrive gl'huomini di quella, dall'anno 1351. da Ardizzone, detto Zone dalla Volta, che fu degli

Antiani, fin'all'anno 1670.

E' stata nobile anco in Messina, dove è estinta; vi furono due Senatori, Gio: e Nicolò, nell'anni 1394.e 1436. secondo il Padre Ansalone.

Ccccc Da Da Genova venne in Cicilia un Ramo di questa Pianta, e da Cicilia venne nella Città di Salerno, e da Salerno venne in Napoli, dove sia aggregata alla Nobità del Seggio Capuano, dove è estinta da più di cento anni, secondo il «Massaella Tuitni, Enrenno, et altri.

Il Rè Carlo II. diede à Virgilio Cataneo, Biccaro, Ciurinna in Valle di Mazzara, & à Napoleone, Albola, n Mamolina, e Buícemi in Valled Noto. Napoleone fi Giufittiere, e Straticò di Salerno, e perciò ivi allignarono, per qualche tempo, fin che vennero à godere in Napoli. In rempodella Reina Giovanna II. Gualtieri fa Governadore della Città di Napoli, nel 1423.

Scrivono di questi Elio Marchese, Marra, Lellis, il Padre Borrello, Giuseppe Campanile, e ne sono pieni l'Archivio della Zecca, & altri di Napoli.

## Della Famiglia Vulcano, è Bulcano.

NEl 1218. fi ritrovano Sergio, Pietro, e Giovanni, fratelli uterini, figliuoli del quondam Signor Giovanni Giudice, figliuolo del quondam Signor Alferio Bulcano, figliuolo del quondam Signor Stefano Bulcano della Città di Napoli.

In tempo dell'Imperador Federico II. si ritrova Gio: Vulcano di Napoli, Provisore delle Castelle Regie. Nello stesso tempo si ritrova Adenosso Vulcano Falconiere, dello stesso della si ritrova la Sign. Andreana Bulcana. Principe Manfredi si ritrova la Sign. Andreana Bulcana.

Tra quelli, che prestarono denari al Rè Carlo Primo si Sergio Vulcano.

Nel 1292. si ritrova Contario de Vulcano Giudice dell'Appellationi.

Nel 1303. Rinaldo Vulcano di Napoli Milite, nepote.

#### NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIB.III.

di Ligorio Minutolo di Napoli, Milite, per fua figliuola; costituisce il dodario à Gaita, figliuola di Andrea Bozzuto di Napoli, Milite, fua moglie, sopra li beni seudali in-Aversa.

Tomaso Vulcano di Sorrento, Mastro Giurato di Sorrento, nel 1322.

Jacobello Vulcano. di Napoli, figliuolo di Landulfo Milite, fi afficura da gli huomini del Cafale di Rajanoper renuncia del padre, nel 1306. Nel 1327, fi ritrova in Sorrento Riccardo. Vulcano.

Nel 1328: erano Famiglie nobili, Militi, in Sorrento, la Carratella, Neufelia, Cuczona, Pifrilla, Malfrogiodice, Capece, Sementa, Alfia, Curtefe, & Vulcana. Nel 1326: Etrorre Vulcano dà in preflo à Riccardo Serfale. di detta Città, oncie fei, tarl fei, e grana diece.

Nel 1343, era Famiglia Milite in Napoli, come anco. nel 1300. Bartolomeo di Napoli, Milite, tiene casa nel

Seggio Capuano.

Nel 1349. Lodovico era Giudice della Gran Corte. Marino fù Cardinale del tirolo di S.Maria della Nova; e Cameriere di S.Chiefa, Teforiere Generale dell'una, e l'altra Cicilia, e Nuntio appo il Rè Carlo III. dal Pontefi-

ce Urbano VI morì in Roma nel 1395.

Landulfo fù fimilmente Cardinale, benche non riferito dal Ciacconio, che riferifce un'altro Marino, creato dallo stesso Pontesice.

Paolo, Luca, e Giovannello furono Maestri Rationali della Gran Corte.

Nel 1409. Luca Vulcano era Mastro Rationale della. Regia Zecca, conforme era ancora Paolo Vulcano.

Nel 1413. era del Seggio di Nido Antonello Vulcano.

Nel tempo della Reina Giovanna II, Bartolomeo Vulcano di Napoli, detto Graffo, Capitano di Capua.

#### FAMIGLIE NOBILI

Nel 1419. fi ritrova nobile del Seggio di Nido di Napoli, Uliiffe Vulcano per inflrumento flipulato nel detto anno per Not. Francefco Sortentino, nonsò s'era, lo fteffo, ò altro Uliife, Milite, di Napoli, nel 1455. frà le Monache del Monaflero di D. Romita, nel 1419. fi ritroya Suore Luifa Vulcana, Suore Mariella Vulcana.

Nel 1444. Tozzillo era del Seggio di Nido di Nap. Nel 1415. Ulisse del Seggio di Nido, Presidente di Camera.

Nel 1468. Sufanna celebre per la bellezza, e per la, poesia, à chi Dorodea Acquaviva famosa in tal professione, l'indrizzò alcuni Sonetti.

Nel 1475. il Signor Luca Antonio Vulcano, Milite, marito di Caffandra di Pietramala, e padre di Gio: Antonio,marito della Signora Ippolita Pifciciello, nel Protocollo di Cefare Amalfitano di Napoli.

Nel 1702. frà li Cavalieri del Seggio di Nido, che firitrovarono all'aggregatione di Mazzeo d'Afflitto, furono Boffudo Volcano, Talabando Volcano, Talabardo Cinque, Luca Antonio Volcano, Francifco Volcano, Luigi Galluccio Cinque, e Carlo Scondito, nel Protocollo di Not. Girolamo Gaffuro del 1710.

Hà imparentato con le Case del Doce, Afflitto, Capece Minutola, Acciapaccia, Carale, Braida, Martini, Bozzuto, Piscicello, Caracciolo, & altre.

Hà posseduto seudi fin dal 1269, che sono, Mercurio, Abbate Marco, Bajano, Mileto, Carpignano, e Mastrata.

Gode nobiltà nella Città di Napoli nel Seggio di Nido, nella Città di Sorrento, nel Seggio detto Dominova, nella Città di Selfa, e Tropea.

In Sorrento nella Chiesa della Trinità si ritrova:

Hic requiefcis Domina Joanna Bulcana Abbasisfa.es Soror Domini L. Cardinalis Fundatoris hujus pradicti Monasterii. Nella NAPOLETANE, E FORASTIERE. LIBIII. 755

Nella Chiefa di S. Domenico Maggiore di Napoli, nella Cappella della Famiglia, si sono preparate queste inferittioni.

Marinut Cardinalis Vulcanus Neapolitanus, sis. S. Maria Nova, a Santia Romana Ecclefia Camerarius Barii S. Nicolai Prior primumium in Regno Scillia, Trarifque Girrà farum ciufdem S.R.E. The faurarius Generalis, mox Nuncius apud Carolum III. pro fuderumexequutione miffus ab Urbano VI., ab codem Cardinalis creatus, & inter varia munera femper idem vifus. Immoriali diemat fama abiti Roma fexto Idus Angufti. Anno MCCCXCV. in fuaque Diaconia sepultus. Franciscus, Urbanus, eg Carolus fratres generis su ornamento, vindicem, obtivionis lapidem P.

Landulphus Diaconus Cardinalis V ulcanus Neap. tiuls. S. Angerii, pari natalibus animo Suvrenti Nobilium,
Monialium Canobia erexii, iaque ejus poferis, quu sfingulis annis foluuni tributa testantuu, borum in altevo germana foro in tamulo pari lapide magnisce constructi
jacet, jura patronatus, qua à Proneposibus ad bunc usque
diem habentur, suo are fundavii, ex humanis demum
raptus obiit, maturus Culo, tumulatus sque in Cassinate
Ecclesa. Franciscus, Urbamus, & (wolus fratres benemerentissmo, gentis suo. p.

Ne scrivono di questa Casa, la Marra. Marchese, Padre Borrello. Lellis: Giuseppe Campanile, Mazzella., Summonte, Napoli Sacra, lono nell'Archivio della Zecca di Napoli, & altri Archivii.

# Della Famiglia Xortino.

Uesta Famiglia è nobile Ciciliana; es fe dipende da Guglielmo, si può dire della Città di Lentini ; impercioche quello ivi dimorava. Gli posteri di questo Guglielmo hanno posteduto molti feudi, che sono Maccari, Rimisca , Xibeno, Rende, Bilidia, Galermi, e Larbiati, Dichibino, Binicco, Belludia, Longarino, delli Galli, Camilla, e Salina dal Conte Henrico, e Tenimento Pontano, delli quali Maynitto si vivo a honorato col titolo di Signore, come Barone, nel Rollo di Martino. Rinaldo possede altri seudi, come è Navarro Sacculino, e l'acqua del Fiume Adilato, Rindacho nel Tenimento di Noto, oltre delli seudi di Gulfagrando, e Calcara, delle pertinenze di Misfrindino, in Valle, Mazzara.

Hanno bene imparentato quelli di questa Famiglia. Ne scrive il Padre Ansalone, & altri Historici Ciciliani.



## Della Famiglia Alois.

O Ltre quello, che, brievemente, havemo scritto della-Famiglia Alois, nel libro 1. ritroviamo, che detta. Famiglia hà imparentato con la Cracciola sin da si scolo passato, essente che Luigi Alois sù marito d'ippolita Caracciola, come si vede dall'inscrittione, nella Chiesa di D. Regina, riferita dall'Engenio nella Napoli Sacra, chedice così:

Aloysius Alois Hyppolita Caracciole conjugi. B. M. cum qua wix. Ann. 13. Et sibi hoc cubiculum F. cuivis extra sum Familiam interdixit. Anno à Partu Virginis 1540.

E nella Chiefa di S. Pietro ad Ara, di Napoli, di detta: Famiglia vi è questa altra inscrittione, secondo il *Lellis,* nella Napoli Sacra.

Antonellus Alois V I.D. Sacellum,e5 fepulchrum,6bi, fui fque omnibus pofuerat, Annibal Petrus, monumenta patris temporum injuria collapfa, opera, cenfuque audačtis, refitinerum MDXXIV.

# Della Famiglia Barone.

H Avemo detto nella Famiglia Barone, che gode nella Città di Reggio, e di Tropea; Soggiungemo, che nel tempo di Carlo Primo d'Angiò, nell'anno 1279. Gerace Barone ottenne, per ferviggi fatti alla Corona, nel Territorio di Miliano, e Priftinaci in Calabria, alcuni Territorii, in feudo, colli fuoi vaffalli, mero, e mifto Impero con darfeli titolo di Milite, quali anco al prefente fi pobdd dd (e-

fedono da detta Famiglia , Jacopello fondò nella Città di Reggio l'antica Cappella di questa Famiglia, nella Chiefa del Carmine, Paolo fuo figliuolo, per i serviggi prestiti all'Imperador Carlo V. & anco attenti i ferviggi de' fuoi antecessori, hebbe nell'anno 1529 in concessione, per due vite, l'officio di Segreto della Città di Reggio, Frà Domenico, Cavaliere Gerofolimitano, Ricevitore in Messina. per la fua Religione, per li ferviggi prestiti alla Religione, ottenne le Commende di Larino, e di Melfi, & una. annua pensione sopra la Commenda di S.Giovanni della Motta:nelle rivolutioni di Meisina soccorse il Castello del Salvatore, e la Piazza della Scaletta, che n'hebbe favoritifsime lettere dalla Reina all'hora regnate. F.Diego è stato anco Ricevitore, per la fua Religione Gerofolimitana, in Messina e surono detti Commendatori Frà Domenico e. Frà Diego Ambasciadori, per la loro Religione, à i Signori Vice-Rè di Cicilia. Hà goduto detta Famiglia nobile. in Reggio, tutti gli honori della sua Patria, così ne' Magistrati, come in ogni altra honoranza, sincome l'altre. Famiglie nobili di detta Città , & hà bene imparentato colle Famiglie Geria di Reggio, Gambacorta, Alagon de' Conti di Sastago, Abenavolo, Diano, Parisio, Francoperti, e Morra, Genoese, e Spadafora, & altre nobilissime.

E' flata questa Famiglia Barone di Riggio, aggregata ancoalla nobiltà di Messina nell'anno 1669. Vivono hoggi in Reggio D. Baldassar, D. Paolo suo figliuolo, Diego Cavaliere Gerosolimitano, e D. Gasparre, gentilissimi

Cavalieri.

# DELLARMI GENTILITIE.

DELLE FAMIGLIE



Abbiamo già finito di scrivere di molte,trà le tante Famiglie, che vi fono Napoletane, e Forastiere; resta, che, brievemente, discorriamo dell'Armi, in generale, e loro fignificato.

L'Armi Gentilitie sono le proprie delle Famiglie particolari. Furono chiamate Armi, ò perche, lasciando l'altre opinioni, come meno probabili, hebbero l'origine negli Efferciti, frà le battaglie, e frà l'Armi, comcvuole il Budeo, concedendosi da Principi Sovrani à Soldati, in premio delle virtà, e fortezza militare, ò perche folevano da Soldati dipingerfi,e scolpirsi nelle proprie Armi,e particolarmente negli Scudi, e però furono anco chiamate. Scudi Gentilitii, à fine d'esser conosciuti da suoi, quando Tiraquell. non potevano effere visti nel volto, coperto dall'Elmo chiu- cap.6. fo. E sicome le pitture fogliono chiamarsi semplicemente Tavole, ò Tele, per essere, ò nelle Tavole, ò nelle Tele. rappresentate, così è verisimile, che alle Gentilitie Insegne,

si dasse il nome d'Armi, ò di Scudi, per essere nelle Armi, e ne' Scudi de' Soldati, effigiate.

L'essenza dell'Armi, secondo Giovanni Guglielmo In- Atte Arel-glese, sono certi segni instituiti, per significare le conditio- dica al c. s. ni , e l'attioni di chi le porta . Marco Gilberto de V aren-fett. 1. nes nel suo Rè d'Armi, chiama l'Arme un composto di varie figure, rappresentate sopra d'un fondo, che però dicesi Campo, del quale ci ferviamo, per distinguere le Famiglie. Filiberto Campanile definisce l'Arme, una Insegna d'una, delle famipiù figure, collocate in uno Scudo, con un fito, colore, e ca- glie Napol.

Ddddd

po determinato. Filiberto Moneta dice, che l'Arme non è altro, che un complesso d'un colorito, ò scolpito, e di qualche imagine, ò figura simbolica, ò misteriosa, dipintavi sopra. Girolamo de Bara, & altri, riferiti da Silvestro Pietra-Santa nelle sue Tessere Gentilitie al cap. 2. vogliono l'Arme Gentilitia esfere un segno, per distinguere i Soldati, nelle battaglie, concessoli da Comandanti supremi, in premio della fortezza militare.

Mà Noi, lasciando tutte queste opinioni, & altre simili, ci ristringemo à due sole, come più vicine alla verità, la pri-De Urbe- ma del Padre Pietra-Santa nel luogo citato, seguitato dal Rom. al c.9. Casale, e da altri, asserisce questi, essere l'Armi non altro, che Scudi Gentilitii espressi, e sigurati con lumi proportionati, per distintione, & ornamento delle Famiglie; & esplica tal diffinitione. La seconda è di Claudio Francesco Me-Al cap. 2. netrier nel suo Compendio dell' Arte Araldica, il quale chiama l'Armi Gentilitie un contrasegno d'honore, com-

> pe, per distintione delle Famiglie, ò delle Communitàte ne esplica le parole. Di queste due diffinitioni mi pare più à proposito la prima, per l'Armi delle sole Famiglie, la seconda per quelle Famiglie, & anco delle Città, Collegii, & altre Communità. Questa piace ancora al Cartari nel Prodromo Gentili-

> posto di lumi, e figure determinate, autorizzato dal Princi-

z.io, lib.1.cap.1. che risponde all'oppositioni, in contrario. L'Armi Gentilitie da che cosa habbiano havvto origine, Nell'orig. dell'Armi al sono state varie l'opinioni. Imperciòche la prima opinione, feguitata dal Budeo, dal Campanile, e da altri, volfe, che l'Armi havessero l'origine dall'Imagini, e Ritratti degli Antenati gloriofi, che si solevano sospendere da gli antichi Nobili, nelle Sale de' loro Palaggi, per contrafegno di Nobiltà,

scolpite in marmo, in metallo, e più frequentemete, in cera. La seconda opinione sù di Filiberto Moneta, il quale de.

cap.3.

#### DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 761

deduce l'origine dell'Armi da i Padigioni de' Romani, e. dalla Reggia d'Augulto, all'hora, quundo diede, per fegno, à fuoi Soldati, una palla, rapprefentante lo globo del Mondo, il quale globo vedefi ancor'hoggi in molte medaglie. d'Augulto. Hor quefto globo, dice il Moneta, variato ne' colori, e ne' metalli, fa prefo poi per infegna nelle loro Bandiere de' Legionarie, con quefto efempio, s'introduffero le partitioni, le fafeis, le bande, de altre fimili figure.

La terza opinione è del Pietra-Santa, quale crede, effe. Alea-tore dirivato l'ido dell'Armi, dall'ornamento delle vefti, folendo i Soldati, nelle batraglie, comparire con Scudi roffi, perche l'Imperadore veftiva di roffe, sò Ca leffandro Severo, perche veftiva di roffo, e bianco, yodeva, che i Soldati ve-

stissero dello stesso colore.

La quarta è del eMenetrier nell'orige dell' Armi, quale, Alop 3. vuole, che l'Armi Gentilitie havessero origine dalle Giostre, e da i Tornei, più antichi.

Havendo il Cartari nel citato Prodromo tiferito, è confutate l'altre fudette opinioni, rificde egli nella prima del Budeo, ed l'ampanile, che dicono effere derivate l'Arme, dalle Imagini degli Antichiper la gran fomiglianza, & zifinità che paffa trà quefte , e quelle : tanto più, che l'Imagini predette li chiamavano dagli Antichi: Stemmata Familiarum, fecondo Martiale:

Atria Pisonum stabant cum stemmate toto.

E Statio al 7. de' Selvaggi.

A proavis demissum stemma.

Et hoggi, Stemmata Familiarum, si chiamano l'Armi Gentilitie delle Famiglie-

In qual tempo fosfero introdotte l'Armi Gentilitie , è grandontrallo frà gli Scrittori, imperciòche l'Autore delle Armi dell'Alemagna, fotto il titolo di Wappenbuch, il Padre Pietra-Santa, Gasparo Bombaci, Pietro Gritio, Fili-

berto Campanile, Francesco de Pietri, Pietro (ellonesco) Nicolo Uptone, Girolamo Bara, e molti altri, dicono, che. sono antichissime.

Il Padre Filiberto Moneta, Uliffe Aldrovandi, Paolo Giovio, il Velser, il Menetrier, & altri, dicono, che sono moderne, dall'anno 1000. di Nostro Signore, à questa parte.

Le pruove de primi si prendono dalle Sacre Carte, ne' Numeri al cap. 2. da Suetonio nella Vita di Calivola al cap. 35. Virgilio al 7. dell Eneide , Ovidio al 7. delle trasformationi, Silvio al lib.5. e da altri Autori, in particolare, che si vede un gran numero d'Armi Gentilitie', de' perfonaggi, de' popoli, e di Famiglie antichissime, che si portano concordemente da tutti gli Autori, che di esse Armi tratcano, come di Agamennone una testa di Leone, di Adrasto uno gruppo di Serpenti, Alcibiade un Cupido stringente. un fulmine, Alessandro il Grande una Statua della Vittoria. ferma, e sedente, ò un Lupo, ò un Cavallo, di Nembrot, di Tubal, Samot, Minos, Priamo, Anchile, Mennone, Polidama, Antenore, Diomede, di tutti gli Argonauti, e d'altri Eroi, di Gedeone, Sansone, Davide, Eleazzaro, Ester, Giuditta, Jaele, Lucretia, Veturia, Verginia, & altre persone. E perciò altri l'attribuirono nel tempo delle più antiche Famiglie Romane, che cominciasse l'uso dell'Armi ; Altri l'attribuiscono à i Greci, altri à gli Hebrei, altri al primo noftro padre Adamo, & esser nato l'uso dell'Armi, coetaneo coll'huomo.

Li secondi attribuendole, ò à Carlo Magno, che havendo dato l'ordine,e la regola alle dignità,e cariche del suo Palaggio Imperiale, donò à ciascheduno le insegne sue proprie, per farsi conoscere, e per distinguersi ogn'uno da gli altri, il qual costume sù poi seguitato da Nobili, nel modo, che hoggi si prattica, ò introdotte ne' tempi delle guerre oltramarine, intraprese contro gl'infedeli, da varie Nationi

d'Eu-

d'Europa, le quali per diftinguerfi frà di loro, nelle battaglie, prefero diverfi fegnie figure, che rimafti poi al roro pofteri, formanono le Armi Gentilitie. O al tempo dell'Impezadore Federico, per le tante guerres e tumulti da quello introdotti. O al tempo d'Arrigo Primo Imperadore, detto l'Uccellatore, dal quale fi regolarono molti Tornei. Altri all'Egittii, à Spagnoli in tempo di Giuliano Apofitata, nelle fipeditioni contro Mori, à g'Unni nella venuta loro in Italia, à glinglefi in tempo del Rè Arturo, Autore della Tavola Roronda, à Paladini di Francia fotto l'Imperadore, e Rè Carlo Magno, all'Imperadore Federico Barbaroffa. E per questo vi apportano molti argomenti, e s'ingegnano rispodere alle provo contrarie.

L foggetto principale dell'Armiè lo Scudo, sù'l quale, detechrmi d'dipingono, quale nella fua origine fù di vinchi, & altri fortili legni paluftir, & aquatici, tefluti infleme., come falici, pioppi, e fimili, poi di cuojo, e pelli d'animali durifime, poi di legno, & ultimamente di ferro, e di accipio.

Le forme anco sono state, e sono diverse, alcune di forma circolare, o rotondasche dagli antichi diceli Rotellazda Letini Parma, e quella formavasi, non già piana, màaliquanto concava. E di figura parimente rotonda, formavasi un'altra forte di Scudo, detta propriamente Clipeo, il quale era molto maggiore della Parma, e si portava da Soldati pedoni, come la prima da Soldati à cavallo.

La feconda forte di Scudi eta forma di figura ovata; laquale fù introdotta, togliendo fi la circolare, per maggiore utilità, perche meglio, con quella, fi cuopre il corpo, e fitoglieno le parti laterali fipperflue, onde l'ulo di quello Scudo divenne comune più d'ogni altro, come fi vede nelle Colonne di Trajano, e d'Antonino, & in altre antiche memorie Romane. Quelli Scudi di figura ovata, fi chiamarono Ancili. La terza forma de Scudi è quella, che rappresenta una: Mezza Luna, ò vero una Luna crescente, e questo si chiama Pelta.

La quarta forma de Scudi, che fia chiamata Gerro, rapprefenta la figura, detta Rombo, e quefti Scudi fi formavano dagli antichi, di viachi, teffuti infieme, donde hebbero il nome. Qual forma hoggi è propria delle donne, e fe vogliamo credere al Campanile, rapprefenta il Gonnicale, ò che vogliamo dirlo Cufcino, fopra di cui effe compongono i loro indutrio fi lavori, ne' quali confifte la lode, e gloria principale del loro feffo.

La quinta forma è quella, che si adoprava da Sanniti, e si chiama, comunemente Scudo Italiano; si stende questo egualmente in figura quadrilatera, per tutta quella parte, che cuopre il petto, e le spalle, e l'ultima estremità si termina in acuto.

Vi fono altre forme, che si possono vedere appresso detti, & altri Scrittori.

Armi tengono, per effentiale parte, gli smaldi, de' quali fi cuopre lo Scudo Gentilito, e questi si dividono inmetalli, e colori. I metalli sono due, oro, & argento: i colori sono quattro, il Rosso, detto da Latini ancora Porpora, Combylium, Tyrius, Puniceus, li Spagnoli lo chiamano questo colore Roxo, Calorado, e Sangriento, i Francesi, e gl'Inglessi lo chiamano Gueules.

L'Azzurro detto anco Zaffirino, Turchino, e Celefie; da Latini fichiama Caruleus, V enetus, Cafius, Glaves, e dal Greco Cyaneus, e Cymatiis, France filo chiamano Assar, e Bleu, gli Spagnoli, La (ul, gl'Alemanni Blouu, ò Blauu.

Il Verde, che da Latini fi chiama Prafinus, quafi Porraceus, da Francefi Synople, da Tedeschi, Grun, da Spagnoli Verde.

Il Nero,da Latini, chiamato Ater, Furuus, Fuscus, Pullus,

# DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 765 lus, Giluus, & Sabulum. Da Spagnuoli chiamali Nigro, e

Morado , da Francesi Noir , e Sable , dagli Alemanni Schwuare7.

 Il Rosso tiene il primo luogo, il secondo l'Azurro, il terzo il Verde, e l'ultimo il Nero.

Altri aggiungono il Violato, ò vero Pavonazzo, & il color di Carne, benche altri li confondano con li quattro fopra accennati.

Oltre i metalli, e colori, de' quali habbiamo difcorfo, fi confiderano ancora nell'Armi, due Panni, ò Pelliji que li propriamente non fono, nè colori, nè metalli, mà una quafi specie diversa, sono queste la Pelle dell'Armellino,

e quella del Vajo.

La pelle d'Armellino fi rapprefenta con un Campo d'argento sparso di segui, ò macchie nere, che comanemente si chiamano moscature, di figura poco diffimile ad una Croce, di cui la parte inferiore si sparge, esi dilata in trè pante, e tali moscature sono senza numero determinato. Il Campo d'argento rapprefenta la Pelle del medemo Armellino, le moscature negre rappresentano tanti piccioli socchetti, tratti dalla coda del medemo Armellino.

La Pelle del Vajo di rapprefenta con alcane figure piccole, di ferte lati, fimili à merti acuti delle muraglico comealtri dicono, fimili ad una Campanella, e queste figure fi difpongono in diverte file. Juna prefio all'altra, inmaniera, che lo fastio, che rimane efiprime i a ffelli figura
roverciata, e rivolta in giù. La Pelle del Vajo nell'Armi
fi rapprefenta d'argentoca d'azzurro, pèreche tale è il color naturale di detta Pelle, e quando fi dice; che tal Eami
glia porta lo Scudo, ò alcuna figura di Vajo, fi deve intendere in tal'maniera.

I colori fudetti, fecondo l'ufo moderno, fi esprimono E e e e e nelnell'Armi con certi fegni à placito, che fono l'oro conpunti, l'argento fenza fegno alcuno, il Rosso ni trattid a lito à basso, l'azzurro da destra i sinistra à modo di fascia il Verde per traverso, da destra à sinistra, la porpora da sinistra à destra, il negro da basso ad alto, e da destra à sinistra.

In ogni Arme, per ragione di buona armeria, devono necessariamente intervenire il colore, & il metallo, onde non bene si comporrebbe un'Arme con due colori soli, ò di due foli metalli,essendo regola generale,appresso tutti gli Araldi,che mai deve un colore collocarfi fopra l'altro colore,& un metallo sopra un'altro metallo;quindi è,che tutte l'Armi, nelle quali compariscono, o un colore sopra un'altro colore, ò un metallo fopra l'altro metallo, chiamansi dagli Araldi, Armi false,e da Francesi Armoiries à enquerir; cioè Armi da inchiesta; perche chiunque vede fimili Armi contro la regola, e l'uso comune, si muove à ricercar la cagione di questa firaordinaria novità. E' vero però, che ve ne fono moltiffime, che non offervano questa regola, come sono le Armi delle Famiglie dell'Alemagna, Bureni, Breitenbachi, Damitzi, Kratzeni, Grafeni, Lamppen, Reuseni, Gaffroni, el'Arme del Gran. Goffredo Buglione, il quale nella conquifta del Regno di Gerusalemme, volle formare l'Arme di quel Regno, di due foli metalli, facendo la Croce d'oro in campo d'argento, fenza fraporvi alcun colore,

Perche vi sono Dignità, che nello Scudo Gogitlitio aggiungono anora le Corone, come sono i Titolatie Baroni, ci è di messieri tratare ancora delle Corone, che sono un circolare ornamento del capo, possovo per contrafegao, ò di allegrezza, ò di virtà, ò di Dignità. E lasciando le prime, che non fanno alla nostra materia, difeorriremo delle ultime: Le Corone anticamente erano delle ultime del corone anticamente erano

#### DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 267

di frondi, e di fiori, hoggi più non fi pratticano , mà fono folamente rimafte in ufo le Corone d'oro, le quali fervono per contrafegno delle Diguità grandi , che Noi chiamiamo principali , de' quali altre fono Imperadori , altri Rèaltri Principi, & altri Duchi, Marchefi, Conti, Vifcontie. Baroni

L'Imperadore porta per Corona uno gran Cerchio d'Oro, carico di gioje, ornato di fiori, e fronde, parimente d'oro, coperto da due grandi lamine s'ériche, dell'ittelfo metallo, in forma di Mitra, mà alquanto più baffe, e conuna grande a pertura, non da i lati, mà in faccia, la qualcuiene coperta da un'altro mezzo Cerchio d'oro, che fofiene un picciolo globo, con la Croce in cima, e da quefto Diadema pendono le due fafcie fimili à quelle delle. Mitre. Quelli, che vogliono attribuire à quefto Diadema Imperiale, qualche miferio fignificato, dicono, che il mezzo Cerchio di mezzo formontato dal globo colla. Croce 1 rapprefenta l'Impero del Mondo Christiano, e le due punte lateral idinotano le due Signorie di Danimarca, edi Boemia, che furono poi dichiarati Regni dall'Imperador Peferico.

La Corona de i Rê, negli antichi répi, fu una femplice fafcia di tela bianca, mà questa à poco à poco incominciò à cangiarsini cerchio d'oro, ad ornarsi di gemme, sc arrichisticon varjaltri pretiosi ornamenti, come si vede al presente. Hoggi dunque la Corona Reale si forma da un ricco cerchio d'oro, carico di gemme, ornato nellaparte superiore, di varie, ò fronde, ò fiori, parimente, d'oro, dal quale forgono alcune costole, ò mezzi cerchio dell'sifessi ometallo, tempestate di gemme, che si uniscono inssems chora il centro del medemo cerchio.

Mà perche in queste Corone, che hoggi si pratticano dà i Rè, si trova qualche diversità; le spiegaremo brevemente in particolare.

Eccec 2 L

La Cotona del Rè di Spagna è ornata intorno di fronde di quercia, in vece di fiordalifi, e nella cima hà un picciolo globo colla Croce fopra, per efprimere il gloriofo ritolò di Cattolico, e che conviene al Rè di Spagna, à cagione del gioriofo fcacciamento de' Mori, & infedeli, datuoi Regni.

La Corona del Rè di Francia è un cerchio d'oro gemmato, ornato di liordalissi, con otto costole, che si uniscono nella cima da un'altro siordalisso d'oro, per alludere al-

l'Arme Reale.

La Corona del Rè d'Inghilterra hà fopra del cerchio di Coro, un'ornamento di quattro fiordalifi, e d'altretante. Croci patenti, collocate alternativamente, e fopra le co-ftole nella cima il globo colla Croce i fiordalifi vi furono aggiunti da effoper le pretenfioni, che tiene fopra il Regno di Francia; e le Croci per il titolo di Defenfore. della Fede, havvto già da i Pontefici.

Il Doge di Venetia porta la Corona Reale, per il Regno di Cipro, possiedato già da Caterina Cornara moglie di Jacopo Lusignano, che morto il marito lo cedè alla Repubblica. Oltre della Corona si riftene dal Doge anco hoggi l'antico Berettone alto, & acuto, di color rosso guarnito d'oro, e circondato da un cerchio altresi d'oro ingemmato, dal quale pendono due fascette simili à quelle delle Mitre, mà acute nella punta. E questo Berettone chiamassi il Corno per la somiglianza della figura.

La Repubblica di Genova ufa anco essa hoggi la Corona Reale sopra l'Armi, per cagione del Regno di Cor-

sica, che possiede.

Il Duca di Savoja porta ancora la Corona Reale fimile à quella de' Rè di Spagna, i e non che nella cima fopra, del globo, in vece della Croce ordinaria, vi porta la Croce dell'Ordine di S. Mauritio, di cui egli è Gran Maestro.

### DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 7

Il Gran Duca di Tofcana porta una Corona fingolare, che fi forma da un cerchio d'oro ingemmato, ornato di punte alte; & acute, à fomiglianza delle Corone antiche, alquanto incurvate in fuora, & arricchite alternativamête di un picciolo fiordallió nella cima, e due altri grandi fordallió fuegono antora nel mezzo di dette punte, per alludere all'Arme della Città di Firenze. Fù donata quesfla Corona al Gran Colmo de' Medici, dal Sommo Pontefice, Beato Fio V.

L'Arciduca d'Austria hà una Corona simile alla Reale, mà con due sole costole, & è coperta con un Berettino alto di scarlato sotto le dette costole.

Il tiranno de' Turchi, detto il Gran Turco, non ufa di portare Corona d'oro, mi in vece di quella, fi ferve d'un gran turbante alto, è in forma quafi o vara, tutto vuoto di dentro, e coperto al di fioora di una finifilma tela bianca, circondata nel mezzo d'un largo filo di acciajo, in forma d'arco, che lo mantiene largo, e diflefo, ornato alli due lati, di grandi giojelli, che foltengono due vaghi pennacchi d'airone, e dalli quali pende in forma di mezzo Cerchio, una ricca catena d'oro, che circonda la parte anteriore di detto turbante.

Quella de' Principi, e Duchi, è d'oro ingemmata, fatta in forma di fronde di quercia, quefla fi porta in Genova dalle vent'otto Famiglie, che da effi fi chiamano Alberghi, & oltre di quelle, niun'altra, la porta.

La seconda è ornata parimente delle stesse fronde, tramezzate alternativamente con grosse perle, e questa è

propria de' Marchesi.

La terza, che si porta da' Conti, è un cerchio d'oro ingemmato, ornato di grosse perle, in luogo delle fronde.

La quarta è propria de' Vice-Conti, & è fimile à quella de' Conti, mà con quattro sole perle, ò vero, secondo altri con nove perle collocate di trè in trè.

La quinta, che è quella de Baroni, è un cerchio d'oro con un filo di perle, che lo circondano intorno, ò vero un cerchio ritoro à modo di treccia ò pure una femplice de feia, come già era negli antichi tempisil Diadema Reale. E' vero però, che quefte Corone non fempre fi fono fatte, efi fanno al prefente con quefta regola, vedendofi pratticate in forme differentiffime.

Si deve di più notare, che non fempre la Corona è cōtrafegno di Dignità, ritrovandofi bene fpeffo coronati gl'Elmi fopra l'Armi de' femplici Gentil'huomini, fenzaalcun titolo, ò Dignità, come fi vede nell'Armi Alemane, e Napoletane, appo Campanilo, Marrase Lellise Sicilia-

ne, appo il Mugnos.

Sono medessimamente parti dell'Armi, l'Insegne di Cavalleria, come quella di S. Giovanni Gerosolimitano, hoggi detta di Malta, del Tesone d'Oro, Calatrava, Al-cantara, di S. Jacopo di Spagna, di S. Michele, e dello Spirito Santo di Francia, di Avis, e di Christo di Portogallo, dell'Annunciata, S. Mauritio, e S. Lazzaro di Savoja, & atri, che si possono vedere appo il Mennenio, Michele, Mendo, Giustiniano, Sansovino, Soranzo, Luccburg, Oraltri,

E perche gli honorati di questo titolo, di esso molto si pregiarono, vollero da per tutto portarne i contrasegni, e particolarmente nelli'Armi, e Scudi loro, perciò ci hà

parso discorrere brevemente anco di questi.

L'Infegne proprie delle Dignità Ecclefiaftiche, o Secolari, che accompagnano l'Armi Gentilitie, fonola Tiara, Cappelli, Mitre, e Corone, e perciò ci pare breveméte quelle deferivere, e fono, cominciando da quella del Sommo Pontefice Romano, che è la prima, frà utte le. Dignità, effendo Vicario di Dio in terra, il Triregno, e le Chia-

#### DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 77

Chiavi, quello come contralegno proprio della Dignità, quelle della giuridittione, e potellà. Quello Triregno detto ancora Tiara, è un Berettone tondo. & alto, tempellato di pretiole gemme, e circondato da trè ricche. Corone d'oto, cariche altrei di gioje, dalle quali hebbe il nome di Triregno, ornato alla cima con uno globo, che folliene una Croce, per moltrare, che egli è il Capo di tutto il Mondo Chrilliano, e con due fafcie, che pendono da i lari, sparse di picciole Croci, simili à quelle delle. Mitre.

I Cardinali pongono fopra le loro Armi Gentilitic., per contralegno della Diguità, un Cappelloroffo, adornato di vazii cordoni, e quindici per patre, diffinti in cinque ordini, cioè uno, due, tre, quattro, e cinque fiocchi, come fogliono portare effi nelle funtioni più folenni.

Quelli Cardinali, che hanno ottenuto altra Dignità, comedi Legato, vi pongono altro contralegno, che una Croce con due traverfe diero allo Scudo. E quelli, che, fono Cavalieri di Malta, pongono dietro, o dentro lo Scudo, la Croce di detto Ordine, e così fanno altri Cavalieri.

I Patriarchi, Primarj, & Arcivefcovi portano, anco effi fopra l'Armi il Cappello, mà di color verde, e con dieci
fiocchi per parte, con che il diffingue da quello de Cardinali, & oltre il Cappello, vi aggiungono una Crocolunga dietro allo Scudo, con quafta difintione , che la.
Croce degli Arcivefcovi è femplice, e quella de' Batriarchi, è Primari è con due traverfe.

Gli Arcivescovi, oltre la Croce, sogliono tal'hora, benche di rado, aggiungere nell'Armi, il Pallio, che è il proprio, e particolare segno della lor Dignità.

I Vescovi pongono nell'Armi, per contrasegno della. lor Dignità, la Mitra, & il Bastone Pastorale, benche modernamente portino folo il Cappello, quale è distinto

dall'altri, portando folo fei fiocchi per parte.

Quelli Vescovi, & Arcivescovi, che hanno dominio, el giurisdittione temporale sopra le loro Diocesi, v'aggiungono nell'Armi, i contrasseni, & havendo titolo di Conte, Marchese, ò Duca, distinto dal Vescovato, possono nelle loro Armi aggiungere la Corona.

Gli Abbati portano, anco effi, il Cappello, con l'ifteffo numero di fiocchi, cioè fei per parte, mà negro, e gli Abbati Mitrati vi aggiungono ancora la Mitra, & Il Paforale, come i Vescovi, mà con questa differenza, che la Mitra deve stare sopra, o dentro lo Scudo, in profilo, & il Paforale rivolto alla sinistra.

Le Abbadesse, che hanno l'uso del Pastorale, possono,

anco esse, ponerlo nell'Armi.

I Protonotarii Apostolici portano, anco essi, sopra l'Armi, il Cappello negro, con i siocchi, di color violato, & anco sei per parte.

I Priori circondano lo Scudo con una Corona di Paster nofter, in forma di collana, e dietro al medemo Scudo, pongono un lungo Bastone, fatto in forma di Bordone, da Pellegrino.

I Canonici hanno ancor effi, in alcuni luoghi, le loro

infegne particolari nell'Armi.

I Sacerdoti, che sono della Congregatione, detta de, Preti Secolari, inflituita in Roma, che porta per Arme una Croce accompagnata da quattro lettere, per fignificare: Sacrofanita Sodalitas Sacerdotum Secularium, mettono una Stola in giro, sopra lo Seudo, in forma di diadema, coll'estremità pussate in Grocettaversa, cadenti da i lati dello Scudo.

#### DE GLELMI

Níteme con li Scudi fi vedono gl'Elmi , imperciòche ficome il capo è la parte più nobile del corpo humano, montre in effo principalmente la ragione rifiede , così l'Elmo, che fù introdotto per difefa del capo, deve chiamarfi la più nobile di tutte l'Armi, che fi portano da Soldati.

In quanto alla forma, e dispositione de gl'Elmi sopra lo Scudo, presso pi antichi non si trova disferenza alcuna, mà in tutte le più antiche memorie, si vede l'Elmo chiuso, come si porra da Soldati nella battaglia. E' vero però, che ne' tempi moderni s'introdussero alcune disferenze, e regole, nella, dispositione de gl'Elmi, in modo, che dalla situatione, à de apertura di essi, poteva venissi in cognitione, se l'Arme era-d'Imperadore, di un Rè, di un Duca, ò di un s'emplice Cavaliere, e l'Ordine da osservasi era il seguente.

L'Imperadore, & il Rè portano l'Elimo d'oro, lavorato à fogliami, polto in faccia, fopra lo Scudo, & apreto niteramente fenza traveré, per dinotare il comando, che tengono nell'Elfercicianel qual tempoper comandare, tengono aperatig Elmi. I Duchi : e Principi grandi lo portano alla fetila, maniera, mà mezzo aperto folamente. I Marche il o portano d'argento lavorato : e polto in faccia, con undecitraverse d'oro nell'aperura. I Conti, e Vice Conti lo portano parimente d'argento non lavorato, è mà licio, e con noverraverse d'oro, nè lo pongono in faccia rotalmente, mà mezzo in profilo. I Baroni lo portano dell'iftella materia, e nella medema posftura, mà con fette traverse.

Gli antichi Cavalieri, e Gentil'huomini fegnalati, per carichi militari, portano l'Elmo d'acciajo, posto in profilo con cinque traverse , ornato d'argento, & ornato di sopra conan cordone, è treccia di varii colori, in forma di corona, esfendo tutti gl'altri predetti coronati con le corone proprie di Conte, Marchefe, Duca, &c. Mà i Gentil'huomini antichi, che non fono Cavalieri, nè Officiali, portano un'Elmo femplice di acciajo, in profilo, con trè fole traverse.

I Nobili, e Gentil'huomini moderni portano un Elmo di acciajo in profilo tutto chiufo, per dinotare, che queffi non c'evono comandare, ò provedere ad alcuno, mà folamente obédire al comando de' Capitani, e loro Sovrani.

Má quefte differenze de gl'Elmi, che havemo notate, fi devano punco ofiervare, mà hoggi non fi offervano puncto, perche ogn'uno, à fio talento, li rapprefenta; & ogni perfona, anco di mediore Nobiltà pone fopra l'Arme l'Elmo proprio de' Duchi, e Prencipi, e non folo undici traverfe, mà anco di più, effendo chi arriva anco alle venti.

L'Elmo fuol collocar fi fempre fopra lo Scudo, nella parte di mezzo, quando lo Scudo comparifice diritto, mà quando quefto fi rapprefenta colcato, e pendente, a l'ilbroa 1'Elmo dee collocar fi diritto fopra l'angolo più alto dello Scudo, che fuol'effere il finiftro, & in tal maniera fi vede inmoltiffime memorie aniche.

Molev volre li rapprefenta più d'un Elmo fopta le Armi Gentilitie, moltiplicandoli tal'hora fino à gli otro : intorno à che, alcuni affegnano per regola, che quando l'Arme gentilitia è composti di più quarti, cioè di diverfe Armi unite infileme, debbano collocarfi tanti Elmi fopra lo Scudo, quante fono l'Armi partiali, che tutte l'Arme compongono. Mà, benche questa farebbe un'ottima regola, per diferentere, fe i quarti, che compongono un'Arme, fiino tuttiproprii d'una Famiglia, ò diverse, nulladimeno non firitrovaciò pratticato, perche molte volte si pongono trentadue, e più quarti in un'Arme, dunque ne doverebboro porre trentadue Elmi, e molte volte più?

Quando l'Elmi sono due, devono essere l'uno contro l'altro rivolti, e parimente quando sono quattro, devono stare à fronte due per due. Se poi sono trè, uno di essi deDELLE FAMIGLIE NOBILI LIB. III. 775

ve collocarli nel mezzo, pofato in faccia, e gli altri due rivolti l'uno all'altro; mà fe fono cinque, devono, per leggedegli Araldi, rrè di effi collocarli, come fiè detto, fopra lo Scudo,e due à i lati del medemo, l'uno à fronte l'altro; e parimente fe non cei, quattro di effi fimettono fopra, edua à i lati dello Scudo, nel modo già detto; q'abi l'egge non fi ritrova pratticata nell'Italia, per non effervi alcuna regolaintorno à fimili materie.

#### DELLE FASCIE VOLANTI.

L'Elmo dello Scudo Gentilitio, fi fuole fempre rapprefentare adorno, da ogni parte, di varie faice volanti, bizzarramente intagliare, in forma hor di frondi, hor di piume, hor d'altra cofa fimile ; li quali diramando i dalla parte fuperiore dell'Elmo, vengono à circondare, comvago ornamento, i lati dello Scudo, terminando per lo più in qualche cordone, ò fiocco, verfo l'eftremità del medemo.

Queste fascie volanti, secondo la vera opinione, altro non sono, che una coperta dell'Elmo, la quale si pratticava dagli antichi Cavalieri, per difendere la testa, dall'eccellivo calore del Sole, & anco per difendere l'Elmo medemo,dall'acqua, e dalla polvere, che li toglieva il luftro, e la tempra, secondo il Wisone, e'l Menetrier , che dicono, che formandoli questa coperta con diversi ornamenti di fiocchi, e frangie, di varii colori, ferviva, nel tempo istesso, di vago abbagliamento alla testa del Cavaliere . E ciò si vede chiaramente da moltissime antiche memorie, nelle quali compariscono gl'Elmi con questa coperta, che si dirama poi con diversi rivolgimenti intorno allo Scudo, e particolarmente dicono vedersi sopra l'Arme del nostro Bartolomeo Carafa, che su Priore, e Senatore di Roma, fopra della fua Tomba, nell'antica Chiefa del Priorato di Roma & in molte altre. ..

Fffff 2 DEL-

#### DELLI CIMIERI

Sopra dell'Elmi fogliono effere i Cimieri, che fono ma forma horridase fpaventevole, per lo più; la quale fuol collocarif fopra dell'Elmo da i Cavalieri, non santo per effere riconofciuti nella mifchia da fuoi, quanto per atterrire i nemici, contro de' quali combattono. Si chiamano Cimieri, perche fi pongono nella cima dell'Elmo; ò vero, come altri vogliono, quafi Chimere, per effere, come fi è detto, figure horride, e fantaltiche.

La forma, e figura de Cimieri (sono arbitratie, e da. ogn'uno postonati, à suo talento. La maggior partep però delle Famiglie prende per Cimiero usa delle frigure dell'Arme Gentilitia medema, come vediamo un' Aquila per Cimiero dell'Imperadore, un fiordalifo del Rè di Francia, un Leopardo dell'inghilterra. Molte volte, però si pongono diverse dalle figure dell'Armi.

Il Cimiero può da ciafcuno murarfi à fuo arbitrio, non effendo hereditario, ò proprio della Famiglia, fe non quando fi ritiene, come habbiamo detto, per contrafegno dell'origine, ò dell'Arme antica della stella Famiglia,

per qualche accidente, cangiata.

Sí moltiplicano ancora nell'Armi Gentilitie, i Cimieri, ogni volta, che in effet i moltiplicano gl'Elmi, che ii forfengono. Etè vero, che ogni volta e he nell'Elmo di mezzo fi pongono per Cimiero, gl'animali devono effere rivolti in faccia, così ancora ne' laterali deve flar fempre l'animale rivolto, ò alla deftra, ò alla finiftra, feguendo fempre la difpofitione dell'Elmo.

### DELLI TENENTI, O PORTATORI.

CLi Scudi Gentilitii, particolarmente de Grandi, fogliono rappresentarii sostenuti da una, due, ò più miDELLE FAMÍGLIE NOBILI LIB.III. 777 miferiose figure, le quali, dall'officio, che sanno, di sostenere, e portare lo Scudo, si chiamano Tenenti, ò Portatori del medemo Scudo.

Tenenti fono quelli, che comparifcono in forma humana, come Angeli, Fanciulli, Donne, Dei favolofi, Satiri, Sirene, e fimili.

Supporti, ò Portatori fi chiamano tutte l'altre figure, irragionevoli, come fono, Leoni, Leopardi, Alicorni, Aquile, Dragoni, e fimili i quali propriamente non tengono, mà quali portano, e follevano in alto, lo Scudo, stando di continuo alla guardia di esfo. Mà poi tutti questi si confondono, e si chiamano Tenenti.

A questi il Menetrier aggiunge i Sostenenti, come sono tutti gl'Alberi, Pali, & altre cose immobili, alle quali, tal volta, compariscono appesi gli Scudi.

I Tenenti fogliono per lo più esser due, uno per ciascun lato dello Scudo, mà alle volte se ne vede un solo, & alle volte più di due.

Tal'ulo de Tenenti nell'Italia regolarmente non si prattica, ove non fu veggono, per lo più altri Tenenti intorno a gli Scudi Gentilitti, che figure ideali, ò d'Angeli, ò delle Virtuò di cose simigliantiche vi si efprimono so lo dalla fantasia, e capriccio de' Pitton, e nella stessa mantera per lo più si regolano anco i Spagnuoli.

# DELLE BANDIERE

Ntorno alli Scudi Gentilitii delle Famiglie più confpicue, fogliono comparire molte Bandiere, & altri nobili Trofei, contrafegni ben chiari di straordinario valore.

Le Bandiere fogliono aggiungerii all'Armi principalmente, per due cagioni, La prima è per mostrare qualche carica honorevole, ò di Contestabile, ò di Contesta-Fffff 3 alaltra di quelle, che in guerra portano le Bandiere.

La (éconda ragione è per mostrare qualche infignevittoria riportata da' nemici, come ne Toledi, e Portocarreri, Sande, Cordova, & altri. Quelle fi portano per lo più dietro allo Scudo, & anco nel Cimiero. Le formedelle Bandiere fono diverfe, fecondo l'udo delle Nationi, alcune fono picciole, e quadrate, altre grandi, e terminate in acuto, altre divide in due code, altri triangolari, & altre in mille diverfe guile, formate.

Okre delle Bandiere fogliono li Scudi adornarsi con akre spoglie, come nello Scudo de' Colonnesi, de' Conti, Bonifazi Spagnuoli, & akri.

## DEL PADIGLIONE.

E' Ancora ornamento dello Scudo Gentilitio il Padiglione, con cui lo Scudo medemo fi cuopre, e defende, e viene così detto, perche è in tutto fimile ad un Padiglione di guerra, dal quale hebbe l'origine, perciòche lo Scudo del Principe, ò Capitano fotto il Padiglione fi appendeva, & alzando fi la cortina del Padiglione, compariva lo Scudo, come hoggi fi rapprefenta.

L'uso di esti nell'Armi Gentilitie si permette solo à Monarchi, e Prencipi sovrani, essendo il Padiglione contrasegno proprio di soprema giur siditatone.

Simile al Padiglione è il Mantello, che si stende sopra, e dietro le Armi de Duchi, e Prencipi grandi, e questi si pratticano più che in aktro luogo, nella Francia, dove so portano tutti i Prencipi. Duchi, e Pari, mà con qualche diversità.

#### DELLI MOTTI, ET IMPRESE!

S Ogliono aggiungerii fopra dello Scudo Gentilitio; unitamente colle figure del Cimiero, o vero con al-

# DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 779

cun corpo dell'Armi, alcuni motti, li quali dicono, che.
fiino, e ii chiamino Imprefe, altri vogiiono, che non fiino
Imprefe, ma comunque ciò fia; diffitiguono trè forti d'Imprefe, della prima forte fono quelle Imprefe, che fi dicono di corpo fenz'anima; che fono femplici figure, fenz'altuna inferitione, come fono i Geroglifici. Della feconda
forte fono quelle Imprefe, che fi chiamano d'anima fenza
corpo, che fono motti, & inferitioni femplici felte per
efiprimere gl'affetti, e paffioni principali, ò altra cofa fimile fenza alcuna figura. La terza forte d'Imprefa è quella, che fi compone d'anima, e corpo, cio è di dire di figura,
e di motto, per mezzo delle quali fi rende in parte intelligibile, & cin parte nafcoflo, à chi le mira, alcun penfiero
particolare della noftra mente.

L'imprefa, ò motto privato, che fi aggiunge all'Armi, altro non è, che una breve fentenza, colla quale fielprime alcun fentimento, ò penfiero heroico, che fi tramanda da gl'antenati à posteri, insieme con l'Armi Gentilitie, per palesare à questi, le nobili attioni di quelli, & animarli all' imitatione.

Divarie forti sono queste imprese, è motti dell'Armi, alcune sono equivote. & allustive al nome della Famiglia, e queste si potrebbono chiamare imprese parlanti, coi la Famiglia di Myponti in Borgogna, hà.per imprese Mypont dissirie à passer. I Porporati nel Piemonte, Byssamatici, come è quella de' Comines in Francia: Saus mal, e simili. Altre con sentenze intere, e chiare, come quelle di Granery di Torino: Ut seres metes. Di Bohieri in Francia (è s'ilstella de' Cartari in Orvieto) V'irtusi emnia parrents de altre molissisme.

Quanto alle regole di formare queste Imprese, Noi no aggiungemo cosa alcuna, perche di quelle copiosamente hanno scritto il Giovio, il Ruscelli, il Bargagli, l'Aress, il

Nel Tratt. Pietra-Santa, il Ferro, e moltissimi altri, à quali si può ricorrere. Solo dicemobrevemente, fecondo il Giovio, che l'imprese ricercano cinque conditioni . La prima, che sieno con giusta proportione di corpo, e d'anima. La feconda, che non sia oscura di sorte, che habbia bisogno della Sibilla per interprete, nè tanto chiara, che ogni plebeo l'intenda. La terza, che sopra tutto habbia bella vista. La quarta, che non habbia forma humana. La quinta, che richiede il motto, che è l'anima del corpo. E benche à queste conditioni s'opponga in qualche cosa il Ruscelli. Nulladimeno si vede, che non sono contrarii in tutto d'opinione, mà il primo s'esplica più dell'altro-

Divengono per lo più l'Imprese dell'Armi hereditarie nelle Famiglie, tramandandos unitamente con l'Arme à i Successori, con tutto ciò si mutano alcune volte per diversi accidenti, come per distinguere più Rami d'una steffa Famiglia, come havemo offervato nella nostra Famiglia Carafa della Spina . e della Stadera , non meno , che i Cimieri, e per altre cagioni; anzi molte volte da una perfona medema fe ne prendono diverfe, fecodo le varie occorrenze, ò di vittorie acquistate, ò d'altri fatti heroici; così il celebre Anna di Memoransi portò alcune volte, per impresa: Sicut erat in principio, per mostrare, che le grandezze,e gl'honori non lo mutavano; altre volte quel di Lucano: Arma tenenti omnia dat, qui justa negat, altre In mandatis tuis Domine semper speravi, e così ancora. molti celebri Perfonaggi.

Sogliono collocarfi l'Imprese nell'Armi Gentilitie, tal' hora in aria sopra al Cimiero, tal'hora in una sascetta, ò fopra, ò à i lati dello Scudo, tal'hora intorno al medemo Scudo, e tal'hora dentro dello Scudo, in forma d'orlo, come se ne vede una, frà l'altre, nella Chiesa del Giesù di Roma, in un'Arme della Famiglia di Guevara Spagnuola; del qual modo si è servito l'Autore della presente HiDELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III. 781

storia, che essendo stato creato Consigliere del Supremo Consiglio di Capuana di Napoli dalla benignissima mano del Rè Cattolico Carlo II. suo Signore, senza mezzo nessiuno humano, ò nomina di Vice-Rè del Regno, come si suole pratticare in simili proviste, have aggiunto un motto preso dalli Salmi, dentro dello Scuado della sua rime, nell'orla, che dice: IPSE ficis nos, cg' non ipsi nos, qual parola IPSE si può applicare à Dio Nostro Signore, & al Rè suo Benefatore.

#### DEGLI COLORI DELL'ARMI

I L primo frà colori è il vermiglio, ò vero rosso, da gli Ferrone; che rella nella gola delle Fiere, nel divorare la. lor preda, che è un colore sanguigno, altri vollero, chequesta parola derivasse dalle si presa, che Gulud significa propriamente un perzo di pella rosso. Genero dispissione nell'Armi denota valore, magnanimità, ardire, gradezza, dominio, noblità, perciò anticamente non veniva permesso l'uso d'esso, con l'oro, così à quelli, ch'erano d'illustre singue. Coprivano anco gli antichi (come riteritice Homero) con un panno rosso, la bara di quelli, che gloriosamente crano stati uccisi in battaglia, volendo indicare, con questo, il apretio sa flague parso dalle loro ferite.

Trà Pianeti è attribuito à Marte, de' dodici fegni allo Scorpione, de' dodici mefi à Marzo, de Ottobre, de' gi-rni della fettimana al Martedi, delle pietre pretiofe al rubino; delle quattro Stagioni all'Autunno, delle quattro copleffioni al colerico; dell'età alla virilità, de' fiori al garofalo, delle piante all'aglio, degli animali al lupo cerviero, degli uccelli all'avoltojo, de' fecia al luccio, de' metalli al

ferro, de'numeri al nono, degli Angeli al forte Jamael. La fascia, ò faccia è una benda, ò lista, che rappresenta Campanile La Ialentichi Imperadori ficingevano il capo, à guisa di Diadema, ò Corona; e perciò racconta V alerio Massimo, che Favonio vedendo, che Pompeo s'havea ligata la gamba con una fascia bianca, gridò, dicendo: Non importa in qual parte del corpo sia la Corona Reale, voledo tacciar colui, che con tal fegno mostrasse affettare la. dignità di Rè. Plutarco narra, che Tigrane Armeno buttò à piedi di Pompeo una fascia bianca, in segno del Regno, che gli dava in preda . Suetonio racconta d'un lusinghier di Cefare, che havendo posta nel capo della statua di colui, la laurea ligata con una fascia bianca, i Tribuni ordinarono, che se le togliesse la fascia, e che quel tale sosseposto in prigione. Vedesi dunque, che la fascia è insegna di Rè, specialmente quando è bianca.

Bestisso

Questa si pone negli Armaggi per retta lineanel meztodello Scudo, che è una delle pezze nobili; e quandosi
ritrova sola, contiene la terza parte di esso. Le salcie, che,
in più numero, come nella nostra Arme, negli Scudi d'Armis veggono, sono Geroglissici di quelle. Bende, che legarono le bocche ad honorevoli ferite.

Bestiano de la Color bianco figurato per l'ar gento, denota fincerità, 61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.175.

61.1

Bettiaso De Pianeti è figurato per la Luna, de' dodici fegni al foli, Cancro, de' quattro elementi all'acqua, delli giorni della fettimana al Lunedì, delle pietre pretiofe alla perla, de-

#### DELLE FAMIGLIE NOBILI LIB.III.

gli alberi il falice, e la palma, delle piante la lattuga, de fiori il giglio, degli animali l'armellino, delle quattro coplessioni, il slemmatico, de' numeri il settimo, dell'età l'infantia,e degli Angeli il candido Gabriele.

E perche l'argento è geroglifico di luce, si pone anco

nel primo grado di Nobiltà, e perciò leggiamo, che gl'Imperadori Romani portavano, per loro Diadema, una benda bianca, ò fascia; e similmente i Rè Persiani con alcune verghe, ò striscie vermiglie, volendo con questi due colori denotare la clemenza figurata per il bianco, & il rigore rappresentato per il vermiglio, ambi necessarii in un Prin-Cipe giusto.

Vollero alcuni, che il bianco fignificasse vittoria, e perciò i Santi, che per la Fede vinfero tanti incontri, si follennizzassero con li habiti bianchi; e canta così Santa Chiesa:

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

La Spina denota ponture d'amore, travaglio benefico, honorata richiesta, risentimento giusto, generola speranza, fol.121. fincerità generofa, e valore conofciuto, e qualche volta peccatore offinato.



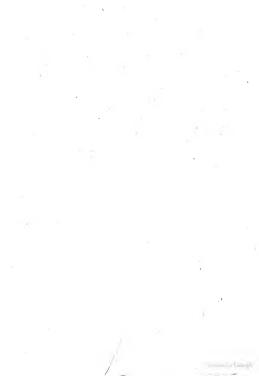

Delle Famiglie, di cui si sono fatti i Discorsi nella presente Opera.

| . A.                       | Batio Terracina          | 211. |
|----------------------------|--------------------------|------|
| A Cconciajoco 509.         | Belprato                 | 213. |
| Acerra 179                 | Beltrana                 | 214- |
| Acquaviva 1.               | Benavides                | 217. |
| Acugna 180.                | Bernauda                 | 216. |
| Adimari , ò Aldimari 512.  | Blanch                   | 222. |
| Adorno 185.                | Boccapiano               | 224- |
| Afeltro, ò Afelatro 188.   | Boccuta                  | 225. |
| Afflitto 4                 | Boffa                    | 227. |
| Agnele 585.                | Bologna                  | 218. |
| Ajoffa 190.                | Bonito                   | 27.  |
| Albertina 191.             | Borgia                   | 26.  |
| Aldana Maldonato 192.      | Borrella                 | 231. |
| Aldemorifco 589.           | Bove                     | 604. |
| Alderifia 200.             | Braida                   | 234- |
| Aldobrandini 197.          | Brancaccia               | 30.  |
| Aleffandro 196.            | Brancia                  | 236. |
| Alfieri 201.               | Branciforte              | 32.  |
| Alitto, ò Pappafideto 591. | Bucca                    | 35•  |
| Alois 6. 757.              | Buongiovanni             | 238. |
| Alvito, è Albito 202.      | Burgarelli, ò Bulgarelli | 238. |
| Andrea 592.                | C.                       | _    |
| Angelis 6,                 | Ajerana                  | 38.  |
| Annecchina 597             | Calce                    | 606. |
| Anversa, ò di Sangro 8,    | Caldora                  | 240. |
| Apuzzo, è Pozzo 204-       | Campitelli               | 42.  |
| Aquino 10.                 | Campolongo               | 45.  |
| Arcamone 599               | Camponesca               | 242. |
| Arduino, è Aldoino 598.    | Cantelma                 | 46.  |
| Arena, detra Concubiet 12. | Capana                   | 244. |
| Argentio 206.              | Capallo                  | 608. |
| Afte, oveto Afti 207.      | Capece                   | 48.  |
| Avalos 14-                 | Capece-Bozzuto           | 247. |
| Averfana 603.              | Capece Galeora           | 248. |
| Ayerbo d'Aragona 27.       | Capece-Latro             | 245. |
| Azzia 13.                  | Capece-Minutolo          | 5 Y. |
| В                          | Capece di Nido           | 49.  |
| Th Alzo                    | Capece Pifcicella        | 5 L. |
| Batone 208.757.            | Capoa                    | 264. |
|                            |                          | Ca-  |

|                               |       | ·                        |          |
|-------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Caponfacco                    | 43.   | F.                       |          |
| Capuana                       | 611.  | T Alangola               | 291.     |
| Caputo                        |       | Farafalla                | 292.     |
| Caracciola -                  | 250.  | Filingiero               | 84.      |
| Carbone                       | 60.   | Filomarino               | 202.     |
| Cardines                      | 61.   | Firrao, detta anco de Fi |          |
|                               |       | honissò de Cofentia      |          |
| Cardona                       | 63.   | Pollieri                 | 297.     |
| Carmignana                    | 252.  |                          | 632.     |
| Caro                          | 67.   | Fondi                    | 294.635. |
| Castiglione                   | 253.  | Francesco                | . 295.   |
| Caltriota                     | 2.60. | Franchi                  | 87.      |
| Caltro                        | 257.  | Frangipane della Tolfa   | 86.      |
| Caffrocucco                   | 613.  | Frifari .                | 635.     |
| Castromediano                 | 615.  | G.                       |          |
| Cavalcante -                  | 261.  | Actano                   | . 89.    |
| Cavaniglia                    | 68.   | Gallerana                | 301.     |
| Ceva-Grimaldi                 | 268.  | Gailuccia                | 89.      |
| Chiroga                       | 270.  | Gambacorta               | 305.     |
| Chifi, overo Chigi            | 272.  | Gargana                  | 308.     |
| Cicinella                     | 70.   | Gattola                  | 309.     |
| Cimine                        | Z1.   | Gennara                  | 311.     |
| Cioffo                        | 617.  | Gentilcore               | 313.     |
| Cochi, ò Coqui                | 72,   | Gefualda                 | 90.      |
| Colonna                       | 274.  | Glordana                 | 313.     |
| Concublet                     | 74.   | Giudice di Genova        | 315.     |
| Confalone                     | 611.  | Gomez di Figueroa        | 319.     |
| Conti                         | 280.  | Gonzaga                  | 323.     |
| Coppola                       | 282.  | Griffa                   | 327.636. |
| Cotnai                        | 76.   | Grille                   | 638.     |
| Correale, à Curiale           | 633.  | Grimalda                 | 328.     |
| Cortele                       | 625   | Grifone                  | 233-     |
| Cofcia, à Coffa, detta ancora | 623   | Guarina                  | 335-     |
| Salvacoffa                    | 285.  | Guevara                  | 21.      |
| Coffanzo                      |       | Guindazza                | 25.      |
| Curtis                        | 74:   | Gulman                   |          |
| Curtis<br>D.                  | 7.7-  | Guiman                   | 338.     |
| Aniele D.                     | - 0-  | T Mbriaca                | ***      |
|                               | 287.  | Indelli.                 | 640.     |
| Dentice                       | 79.   |                          | 343.     |
| Diano                         | 80.   | Iulia, overo Iula        | 96.642.  |
| . Diafcarlona                 | 288.  | _ i . L                  |          |
| Diniffiaco                    | 82,   | T Agni                   | 97•      |
| Doce                          | 289.  | Lamberti                 | 342.     |
| Dura .                        | 617.  | Lanario                  | 642.     |
| E.                            |       | Lannoy                   | 343-     |
| Boli, overo Evoli             | 82.   | Lanza, è Lancia          | 347-     |
| Effrem                        | 618.  | I.audato                 | 230.     |
| Licolo, o Afcoli              | 631.  | Laurito Conforte         | 35 f     |
| -                             | •     |                          | Lco-     |

# DELLE FAMIGLIE

| Leonessa                 | 358. | 0. 1                  |           |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Leyva                    | 355. | Riglia                | 395.      |
| Liguoro                  | 98,  | Oriftanio, è Riftanio |           |
| Loffreda                 | 319. | Orina                 | 399-      |
| Lombarda                 | 361. | P.                    |           |
| Lopez Suarez             | 365. | DAgana                | 668.      |
| Loria                    | 100. | Pallavicina           | 675.      |
| Luna                     | 364. | Palma                 | 402.      |
| М.                       |      | Palmieri              | 404-      |
| A Acedonio               | 367. | Pando                 | 672.      |
| Macris                   | 369. | Pandone               | 113.      |
| Majorana                 | 370. | Pappacoda             | 408.      |
| Manganaro                | 644. | Paffarelli            | 673       |
| Marchele                 | 326. | Perrone               | 678.      |
| Mari                     | 645. | Petrarolo             | 680.      |
| Mariconna                | 372- | Petrillo              | 410.      |
| Marini                   | 649. | Pettenata             | 410.      |
| Marifealea               | 374- | Pezzo                 | 411.      |
| Marra                    | IOI. | Piccolomini           | 412-      |
| Marramaldo, ò Marramauro | 103. | Pico                  | 416.      |
| Martino                  | 379- | Pietramala            | 114. 682. |
| Marulla                  | 104- | Pignatella :          | 115.      |
| Mastrojodice             | 381. | Pignone               | 683-      |
| Matteo                   | 652. | Pinelli               | 685       |
| Mazzacane                | 655  | Pinto                 | 689-      |
| Mendozza d'Alarcone      | 383. | Pironto               | 690.      |
| Milana                   | 386. | Pifana 5              | 117-      |
| Minadoi                  | 657. | Pifanella             | 19.       |
| Minutillo                | 658. | Pifcicella            | 130-      |
| Mirella                  | 386. | Piftacchio            | 419+      |
| Miro : 1041              | 662. | Ponte                 | 420+      |
| Miroballo                | 660. | Porta                 | 422-      |
| Miffanello               | 388. | Prato                 | 693       |
| Moccia                   | 390. | Prignano              | 696-      |
| Moles                    | 665. | Primicile             | 424-      |
| Molife                   | 106. | Protonobiliffima      | 699.      |
| Montefalcione            | 109. | Provenzale            | 222.      |
| Montefuscolo             | 110. | Q.                    |           |
| Monti                    | 107. | Vadra                 | 414       |
| Mormile                  | III. |                       | 4-4-      |
| Morra                    | 392. | R.                    |           |
| Muscettola               | 394. | T) Abo                | 123.      |
| Platectore               | A.T. | Ram                   | 426.      |
| N.                       |      | Kamirez               | 427.      |
| ***                      |      | Ratta                 | 430.      |
| TOrcia                   | 395. | Ratta di Bologna      | 701.      |
| N                        | 277: | Recco                 | 433.      |
| 7.4                      |      | 3 3                   | Re-       |
|                          |      | 7.5                   |           |

| 4 4                            |               | 0 1 11                   |                 |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Requefens                      | 125.          | Spina                    | 154-            |
| Riccarda                       | 126.          | Spinella                 | 151.            |
| Riccio                         | ^43 <u>5•</u> | Staibana                 | 473-            |
| Rifo                           | 702.          | Staiti                   | 155.            |
| Riftalda                       | 129.          | Stendardo                | 477-            |
| Rocca                          | 705.          | Sterlich, detta apcora S | Offano.475      |
| Rocco                          | 437.          | Stotrente                | 480.            |
| Rogadeo                        | 711.          | Strambone                | 480.            |
| Roggieri                       | 440.          | Suarez Meffia            | 482.            |
| Romano                         | 712.          | T.                       | 7               |
| Rofa                           | 441.          | Agliavia                 | 157-            |
| Roffo                          | 130.          | Tarlia                   | 485.            |
| Ruffo                          | 136.          | T attis                  | 158.            |
| Ruth                           | 444-          | Teodoli                  | 736.            |
| S.                             |               | Teodora                  | 487.            |
| C Abrana                       | 139.          | Tocco                    | 488.            |
| Saccano                        | 460.          | Tolfa                    | 491.            |
| Salazat                        | 446.          | Tolomei                  | 163.            |
| Salvo 44                       | 5.715.        | Tomacella                | 165.            |
| Saluzzo di Bitonti             | 45 I.         | Toraldo                  | 167.            |
| Saluzzo di Genua               | 450.          | Torella                  | 491.            |
| Sammarco                       | 45 I.         | Totnai                   | 169.            |
| Sanchez                        | 456.          | Torrella                 | 737-            |
| Sanfelice                      | 452+          | Tovara                   | 493-            |
| Sanframondo                    | 454.          | Tranfo                   | 169.            |
| Sangro                         | 140.          | Tufo                     | 172.            |
| Sans                           | 142.          | Tuttavilla               | 425.            |
| Sanleverino                    | 144.          | v.                       |                 |
| Santacroce                     | 140.          | T 7 Alignano             | 740.            |
| Santapau                       | 715.          | V Valva                  | 497-            |
| Sarzeina                       | 146.          | Vandeneinde              | 498.            |
| Saffo                          | 717.          | Vecchia                  | 499-            |
| Scaglione.                     | 461.          | Venere                   | 500.            |
| Scaraggio                      | 463.          | Ventuta                  | .743.           |
| Senis,overo Sincfio, ò Senifio | 463.          | Venuto                   | 501 <u>746.</u> |
| Seripando                      | 147.          | Veípolo                  | 501.            |
| Serra                          | 720.          | Villague                 | 504.            |
| Scriale                        | 725.          | Villana                  | 502.746.        |
| Sicarda                        | 464.          | Vincenzo                 | 174.            |
| Sieri                          | 148.          | Vittort                  | 175.            |
| Sigifmonda, Sifmonda, ò Afmor  | n-,           | Volta di Genova,poi de   | rta Ca-         |
| da 729.                        |               | tanca 747.               |                 |
| Sifcora                        | 149.          | Vulcano, ò Bulcano       | 752             |
| Somma                          | 150.          | X.                       |                 |
| Sorbellona                     | 466.          | VIrotta.                 | 177.            |
| Sotgente                       | 465.          | A Xortina                | 756.            |
| Sotii                          | 469.          | Z.                       |                 |
| Sparafora                      | 470.          | Vila .                   | 506.            |
| Spetiale                       | 735.          |                          | TA-             |

Delle Famiglie nominate nella presente Opera,

Albizi 5 32.534.540. Benante 551. 563. Albera 678. Abenavolo 173.251.308.391. Albricii 5. 307. 564.758. Alciati 104. Abramadi 68 s. Aldana Maldonato 192. Abramantia 681. Aldemari, vedi Adimari. Aldemorifco 74.89. 104. 224. 2350 Abruscaporo 642. Acaja 337. 617. 309.491.589. Accrajuli 5. 262. 267.455.531.540. Alderifia 200. 565. Acciapaccia 224. 252.623.626.754. Aldimari, vedi Adimari. Acconciajeco 235.285.334. 509.561. Aldobrandi 517. 562. 563.606. 62 1.673.689.691. Aldobradino 175.197.531.534.539 Accordi 547. Aldomari, vedi Adimari. Accrocciamaro 18, 81. Alemagna 109.225.424.500. Alemanneschi 547. Acerra 104. 179. Acquaviva 3. 21. 48. 63. 89. 128. Aleffandro 196. 314. 373, 454.564. 140. 155. 169.215.242.267.294. 609. 672. 307.415.431.455.560.617.754. Aleffio 680. Acugno 161.180.422. Alfano 334.511.606.611. Adimari 173. 244. 262. 416. 490. Alferia, vedi Offieri. 491. 511.511.515.644.679.680. Alidofio 272. Afeltro 188. Aligbiers 523. 530. Affatati 189. Alimento 680. Affutto 4. 29. 87.100.129. 191.207. Alitto 351.591. 214,231.285.318.334.415.454. Allegro 419. 509.621.622.639.673.689.691. Alleta 680. 6,2.754. Alnete 306.431. Agli 520.524.525.543. Alois 6.757. Agliata 156. 307. Altamura 680 Agnese 227. 585. Altimari, overo Agoftino 681 Altomari, vedi Adimari. Ajello 620. 629. Altoviti 520.531.532. Alvernia, vedi Caffrocucco. 613. Ajerbo 267. A. Ala 190. 203.209.601.644.700 Alvito 202.422.454. Aligno 29. 63. 118. 318. 378. 387. Amato 680, 691. 493-682. Ambia 217. Alagona 157.207.758. Ambrofino 619. Alberics 515. Ambrofio 681. Alberti 531. Amendola 332.

Amidei 262.

Albertino 150.191.225.454. 595.

| DELLE FAMIGLIE                      | NOMINATE, &C.                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Amitarro 680.                       | D'Arco 25 3. 390.                      |
| Andres 435.592.681.                 | Arenecio 97. 140. 498.                 |
| Anfora 252. 626.                    | Arduino, o Aldoino 299. 598.           |
| Angelis 6, 7.                       | Arena, detta poi Concublet 12. 13.74.  |
| Angelo 369.437.481.672.680.         | 85.207.214.289.                        |
| Angiò 25. 34. 46. 54. 61.72.75.77.  | Argenti 542.                           |
| 82.97.98.100.107.129.136.144.       | Argentie 206.                          |
| 188.227.236.241.248.250.252.        | Aricola 680.                           |
| 286.293.301.328.348.352.358.        | Arrignavi 515.                         |
| 361.367.592.613.627.670.685.        | Artus 721.                             |
| 689.757.                            | Afcoli Famiglia, vedi Efcolo 621.      |
| Anguillara 192.                     | Affereto 647.                          |
| Anici 10. 38. 280.                  | Alfia 753.                             |
| Anna 314.509.585.                   | Aße 207.                               |
| Annichino 334- 597-                 | Atary 26.                              |
| Anfalone 735.736.                   | Atri 2.                                |
| Antignamo 225.                      | Attendolo 225.                         |
| Antinoro 148.                       | Avalos 14. 174. 278. 345. 355.414.     |
| Antiochia 631.                      | 415.425.                               |
| Anverfa,ù di Sangro 8.140.240.242.  | Audomari, vedi Adimari.                |
| 294.                                | Avella 22.                             |
| Apicella 470.                       | Aversana 602.627.                      |
| Appendicarii 334. 511. 606.621.     | D'Auferio, vedi Offieri.               |
| Appiano 275.278. 305. 415.          | Avegadri 415.                          |
| Aprano 49-1120. 174. 248. 253.390.  | Aurelia 396. vedi Origlia.             |
| 608.641.                            | Auftria 35. 37. 62. 86. 159, 194. 257. |
| April 20 204.                       | 278.325.361.429.467.481.482.           |
| Aquila 403.470.635.681.             | 607.666.723.751.                       |
| Aquino 10, 12, 15, 16.18.21.76.84.  | Ayerbo d' Aragona 17.48.78. 81.120.    |
| 93. 97. LIO. LLL. 150. 151. 235.    | 143.150.156.337.630.                   |
| 294.309.369.418.435.444.481.        | Azzia 18, 120, 150, 169, 192, 267.     |
| 521.614.742.743.                    | 298.378.388.                           |
| Arabics 680.                        | В.                                     |
| Aragona 3. 14. 15. 17. 23.24.26.36. | Baduario 298.                          |
| 40.42.62.64.65.68.70.75.77.88.      | D Baduario 298.                        |
| 93.98. 100. 119. 123. 132. 142.     | Baglioni 415.                          |
| 145. 156. 157. 158. 173. 192.       | Baglivo 560. 563.                      |
| 213.216.221.228. 241.243. 259.      | Bajano 608.                            |
| 278.284.293.307.325.342. 348.       | Balbano \$2.232.456.                   |
| 360.362.367.386.415. 419. 430.      | Balbon 271. 272.                       |
| 431.457.459.564.600.609,612.        | Baldefchi 416                          |
| 631.658.684.695.735.740.            | Baldovinetti 525.                      |
| Arcadi 654.                         | Balzo 3.19. 20.21.22. 23.24. 25.47.    |
| Arcamone 87. 292. 599.              | 82.85.93.94.140. 164. 223. 242.        |
| Arcella 231, 380, 488, 480,500.     | 267.269.351.431.455.456.490.           |
| Archichilcops 7 t X.                | 707.                                   |
| D'Archit 442.                       | Banchi 262.                            |
|                                     | Ban-                                   |

Banci 525. Baraballo 148. 191. 137. 194. 370. 380.381.603.626.627.700. Barattuccio 4 3 1. 610. Barbaleone 681. Barbalettere 681. Barbaroffa 360, 637.650. Barcino ?2. Bardi 262. 471.520. 524.

125.531.543. Barifano 680. Baro 98.80 Barone 208.654-757-

Berratio 598. BBrefe 35.

Barrile, o Parile 141. 144. 185. 194. 421.490.556,633.642.739. Bartilotti 415. De Baftariis 613.

Baftida 223. Batio Terracina 212. Beccangi 262 Bellacita 68 1.

Bello 5 32. 563. Belmonte 25 3. Belgrato 5.213.267.378. Beltrane 169.314.608.

Benavides 217. Bentivoglio 544. 545-546-547.

Benzi 531. Berardi 262.520.68g. Beringhuer 65. Berlingiero 150. 242. Bernauda 216.627. Beroncelli 262.

Bevilacqua 393. Bianchino 25. Biance 5 3.60.515.522.523.

Billincioni 523 Bilotta 398.610.

Bisballa 108 Blanch 222.435. Boccaccio £34. Boccadelii 228 229.

Boccafingo 673.

Boccapianola 37.61. 118, 223, 224. 287.391.498.603.713.

Boccatorto 285. 627. Beccute 225. 226. Boffa 227.431.585.

Bibieri 779.

Bologna 5. 85. 120. 135. 173. 228.
267.388.389.441.735. Bonaccorft 262. 323. 572. Boncellantia 681.

Bonello 68.680. Bonetto 598. Bongierno 5:8.644.

Bonsfacio 127. 128. 552.563.612. 778.

Bonite 17.30.120.223.285.318.509. £11.621.672.673.689. Borbone 482.496.497.

Bordoni 531. Borgbefe 175.198.415.

Borgia 26.27.63.373.386.387.415. Borgia d'Aragona 18, 26.

Borrello 231 Burromeo 278.

Bove 334. 511. 604. 621. 681. 692. Bozzuto 49. 61. 103. 106. 134.142. 192. 224.225.237.248.267. 285.

187.613.625.656.667.753.754. Bracamonte 169.

Braeberiis 684. Braida 89. 109. 134, 234. 431.435. 449-511-754

Brancaccio 12.29.30.61.76.89. 120. 121.131.155. 192.207.223.224. 227.231.237.239.244.246. 252. 287.291.292.294.318.381. 382, 393.394.412.419.459.556.585. 609.614.619.620.623. 627.628. 640.641.642.644.697. 698.700.

Brancia 18, 47, 61, 209, 236, 318, 381-435-555-660-667-718-Branciforte 32.33.34.35.278.

Breitenbachi 766. Brenna 693. Breftia 252. Brincito 691. Britto 216.

Brunforte 353-354 Bruffone 6.85. 267. Bucca 35-37-Bucca d' Aragona 225. Bucchi Lacardo 571. Bugtione 766. Bulcano, vedi Vulcano 752. Buonaccorfi, vedi Bonaccorfi. Ruondelmonti 261. Buonelmonti 524-543. Buonfiglio 680. Buongiovanni 238. Buonguglielmo 571. Buoninfegni 416. Buon/sgnore 34. Burens 266. Burgarelli, ò Bulgarelli 127. 238. Buz zaccarini 730. Abannis 294. Caetano 239. 309.427.558. Cafasino 378.602. Caffarelli 659.660. Cajano 267. Cajeta 150.235.263. 481, Cajetano 180.224.261.267.268.295. 306.363.373.491.585. 624.625. 626.635.660. Cajetano d' Aragona 4. 38. 39. 40.41. 47.63.69.84.93.404.442.501. Cala 617. Calabria de' Ruffi Famigha 170.171. Calce 606. Calcea , à de Calcis , vedi Calce 608. Calce di Salerno 48. Caldora 3. 47. 67. 84. 98. 126. 127. 128.151.240.395.434.435. Calvi 315.316. Cambitella 5 22. Cameretti 540. Campagnuola 77. Campalono 509. Campanile 334. 509. 511. 571. 606. 621. Campanino 690.

Campitelli 42.169.667. Campolongo 45.73.

Camponesco 47-127-128-242-267. Campulo 723. Cane 732-733. Candido 610. Cantgiani 524-543. Cantelupo III. VCantelmo 3. 18. 46. 47. 85.107.121. 237.240. 241.242. 267.361.421. 454-490-597-608-622-672-688. Cantore 680. Capano 5.7.106.131.412.454.552. 554.563.576.623.655. Capasso 370. 608. Capece, che su detta anco Cacapece. 29. 37. 48. 49. 55.61.73.97. 103. <u> 106.I 10.120.I 34. 174.192. 223.</u> 224.231.237.252. 269.299. 318 403.435.498.556. 608.614. 616. 617.641.718.753.754. Capece-Aprano 195. Capece Bezzuto 37.247.641. Capece-Galeota 223. 248. 435. 641. 667. Capece-Latro2 23.245.435.641.660. Capece Minntolo 51. 641. 754. Capece di Nido 49.50.73. Capece-Piscicella 51. Capece-Scondito 431.641. Capece-Zurlo 714. Capizucco 273. 499. Capobiance 491. Caponfacco 43.44.45.481.515. Cappafanta 291.437. Cappellari 680. Capponi 262.570.571. De Caprarsis 298. Capue 4. 5. 18. 19. 22.47.61.63.69. 85. 87. 89. 93. 96. 100. 150.166. 214.225.231.261.264. 269. 194. 303.361.378.387.389.409.431. 454-503-574-602-697. Capuana 76.284.318.396.456. 555. 611.739. Capato 189.250.292, 296.553. 585. 618.681.700.708 Caracciolo 4. 7. 29. 40. 47.53.54.55. 61.63.69.70.76.77.84.85.87.89. 93.

Carduino 225. 93. 103. 104.105. 106.108. 109. De Caris 455. 120.121.124.131. 135.141. 150. 169.172.173.192.-207.212. 224. Carmignano 120, 131.252.292.271. 225.226.231.237.241.242. 246. 372.388.465.502.633. 249. 251. 252. 253. 267. 285. Caro 67. 289.291.294.299.307.308.316. Carpano 150. 318.334.346.361.378. 387. 389. Carratello 753. 398. 415. 431. 435. 439. 454. Carreto 235, 415. Carretta 345 . 599. 456.459.462.481.488.489.490. 491.497.498.553.554.555.588, Carrigiano 135. Carrillo 182, 184.219, 220. 603.616.617.619.640. 642. 660. 728.729.742.754.757. Cartari 779. Carafa 4.5. 16, 18.29.34.35.37.45. 46.47.49.53.61.63.67.68.69. 70. 73.76.78.81.82.84.85.86. 87. 89. Cartignano 617. Cafanate 502. Cafanova 656.749. Cafello 225. 93. 100. 101. 103. 104. 105.106. Castagna 454- 470. 107.108.111.115.117.118. 120. 121.124.128.135.140. 141. 146. Caftaldi 420. 69 1. 148.150.155.169.172. 173. 175. Castelli 287.334.388.419. 420.454 180.184.190.191. 192. 195.196. 456. 200,203.207.210.214. 213.225. Caftigliana 388. Cafligliar 48. 226.231.235.237.238.239.241. 244.246.249. 251.253. 259.261. Cafliglionebie 262. Caftiglione 25 3. 267,269.272.273.281.285.289. 291.292.294.296. 303.307. 309. Caftracani 64.5 27. 316.318.327.333. 334. 336.337. Caffriota 4.174.260.267.318. 346. Caftro 47. 257. 494. 340.344.346.361.363. 370. 373. Caffrecucco 100, 118, 185, 388, 389. 378.380.381.382. 386.387.389. 613. 390.395.398.403.412. 415.417. . 2 \* Caftromediano 337.389.615. 419.421.424.425.431. 335. 438-439.444.451.454.456.459.460. Catalde 681. 463.465.466.467.470.481.488. Cataneo 193.331.333.599.734.748. 490.491.497.498.499. 500. 501. 749.751.752. 504 579.556.791.597.604.618. Cataneto 456. 627.631.633.673.674. 682. 684. 729.732.738.775 Catania 29. Cavalcante 226.2 61. 310. 524. 525. Carafa della Spina 77.129.143.299. 543. Cavalleria 459. 376.450.780. Carafa della Stadera 12. 129. 357. Cavaniglia 68.267.497. 591.736.780. Cauda 681, Caviceinli 522.523. 542.543.547. Carale 754. Caulojanne 68 L. Caravita 72.73.667. Caya 616. Carbone 60, 85.87. 121. 169. 191. Celano 47. 140. 225.237. De Carcere 228. Celfa 598. Cardines 62. 135. 267. 415. Cemino 65 1. Centelles 22. 39. 93. 471. Cardona 15.63. 222. 278. 344.

#### O L

Centonze 641. Cercbi 5 17. 522, 524. 525. 543. Cerda 161.278.435.483. Cefarini 29.403.427.660 Ceva Grimaldi 268.328 Chiaramente 101.391. 736. Chiroga 270. Chi/1 272. Cibo 49. 134. 165.166. Cicala 349- 729-Cicaro 555. Cicinello 70. 174. 306.390.425.454. Cicino 252. Cimino 71. Cinque 754. Cioffo 109. 441. 498. 617. Cippor 456. Cisa 68 1. Citarella 446. Claps 562. Claver 309.493. A Cochi, à Coqui 72. Collaito 135. Colonna 4. 15. 18. 41. 131.151.175. 194-211.272.273.274.282.307. 345.399.409.415.42 2.435. 436. 6.497.498 8.659.742.778. Comfalone 334. 511. 606. 621. 673. 689. Comise 109. Compagni 540. Concilio 560. Concubles 4. 18. 74. Conneno 104. 317. Conftantino 411. Conteftabile 445. Canti 8. 9. 40. 86. 100. 152. 278. 280, 399, 415, 470, 589, 736. Coppola 29. 227. 252. 282. 389.390. 422.511.585.595 610. 614.621. 673.689.712.718. Corbana 42 1. Cordes 660 Cordova 778.

Cordua 322. Coriglies 185 Cornai 76. 169. Cornaro 768. Correa 272. Correale 1 18. 419. 622. 627. Corrella 22 1. Corricellis 680. Corfini 262. Carfo 515. Corsefe 625. Cofcia , è Coffa 285. 378. 382.431. 439-739-Cofcino 571. De Cofentia, vedi Firrao 297. Cof 547. Coffo 61. 69. 174. 225. Coffanzo 74. 111. 173.207.228.285. 627.672. Cotugno 124. Copps 16. Cozzala 391. Criqui 35. \ Crifpane 5.18.93.207.488.603. Croy 271. 272. Cenilles 157. 158. Caccona 75 3. Cudutio 680. Carus 120. 419 Curiale 150. vedi Carreale 612. Cursefe 753 Cartis 77. 551. 561. De Cattinariis 74 Amitzi 766. Daniele 287. 470. Davalos 220 Davila 22 1. Dentice 5. 18, 29. 61. 79. 103. 135. 239.299.309.36I.454.617.64I. Dett 198. Diano 80, 425.758. Diafcarlona 188. Diez Pimiento 466. Diniffiace 82, 232, 486. Dece 85.100.146.148.172.289.378.

644.754.

Domini Marini di Nido 291.603. Fernandez 114. De Ferrarlis 680. 712. Domini Marte 281. Ferrella 439. Domno excelso 680. Ferrillo 225. 390. 587. 588. Domnofardo 680. Fieschi 192. 678. Donadeo 681. Donase 76. 515. 517. 518. 522.515. Fighazzi 534. Figliola 203. 531.532. Donner 32 1. Filamarino 4. 84.150.169.174.192. Donnola 68 1. 239.246.267.291.292.361.431. Donnorfo 291. 625. 503.641. Doria 16.73.305.307.315.329.678. Fiorille 633. Firras 297. 59 748. Flifcho 175. 186. Dragone 378. 454. 456. Flore 680. Duce 285. 700. 720. Dura 11.131.251.334.627. Florio 656. 680. Durance 23. 235. Fellers 346. Follieri 632. Ffrem 618. Fondi 294. 635. Forma 155. 174. 387. 412. Engenia 21. 619. Foffacieca 455. 456. 462. Enriquez 416. Entenza 100. France/eo 295. Escalera 272. Francefe 8.175.180.491. Escelsa 680 Franchi 87. 107. 199. 235.292.388. E/colo 631. 390.406.415.554. Efte 166. 418. Francoperta 210.758. Evoli 48. 82. 84. 89. 241. 242. 294. Frangipane, detta ancora Francipane, 361.378.389.456. 488. 726.729. Frejapane, Fellapane 10. 86, 280. 743-556. Francieri 431. 564. Accipecora 699. Fraschi 547. Fajella 74. 372. Frattin 680. Falangola 291,415. Fregofe 175. 640. 647. Fallamonica 678. Frescobaldi 524-531-543 Falleti, detta ancera Falletti, Faletti, Freeza 5.29.150.169.285.318.334. 389.437.488.509. 511. 606.611. e Felleti 155.464.at.tl 1.556.654. Farafalla 291. <u>627.</u> 672.673.678.689.691.692**.** Farao 595. Faraone 201. Frifario 190. 601.635.717. Farefe 680. Funteella 697. 699. Farnefe 4. 86. 281. 416. 539. Fuscaldo 95. Faxardo 126, 271, 272. Fufco 398. 606. Fedullis 398. Felicio 680. Felingiero 52.84-173-207-267- 294-Abriele 681. Gaeta 700. 403.456.490.556.599. Gaereno 89. 174. 210. Fellapane 553. Gaffaro 754 Feltrio 278. 326. Gaf-

Gifone 194. Gaffroni 766. Giodice 29. 44. 285. 315. 437. 617. Gagio 455. Gagliardo 120. 622. Giojeni 278. 599. Galarda 282. Galeota 49. 61. 120. 155. 169. 204. Gierdano 313. 400. 470. S. Giorgio 617. 207.225.248.291.292. 294.334. 554.660.672. Girifalco 146. Galerati 301. Gsudi 525. Giugni 534-Giuftiniane 186-261-564-696-711. Galiano 247 67% Galitiano 622, 697. Godinez 217-Gallerana 301. 415. Goffiano 456. Gallo 498. Galluccio 5. 89. 134. 169. 173. 225. Gomez di Figueroa 319. Gondi 135. Gambacorta 4.69.128.136.150.305. Gonzaga 4. 16. 63.69.108.135.166. 267.276.278.304.323.465. 382.398.425.431.614.732.758. Gambatefa 107. 309. 353. Gonzalez 92.425. Gambitella 579. Goto \$ 16. Grafeni 766. Gargano 174.308.564. Gargara 680. Grammatico 561. Granata 459. 681. Gafcone 499. Grandi 30 I. Gatta 128, 148, 174, 209, 272,403. Grandinata 421. Granery 779. Gattinaro 259 Gatsola 223.284.309.381.390.439 Grappina 214.289.614 Graffe 354.558.680. Gazzella 61. 239. Graffol 680. Gazzullo 202 Gennara, desta anche Gennaro, Ienna-Gravina 680. ria , Ianara , Ianuaria , de Genna-Gregoria 680. Griffo 173. 253. 327. 354. 370.390 riis 5. 103.105.124.148.150.191. 406.435.488.501.553.554. 571. 196. 207. 223.25 1.285.31 1.408. 435.466.470.48 1.488.498. 556. 563.588.620.628.658.672. 713. 586.602.636.704. Grillo 638. Grimaldo 87. 207. 328.678. Genoefe 758. Gentilcore 313 Grifantio 680 .... Grifo 285.55 1.553.559.561.563. Gentile 235.469.653.656.678. Gerardefca 39. Grifone 150. 333. 465.511,606.617. 621. Geria di Reggio 758. Gritti 696. Gefualdo 16. 63.85. 90. 93. 97. 98. 103.111.192.240. 242.267.403. Groffavilla 172. Gualanda 150. 733. 455.472.488.498.597.619. 626. Gualano 30 I. Ghebellina 518. 519.520.523.739. Gualserio 68 t. Gherardini 524-543. Guardapede 209. Gianfigliazzi 525. . Guardate 129. Gianvilla 83.97.104.115.140. 293. Guarine 7.335.617.745. Guarnelletti 262. 294.456.740. Gua-

Guafto 729 Lagone Ja 456. Guelfa 518.519.520. 523.565. Lambersi 342. 395. Guerra 517. Lamppen 766. Guevara 12. 18. 24. 37. 61. 87. 92. Lamputella 553. 120.146.148.164. 174. 188.210. Lanario 4 15. 642. 235.285.346.403.408. 563. 608. 657.688.700. 780. Lanfrancht 733. Lannoy 4. 5.93.2 14.289.343. 633. Guicerardini 262. Lant'oglia 745. Guidano 629. Lanza 100, 347 Guindazzo 37. 40. 81. 95. 173. 223. Latre 49.61.106.174.207.248.294. 224.251.307.318.361. 395.557. 435.726. 618.620.627.628.641.660, Lavagna 678. Guinifelli 731. Laudate 350. 380. 381. Guglielmi 413. Laurito 35 1. 592. Gurello 627. Leone 697. Gufman 338. Leone fa 41. 93. 119. 120. 358. 388. H. 462 Ebrea 68 1. Helia 680. Lercara 723. Lettera 464 Hellin 128. Lettiere 354. 718. Hermiguez 181. Leyva 355. 660. Hoba 617. Libejo 272. Honofrio 657. Licinarde 242. Lieto 560. E I acobo 680.707. Liguoro7.98.123.129.291.501.553. Ianatio 680. 564.628.672.738. Ianvilla 85. 97. 100. Loffredo 5. 61. 81. 87. 93. 155.174. 267 365.371.398.415.431. 459. Iafcari 18. Idiaques, y Butron 26. 481.597.603.657-665.666... Imbriaco 640. 727. Lomelini 138. Imparato 287. 564. 571. Lomellina 678. Imperiale 378. Lombardo 134-361-433-441. Indelli 134- 342. Longo 252. Inferra 120. Lopez Suarez 363.614.667. Ioppolo 18. Loredane 696. Isernia 77. 5 10. Lorenzana 217. Inenio 157. Loria 100. 592. 620. Inlia 96. 97. 642. Lofada 272. Inliano 559. Lottieri 585.613. De Loub Enx Verdula 471. Iufti 334. 511. 621. Lubello 616. 617. Ratzeni 766. Luca 561. 563. 681. Lucemburg 93. 94. L. Lodovifio 91. 198. Aben 681. Luna 18, 207. 364. 387. 459. 535. Lagni 37.48.89.97.241.242. 537-735-267-412-493-Lungra 714.  $L_{4}$ .

7-2

Lupino 681. Lusignano 768. Accanti 540. Macedonio 131. 200. 292. 307.386. 387. 403.405.481.554. 617.619.620. Maeris 110.173.369.610. Madio 253-371. Maggio 437. Magna 730. Majo 123.318.386.435. Majone 681. Majorana 370 Majore 680. 681. Majorga 667. Malachierica 308. Mal'berba 169. Malanotte 231. Malaspina 39.166.732. Malatefla 127.417.597. Maletti 33. Malobofco 511. Malvelta 163. 164. Maneino 278. Manfredi 416 Manganaro 558.563.644. Manriebez 459. 469. Manriques 182. Manfa 214. Manzella 191. 231.593. 610. Manuele 457-525. Maramonte 337.694. Marebefe 103. 150. 157. 173. 207. 214.291.376.431.620. 660. Marciano 118.228.586.623. 643. Marer 681. Marefeotti 415. Mari 645. Mariconda 225.351.372.403. 608. Marieri 278. Marini di Geneva , detta prima Maurini 649. Marino 199. Marifcalca 374.395. Maroeella 207.

Marogano 253.371.390.

Marra 37.61.67.68.76.81.85.87.89. 101, 104, 111,120,121,141,155. 208. 209.2 14.267. 291. 192.307. 316.318.332.369.376.378.390. 411. 431.521. 528.591.594.712. Marramalde 48. 103.128.180.235. 237.291.382.591.644. Marruffo 647. Marfili 416. Martelli 135.602. Marsiale 425. Martino 379.672.754. Martirani 226.425. Marulio 104. Marzano 47.85.89. 140. 171. 172. 235.416.431.455.490.597.610. 648.697.718. Markato 627. Mascambruno 470. Mastrogiudice 307. 381. 382. 435. Mastroguglielmo 680. Maftrojaraceno 680. Mastaro 61. Mastrillo 29.403.498. Matera 297 Matteo 65 2. 745. Maurelli 257. Maurolico 599. Mayda 459. Mazzacane 655. Mazzinghi 261. Mazzone 673. Medici 47. 64. 166. 262. 324. 393. 400.422.467.531.534.769. Megalotti 531. Mele 462. 554. 588. Melfia 681 Memioli 610. Memmoli 469. 610. Memorans 780. Mendico 680. Mendozza16.161.219.247.287.322. 362.363.459.482. Mendozza d'Alarcone 383. Menrique 218.

Mercato 560.

Meriere 48. Montenigro 449. 616. 652. Merolini 575. 581. Monterone 455. Monti 107. 174. 226. 235. 259.438. Mexic 210. Michele 86. 454.609.614.617.700. Migliarefe 727. Montri 292. Mila 286. Morales 194. Milano 87. 89. 121. 169. 174. 191. Morano 461.729. 386.614. Mermile 18, 70. LLL 174, 252, 421. 439, 454-456, 488, 608, 622. Minadoi 134.407. 656. Minutillo 658 Morra 210,223.392. 398. 614.758. Minutolo 49. 85. 150. 192. 248.294. Morte 586. 369. 370.387.389.391.490. 499. Moffellano 292. Mottula 391. 603.641.642.673.688. Mugnos 143. Miranda 680. Mirella 386. Mula 525. Miro 661. Multubona 68 L Miroballo 131. 207. 296. 337. 361. Muffatones 448. 288.624.625.642.660. Muro 629. Miricino 380. Muscettula 29.45.46.48.73.174. Mirto 718. 190.231.235.285.334.394.437. 454.509.511.606.621.691. Miffanello 200.388.455.456. Mobilia 680. Musco 509. Moccia 253. 370.390.391.488.553. Muti 412. Mole 680. Myponti 779. N. Molendinis 680. Antolio 299.52 1. Navarra 168.169. Moles 431.435.481.665. Molinara 681. Molife 76. 89. 106. 294. 376. 422. Naverretta 191. Negrona 678. 456. Nerli 515-525. Molofachia 439. Della Monaca 337. Nero 466.515.522.523.678.696. Monaco 725. Monaldefchi 416. Nervilla 85. Neufelia 753 Monbel 345. Nicaftro 603 Moncada 40.63.101.221. Niccolini 262. Monforte 108. 306. 307. 351. 563. Nicolia 680. Niela,e Bovadilla 272. 564.619. Monfolino 307. Niffo 169. Monforio 150.334-554. Nigno 92. Niffiaco 390. Montaquila 704. Montalto 69.307. Noce 73 Montalvo 404. Nobs 718 Norcia 395. Montauro 491. Montecatine 735. Nerville 521. Novello 519. Montefalcione 85.109.390. Monteforte 25. 225. Nugnez de Prado 482.

Montefuscolo 110. 672.

| O C O Fferi, deuts amora Offera, e de Offerir ania 285, §11, §16.  \$1.00                                                      | Panuschia 116. Pappacoda 7, 128. 87. 150. 169. 174. 1931.153.3 16. 164. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 153.151.160.264. 38. 1408. 419. 154.160.264. 38. 1408. 419. 154.160.264. 38. 1408. 419. 154.160.264. 38. 1408. 419. 155.160.264. 38. 1408. 419. 155.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 38. 1408. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160.264. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156.160. 419. 156 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Auriglia, Vriglia, ed Aurelia 5.76.  85. 106. 173. 196. 252.292.382.  395.396.398.431.454.455.456.  556.564.619.620.642.       | Pafcalia 680.<br>Pafquale 134.<br>Pafqualina 630.<br>Paffarelli 673.693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Orimini 454.<br>Orifianio 397.<br>Ormigna 624.<br>Orfino 3.16.21.23.24.25.63.69.140.                                           | Pazzaglia 531. Pazzi 531. Pecci 416. Penna 680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 279.352.361.362.378.399.415.<br>431.496.497.537.548.594.597.<br>660.684.742.                                                   | Pepe 1 64. Pepoli 148. Perdifumo 5 63. Perez de Cafiro 2 17.2 58. Perez de Cafiro 2 17.2 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Oforio 258. Ottone 420.  P.  P. Pacifico 285. 563.                                                                             | Perrotti 563. Perfice 61. Perfona 681. Pertufio 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Padilla 183. Pagano 48. 111. 131. 174.285. 318. 435-551.559.563.620.668. Pagliara 378. 620.                                    | Peruzzi 524-543- Pefcara 80-194- Pefce 81- Pefco 455-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Paladino <u>18.108.337.435.619.681.</u><br>Palagano <u>190.316.454.602.672.</u><br>Paleologo <u>325.</u><br>Palitia 735.       | Petragna 131. Petragna 131. Petracca 680. Petrarolo 433. 629. 680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Pallavicino <u>675. 7</u> 11.<br>Palma <u>169.402.509.62</u> 1.<br>Palmieri <u>404.415.456.657.718.</u><br>Paluzzi <u>415.</u> | Petrillo 410.  Petrojo 262.  Petruzzi 262.272. 273.283. 624.  Petrenato 410.738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Pancalettere 681.  Panciatici 262.  Pando 285.672.689.692.  Pandone 47.89.113.121.235.267.                                     | Pezze 244: 318, 411.608.  Piccolomini 164, 174, 223, 289.361. 412.498.  Piccolomini d'Aragona 5, 38, 63.93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 285.297.298.299. 309.378.403.<br>406.456.612.<br>Pandullo 563.<br>Panfilio 198.                                                | 150.169.4.11.414.540. Pico 12.415.416. Pierleone 10.175.280. Pietrafefa 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Pietrafiffa 109. Pietramala 114.682. Pietravalida 614 Pignatello 28. 2.9. 37. 48. 85. 87. 89. 93. 115. 174. 215. 231.237.259. 267.28 6.292.294.316.318. 354. 362.363.387.403.404.45 1.454 490,500,585.629.641.644.678. 6.84.688.700.727.742. Pignone 106.334.672.683. Pilellis 203 Pinelli 48.89.685. De Pinis 318. Pinte 672.673.689. Pio 417 Pipino 82, 388, 390. Pironto 285.334.309.511. 606. 621. 673.689.690. Pifanello 119.362.363.617. Pifana 117. 627 Pifcicello 37. 48. 49. 120. 124. 146. 150-155.191.247. 248.294. 296. 390-454-459-491-556.588.603. 606.641.644.700.718. 729.754. Pi/quitio 52. 54. 556. Piffacebie 419. Piftrilla 753. Pitti 660. Placidi 416. Planelli 134 Poderico 109.174.190,209.227.292. 405.585.589. Podio 500 Polliceno 663. Pente 106.203.285.318, 420. Pontiaco 82.148.240.242. Pone 68 1. Popelo 69 1. Porta 422. 727. 729. Pertocarrero 77 Pozzo, vedi Apazzo. Prato 425.593.693. Prignano134-558.561.563.624.696. Primicile 414. De Priolis 654. Procida 285. Protojodice 49 1.

Protonobili/fima 600. Provenzale 122. Pucci 521. 571. Pulei 515-524-543. Pullefe 298. Vadra 81. 307.414. Quaranta 585-- Quarti 134. ueralt d'Aragona 37. Quiffones 659.660. Quinto 680. Quiros 592. R. Adelvich 667. Raguantes 595 Rabo 1 23. Rabone 107. Ram 426. Ramirez 427. Ramulo 31 1. Rascica 318. Ratta 93. 172. 211. 235. 307. 378. 391. 398. 430.435.45 5.45 6.667. 701. Ravaschiere 69. 678. 688. Ravignani 542.547. Recco 223. 235. 455. 729. Recuperanza . . . . Regali 68 1. Regina <u>37.</u> 200. 660. 742. Requesens 65.125. Reuseni 766. Riccardo 104- 126, 224- 239.614. Riceio 61.173-435-532. Ridelfi 262. Rimini 617. Rinaldo 285. Ripa 616.617. Riftalda 129 Riftanio, vedi Oriftanio 397. Ritaliti 532. Rito 702. Riva de Meyra 272. Rivelle 229. Rocca 705.

Rocco 120.191.45

Roccocaimo 109. Rodriguez 217. 272. Rogadeo 680. 711. Roger 36. Roggieri 41. 370. 440.608.619.610. Romanes 665. Remano 129. 680. 713. Romeo 598. Ronchella 697. Roudinelli 262. Rofa 441. Roffo 53.54.61.63.103.108.130. 244.374.398.439.446. 518. 531. 656.733. Rovere 166.278.303.538. Rubeis 617. Rubeo 615. Rubio de Vittoria 470. Ruccellai 532. Ruffaldi 164. Ruffino 374. Ruffo 2. 4. 17. 18.35.63.77.85.136 140.168.169.174-207- 231- 237-278.279.292.332.380.459.485. 610.614.624.625.633.672.707. 708. 729. Rufolo 146. 1/3. 18). \$34.5 09.511. 606.621.673.689 .... Ruggio 284 Rutz 459. Rammo 155. 318. 491. Ruth 444. CAbariano 610. Sabrano 81, 139, 591 Sacrano 124. 296. 460. 599. Saccbetti 44. 515. 534. 658. 660. Salaja 223. Salazar 235.446. Salernitana 563. Salerno 681. Saliceto 133. Salimbeni 164. Salfa 681. Salvacore 500. Salvacoffa, vedi Cofria 285 Salviato 273.

Salvo 445. 715. Saluzzo di Bitonti 451. Saluzzo de Genova 450. Salzede, vedi Salazar. Sambiafe 45-46.695. Sanatio 390 Sances 131.387. Sanchez de Luna 456. Sandalari 431-432-522-573: Sande 778 San Dionifio 111. Sanfelice 47.108.148.171. 172.192. 196.203.452.466. Sanframondo 76. 85. 107. 201. 378. 402.403.406.454. Sanginese 100. 740. San Giorgio 83. 140. Sangre 5.37.63.77. 84.87.120. 140. 174.231.242. 244. 285. 294.309. 378.387.439. 500.560 563. 604. San Marco 45 1. Sannazare 186. Sanpano 743. Sans 142. Sanfeverino 3.4.16.23.41.52.64. 70. 93.94.101.103.134.135.140.144 169.207.235. 267.183. 285. 334. 346.382.398.415.431. 438. 553. 561.614.615.617.628.673.697. Santa-Crece 46. 106. 140. 235. 456. 653. Santalla 272 Santapau 14.35.715. Sanso- Mango 81, 129.285. 294. Saracina 89. 93. 146. 174. 173. 199. 309.490.492.493.617. Sarda 39. Sarlis 744 Sarlo 616. Sarmiento 171. Sarno 555. Sarriano 660. Sarro 311. Safirera 52. Saffo 291.679.717. Saffone 120.403.672.

Savane 460.

Savelli 199. 278. 399.415.543.742. Silvefiri 564. Siminetti 262. Scafano 157. Scaglione 104. 173. 308. 309. 461. Simoncelli 416. Simbaldi 412. 511.633. Sis 425. Scali 131. Siftara 18, 149. 169. 174. 192. 285. Scamajumente 68 1. Scanderber 160. 307-415-630. Sifto 119. 681. Scannacaballi 680 Sitii della Proffa 515 Scannaforece 292.602.721. Scaraggio 462 Solariega 218.319. Scattarenca 244 Selitto 681. Sciabita di Salerno 318. 398. Somma 150, 200, 231,316,387,555. Sonnine 442. Sciapica 461. Seillata 603. Sorbellona 466. Sciano 672. Sore 68 1. Scondito 37.49. 134. 180. 231.247. Sorgente , detta anche Soriente 174. 454.465.556. 248.252.391.454.673.739.754. Scorpione 257. Soria 200. Scorra 680. Sorrentino 254 De Scortiatis 398.742. Sotii 469. Scrinari 553.622.673. Spacciacafo 454. De Scutiis 298. Spadaro 170.522.573.579. Sebastiano di Scala 398. Sparapalla 68 1. Seffarola 681. Spatafora 156.157.470.75 8. Sementa 753. Seniore 680. Speciale 35.3 79.735. Spernono 598. Senis 463. Spina 154- 174- 225- 437- 461-621. Seripando 147. 174. 246. 309. 412. 481.499.644.672.700. Spinello 18.62.87.122.124-150-151. Serra 73-714-710. 225.267.294.309. 361.459. 461. Serrone 425. 559. 586.619. Serfale 120. 150.285.299.434. 488. Spinola 464.616.651.678.723. 611.725.753. Squarcialupi 262. Severino 150. 127. 435. 465.481. Staiti 155. 18s. Stampa 12. Sforza 108, 189, 201,227,239,409. Stano 47 I. 415.457.492.537.677. Stefano 679. Siato 561. Stendardo 47.98.227.267. 282.286. Sicarda 395.464. 431.454. Sicola 574-575-577-579-580. 581. Strambone 215.252.314.628.667. Sieri 148. 720. Sifola 403.418.672. Strozzi 534.535. De Sturnionibus 629. Siginolfo 141. 179. 191. 603.641. 673.693. Suardo 403.634. Sigt/monda 39.53.729. Suares Meffia 482. Silva 89.174.397. Sudita 601.

Supino 692. Sus 111.140.456.

Silveria Piccolomini 412.

Tranfo 169.431.

Trara 285.

T. Agliavia 157 Tarafcone 180. Tarfia 82,169.299.485. Taffis 158. Tehracci 262. Tedaldi 262. Temes Pelai 272. Teodoli 736. Teodora 487. Termine 73. Terracina, vedi Batio Terracina, Tella454-Titia 680. Tobia 680. Tocco 5.103.121.140.146.225. 239. 244.370.404.488.521. 528. Todeschini 413.414. Toledo 220.400.459.778. Tolfa 5. 37. 61. 173. 214. 301. 388. 415.488.491.602. Tolomei 93.162.415.416. Tomacello 4. 49. 57.85.89.103.120. 121.165.174.223. 225. 227.231. 248.278.280.290.291. 309. 334. 555.641.644.688.700 Tomas 164.415. Tomasi di Capua 29. Tomafina 190. Tongo 605. Tonno 559 Toraldo 61. 150. 167. 171.172.215. 291.387.415.606.614.617. Torello 47.127.146.192.418.491. Tornai 169. Tornaquinci 524-534-543-544-Torniella 169. Torno 634. Toro 627. Della Torre, vedi Taffir-Torres 633. Torriana, vedi Taffis. Tortello 411.456.614.698.737. Tofa 524-525. Tofts 680. Tovara 493. Trano 445.

Trarabodo 620. Trecerchi 415. Trentenaria 713. Trescobaldi 534. Tricarico 85.424 Tritio 4 Trivultio 15.193. 667. Trotti 5 12.543-544-545-546.547. Tufo 12. 16. 87.93. 108. 120. 150. 155.172.192.223.237. 308. 309. 387.415-441-454- 481.564.603. 672.693.738.743. Della Turca 645. Turdo 591.713. Turitto 681. Tuttavilla 63.174-307.495. Tuzziaco 82.351. Tyrone 60. T Accare 639. Vagnares 449. Valente 680. Valguarnera 296. Valignano 500.740. Valle 19.173.729. Vallois 523-526. Valluta 680. Valori 262 Valva 497. 610. Vandeneinde 498. 564. V arano 47. 166. Vargas Machuca 622 Vaffallo 456. 644. Vafte 299. Fay 532. V baldini 173.519.520. Vberti 524-525-543. Vecchie 499. Velasco 272. Velez di Guevara 161.

Velluti 532.

Venere 500

Vento 175. Ventura 743.

490.599.

Fentimiglia 18.35.76.150, 166.387.

Venu-

Venuto 227. 285. 390.481.501.554. Vrfinis 493. / 628.746 Vrfino 190. 225. 235. 244. 278.629. Vendutii 563. 667.684 Vrfolcone 680. Vernaja 24. Vefpolo 50 1. V fo di Mari 315.316.647. V goccioni 262. Vvalladone 160,162, Vgot 644. Vicarii 285.441.563.608. Vulcano 87. 172.235.29 1. 318. 381. 557.682.726.752. Viedma 217. Vignalio 572, x. Vilbanova 579. Villagut 63.504. Xortino 756. Villano 244.403.488.502. 610.623. 746. Villanova 585. Y. Villaruel 296. De Vincentio 68 1. Vincenzo 174. De Vineis 411. Della Vipera 354. z. Fifconte 73. 85. 159. 526. 530. 534. 535-545-617-Accaria 89.433 Viteriis 244. Zambarella 292. Vito 692.

Access 89,432.
Zambarilla 191.
Zambarilla 192.
Zambarila 190.
Zapatra 457.
Zafi 162,415.
Zafi 163,111,150,125.
Zafi 163,111,150,125.
Zafi 163,111,150,125.



Vittori 175.

Vivaldi 315

Folta 747.

Prica 459.

Feliurale 470.

Vilos 219.272.

Plincento Miceinefi 571.572.

Degli Autori, citati nella presente Opera.

A.

Bela Gio: Francesco Adimati Aleff. Acgio Benedetto Afeltro Antonio d' Afflitto Mattee d' Agil Berengario d' Aimaden. Alberti Leandro Albizio Antonio Aldrovandi Vliffe Alighieri Dante Allatio Leone Amato Vincenze Amerrano Scipione Ammirato Scipione Andrea Aleffandro d' Angeli Buonaventura Anfalone P. Pietro Aponte Spagn. Archivio de Rilevii d'Otranto,e Bari. Archivio della Regia Camera di Nap. Archivio della Zecca di Napoli.

Archivio di Volterra.

Arcivescovo di Tiro-Arefi. Ariz Spagn. Armonial Cefare Avalos Michel Antonio de Avila Gonzales de Autor del Blason di Milano. Autore del Genio Ligure. Autore della Famiglia Gennaro. Autore della Famiglia Scotza. Autore delle Famiglie di Barletta. MS.

Autore delle Famiglie di Genova-MS. Autore dell'Hiftoria di Raufa.

Allarini Francesco Bara Girolamo de Barellas. Bargagli. Barone D. Francefco Baronio Cefare Cardinale Beatiano Giulio Cef are Beatillo P. Antonio Beltrano Ossavio Bentivoglio Cardinale. Bernardo. Beuter Pietro Antonio Bianco Lettantio Bizaro. Blancas Girolamo de Boccaccio Gio: Boccalini Trajano Bombaci Gasparo Borghini Fincenzo Borrello P. Carlo Borsello P. Tomafo Budeo Guelielmo Buonfiglio Giufeppe

C.

Ampana Cefare Campanile Filiberto Campanile Ginfeppe Campano Fanutie Cannizzero MS. Cantalicio. Capaccio Giulio Cefare Capece Bruto Capece-Latro D. Francesco Caracciolo l'Engenie Caracciolo Triflano Carafa Gio: Battiffa

Carpentier Giovannile Cartari Vincenzo Cafale. Caftro F. Girolamo di Cavaliere Cardinale. Cellonese Pietro Chiefa Francesco Agoftino Chifetio Giulio Chioccarello Bartolomes Ciacconio Alfonfo Ciarlanti Gio: Vincenzo Cibo Ghifi F. Innocentia Ciccarelli Alfonfo Ciriaco Nigro Cirocco Francesco Colennuccio Pandelfo Conde D. Pedro de Portogallo. Contarini Luigi Contelotio Felice Contzen P. Adamo Corio Bernardino Coscojales F. Martino de Costanzo Angelo di Cofto Tomafo Cravetta Aimone Craffo Lorenzo Crescenzi Pietro

D.

Delfio Ponto Husbero. Doglioni Nicolò Dolfi Pompeo Scipione

E

E Ngenio Cefare
Escolano Gaspare

F.

Parione Beneventano.
Faria Manuele
Farnesso Errico
Fazzello F. Tomaso
Fazzello Federico
Ferrarese Angelo
Fetto.

Fetrone.
Figueroa Lopez
Filippo Giac.
Florez Ocariz D. Io: de
Fogletta Oberto
Fosflacicca.
Franchis Vincenno
Franzone Agofino
Freccia Marino
Fulco D. Angiolo

G.

Addi I scope

Calcota Reggente Fabio
Camerin Pingoni
Camerin Pingoni
Camerin Pingoni
Camerin Pingoni
Camerin Cinstamo
Cliano
Cilanopio Cinstamo
Cliano
Ciovani D. Vincenzo di
Ciovin Paelo
Ciridi.
Candiniani Abbate Michele
Ciridi.
Camerin Conservato
Camerin Cons

н.

Hanninges Girolamo
HencillaHeutero Ponto
Hiftoria di Carragine CicilianaHiftoria di Carragine CicilianaHiftoria de MantuaHiftoria de Rè GotiHiftoria de Vectovi di TivoliHiftoria TivifanaHomero.

I.

Tepes. Imhoff Guglielmo Infantino Giulio Cefare Interiano Paolo Inveges D. Agostino

L

Lancellotto.
Lellis Carlo de
Libano Nicolà
Lopez de Haro Alonfo
Lucano.
Lucatelli.
Luccoburg.
Lucio F. Stylato
Lufignano F. Stylato
Lufignano F. Stylato

M.

M Agiffini Francessa
Malvolti Orlanda
Malthofina Recordana
Manotte Ciprinas
Manotte Ciprinas
Manotte Ciprinas
Manotte Ciprinas
Manotte Ciprinas
Marchel de Villa
Marchel for Marchel
Martina Marchel
Martina MS. delle Famiglie di Comartina MS. delle Famiglie di Co-

fenza.

Maurolico D. Silvefiro

Mazzella Scipione

Mezella Scipione

Medicis Camillo de

Mendes di Silva Rodrigo

Mendo Francefio

Menenio Francefio

Menenio Francefio

Menenici Claud. Francefio

Menocchio Laespo

Melfia Piesro

Michele Piesro

Molina Argos del

De Molino.

Moneta Filiberts
Monfignor Guaffazerro MS.
Morales Ambrofio
Morta Marc Antonio
Moriggia Paolo
Mini Paolo
Mungnos D. Filadelfo
Munflet Sebaftiano

N. 25 Antonio

Nicolas Antonio Nicolino. Nostradamus Cefare

o.

Cariz Gio: Floren
Ocpingio Teodoro
Okolski P. Fr. Simone
Oldoini P. Agofino
Orlandini Giulio
Orfino Fulvio
Officnic Leone
Ovidio.

P.

Agliarini. Panvinio Honofrie Panza Paele Pietramelara Gio: Antonio Pictra-Santa P. Silveftro Pietri Francesco de Pigna Gro: Battiffa Piloni Georgio Pirri Rocco Platina Battiffa Plutarco. Poccantio P. M. Michele Portio Camillo Priorato Gualdo Privilegii del Rè Ferdinando. Protocolli di Notar Cefare Malfitano. Putcano Eritio Putco.

Quin-

Reggio resto
Reggitti dell' Archivio della.
Zecce gitti dell' Archivio della.
Zecce losse pranesso
Riccio Methels
Riccioli.
Rinaldi Sebassiano
Ricciolis
Rindis Sebassiano
Ricciolis
Rossi Abbatt Federigo de'
Rossi Flaminio
Rossi Gregorio
Rossi Giralama

S.

Salzari.
Salvari.
Salvari.
Salvari.
Salvari.
Sanbifi pr., Govlamy
Sanchaz D., Gir.
Sandorino FrancejoSantorino FrancejoSan

Schent Cornelio
Schradtor Lovenzo
Scritture della Regia Cancellaria,
del Regno, della Camera, di Notarii publici, della Zecca di Napolise d'altre Provincie.
Sigonio Carlo
Silvio.

Soprano Rafaele Soranzo, Spenero Fil. Iacopa Staibano Paole Statio. Stella Francefeo
Stringa Gio:
Suctonio.
Summonte Gio: Antonio
Surgente Marco Antonio

т.

Tailo I. Paolo Antonio di Tailo Torqu.
Tailon Gir. Domenica Tailone Gir. Domenica Technico Antonio Antonio Antonio Antonio Antonio Antonio Carlo Gira Bassilla Thuldeno Chriftinea Maleja Tiraquello Anderea Tonti Francejo Topio Nicolò Torcili Anderea Totni Camillo Totni Camillo Totni Camillo

v.

TAlerio Maffimo? Varennes Marco Gilberto de Varino Vgolin Varrone D. Pietro Velfer. Venafque Carlo de Verini Michele Vespertil Inan Vghellio Ferdinande Vgurgieri P. Ifidoro Villani Gio: Vincenti Pietro Vipera Mario della Virgilio. Vives Ignatio Volarerano Rafael Voragine. Vprone Nicolò Vvlione Marco

z.

Zazzera D. Francesco Zurita Girolamo

# INDICE

## Delle Cose più notabili contenute nell'Opera.

Priano, è Geta, insteme con altre

A Medaglie nel Palagio della. Terra di S. Arpino della Famiglia Sanchez de Luna 462. 'Affacciata della Chiefa di S. Lorenzo,e

'Affacciata della Chiefa di S. Lorenzose di S.Domenico Maggiore di Napolisda chi fatta fare. 265.

B. Andrea della Famiglia Galerano, e fua morte 301. S. Anna di Palazzo da chi fondata...

194. Antipapa contro Giovanni IXII.529. Antonio Bologna cognominato il Pa-

normita. 228.

D. Antonio Castriota morto per mano
d'un Barcajuolo 26 t.

'Arbitri frà la Republica Fiorentina, e'l Vejcovo d'Arezzo 532.

Arcivescovato di Napoli quando redificato 628. 'Armata de' V enetiani sconsitta da'Ge-

novefi 329.

'Arme d'alcune Famiglie non d'unamaniera 556.557.

'Arme Gentilitie, perche così dette 759.

fua definitione 760. origine, ivi, offee.

Averfa Città di che gloriata 308.

Antore del Vespra Ciciliano 185.

B.

B Adia di S. Stefano di Marsico da Coi edificata 388. Bandiere confervate dalla Famiglia... Acugna 183. B. Bernardo Tolomei uno de<sup>o</sup> Fondato-

l. Bernardo Tolomei uno de' Fondatori della Religione de' Monaci di Monte Oliveto 164. Accia di Riggio Gigante, e Capie tan de Ghibellini uccifo 5 19, Cappella di S. Carlo Borromeo dentro la Cafa Professa da chi fondata...

233. Cappella , detta de Pappacodi , vicino S. Gio: Maggiore di Napoli da chi

fondata 408. Carafa, Famiglia Napoletana, bà origint dalla Sigifmonda di Pifa...

734. Cafate ufcite dalla Famiglia Aldima-, ri 547.

Cavalieri dell'Ordine del Redentore, quando instituiti 3 24.

Chiefa di S. Andrea di Scala da chi fondata 673. Chiefa di S. Honefrio in Spanna edifi-

cata in rendimento di gratie per una vittoria ottenuta 428. Chiefe donate a' Monaci Benedittini

295. Chiefe di Napoli edificate da Bartolomeo di Capsa 265.

Chiefe di Pisa edificate da' Sigismondi 729. Collana del Toson d'oro presentata ad

Alfonso Prime d'Aragena per parte del Duca di Borgogna 344. Colonna,nella quale su fiagellato N.S. Giesù Christo, da chi portata in Roma 275.

Colori dell'Arme di quante maniere 764. di che fignificato. 784. Compra della Chiefa del Giecà nuevo

Compra della Chiefa del Giesù nuevo : di Napoli 145. Congiura maneggiata da Francesco

Coppola centro la persona del Rè, es sua morte 283. Congiurasi contro il Duca d'Atene feoperti 531. Conte d'Ariano canonizato da PP.Vr-

bane V. 139.

Conte di Fundi prigione del Conte

Conte di Fundi prigione del Conte.

Contrafegni di Nobiltà nelle Famiglie Fiorentine anticamente 543. Conversione del B. Vbaldo Adimari

dell'Ordine de Servi 525. Corona perche aggiunta all'arme del-

la Famiglia Colonna 275. Corone de' Regnanti, e d'altri Titolati, ufate diverfamente 767. e feg.

Corpi de' SS. Martino , ed Eleuterio predati da' Genovefi, e porsati nella

toro Chiefa di S. Matteo 329.
Corpo di S. Andrea portato in Amalfi 611.
Corradino Rè di Napoli fatto prigione

in Afturi 86,

#### D.

Dobanella delle pecore d'Abruzzi ; perche data in dono à D. Carlo l Lamo, y con la Città di Sulmona, ed Ortona 344. Duti dell'armasa del Rè Federico U. 460.

. E.

Roi antichi qual'arme habbiano ufato 762. Effercito Francese rotto da gl'Imperiali satto Pavia 344.

F.

Amiglia Capece, perche babbi tanti cognomi 248. Famiglia Sanfeverina bà estenuso il titolo di Serenifimo 553. Famiglie , che banno affunta la Pinelli 687.

Famiglie congiunte, e poscia separate.

per ordine di molte Corone. 315. Famzglie nobilissime Napoletane con

babitare fueri di Napoli non han... fatto preginditio alla nobiltà, chegodono ne' Seggi di quella 553.

Famiglie più nobili di Firenze destinase al suo governo 515, quali di quelle dichiarate Grandi 524, 543. Famiglie Senest venute in Regno 164. Famiglie unite alla Grimaldi 328. Francsco Aldana, detto il Divino

194. S. Francesto Arcivescovo di Braga di qual Famiglia 484.

Francesco Laurito Monsorte antiquario del Regno 351. Francesco Rè di Francia co'l Rè di Sco-

tia, e quel di Navarra prigioni de gl'Imperiali 344. D. Francesco Toraldo uceiso nelle rivo-

lutioni di Napoli 168. Funerali della Reina Isabella celebrato dentro S.Chiara 28a.

G.

GHerardo Gambacorta,e fua mor-Giofica di Cavalieri nel largo dell'in-

eeronata 5 97. B. Gio: Chifio Eremitano di S. Agoffino

273. Geffredo Buglione nella conquista di Gierusalème qual'arme usasse 766. Gomez, come interpretato 319.

н

H llaria d'Apuzzo Fondatrice della Chiefa de Montecalvario di Napoli 204.

ı.

Magino della Santifrima Vergine della Puris de lafciata nella Chiefe di S. Paolo de' Cherici Regulari di Napoli 216.

Imprese dell' Armi Gensilitie quante

Infegne di Dignità Ecclefiaffiche 770.

Instrumento, ebe dichiara la Famiglia Adimari di Firenze esfere la medesima;che quella di Regno 565.

- K

K Orczat di Polonia , Ramo della...
Carafa, e Sigifmenda 734.

L.

Oggia di Firenze à chi dava il cognome 543. S. Lorenzo Martire creduto della Famiglia Salazar 449.

#### M.

M Anoscritti di Fabio Giordano conscruati nella libraria de' S.S. Apostoli di Napoli 314. Manoscritti di Taddeo Adimari dell'

Ordine de' Servi, dove confervati

Mantellina di Corradino à chi conceffa 5 19.

Marchefati divisi à figli d'Alerame... 268. S. Maria delle Vergini di Napoli da...

chi fondata 253.502. Maritaggio d'Orfane ogn'anno il di di S. Domenico da chi instituito 500.

D. Mendo Beltrano perde l'Armata... in Galitia 214. Metalli, che compongono l'Arme, di due

forti 764. Molo di Napoli per opra di chi fu com-

Monastero di Monache di San Spirito nella Villa d'Akcantara, da chi fondato 193. Monaftero de Monte-Vergine di Napoli da chi edificato 265. Monete di rame coll'impronto della.

Famiglia Leonessa 358.

Morte di Clemente VIII. 198.

Morte di Corradino, e suoi partigiani. 348. Motti dell'Arme Gentilitie di varie.

forti 779.

N.

Dobilsà d'Offuni ferrata non riceve nè Dottori, nè Medici, nè altri, che non godono nobiltà in altre Città 433.

Nome proprio filmato più d'ogn'altro titolo grande 240. Nomi di Famiglie alterati 555.556.

Namero di Cafe mançate in Firenze.

per le rivelte de Bianchi, e Nerè
515, d'altre mandate in efito, per
effersi opposte à Ciompi 534.

О.

O Fficio di Corriere Maggiore di cutti gli Stati Imperiali della Cafa de Taftis 160.

Officio di Nesaro efercisato da perfone nobili di Seggio 555. Opere di Gioviano Pontano da chi fat-

te flampare 415.

Ordine de' Cavalieri Templarii da.

chi inflituito 668.

Origlia, e suoi discendenti, anco delle, donne, gode in tutti li Seggi di Napeli 397.

Р.

P Adiglione, che enopre lo Seudo Gentilitio à chi centesso 778. Palagio del Duca della Bagnara all Incoronata dato à D. Filippo Lannop per iscambio del Cestello Capua-

mo 345.

Pa-

Palagio della Zecca di Napoli da chi posseduta 151. 390.

Patria, e genitori del Patriarca S.Domenico 341. Pelli, che s'usano nell'Arme Gentilitie

765.

B. Pietro Gambacorta Fondatore della

Congregatione degli Eremiti di San Girolamo 306. Pontefici della Famiglia Conti 280. Pontefici Santi simazi della Famiglia

Pontefici Santi filmazi della Famiglia Colonna 278. Porta di S. Pietro Martire di Napoli

da chi confirutta 244. Principe dell'Accademia della Stella... di Messina 379.

Principe di Salerno nella coronatione di Carlo V. mal contento, fà pigliare il Confalone della Chiefa da unfuo vassallo 655.

Privilegii della Famiglia Adimari. 573. fino à 585.

R.

Rédi Napoli entrando in Capua.
fon portati per lo freno da' Franch; 88.
Religione Christiana da chi stabilita.

Religione Christiana da chi stabilisa...
nell'Isola di Corsica 274.
Restore della Chiesa di Monopoli decorato co'l titolo d'Abbase 422.

Rico Hombre, Dignità antica 456. Rutilio Xirotta rinuncia il Profidentato del Real Patrimonio per farfi della Compagnia di Giesù 178.

S.

S Acreflia dell'Arcive (covado di Napoli, dove tra il Palagio di Giovamello Boccapianola 214. Santi della Famiglia Blanch 223. Santi della Famiglia Ceffiglione 254. Santi della Famiglia Orfina 401. Sardegna conquiflata da Pifeni 733. Scifme dell'anno 1380. 535. à tempo d'Vrbano VI. 697.

Scudo di quante forme 763, e fegu. Seggio de' Griffi unito alla Piazza di Porto 377.

Seggio di Napoli , detto de Rocchi

439. Sepokori di S. Chiara di Napoli folamente per li defonti del Sangue Reale, è Familiari de' Rè 609. S. Seucro Vescovo di Napoli stimato

della Famiglia Carmignama 25 2.
Simonesto Belprato preposto alla fabrica del Castel nuovo di Napoli, emoto considente del Rè Ferdinando 212.

Sopranome d'alcune Famiglie Napoletane, perche impoßo 640. 641. Spedale di S. Iacopo di Monopoli, da., ehi fondato 432.

Spedale, e Studii publici d' Amalfi, da chi fondati 612. Spina nell'Arme Gentilitic di che fignificato 783.

Statua eretta à Chinfica da' Pifani. 733. Statue di marmo erette da' Genovest

T.

330-

T Itolo di Vit Nobilis anticamente maggier di quel di Milite 55 1. Titolo di Dominus à chi davafi 396. Titolo di Milite non concesso anticamente, se non à Cavalieri 521.

v.

V Beldo Famiglia di Perugia addottata alla Colonna 277. Verfetto di David nelle felle de cavalli 241.

Vico de Miroballi di Napoli, perche, così detto 660. Violante Grappina lodata da Iacopo Sannazaro 289.

Erro-

### RORI OCCORSI NELL'OPERA

#### Correziani. Erreri. & Aragona Leggi d'Aragons poliano polloso 15. e l'infegne & Inlegoi godino godono 16. avanti di fe avanti d fe 30. de' Principi di Priocipi 25. Toge Toghe 10. 31. in D. Glufeppe morto pochl aoni fond, in D.Luigi morte po-11. 2. e s'aggiunga, ( ' della vera Cala di S. Tomalo d'Aquino, e de' Côti chi soni lono, d'Aquino , fratello del vivente Velcovo di Sella, degnillimo Prelato. 10. Branccia Branceccia 41, 9. inclused inclusici Arrigo 16. Atrigo hà havuti hà havore 47. 9. Principe di Celcon Duca di Celenza 59-13. Duca della Torella Principe della Torella 25 16 Duca diMarticoverere Principe di Marficòvetere Duca di Forino Principe di Forico 16. Duca d'Atena Principe d'Atena Principe di Melfi Doca di Melfi Penetcozicto Penliengiere 61-Io. Grane Gran 20. 10. de ambi d'amendue 21. 11. di Pirimonte del Piemonte 8 ;-31. de' Trojani 86. 12. di Trojaci ellere, e così fempra efferno 19. ajuto , a cesì fempre ź. egiuto 93 Mormile Morming 111. 9. che che 115. 19. figlicolo del Duca delfratello del Duca di Bellofguardo 116. 17. la Rocca Quefto Marchefe è anzi ferrendo anche fi trova in Catalo-19. gas il figlipolo del Duca della Rocca frasello del Duca della Rocca. Bellofguardo 31. Belrifguardo Gugliclmotto di 119. 19. Guglielmotro 31. dl coo isblendori coo ifpleodori 113. 4.

premereint

guerra

di

95.

pit4

cafatali

Franctico

increbescorens

diftributione

Abavague

prameretur

incebrescerum

distriburioce

ab Avecus

Francesco

143-25. 30.

154 26.

155

171. 13.

177-2.

180. 18. calatoli

181. Q.

194 11. CII.

104 14-

7. gnerra.

|   |      |       | Errori                | Correzioni,                            |
|---|------|-------|-----------------------|----------------------------------------|
|   | 309. | 21.   | de Sorrento'          | di Sorrenzo                            |
|   | 216, | 13.   | Langurenente          | Logotenente                            |
|   | 218. | 24.   | dala Rota             | della Rota                             |
|   | 22   | 14-   | Banniti               | Banditi                                |
|   | 225. | to.   | alImperadore          | all'Imperadote                         |
|   |      | 11.   | all' Ré               | al Re                                  |
|   | 226. | 15.   | Invittiffime          | Invittifime                            |
|   |      | •     | Vittoria .            | Villeria .                             |
|   | 219. | 4.    | Sore                  | Saota , e cesi fempre                  |
|   | 239. | 16.   | Aleffando VI.         | Aleffandro VI.                         |
|   | 340. | 10.   | vendeno               | *endono ·                              |
|   | 360. | 11.   | dotto                 | detto                                  |
|   |      | 16.   | fapiamente            | Caviamente                             |
|   |      | 31+   | D. e Ferrante         | e D. Ferrante                          |
|   | 261. | 32.   | Valle di Creta        | Valle di Crate                         |
|   | 264. | 16.   | Penninello            | Pendinello                             |
|   | 273. | 24.   | 1674-                 | t647.                                  |
|   | 280. | 17-   | Compensio             | Compendio                              |
|   | 285. | 4.    | Mastro di Campo       | Maftto di Campo Generale.              |
|   | 19t. | 4-    | Hando                 | Hanno                                  |
|   | 305. | 15.   | nel farle i Statuti   | nel farli gli Statuti                  |
|   | 311. | 1.    | dal iftrumento        | dall'infitumento                       |
|   | 341. | 1.    | Gonte                 | Conte                                  |
|   | 373- | 30.   | Equestrie             | Equeftrie                              |
|   | 374- | 4.    | 0 H H 700             | 41370                                  |
|   | 383- | . 7-  | Cartabria             | Cantabria                              |
|   | 385. | 9-    | l'erigè .             | Petelle                                |
|   | 391. | 2.    | Holtierie             | Hoffrere                               |
|   | 393- | 14-   | Roggerono             | Roggiero                               |
| - | 399. |       | di quella             | d'ella                                 |
|   | 401- | 8.    | de Duchi              | de' Conti                              |
|   |      | 9.    | D. Antonio            | aggiorgi, ed il virente Conte d'Oppido |
|   |      | . 16. | aggiato "             | agiato                                 |
|   | 406. | 19.   | polledeno             | policderone                            |
|   | 408. |       | fii originaria        | fia originaria                         |
|   | 409. |       | Iraliani              | Italiant<br>folliciandine              |
|   | 411. |       | follicitudine         |                                        |
|   | 412. | t.    | figliuola del Rè      | figlinola naturale del Rè              |
|   | 414- |       |                       |                                        |
|   | 415. | 4     | Conte di Celano       | non fu Conte di Celano                 |
|   | 418. |       | de genti<br>Arzobilpo | di gente<br>Arcobilpo                  |
|   | 426- |       | clanno                | el año                                 |
|   |      | 12.   | de<br>er anno         | di                                     |
|   | 428. | 10.   | de Madrid             | di Madrid                              |
|   | 419. | 1.    | Caffigliero           | Caftillejo                             |
|   | 433- | 18.   | dalla Catedrale       | della Catedrale                        |
|   | 435. |       | gatte Categrate       | fù intimo                              |
|   | 423. | 10.   | al Imperadore         | all'Imperadore                         |
|   | 436. | 11.   | feille                | fcriffe                                |
|   | 444- | II.   | 121.                  | 21 [-                                  |
|   | 445- | 7.    | Economics             | Occanom)                               |
|   |      |       |                       |                                        |

|          | Errord         | Correzioni,          |
|----------|----------------|----------------------|
| 451. 27. | Prorogente     | Proreggente          |
| 465. 32. | illoftrata     | illoftrata           |
| 474- 18- | Lacello        | Sacrillo             |
| 16.      | rendit         | tendis               |
| 476. 30. | Collemormore   | Collemarmore         |
| 496. 9.  | del Imperadore | dell'Imperadore      |
| 398. 15- | 153-           | 253.                 |
| 499- 7-  | 154.           | 254.                 |
| 500. 3.  | 155-           | 255.                 |
| 515. 12. | capidigia      | cupidigia            |
| 539. I.  | Palaggo        | Palagin              |
| 540. 31. | Pindaro        | Pindaro              |
| 453. 24. | vicenne        | vicende .            |
| óni. 9.  | Suore          | Suora, e così fempre |
| 618. 9.  | di Napoletano  | Napoletano           |
| 634 20.  | diena          | aggiongi             |
| 29.      | folvere        | folverer             |
| 645. 4   | ttenno         | traggono             |
| 674- 3-  | farto          | fatto                |
| 728. 33. | Salvatella     | Sabutello            |
| 747- 3-  | · fide .       | fidei                |
| 748. 28. | convojo        | coovoglio            |
| 764. 27. | Glaves         | Glaucus              |
| 770. 16. | nelli Armi     | nell'Armi.           |
| 771. 11. | Primeri        | Primari.             |

Gli altri errori di flampa ; e d'ortografia fi rimettono al giudizio del difereto Leggiune peremendiri, posiche effendo corzofi pi volve nelle medelime ovol, fenza colpa dell'Autore, bifograva tetferne uni tango Casalogo à parte. E toi s'interna ramo per le colitional/dove il bifogno l'haverboèr cichiello, coal negli attosilo,come ne l'ectavir ja mo ne, ofi n pile cafir quanto per gil accenti, lettret muggiori ; ò minori, daplicate ; ò femplici: e per le difitzazioni ; ò pumi, che vogliami con.



NOTIZIE SUL RESTAURO EFFETTUATO NELL'ANNO 2007 DAL LABORATORIO GOTTSCHER DI ROMA

#### OPERAZIONI EFFETTUATE, MATERIALI E TECNICHE

- Documentazione fotografica precedente il restauro del volume.
   Controllo della numerazione, numerazione a matita delle carte che ne sono prive.
- che ne sono prive.
   Spolveratura delle carte.
- Smontaggio dei primi ed ultimi fascicoli.
- La carta 27 è risultata con il valore del pH pari a 6.
- Lavaggio in acqua a 35º e deacidificazione per immersione in soluzione acquosa di idrossido di calcio delle carte smontate.
- Rinforzo delle carte lavate con soluzione acquosa (1 2%) di Tylose MH300p.
- Rinforzo della piega dei fogli, integrazione delle lacune e sutura degli strappi con carte giapponesi (ditta Vangerow n°502-660).
  - Capitelli cuciti su spago con fili di cotone colorati.
  - Cartone durevole per la conservazione; pH circa 8 interamente
    - non acido della Ditta Japico di Francoforte.
  - Carte di guardia"Ingres"(ditta Vangerow).
  - Indorsatura effettuata con carta giapponese.
     Pelle di capra conciata al vegetale prodotta dalla Ditta
  - Pelle di capra conciata ai vegetale prodotta dalla Ditta Bioletti di Torino.
  - Adesivo per il restauro delle carte: Tylose MH300p al 4% in soluzione acquosa.
- Adesivo per la leg.: Tylose MH300p (4%) + Vinavil "59" (15%).
- Applicazione di 1 tassello in pelle con titolo in oro.
- La coperta originale è stata inserita in una cartella realizzata con cartoncino durevole per la conservazione.

